

€..... 1950

. . .



# MINERIE WE

# illustrato

## DY LEVIACERCO XVIAOLLIO

"Ichany - Quarte





Pol Benute Stabilimented & Interestiew

# ΙL

# PALAZZO DUCALE DI VENEZIA

IV

# ΙL

# PALAZZO DUCALE

## DI VENEZIA

ILLUSTRATO

## DA FRANCESCO ZANOTTO

VOLUME QUARTO





VENEZIA

NEL PRIVIL. STABIL. NAZ. DI G. ANTONELLI ED.

MDOCCLXI.

Di varsi marmi con suttil lavoro Edificato fu il palazzo altero, Ne lingua dir, nè cor pensor può quanto Abbia beltà di fuor, dentro tesoro.

ABIOSTO.

# RITRATTI DEI DOGI

POSTI NEI PREGI DELLE DUE SALE

## DEL MAGGIOR CONSIGLIO E DELLO SCRUTINIO

(TAVOLE DALLA I ALLA XV.)

Mores et studia.... et praelia dicam. Virg., Georg. IV. v. 4 e 5.

## INTRODUZIONE

Fo costume delle repubbliche, ed è ussto pur tuttavi da Vescovi, di fir colorire, nell'aula magua di lor residenza, le imagini di coloro che tenneco, nella successione de tempi, la sede del principato, o la cattedra pontificale, affinche rimanesse una iconografia parlante di quegli uomini che si distinacer per sapicoza, valore, giustiria, acutezza di mente, o religione e pieti verso la patria, o, in fine, per tutte quelle altre virtà, che rendono il principe caro a' sou popoli, ed il pontifice accetto a Doc; con l'intendimento che la vista di quelle imagini servisse a pungolo di emulazione ne' successori, e ne' risguardanti destasse venezzione verso la loro memoria.

Con non altro divisamento impertanto dispose la Repubblica Veneziana, che iritatti dei Dayi is divoressor dipingere nelle dos ole maggiori del Palazzo di sar residenza, cioè nelle Sale del Maggior Caniglio e dello Serutinio; e fino dal primo abbelliris di quelle, che fu intorno all'anno 1365, come dicemmo al Capo XI della Storia di questa fabbrica, si erano collocate esse imagini nelle lunette giranti stoti i soppatchi delle medesime, giosta la testimonianza del Sansovino ("Penezia, ec. lib. XIII, nello vita di Obelerio Antonero); e fu veramente incalcolabile danno la perdita di que ritratti, accadota nell'incendio del 1517, mentre da esti avremmo tuttavia i e effigie verilire di molti fra que principi, ed il costume usato da essi, secondo il proceder dei tempi; cose le quali non è dato ricavare dalle imagini colorite dopo quell'infortunio, le quali vennero, per la maggior parte, esegoita e capriccio da Jacopo e da Domenico Tintoretto, padre e figlio, siccome ricordano lo Stringo (nelle Giunte alla Penezia del Sansovino, pag. 251 tergo), e di l'Artinioni (nelle Giunte allas Penezia del Sansovino, pag. 251 tergo), e di l'Artinioni (nelle Giunte altas Penezia 383).

Non erano però in antico, nè furono di conseguenza posteriormente espressi

tutti i ritratti del Dogi nelle doe Sale accennate, imperocchè non s'incomincià e non dal nono doge, che fu Obelerio Antenoreo, il quale, secondo alcun cronacista, trasportò la sede del principato in Rialto; cosicchè degli altri otto Dogi, che sedettero in Eracles e in Malamocco non si curò di tenere memoria, sicome coloro che esercitarono la lor podesti in altra isola, diversa da quella in cui fondavasi permanentemente il Palazzo, al quale doveano esse imagini servire di nobilistima decorazione.

A completar la raccolta, che ascende complessivamente al norrer di contoventi ritratti, che tanti appanto contò Dogi la Verneiana Republigico, compreso qui abbiamo esiandio le effigie degli otto primi, che farono ommessi; anche perchè in cotal goisa ci i a priva più facil la via di tracciare hrevemente la Veneta Storio, secondo il disegno da noi preconectore, disposta coll'ordine che tennero il Sanndo, il Sansovino e il Viasodi, cioè divisa giusta il tempo in coi sedette ciascon principes sul trono ducale.

Giova però avvertire, che fra i ritratti dei Dogi esistenti nella Sala del Maggior Consiglio, se ne introdossero tra altri, quali non doveano cortara nella serie. — Imperocchè il primo, chè è Giovanni II Partecipazio (il nono in ordine gli altri ) è quello stesso doge che regnò innanzi di Pietro I Candiano, e che, rinunciata Is ducea per vivere nella quiete de' domestici Iari, a fine di cursre la soa malferma salute; morto in goerra, poco dopo, l'accennato di loi soccessore, fin sovellamente chiamato al governo, e questo resse per pochi mesi, e fino alla elezione di Pietro Tribuno; attalchè qui comparisce la soa imagioe due volte ritratta ; nella seconda delle quali si pone la inscrintose segente:

CONSENSY PATRYN POPYLIQVE, ITERYM ELECTYX DYX, MENSIBYS SEX, DIEBYS TRESDECIM PERACTIS INVALESCENTE MORBO DYCATY DENVO ME ABDICAYL

Il secondo è Orso Orseolo, che quantanque patriarca di Grado, chianato venne a reggere la Repubblica dopo che Pietro Centranico rimunciava al ducato per vestir la cocolla; ma la resse precariamente sema il titolo di Doge, e fiou a che ritornava Ottone Orseolo, richiamato dall'esilio. — Senonchè morto essendo esso Utooco a Costantionopoli, ove erasi riparato, Orso, riconoziato al potere, torovava alla sua sede patriarcale. — Pertanto eotrar non dovea nella serie dei Dogi, come qui s'iotrodusse al nomero 22, colla seguente inscrizione, non registrata dal Suosovino:

#### HOTTONE FRATRE SVPPLET PÁTRIARCHA GRADENSIS DONEC AB EXILIO DEFVNCTVM COMPERIT ESSE.

Finalmente il terzo è Domenico Orseolo, il quale appena partito Orse, ora pre la sua sede, col favore di porti aderenti, occupò per un solo giorno il trono ducale, mentre volendo il popoli un principe legitimo, il di appresso lo assalt colle armi, onde egli, sottrattosi alla rivolta, riparossi a Ravenna ove mori. — La sua imagine segue quella di Orso, e reca questa inscrizione, ommessa pure dal Sansovino:

#### VIVVS AB HAEREDE REXI VNA LVCEM DVCATVM.

Questi tre ritratti impertanto omettemmo nella nostra raccolta.

Per dimostrar poi più chiaramente la disposizione che diedesi, ne' fregi delle due Sale accennate, alle imagini de' Dogi, di cui imprendiamo parlare, abbiam tracciato l' ordinamento loro nelle seguenti due tavole.

|                                            |                  | Facciata verso la Piazzetta.                                               |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       |                  | TAVOLA I.                                     |  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                            |                  | Andrea Dandolo<br>Marino Fallero<br>Giovanni Gradenigo<br>Giovanni Delfino |                                   | Lorenzo Celai<br>Marco Cortaro<br>Andrea Contarial<br>Michiel Mocosial |                                 | Antonio Veniera<br>Michele Steno<br>Tommate Mocenizo | Tommero Mocenigo<br>Francesco Poseari |                  |                                               |  |
|                                            |                  | 12                                                                         | 25                                | 23.23                                                                  | 9.5                             | 20.00                                                | 1.0                                   |                  |                                               |  |
|                                            |                  | 99                                                                         | 200                               | 23                                                                     | 22                              | 58                                                   | 23                                    |                  |                                               |  |
| Bartolammeo Gradenigo<br>Francesco Dandolo | 53 48.<br>52 47. |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 64 66.<br>69 67. | Pasquai Maliplero<br>Cristoforo Moro          |  |
| Giovanni Soranzo<br>Marino Giorgio         | 51 46.<br>50 45  |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 63 68.           | Nicolò Trono<br>Nicolò Marcello               |  |
|                                            | 49 44            |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 65 70.           |                                               |  |
| Pietro Gradenigo<br>Giovanni Dandolo       | 48 43.           |                                                                            | DIS                               | SPOS                                                                   | SIZIO                           | NE                                                   |                                       | 66 74.           | Andrea Vendramino                             |  |
| Jacopo Conterini<br>Lorenzo Tiepolo        | 47 49.<br>46 41  | DE                                                                         | EI RIT                            | rra7                                                                   | TI D                            | EI D                                                 | OGI                                   | 67 79.<br>68 73. | Gio, Mocenigo<br>Meno Barbarigo               |  |
| Riniero Zeno                               | 45 40.           |                                                                            | 941                               | PRESSO                                                                 | DELLA                           |                                                      |                                       | 69 74.           | Agostino Barbarigo                            |  |
| Marino Morosial                            | 44 39.           |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 70 75.           | Leonardo Loredano                             |  |
| Jacopo Tiepolo<br>Pietro Ziani             | 43 38.<br>42 37. |                                                                            | DEL M                             | AGGIO                                                                  | - CO                            | NSIGL                                                | (1)                                   | 74 76.<br>72 77. | Antonio Grimani<br>Andrea Gritti              |  |
| Enrico Dandolo<br>Orio Mastropiero         | 41 36.<br>40 35. |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 73 78.<br>74 79. | Pietro Lando<br>Prancesco Donato              |  |
| Sebustiano Zieni<br>Vitale II Michiel      | 39 34.<br>38 33. |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 75 80.<br>76 81. | Antonio Trevisano<br>Empresco Veniero         |  |
| Domenico Morosini<br>Pietro Poloni         | 37 32.<br>36 31. |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 | 0                                                    | K.K.                                  | 1 9.             | Obelerio Antenoreo<br>Angelo Pertecipazio     |  |
| Domenico Michiei                           | 35 30.           |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 8 44.            | Giustiniano Partecipazio                      |  |
| Ordelato Faliero                           | 36 30.<br>34 29. |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 4 12.            | Giovanni I Partecipazio                       |  |
| Vitale I Michiei<br>Vital Policro          | 33 28.<br>32 27. |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 5 43.<br>6 14.   | Pietro Tradonico<br>Orso I Partecipazio       |  |
| Domenico Selvo<br>Domenico Conterini       | 31 26.<br>30 25. | N.B. 9                                                                     | Il prime<br>Hirstij I<br>mi si so | numer<br>secons<br>secguir                                             | o è il p<br>lo secco<br>seo i O | rogresol<br>na Ford<br>ogi.                          | no dei<br>Dec enn                     | 7 15.<br>8 16.   | Giovanni II Partecipasio<br>Pietro I Candiano |  |
| Domenico Piabanico<br>Domenica Ocseolo     | 29 24.<br>— 23.  |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 9 _              | Giovanni II Portecipazio<br>Pietro Tribuno    |  |
| Orse Orsesio<br>Pietro Centranico          | - 22<br>28 21    |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 11 18.           | Orso II Partecipasio<br>Pietro II Candiano    |  |
| Ottone Orseolo<br>Pietro II Orseolo        | 27 20.<br>26 19. |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 13 90.           | Pietro Partecipazio<br>Pietro III Candiano    |  |
| Tribuno Memmo                              | 25 18            |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 15 22.           | Pietro IV Condiano                            |  |
| Vitale Candiano                            | 24 17.           |                                                                            |                                   |                                                                        |                                 |                                                      |                                       | 16 23.           |                                               |  |

Facciata del Trono.

83 88. Pesquele Giospa
83 87. Nicolò da Ponte
84 86. Sebastiano Veniero
80 85. Alvise I Moccaigo
70 84. Pietro Loredano
78 83. Girolamo Priuli
77 82. Lorenzo Priuli

Pacciala respiciente la Piazzetta.

Facciata del Trono.

### FONDAZIONE DI VENEZIA

## E REGGIMENTO DEI TRIBUNI

-

In da quando i Goti discessero a devastare, per la seconda volta, I'ltalia, correado I'man 404, equitanti dal force Alarcio, i popile dilei Venesia terrestro, futi bersaglio delle scorrerie di que' berbari, si rifugiarono nelle umili isolette della Venezia martituma, abitate allora precipamente de poverei pescatori, quantumque però non del tatto ignorate dagli antichi scrittori, fra' quati Marziale, che celebra Altico di ville deliziose fortita, nargonanodo all'amenisiama Baio del Mediterranzo.

In queste isole adunque que profughi, sécome auona la fana, incominciarono a modur la cilla, che in esguino eltenne il nome d' Venezia; e quantunque per le vittorie di Sillicone, doman lo Alarico, molis di que l'aggisselsi tornassero alle patrie lore, pure poco appresso, per quelle di Radaguis, che espinarara Vandali, Sevei e Borgognoni, quelli de altri molti tornarono qui a ripararati, onde le siole Vente andraza ocei novel-lamente vantaggiando lore statos, quandi piecolo serbo dalle molti taliane calumità; tanto più quanto che Alarico, tornato in campo, assecheggiava Aquilein, Altino, Concordia, cartando da ultimo nell'etera città.

Voginon alcuni, perà a torto, come provammo in altro luogo, che quei rifugiali conduscuo, per opera del greco Eniquo, po. el 481, i prima cheisa in Rivaduo, dedicandola all'apostolo Jacopo; e ciù, dicono, aver egli fatto per voto, a ringraziamento di essersi catino il floso, che arse aver sutigicantire case: per la qual cosa il comume degli storici pongono a quell'amo la fondazione di Venezia. — Comunque però si al latto, certo c'e he dall' accensata irruzione del Cost in da qualla più tremenda compitatasi da Attila, vennero, come dicenno, maggiormente di giorno in giorno populami e Venezia locite, da rendere più fiorenti e ricche di commercii e d'industrie.

Sennonchè, nicito contui dalla remotissima Scizia co inoi Unni, e diffuso il terrore del suo nome e delle sue armi e ilda Ibetia, nella Mecchonia, nella Germania e nelle Gallie, e quindi, valicate le Alpi Giulie, comparve, nel 452, innanzi Aquileia, colonia romana allor fiorente, la quale, volendò difiendersi, venne espugnata dal Barbaro per assalte, e data al saccheggio e alle fismme.

VITE E RITRATTI DE'DOGI 1

Fu allors, che i popii delle città minacciate, faggando quella ruina, si ripararuon nelle inolate della laguna. — Fu spetacolo comonventre edere tante gradi di obilitissima origine, sibbandosure le avite case, e cò perziosi averi, e colle reliquie del Stati, sima origine, pibbandosure le avite case, e cò perziosi averi, e colle reliquie del Stati, si certo barbette, laggi desdadi e piangenti, tratto tratto volgendo le mette buti vero la terra natale, fatta preda del barbari, e ancer de lange darele l'ultimo vale, non più aperando di rivedere gi domentico lare, che via sucipiendosi fre la fattile el diomentico lare, che via sucipiendosi fre la fattile el diomentico lare, che via sucipiendosi fre la fattile el diomentico lare, che via sucipiendosi fre la fattile el diomentico lare, che via sucipiendosi fre la fattile el largo

Gil Aquileiesi adunque afferrarono a Grado; i Concordiesi a Caprula, vicina isoletta, su cui fabbricarono un borgo che serbò l'antico nome; gii Altinati ripararono in sei altre non pur prossime isolette, che, a ricordare le sci porte della patria lacrimata, nomarono Toricellum, Maiorbum, Burranum, Amorinnum (poi Nurinnum, indi Nuruno), Amuinnum e Contensicarum: e poichè Allia vessi disteration canche Padova.

quegli abitatori trasmigravano a Rivoalto e a Malamoceo.

Raccoll i prolighi selle isolette, ai diedero a formare da prima, colle proprie mani, le loro abilizazioni sorolle, argianno apubide di assondondo per a verne sicure le hasiposcia costrusareo più navicello per lo trasportamento delle coase delle genti den un'isolo
ali altra. — Il erecetolo fervore di opera, de di coaseguate interecci di industrie, dinteressi e di oggetti, più animati dal denaro recato dai priolighi, fece che i
magistrati inamati abbilità piun nobastasero, e de butta quella genti bengonase d'essere esstituita in ordine di maggiori mapistrature. — Accordaronai quindi unanimamenta
i resunti e il rovari il un purere unefatione, el elessero il governo ribundis, per cui
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civile e crisminale giustizia, primo
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civile e crisminale giustizia, primo
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civile e crisminale giustizia, primo
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civil e crisminale giustizia, primo
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civil e crisminale giustizia, primo
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civil e crisminale giustizia, primo
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civil e crisminale giustizia, primo
ciascuma ioda sector il proprio tribuno, il quale facesse civil controli della controli.

Con controli della della resultata della controli della controli della controli.

Variano però gli storici circa il numero eletto di cosifiatti tribuni, alcuni contandone due, altri uno per isola; quegli volendo che le maggiori isole soltanto fossero concorse ad instituir quella carica; questi affermando cha a dieci sonunassero quelle isole. — Abbiamo però buone ragioni per credere cha uno fosse il tribuno detto per isola, che

durasse in cariea un anno, e che dodici fossero le isole aventi tribuno.

Enite questa adunque in fratellevole nodo, mantennero indipendenza assoluta dal greco impero, e sempre più augumentarnoo la lor popolazione per lo rifugiarsi continuo di genti fueggi e dagli invasori di Italia, fire 'quali del Rugi, dagli Eruli, e dai Turcilingi, che, capitanati da Odoacre, di questi tempi desolarono Insubria e Liguria.

Se non che, cotanta consolazione turbata veniva assai volte dai Narentani, o Slavi, corarei in infestavano il mare e ropinavano a quando a quando i lidi di Malamoceo. — Lo imperchè, astretti dal bisogno, si resero suditi i Veneziani e domarono l'audezia di que' pirati, dimostrando fino da quella età quale si fosse il loro valore manitimo ai più valenti capitani d'allora, juasi ne invocavono ripettumente il soccerno.

E di vero, ci ricorre tosto ad escupio la lettera che Cassiodoro indirizzo è tribuni delle isole, a nome del ro Toodorico, a fine d'indurti a prestargi assistanza nel trasportamento di alcune vittoraglia dall'Istria a Ravenna; nella quale lettera bassi una pertetta pittara di quanto fossero in fiore le isole della Venezia, e come si riputassero sibilissimi navigatori per lo Adriatico e fiore; già abitanti di quelle. E, per tacere di tanti fatti, e degli siuti prestati dai Veneziani, nel 538, a Belisario, allorquando impedito dalle gore e dai vasti pantani non potea giugnere colle sue milizie sotto Ravenna, affine di combatter Vitige, re degli Ostrogoti, brevemente diremo ciò che essi fecero a pro di Narsete.

Spedito questi in Italia, nel 552, dall'imperatore Giustiniano I, contro Totila re Goto, minacciante Ravenna, giunto era colla sua oste in Aquileia. Sennonchè trovò ivi impedimento al suo cammino, mentre il Barbaro avca fatto tagliare le strade e romper gli argini de' fiumi, i quali colle loro acque allagato avevano il territorio di Padova, cd i bassi fondi di Verona e di Adria, fino al Po. Quindi non rimanevagli che la via del mare ; per valicare la quale ebbe duopo di ricorrere a' Veneziani, affinchè lo fornissero di mezzi atti a trasportar la sua oste. - Venne quindi Narscte a Rialto, e chiese a' tribuni il navile occorrente si bisogni della sua armata. - L'ottenne esso, e fe' voto di crigere due chiese, sacre, una a san Teodoro, l'altra a san Geminiano, tosto che fosse tornato vincitore dal Goto. - In quello incontro accolse Narsete, in Rivoalto, fra i messi delle citta della Venezia mediterranca, quelli di Padova, che, chiarita lor sudditanza all'impero, mossero lagui verso gli abitatori delle lagune pei porti e le foci de' finmi occupate : alle quali accuse non altro rispose, che esortandoli a starsene in concordia ed in pace. - Argomento solonne cotesto per dimostrare, che se le città ricorrenti si riguardavano come soggette all'imperio, non così reputavansi le isole; imperocchè, in caso diverso, Narsete nè avrebbe alle ultime domandato ma imposto la somministrazione de trasporti, no si avrenhe limitato a consigliare concordia fra i dissidenti, ma sì giudicato definitivamente le quistioni insorte fra essi.

Riuscito poi vincitore il Greco, per lo niulo prestatogli dei nostri, liberando I rassedata città d'Anono, col rompere il navite e oli fugare i Testa avversario, tornarono i Veneziani alle lagune loro gloriosi; e Narsete, a seioglimento del fatto voto, eresse le due chiese anzidetto, le quali oggidi non più civistono, essendo atata unità la prima alla basilesa di S. Marco, o la secondi distrita per anufiare la piezza maggiore, cile mie attremità ne veniva un'altra innalata in oucre del Sauto medesimo, anche questa, al princisire del nostro recolo, atterrata ne recieren in sua lone contre del nalazzo resie.

Dopo l'accennata vittoria di Narseta non rimase tranquillo l'imperio, che vuence unturbori lo acium de l'ere capitol, insolo di quarto generale concilio d'icdedonia; il unale sciama, diffusori nella Venezia mediterranae, chèse a capo Pado vescovo di Aqui-leis, che, separamodo dalla Chiesa orientale, nongenero per ciò tunuti el discordie; per fuggire le quali pervenareo nelle isole Realtine nuovi shitalori, e fondaronsi allora in esse, o medio l'araleseronsi aleune estalere vescovili.

Turba, în seguita, l'imperio medesimo l'irrusione de Longhordi, compitats intelle provincie italiane per opera di Alboino, per cagino della quate obbera o popolari vieppiù le isolette della lagana, e quindi, coll andare degli anni, sempre più esdendo la potezza del Greci si in Oriente come i Italia, coli per le vittiere di Monontto, e qui per per le continuate scorrerie dei Longhardi prefat, perdevano i Greci, per queste ultime, nella Venezia terreste coni città ca establo. tranne Allino. Concordio, Orientezio.

Ma anche queste città alla perfine s'inggirono loro di mano, allorchè, impegnati essi nel difendersi contro Moometto, non potevano impedir la conquista che per la mente volgeva Notari, re de Longobardi. — Il quale, visto il momento propizio, invase dapprima la riviera di Genova, poi le tosche città e quelle lungo il Po, e vennto presso Modena, diede tal rotta alla grece armata, guidata dall'esarca Isacco, che senza più venne liberamente acorrendo nella Venezia terrestre, ove i Greei tenevano ancora, come socennammo. Altino. Concordia. Obitergio, e noche altre niecolo ville.

Il terrore e lo spavento indussero gli abitatori di que'luoghi a cercare ricovero nelle isole Realtine, la cui fama era salita a grande onore appo le genti. — Laonde fuggi da Aquileia il vescovo Paolo, e venne in Grado, seguito dal clero e dal popolo, seco recando tutti i tesori della sua Chiesa, costruendo poscia un grande castello, che intitolò nuova Aquileia, ove tenne sempre sua sede. - Fuggirono gli Altinati, con alla testa Arrio e Arratore, padre e figlio, triboni un tempo o magistrati di Altino. - Ad essi si unirono i santi sacerdoti Geminiano e Mauro ; il primo venutovi a bella posta da altra parte del continente in compagnie di altri pietosi cristiani, affine di raccogliere e per terra e per acqua i fuggitivi fratelli, dendo loro consolazioni e soccorsi. Il secondo, cioè Meuro, colle promulgate apparizioni del Salvatore, della Vergine, dei santi martiri Antolino, Giustina, Giovanni Battista, rincorarli, ridestarne la fede, raddrizzare quei dolenti e tapini a sovrumane speranze, riaccenderne la carità verso Dio e verso i compagni della sventura; ed crigere templi, e stringervisi intorno al santuario. - Ciò narra l'Anonimo Altinate, con vergine e pictosa pagina, che il secolo nostro chiamerebbe poesia; perche il secolo nostro, spoglio di fede, confina nel regno della favola ciò tutto sente di quella religione fondata e santificata colla voce, colle opere e col sangue da Gesú Cristo.

Venuti que profugió de acolti amorosamente dagl' insuelar, irese grazie al Signore, si difusero per le vicine inotete di Torcello, di Burano, di Mazzorbo, di Costanziaco, di Amuniana; e per altri venuti, eltre isole si videro allora levate a principali, fra cui, oltre Grado accentate a Bibione, delta pia Bebbe, devos rese alta torre, la cui base, rimasta poi fra le raine, vedevasi encora nell'enon 1900; e Caprula, dove lo spaventato diovanni, vessoro di Concordis, venence ol eleva e con molto popolo a fire faranere sus atanza, consentendo papa Diodalo II; e la vicina Eraclesa, nella quale pose dimora stanza, consentendo papa Diodalo II; e la vicina Eraclesa, nella quale pose dimora su Augno, vescoro di Olivetroje, che eson decentati de atterdete de di fabbiche, ande il nome di lei presto sali in onore, e tanto da essere poi sectita a sede del governo ducale che quind si institu

the state of the s THE RESERVE TO THE RE NAME OF TAXABLE PARTY. the state of the s THE RESERVE TO BE A PERSON OF THE PERSON OF



Transmitter Constitution

#### PAOLUCCIO ANAFESTO (9)

Primo Doge - Anno 697.

Erano crescinte in ampiezza le isolo poi continui interramenti operati dagli abitanti, ereciuti pur essi di numero. ed era del pari sumentato di soverchio il potere dei tribuni che reggerano ia pubblice cosa. Perichet volti l'un l'altro a soperchiarsi nel comando, venivano di sovente a discordie e a litigli; a' quali prendendo parte i loro oderenti, acesdes che i pubblici neggiori peggiorisareo, g'i interni ed osterni interessi andassero a malo: tanto piri quanto che a centinue calamità la nazione era allora sogetta, per le frequenti sorrerice che fecorano nelle legues, con leggii armati, i corari dell' latris, della Dalmazia o della Liburnia, nonchè i Longobardi, alle foci dei fumi, mossi tutti di deleritori di rapiane.

A por fino a cosificti malí convenno la nazion tuttaquanta di adunarsi in Ernelca, capitale allare della reacte conosciusione, per provvedere all' conor a oll' interesse della patria. — I cronaciati raccontano ami che gli saimi erano tasto esasperati contro la lunga tiranule tribunizia, iunto invedenite le passioni che agitavano lometil, che in quel consesso raccolto nella cassa di Dio per amor della patria, poco maneò no sessase l'epoca del toblea stemmio dei veneti, col risture il santanzio testro di strage fraterna. — E per avventura sarethie eccaduta l'orrecola tragecia, se il patriaron di Grado Cristofora, legato, agunimente cho i suoi antesseso; d'affetto o d'interesse a' cittadini, non avesse abbonneciato i coori colla reverenza della sucra sua dignità, e a' estata il product utti alla obbedienza di un solo, con eloquenti parole, alle quali aggiungava grandissima autorità il venerando carattere dell'oratore, e la sua molta picib.

È però utilo osservare che l'Altinate, il Sagornino ed il Dandolo, non fanno motto di questa gloriosa e benemerita aziono del patriarea Cristoforo.

Volle Providenza che il discorso del prelato partorisse l'effetto a csi mirava; e si che il chen, gi tottimit dei l'appodo econenciaissera alla di lui proposta por modo che, so vero è, lui avere con essa impedita una zuffa micidiale nel santuario, si vede come in quella stagione l'autorità del cloro, e la revorenza e l'ossequio dei positrora di esso, non era senza grandismo benedizio della cosa pubblica; imperocchi; per quell'autorità e reverenza de certo ossersi, in quella occasione, consorvata la patria, c per avventure la libertà a la nazione dei Venoziani.

Accettato il consiglio di eleggere un principe, si deliberò prinamente qualo dovesa casere il titolo de imporgli. — Pertanto foggiarono quello di Dune, con attribuire a questo vocabolo latino significazione di principato politico, mentre per lo innami non seprimera se non quello di condetta, ossis di governo militare. — Il popolo converse losto questo vocabolo in qualo di Doze, doi in progresso la lingua italiana lo pali e nobilità in quello di Doge, che rimuse a dinotare la digniti del principato in quel giori dei rappresentaziono la partin nella più sossente di dilustre repubblica d'Italia. — Certo questo titolo aliontanava gani idea di sovranità, nè sappiano però se vero sia che nella intenziano del popolo, il Diego, Dute, dovesse più particolormente esquare l'uffizio intenziano del popolo, il Diego, Dute, dovesse più particolormente esquare l'uffizio di condottiere dell'armi della nazione. — Sappiam bene che i Dogi di Venezia furono poche volte condottieri delle guerre al di fuori, ch' è lecito, sembraci, dubitare almeno di siffatta asserzione di alcuno istorico.

Dopo il titolo stabilirono la nuova costitazione di Sato, che si volea imporre al principe nuovo. — E fu questa: — Convocasse e preziedesse l'assemblea, a lui superiore per autorità: — eleggesse i tribuni e gli altri giudei: — revase il diritto di correggere i disordini e la ingiatziai ede imagistrati, sia quali i litiganti potevano appellare a lui: — convocasse i consigli del clero, ed i comizi di questo e del popolo per la elezione dei vescovi e dei parrochi: — avesse autorità di dir foro il posseso temporale dei benefiti: — disponesse delle forze dello Stato: — mandasse ricevesse in proprio nome ambasciatori: — lucesse guarra e poce di consenso el accordo dell' assemblea: — finalmente, avesse! Patorità escetuiva delle leggi.

Statuito ciò tutto dall' assemblea, dopo di avere langamente discusso intorno alla scetta da farsi, finalmente ende questa sur un uomo peritissimo ed illustre di nome, Pooluceio Anafesto, figlio di Anapesto, o Anafesto Antenorco, già tribuno di Erzelea, e lui stesso nativo di quella isola e città, il quale legarono di ciettori alla fede del giuramento, costituendolo Dosce. Ciò avvenne nel 697, secondo li più riputati cronascisti.

Eletto che fis, afterma Andres Dandolo, essere atato egli poto in trono e ventio delle insegne ducali; ji na sentira doversi prestar fede piutioto a coloro che dicono, che, come era l'entico e calume, e come fis sempre di poi osservato, con qualche variscoe, venisse il mouvo doga recato, sugli omeri da aleuni, affinché fosse da tutti voduto, e quindi portato in giro fino alle chiesa, eve orato a Dio, e giurato il bene della nazione, passò al suo nalezzo, noserezodo lavrido cisil almottivine circestante.

Narra Pier Giustiniani, essere stati in quella occasione spediti a papa Sergio I, siscome ambasciatori, Pietro Candiano e Michele Partecipazio, per ol tlemere, siscome oltennero da lui, l'apostolica sanzione al diritto nel popolo veneto di eleggere i proprii Dogi; e quindi si deduce nuovo e valido documento a provare l'originaria indipendenza della nazione veneta dagi 'imperatori di Oriento.

É cosa ordinaria ehe coloro i quali sono dalla fortuna chiamati primi a governare uno Stato, sieno uomini grandi. — Tal fu voramente Paoluccio Anafesto per consentimento di tutti gli storiei.

E di vero, riusci egli ad ottenere alla patria la tranquillità interna ed esterna; ottenne l'amicizia e l'alleanza del re longobardo Luitprando, il quale, si per conseguenza della politica de suoi antecessori, si per il grande animo proprio, desideroso di riunire tutta l'Italia sotto il suo acettro, era lo aceglio maggiore, del quale i Veneziani lemer dovessero.

E poiehò, colla elezione del Doge, crasi non pur creata un'altra dignità, cioè quella del Massiro dei Milili, con questa, doge Anafesto, compose i confini di Eraclea, vale a dire dalla Piave maggiore fino alla Piave secca, o alla Piavicella.

Dall'alleanza stretta con re Luitprando provenne alla patria, oltre che la sieurezza, altri beni; come, privilegii commerciali nelle città del regno italico, franchigie ctrastiat utilissini ed onorevoli. — Fermo cziandio, il nuovo l'loge, pece col doca di Frinii, il quale per la vicinanza de' suoi Stati, e per lo desiderio di allargarii, più volte erasi mostrato infasto al popolo veneto.

In quanto poi riguarda agl' interni ordinamenti, narran gli storici, essere stata la sua molta prudenza ed il suo fermo carattere formidabili a' nemici della civile concordia; avere le di lui virtù, massimamente guerriere, frenato a lungo e composto le discordie nate fra i cittadini di Eraclea e quelli di Equilio; aver egli disposto che ciascuna isola costruisse barche, e le apparecchiasse a combattere il nemico ad ogni occorrenza, e che i luoghi delle costruzioni di esse fossero difesi da mura, contro le insidie de' pirati; infine ordinava le cose così da far rivivere l' età d'oro nelle Venezie.

Dopo aver quindi retto, Paoluccio, il ducato venti anni, sei mesi e otto giorni, giusta alcuni eronacisti, passava a vita migliore in Eraclea, ove veniva tumplato: ned era ucciso nelle civili discordie ora dette, come asserisce la Cronaca Altinate, alterata di certo da qualche rozzo copista, siccome provò il Rossi luminosamente, nelle note di quella Cronaca di questi anni pubblicatasi a Firenze, nell' Archivio Istorico Italiano,

(1) Dalla città di Padova provenne la feniglia di questa primo Doçe, detta Antennren, dal nome di Antennro fondatore di quella città; et dopperienne sula gente Asconia romana, assumendo calandici il sopramome di Anspesta o Ansfesto, dette da taiuni antora Ansestia.
Per lo rifagiarral di essa Samujalia in Ercelaca, chiamonia Frecionae, giunta il Malfatti, e fu deno-

Per lo rispierei di cus famiglio in Erectes, chimosoli Fordense, giutat Il Midfuti, e fu demana pera diffi Dicitati di Obsilingti e rememen Obsiriligation, resonale nettration della statusa pera diffi Dicitati di Obsilingti e rememen Obsiriligation, resonale nettration del discrete di Constanti della stati di Constanti di Constanti di Constanti di Constanti di Constanti di Constanti del discrete. — Però secreto i le tegorisoni di Reali, della serve cue cana opposituta sensi littati e centi e cata incenti della sinone. Indereso per di Constanti di Constanti della sinone. Indereso per di Constanti di Constanti

menta il Codipioni più Petti, chiarvica nata Sterrica.

Le Codipioni di Codipioni d

### MARCELLO TEGALLIANO (4)

Doge 11. - Anno 717.

Passato alla seconda vita il doge Anafesto, adunaronsi tosto i cittadini di nuovo in Eraclea per dargli nn successore. Si raccolsero quindi i suffragi sulla persona di quel Marcello Tegalliano, già maestro de' Militi, del quale giovato si era Anafesto, per conchiudere il trattato di alleanza coi Longobardi, e stabilire i confini del Veneto ducato. - Così asseriscono alcuni storici: altri, in quella vece, tacendo cotal circostanza, parrano solo essere stato egli fornito di somma bontà, ed aver conservata la pace, nuovo Nume, instituendo sentissime leggi, e facendo costruir forti alle bocche de' fiumi, e certo numero di barche armate affine di guardar l'isole dalle scorrerie de' pirati.

L' atto maggiore, ch' ei fecc però durante il suo reggimento, fu quello di proteggere coll' autorità del suo nome il patriarca di Grado, Donato, il quale, assalito nuovamente dal patriares di Aquisios, Sereno, a cagione di vantati diritti sopra quella giurisdizione patriarcale, era corso colle propria erami sulte terre di Grodo, devastandolo, Per la qual a cosa s'interpose Marcello, serivendo a papa Gregorio II, affinche intimasse a Sereno di non invadera steuna parte del territorio appariensette alla giurisdizione gradense, ottenendo in fatti lo scopo delle une mediazioni, e sì che quietarensi, per ellora, le ostilizió fra que' due patriarchi.

Dopo di avere ducato Marcello nove anni e ventun giorno, moriva, ed era sepolto in Eraclea.

(4) Peche ed incerte notisie si humo intorno ella funiglia di questo Dege. — Il Mufatti asserisco, secre stata elitodina di Eracies, avere prodotto alquanti tribuna satichi, el averia appellate caino cui cognone di Penicalii, giusta quanto pur serive il padre Jacopo Pilippo da Bergamo, ed Supplemanto delle suo Crossacha, tradotte dal Sossovino.

Ignorasi pur saco il tempo in cui queta casa mancò, non travandosene memoria sicana appo i cromeciali — Incerta è pare qual soria di ceudo hiasonico insalazane, dimostrando, da un lato il padre bone Mallian, a visu di Zingi, are portato per arme una galen; c dall' altro, le remache nostre disconsidante del ceudo di cua fantifiti den gigli posti in palo in campo assurro. — Oltre alla persona di queto Dogo, il geneologisti don regitarino altri, al ercano, di conceptosa, il abtro genenaligico.

#### ORSO IPATO (4)

Doge 111. - Anno 726.

Orao Jasto, somo di seuto ingegno e di nobil prosspia, fu dato a successore a Marcello, e primo inconicolò di litartare il nome dei Venuci eno injendido imperez, siccome quello che peritisimo in ogni seienza di guerra, si deche allo studio di esercia le veneziana giovanti a rettari e a remi, sicche sea, avendo a spettore e lodicore il proprio Dogo, sequisho, cella peritini della naval disciplion, noimo più altere el indole niù senezco. — E tosto ne roci dare salendida nova.

Improcede Orso saliva il rono duesde nel punto in cui gravisnia è luttuosi sconolgimenti si preparavano in Grecie e in Italia per opera dell'imperatore Leone III l'Issurico, il quale, appanto nel 726, emanava editto, per tutto l'impero, contro il endu delle immagini saste, da cui ne nacquero in Oriente quelle rolleioni e quelle zuffe marte la ragamente degli storici binatini, e nell'Occidente quella commozione degli animi, e que' tumulti, che partorirono operta rottura fra l'imperatore e papa Gregorio II, delorous e lunga a narraria.

Fu alora che Luitprando, re dei Longobardi, veduto il momento propizio d'incarnare il presonedto disegno, quello eio di rendersi signore d'Italia, strinessi in lega col Papa, e s'impadroni di Ravenne e della Pentapoli, vule a dire, delle città di Rimini, Pesaro, Feno, L'imana ed Ancona, e di altri luoghi, quantunque non acconsentissa il Poatelfee dichiarare seaduto Lones della imperiale autorità sopra quelle terre italiane.

Presa Ravenna da' Longobardi, l'eserca Paolo ricoverossi nelle isole della laguna, unico esilo che gli perve sicuro, attesa l'amielzia che, per ragion dei commercii, pas-(8) sava fra il greco impero ed i Veneziani: e, giunto, rappresentà loro il grave pericolo che la potenza degli invasori minacciava l'Italia; ne potere eglino stessi andarne immuni ; imperocchè porrebbero i Longobardi in mare la loro flotta, impedirebbero i commercii, dominerelibero su tutte le spiaggie, su tutti i porti : tornare quindi a' Veneziani salute, se rimettessero l'esarca in seggio ; percioeché otterrebbero dall' Augusto maggiori eoncessioni e privilegi più ampii.

Le parole di Paolo fecero che molti, e fra questi il Doge, s'inchinassero al partito proposto; nel mentre che altri opponevansi, ricordando i recenti trattati con Liutprando, il rischio d'incorrere uella nimicizia di questo, e quindi la guerra a cui aadrebbesi incontro ; ed opinavano di rimanere neutrali, e per tal modo potere ancor francamente esercitare i loro commercii, ricebezza e fortezza della repubblica,

Sennonché, prevalendo la prima opinione, avvalorata dagli eccitamenti del Doge, di animo bellicoso, si statui di recarsi al ricuperamento di Ravenna. - E perchè non trapelasse al di fuori il convenuto, simulossi che l'esarea fosse cacciato dalle Lagune e si ritirasse ad Imola; ove, giunto infatti, raccolse una mano di gente, e comparve sotto le mura di Ravenna, allora bagnate dal mare: mentre i Veneziani, usciti sull'imbrunire del giorno dall'estuario, presentaronsi, sul romper dell'alba, dinanzi al porto della città stessa. - La quale fu improvvisamente assalita per terra e per mare ad un tempo, fulminando i nostri entro di essa il terribile fuoco greco, e poseia, improvvisato un ponte di barehe, scalaron le mura. - L' esarca però fu respinto dai Longobardi, aceorsi alla riscossa, ond'egli, girato il fianco, si uni agl' incalzanti Venezioni, che giù tenevan le mura: od Orso, guadagnato tanto spazio in città da ordinare scella schiera di genti serrata a forma di earro, divise il grosso corpo de' nemiei, e li sgominò, invadendo quindi le vie e le piazze, attalche a nulla valsero i sopraggiunti Longobardi, che sopraffatti e vinti rimasero. - Per tal modo la vittoria riesei completamente gloriosa, rimanendo sul campo Peredeo, duca di Vicenza, e cattivo Ildebrando, ninote dello stesso re longobardo.

Il soceorso prestato dai Veneziani nel ricuperamento di Ravenna valse loro per ottenere altri privilegii commerciali, e al Doge il titolo d' Ipato.

Sennonchè, tornati alla patria, ridestaronsi nelle isole le guerre civili fra Equilio ed Eraelea, ed in una zuffa sanguinosa Orso cadde trafitto ; dicendo però altri, che veane assassinato nella propria easa. - Aleuni storiei attribuiscono ad Orso medesimo la cagione di tali sommovimenti, appuntandolo di carattere altero, di natura orgoglioso e salito in orgoglio per la narrata impresa condotta da lui a licto fiue; e si che venne a fastidio de concittadini, che vedevansi trattati a modo di sudditi. -- Comunque sia la eosa però, questo Doge perì miseramente, sebbene meritevolissimo di aver resa la patria forte e gloriosa. - Tanto accadde l' anno 737.

<sup>(1)</sup> Incerta, anzi occurissima è la stirpe da coi osci questo Doge. - È opinione di alcuni scrittori, che esistita mai non sia la famiglia Ipato, dappoiche affermana, che tutti colora che con questo nome ricordati sono nelle venete storie, fossero così appellati dalla voce Ipato, esprimente quella cospicua diguità, con la quale solevano gl'imperatori d'Oriente onorare i personaggi benemeriti e illostri. Il p. Lorenzo Longo, nella son Soteria, vnole che appunto per essere stati alcuni di questa famiglia fregisti di cotal titolo, ne venisse ad essa siffalto cognome; contraddicendosi pol laddose afferma essere la famiglia Dendolo la medesima degli antichi Ipati, --- Vuole, in quella vece, il Frescoi, che l' Inota non VITE E RITRATTI DE'DOGI 2

sia altra che la finsiglià Bragadino; e cil lo conduce a credere nel vedere unta il medesiumo seno de ambedeu queste ciere. Altri antero i a vogliono quella tessa che poi si spuil Pla reteipazia, ce quindi Badora. — De ultimo l'Orsto, seguito del Cappelleri, vuole positivancente che la finsiglia in parcia si appellante plate, è che nel dis l'arminiorene de l'actona che la gauqe, cue prescel induited ul casa set-tenero i carries tribuntia. — Paolo Beni, nella storio di quota stena casa, affrena che Orso degre partie e l'artico, e di Alcasia, moglieri di Alcasandro Transino, che i di sie pol Trinsino, nobile vi-

Enalments I geneologisti segmano l'estinatione di Itale famiglia all'anno 4187, nella persona di un pisto sensi dirro some. — De tutti queste loccerte e disparses copiniosi non può reccolgeral dei tuta nebbia; se glora concludere cel Sannorino, che dice Difficilmente si può intendere la verital in core antichiatione, tratalos tanto occarmente dogli accertifari.

#### TEODATO IPATO

Doge IV. - Anno 742.

Non si potrebbe ben definire quali motivi shibano indotto i Veneziani ad abolire i digniti doeste, e ad ifficare pintotto il supremo potrere du magistrato militare, vale a dire, al Mesetro dei militi. impercoche variano gli storici nell'assegnare le cause di colta mutamento. — Sembra però doverene attribute, pic die esd altro, alle discordic intestine sorte fra Equilio ed Eraclea, riguardata quest'ultima de tutte le isole, e massine dalla prima, mabitossi di truppo nel volre sopostate sull'altre, siccoma seda di tre dogi successivi, eddi sasemblea nazionate. — Nelle quali discordie, che costarono molto sanque, suparso essendo vivos tropo culo appraeta estudo diferendeni suoi concittadia, intravidero i Veneziani il suo intendimento di pastare i limiti dell'autorisi a lai concedata. — Quindi accodde, che per questa mal intesa allagia degli Erzeleani suoi deliberossi raccogliere l'assemblea in Malamecco, isola di que 'tempi, secondo afferma Remardo Giustimon, più frequente e maggiore delle e maggiore delle e maggiore delle e maggiore delle e e e maggiore delle e e maggiore delle e e e maggiore delle e e e maggiore delle e e e maggiore delle e e maggiore delle e e maggiore del

Badonatisi i conitali, e proposta dai Urinani l'elezione del movo Doge, norres gravi tumulti, induren la qualità del governo da dovera isodure. Quiandi fer appresentato da alcuni: essersi abolito il poter tribunizio a engione delle perpetue discordice e della malsa amministrazione dei tribuni, ne doverari richimantro a vitze e di più, menoraudo in funcata esperienza della podestia dueste, darevote a vita, e con scerbe parole piagno dia susperienza della podestia discole, darevote a vita, e con scerbe parole piagno dia susperienza della podestia discole, darevote a vita, e con scerbe parole dignità douelle, e venisse con decreto soppressa. — E, nelle contrarie opinioni circa il orgario da scegleria, i atoria de l'immani lece correra e passiero di quello redi importario della considera della, che i tribuni militari erano stati nel tempo della republica, e di mesari dei odolati quello dell'import. — Sieceme però non suanura gradito il titolo di tribuno nel capo della Stala, si convenue dargili stome di Staterto dei milita, e a cip sia fuelimento inchidi rera, diaconte Podescio Annetta. — Venia, da ultima, statutic che il nevello capo della regulabira, avesse il potere medenimo goduto dal Dope, con questo però, che tracerora un anno, cered robuserio Annetta. — Venia, da ultima, statutic che il accordio corros un anno, cered robuserio annetti ad un altro etto dall'assemblea.

Stabilito il nome, il tempo e la podestà del nuovo capo, fu stabilito eziandio che dovesse risiedere, non più in Eraclea, già stata teatro di sangue, ma nello stesso Malamocco, ove raunati si erano i comizii; e quindi fu cletto, nell'anno 738, per Maestro de' militi

 Domenico, soprannominato Leone pel suo valore nelle armi; nè più ci dieon le cronache; ma questo ricordato valore ei dimostra ch' abbia condotto i Veneziani a vittorie sul mare. — Passato l'auno fu chiamato a succedergli

II. Petire Corrictos, umon unile e potifico, giusta il Sanudo, il quale procaecio di calmare la guerra, con tanto danon raccessia fra Equilio el Ernetes dopo l'necisione di Orso, e richiamo in patria l'espaleo figlio di quello, l'heodato, Cario eziandio che l'arta del cotturire branche armate crescesse per l'arapi premi, il quali trassero dalle vicina costa el Italia i migliori inasetri di quest'urie; e fece stanziassero in Malamocco, che ferven di tutio e di lavro. — A questi seruitò

III. Diodato, il detto figlio di Orso, che sapicnte ed ottimo ben resse lo Stato, e tanto che, al dire di alcuni eronacisti, fu riconfermato per un altro anno. — Dopo il quale

venne insignito della dignità

IV. Giuliano, o Liociano Cepario, chi chbe dall'imperatore il titolo di Ipato, o per avero rimesso in sode l'arciveseovo di Ravenna, cacciato dai Longobardi, secondo affermano alemi, o veramento per qualche aiuto recuto a Costantino Copronimo, successore di Leone, contro gli Arabi o contro il ribelle Artabaso, come vogliono altri. — Finalmente fu chiamato lalla carier.

V. Giosomai Pabriciario, o Fabriciaco, o Pabricaco, Questi, in iscambio di sedare, accendera per mategio intendimento la guerra fea Evaclee ed Equitio, e d'altra parte cra tristo oppressore del popolo. Ma le discordie che suscitava per soggiogaro il popolo atesso, anzi che esaltazione maggiore, gli preparavano esdato. — Finalmente la suqui-nossisma habtaglia accadata per l'ampio canade dell'Arce, dove gli sibatrio delle due isole rimasero decimati ma non rappaediteati, lo perdette; perché, scoperto il suo disegno, fin preso, e, a nodo de 'Orcei, abbasciando.

Il faite di questo ultimo Mestro de militi, vale a far si che si tornasse alla nomina diu no doge; e quindi, raccoltasi l'assemblea in Malmorco, elesse a quarto doge Deodato o Teodato, figlio di Orso, gli Mastro de' militi, ed insignito, come vedemmo, del kielo d' Ipato. Ciò avvenno nell'anno 1732. — Provvidero però i Veneziani con prudenti e evere leggi contro la malefies appetàn degli ambicisò che calcusareo di antendessero calcare e torre libertà: e, per allontanare ogni gara fra Eraclea de Equilio, stabilirono la sede docale a Malmoreco.

Fo cara di Teodulo rimovare coi Longhardi i putti e confermare i comini gii sibbiliti Ta Listiprado ed Analesio: e echene avesacro i Longabardi stasi i rolta guerra all'impreo, e ritolta Ravenna all'esarea, pure il Dege rimase neutrale, e dal decodimento di quello citti ne ritrasse vanlaggio al patrio commercio, cuendondo la navigazione non solo ne' mari orientali, ma eziandio negli occidentali e lungo le coste ed i porti dell'Africa e delle Spagne.

Sennonchè tale prosperità fu turbata ad un tratto, a cogione delle nuove discordie suscitateis fir l'une e l'altra famiglia tribunizia, tra le quali si aconinano quelle degli Obelerii di Malamocco, del Villositei e Barboronani di Eracka e dei Gauli di Equitio.— Nelle quali discordie, sembra che Tocolico, eraclesmo di masetta, sostenesse la parte dei suoi, siechi se sorre contro di lui l'odio degli Equilinia. — E siecome egli, vigilani tistimo delle patria liberità, per muniri dai troppo vicini Longdardi, gii ponessori di Ravenna, ordinata avea la coltrizzione di un propagnicolo presso Brondolo, domintore della foce dell' Adige e del porto di Chioggia, così i nemiei di ini sparecro attuinente, che qui numinento non foren e altrimenti eretto per riparrai dagli attentali del guerresco el ambisioso re longubardo Astolfo, na piuttoto per imporre agli niterni nomici, e mezza per altrazzi tirano della patria. — Di queste arti visule Gallo Gaulo, umos ocelleratissimo, che aspirava alla suprema dignità dello Stoto, per succirare più semper già anini degli Equillani, el assalire un giorno Troduto, mestre trovavasi a Brondolo, o da colì rifornava, e, presolo, lo abbacino, e deporre lo fece dal seggio ducche, l'amo 755, cie dopo Predici anni circa de principato.

#### GALLA GAULO®

Doge V. - Anno 755.

Commessa da custui la nequitosa depozizione di Teodoto, col favore de suoi partigiani occupó, sentra altra elezione, la acée ducate, e sepe culla forza sostonersi per oltre un auno nell'usurpato dominio, custringendo le isole a soltomettersi e tacere. — Se non det, abborrilo dil popolo tuttonpauto, ordi questo asgeria congiura, diretta forze di nobili dell'averso partito, le estucata in armi, cinne Malamocco, prece Golla, ed abbacinatolo, lo cacciò in esilio, facendogli provar giustamente la pena medesima che avec eggi fatta soffirir inginatamente all rittimo son motessare Tedotto.

(i) Comise el inerte antiri abbino intereo ult insigli el questo Dey, variado i prondeptir forma en anos en ciu al ciudos, è positioni del circumster del mi, Grad. Casi. (Grad. (Grad.), Grad.) (Grad.) (G

### DOMENICO MONEGARIO (9)

Doge VI. - Anno 756.

Cacciato Galla, fu conferita la dignità ducale a Domenico Monegario, cittadino di Malamocco, uomo di carattere presso che simile all'antecessore; al cui finnco posero i Veneziani due tribuni annuali, onde limitarne il potere, e tenere in freno l'ambiziosa

(12)

vogiia di soprastare. Narrano alcuni cronaccisti, che li due primi tribuni furuno Candiano, cha parle ol Angolo Partecipanis, quest' liligimo voluto dal Samodo della finniglia de' Cinstiniani. — Octeta provvedimento, lunge dal recare utilità e poce allo 
Stato, is quella vece non fece che aquamentari al disordine e la confissione: imperecchi, 
o per debole mente, o per animo puullo, que' tribani si fecero piagistori del Doge; e del 
allorquando accede che ed sesi succedessare altri di spirifi maschi, no re imponervamo 
perpretuce contese; siechè il Doge, altero d'imbole e di natura indomita, riguardia quei 
due tribuni siccome ceppi posti indogramenta allo sue mani; e con basea e furbezche 
uri contarsti, e quindi con aperta violenza il ruppe, rimetlendo nal primiero potere la 
sua satorià. Il perbe i tribuni state, siatati dalla nassione, machinaro congiura paria 
quella onde Galla fa vittima, e Monegario ordirene il castigo e dell'albaciamento e 
dell' catronico, dopo cotto anni di mal teunto governo; vale a dire nel five 
dell' catronico, dopo cotto anni di mal teunto governo; vale a dire nel five 
dell' catronico, dopo cotto anni di metunto premo; vale a dire nel five 
dell' catronico, depo cotto anni di metunto governo; vale a dire nel five 
dell' catronico, depo cotto anni di metunto governo; vale a dire nel fivento.

(1) Veglines alensi che la famiglio Monegario sia la stessa che la Monnes; na chri procelegati, dicidendia de quella, le desseu avitame de l'adecus ai tompse della braziane di Attalica, de aver posta dimera in Mainaccea. — Cui pir serire i Civrato cella na Sisciria di Palmer. — Si entine poi questi agranti agrantica, che al certifi, con della compania con della compania con processa della capitali della condita con della compania della compania della condita con della condita controlla con della condita condita con della condita con della condita con della condita condita con della condita con della condita con della condita condita con della condita con della condita con della condita condita con della condita con della condita condita con della condita condita

#### MAURIZIO GALBAJO (4)

Doge FII. - Anno 764.

Raunstosi il clero ci i nobili in assembles, nel folo di Malmocco, fu eletto dogo, el 768, Maurisi Gallonjo, che il Samono appelta Calabono. — Di questo tutti gii storici fanno menzione, siccome d'usono adorno delle più injidite ed amabili doti, fra quanti meritarono che base loro affidiata la user di ui popolo troctoro ci dilatter. — Lui usono di grande ingegno, peritissimo in ogni seienza politica, prudente, chiero per la integriti del vieree; piu nobile di siripe, e nobilismo per incili tisti; hi rice cid ci lo tutto era mesileri per rendere folice uma gente. — Egli possedeva la qualità più desiderabile in coloro che knoso investiti del potere supermo, la moderazione. — La sua doleccaza e probità gli conciliarono altinami antina: in soman, fo di que principi la mesnoria de quali mon ni è conservata per ralpendelle gesta, na per le benedicationi de popoli. — Fin kesl-menta seggetto alle leggi, in quian che reputervati percrambe precipamente della ragione nente seggetto alle leggi, in quian che reputervati percrambe precipamente della ragione con conservatione della conservatione, del trancho, del financho, del Cimitalino e del Sarundo, na ragionevolmente è da altri storici riferita. Finantunete anche al esso è attributio il titolo d'a franto, ma è notici questa tutti loro coi serza, quanto mene importante.

La eccellenza de' suoi portamenti nella cura del governo apparve tosto nel conciliare i cittadini tra loro discordi, frenando con risoluto animo le risse fra Equilio ed Ernelea,

e comprimendo la prepotenza de'nobili e la superbia de'popolani. - Studiò di accrescere i commercii, la navigazione, le industrie, mezzi soli per augumentar la ricchezza delle nazioni. - Asscriscono eziandio gli antichi, avere egli conservata illesa la patria dalle perturbazioni che al suo tempo affliggevano Italia, - E questa è la vera lezione, non l'altra de' più reconti scrittori, che dicono aver egli fornito a Carlo Magno una flottiglia per vincere l'assediata Pavia; mentre, e nessuno fra gli storici stranieri accennano a questo fatto, e dalle cose accadute coll'andare degli anni, come vedremo, eiò non risulta. - Ma ben risulta, avere i Veneziani spedite le barche loro a Pavia, affine di condur vettovaglie all'escreito, siccome ricorda il Beneventano. - E questo fu appunto per ragion di commercio, curato dai Veneziani siccomo cosa suprema,

L'isola di Rivoalto di questi tempi unita per via di ponti colle isolette circostanti, o più salubre, più seenra e più popolata delle altre, mal comportando di essere soggetta al vescovo di Malamoeco, chiese di avere un vescovo proprio. La quale domanda essendo paruta giusta al Doge, unitosi al patriarea di Grado Giovanni, convocò il sinodo nazionale nella chiesa di Malamocco, e nominato venno a primo vescovo Obelerio, o Obeliebato. figlio di Eneangelo, tribuno di Malamocco, e se ne fissò la sede in Olivolo, isoletta vicina a Rivoalto, dov'era una vecchia chiesa per avanti edificata e un castello; tantoche fu appellato da prima vescovo Olivolense, e quindi, andato in disuso quel nome all'isola, assunse, intorno al 1090, il titolo di vescovo Castellano. - Tale avvenimento è fissato dagli storici più sineeri all'anno 776.

Nè qui ristettero le cure solerti di Maurizio per conservare l'ordine, e coll'ordine l'interna pace, chè sorto essendo l'ambizioso Giovanni, patriarca di Aquileia, contro il patriarea gradense, e tentando spogliarlo de possedimenti e dei dritti a lui spettanti, subornò i vescovi dell'Istria, acciocchè, toltisi dalla soggezione del suo rivale, si dichiarassero dipendenti da lui. Questi lo fecero assai volentieri, massime per essere aiutati dai re Longobardi: laonde il Doge, spediti legati a Roma, ottenno da papa Stefano IV due lettere, una di consolazione pel patriarca di Grado, l'altra di amara doglianza per quello di Aquilcia.

L'avvenimento però più importante del duesto di Maurizio è l'associazione al potere, che, con licenza del popolo, egli fece del suo figliuolo Giovanni. Tutti gli scrittori, quale niù, quale meno, condannarono questa condiscendenza de' Veneziani siccome debolezza funesta. Imperocchè, dicono, che tale colleganza, nuova nelle isole, conceduta ai grandi meriti di Maurizio, disegnante il succedituro, e veduta in tanti imperatori romani, fu in progresso di tempo dai succeduti dogi volnta o nel figlio o nel fratello, senza meriti e senza grazia di patrizii, ma per arbitrio di potestà; onde, per quella trista declinaziono delle cosc umane, la convenevole condiscendenza divenne poi male politico.

Maurizio godette d'avere a compagno il figlio negli altimi nove anni di sua vita; e. nel ventesimoterzo, ejoù nel 787, lasciò nel suo popolo grande desiderio di sè,

<sup>(1)</sup> Voglieno i geneelogisti, tra'quali il Torrelli, nelle note alla Soteria di Lorenzo Longo, che la famiglia Galbajo, detta anche Galbanii e Gulba, tracsse arigine dalla gente romona Sulpizia, dalla quale usci l'Imperatore Golba. - Ciò pure riferisce il p. Leone Maltine, affermando che da Roma appunto si trasferi nelle senete Lagune. - Sennonchè tanta contraddizioni s'incontrano negli serittori, che il solere da quelle lunghe e noiose loro discussioni trarre alcun lume di verità, sarebbe opera vana. -- Impe-(14)

renché dui dies, came il Zabrechte, el il periodo Mattina, cuerce quenta famiglia in tresso a les diperiones del, conferensi il Present, le voicie une casa in la De Camingie dei l'afferente adivini cen el Abana, e con si l'arreque dilui; e il afamo derivere de Reana, aleceme difeneme; nel montre che altri, giunta il Naffatti, la dicun centade de Podera in Eratione in Matimaterie; overcumentate di Capi d'attivis, a da Trictie, e del la dicun centade de Podera in Eratione in Matimaterie; overcumentate di Capi d'attivis, a de Trictie, e del l'attivis verbino grandecente gli activite il activi glitti d'assardo l'armo 1202, ed altri il 1909, e il d'attivis college provedire de administrative del molta d'attivis d'attivis

Balta confadions el Intervitación in est el ferrercon lived il giurettes i nocionis accepta apporta le modificio del gramega, che discrere musi da quette cara y secul deside per langua mo rendo disto d'argento est interven con el caractera terreligita sopre i regrota, est uno seguino d'ero, e con excente versaglia sopre i accepta; pict, condicionidado con la famiglia (colla, assegna a questa en esta ferrera modeleta di quelle, pict le rejori, pict un setto descripcio de con la consiste del productione del production de consistente del productione del production del prod

Inforce poi ella persona di Marrino, dicon la cronache che fu cittadino di Eracles, e nobilissimo e ricco, ane datro narreno, trome che chè un figio che uno associata aj patere; mottre dall'astre egil attenuto per consontiamento generale il prisispoto, e dall'arver critto supelettemente ed dolcumatte il suo popolo, intesero di formare il più splendisio chogin elle suo virtò, sicchè ogni altra notiali arribe toristati unitie alla suo vera slorita.

#### GIOVANNI GALBAJO

Doge FIII. - Anno 787.

Passato a vita migliore Maurinio, noto rimase nel seggio denele Giovanni. — Tutti gia storie si accordona o dipingere in ia cel si nos diglio Maurinio una copolo di tiransi, fior d'opni viria, e massime i più antichi scrittori, pare che non abbiano travuto espressoni pia acconodate ad esprimere tutta l'ampiezza della mulvaglia di Giovanni, che chiamandolo affinto dissimita al padre, si nelle azioni che nelle parte, e lungi delle vesti più lui; il quale vivendo ricopriva cello concrate use azioni i dictiti del figliolo e; d'attra parte sagnee dissimulatore. — Sennonchè, morto il padre, ruppe sel ogni violenza e dissolutezza. — Non la santiù dei talani, non la forza delle leggi vielevano per serbare a' cittadini l'onore e gli averi: il pubblico biasima lo rese più indonito e più superbo, ci incusue en lo popolo tanto timore, che non solamente tollerò per nore suni tutte le nefandezze e le insolenze di lui, ma gli acconsenti che si prendesse a compagno il figlinolo.

Il maggiore delitto commesso da contoro la la accisione del analisimo patriarea di Grado Giovanni, il qualo, credonio forre de la propria viviti e di secre carattere undi cra rivestilo gli finareo sufficiente difesa contro la oltracottanza di esta, ardi amonifi, e rinfacciare loro l'escupio del padre e dell'ava Mustarizia, le cui conorta memoria non cessavano infainante colle subseni loro necisando. — E da qui trasse, e non dirimenti, origine l'odi di cultoro contro il patriarea; del cel si figorizono tubo visianimenti del controlo del controlo

della venda nazione, dimostrandolo la folta, che, siccume suonava la finna, re l'pino dicaprava fin contrive a Ravunus; e negdiugorano già essere i Venezioni ceduti del commercio nella l'entapoli; già essere in pericolo, per un partito favorevole ailo atraniero, la liferità nazionale. — Altri modil, all'incentivo, taccivano i objat di violenza, di rotti costumi, di ambicione smodata, per cui, col mezzo del vesevo da lor nominato, tendevano solutano a dominare la paliria da assoluti signori. — Cili minia i risuaprieno per modo o lo passicul tanto a l'ingafisardirano, che il duge Giovanai, colla opportuna consisione, allesti free tuna squarda di navigli armati e la spedi con Mauritzio a Grado ad assalier il patriarez. Muurizio invase con farore la città, e nell'aspro combattimento il patriarez rimane ferito e estitivo, pol barbaremente gilita de un'alitasima torre del suo palazza. Il fatto cra orribbie; tutti gil simila rei rimaneruna commossi; nati l'per li inde. — El Maurito, siimando di calmare veroremente le compressa in pubblico, elesse patriares di Grado Portunato, nipote dell'estinto; il quale accettò la dignitic con serreto intendimento di venedetta.

In questo frattempo, o poes prima, dicono alcuni storici, non avero altro di luoca operato il dogo Givonni, tranne l'ottenimento di confirma del trattato circa è confini fermato coi Lougobardi ima questo è un error manifesto, sammenochè dir non si voglia casere crror di dizione imperecche il regno longobardico bed fine colla pressa di Pavia, fatta da Carlo Nagao, e colla estitività di Desiderito, re di quella gente, che fu quindi invisto in Prancia, one mori nel monatore di Gorvezi il cheacaedon dell' anno 774, vale a dira, tredici anni prima che Giovanni sedesse solo doge, o in compagnia del figliado Maurizio.

Bene, per le vitiorie de l'Fauchi, e per lo tratista che poscia segui fra Carlo Nicefore, che occupato aveva l'impero d'Oriente, eacciando in califo la sdirtunta imperatrice Irene, avvenne che fra loro convenivasi di risonoscere independente tanto il duento di Benevento, quanto le città della Venezia e quelle martitine della Dalmazia; e massime pel Vancie, era detto in quel trattato, siecono rapporta il Signio, che continuasareo a godere pacificamento delle possessioni, libertà ed immunità ch'erano soliti avere nel regno italico.

Maturamo intanto, come dice uno storico, gli occulti disegni del patrierea Fortunnio, il quale, supporendo giunto daline il nomento di trav vendetto dell' secio suo suppredicessore e parente, die mano, insieme con parecchie famiglie tribunizie, ad una conglura contro i dogi. Na scoperta, fu costructo fuggie, unitamente col suoi complici Obelerio tribuno di Mulmacco, Felice tribuno, Demetrio, Mariniano o Foscaro, Gregorio, edatti ria riprimisto, de' maggiori, ricoverandosi nel regno italico, a Trevigi, Ilcali Fortunato recessi allo staso Carlo a Salz in Sassonia, e, postosi aotto la sua predaciono, fel dels un megli di conciltara el "anino contro l'unestania, rappresentandoli come del tutto devoti dell'impero greco, e diendo de il suo predecessore era stato uccion perche aderente apartito franco.— Inditatuto, i prodigità dei si erano riprarti in Trevigi, continuavano de celà si destramente le loro macchinazioni, che, fatti levare atumunto i loro partigimi nelle isole, i due degi Giovanni el Murzirio si I rorazono a un tratta abbandonati e contretti a salvarai con prosta fuga.— Il primo ripario a Vantoro, cell a secondo, violondo tentare pur egli a protetosio del Carlo Magno, recessi in Prancia,



norre n Gurungano llutaripame il Freto Tradenico pario ii les l'Estrepamo ii Grao l'Estrepamo ii Grao l'Estrepamo ii Morine Infrante. PAFIRO CD. Bi g Obelerio Antenereo io Angelo Partecipazio il Sin II Entiripazio il histo I Candiano

PIETRO CO. BRADENIGO

ma invano, trovando colà un nemico troppo possente in Fortmato, sieché e padre e figlio non più rividero le patrie laguue, e morirono, forse, ambidue in Mantova stessa. — Ciò accadde nell' 303, dopo aver regnato Giovanni, col padre nove anni, altri nove solo, e sette in compagnia col figliundo; siechè tutto il suo dogado, origine alla patria di gravi sciagure, fui d'unticinque anni.

#### OBELERIO ANTENOREO (\*)

Doge 1X. - Anno 804.

Caccisii Giovanai e Maurizio Galbaj, faceletto dogo, in huogo lovo, il gia tribuno di Malanecco Obeletto Anteinore, che chiase ed olteme di potree associaria al governo suo fratello Besto. — Erano però ridotte le cose a si mal partito fra i Yeneziani, che poco poi arrero fra lovo fraterne discordie, a cagione delle autiche e non ancora assopice contese fra già shialtari di Eraclera quelli di lesolo, od Equilio, eccitate eziandio dai partiti france o greco, sicebè rimase quasi distrutta Eraclea, secondo narrano, tra gii altir, il 38 sognimo ed il Dauddo.

Vedeudo Fortunato, patriarea di Grado, accesso allora in Italia, anzi a'margini delle laque, volgeria si ui contrarii di evanti, recosa inil Itaria soggetta s' Franchi, ed vi pose stanza, ove godeva grandissima sudorità e sommi onori. — Allora però, ine grazia della molta condicanza che aveva con Carlo Magno, cittenne de sosò gioter, come giudice e messo imperiale, regolare le cose tutte di quelle genti, ed ottenne cainado di undesimo magnissima ecunioni en privilegii, fer qil altri quello di potter trafficare, coi quattro navigli spettanti alla sua chiesa di Grado, in tutti i porti del regno italico, con censione da oggi habello. — Landoa, arricchito isa emper più, Fortunato si pose in grado di largheggiar grandemente tra i cortigiani, e.di sedurre e trar gente al suo partici for i Venezio i latti for i Venezio latti.

Infrálanto era rimasta vecante la sede vescovite di Pota nell'Istria, e Fortunato, vedendo che i nostri non volcano richiamario a Grado, maneggiosi presso Carlo, affinchè il pontefee Leone III gli acconsentisse di occupar quella sede. — A ci-iò lo move ai desiderio di poter più de vicino osservare quanto accadeva fra i nostri, e prender dale ason regole a norma e suoi futuri disenta.

Il pontefice, nell'accordargi, a malo in eusce, la grazia, ordinava perà che dovesse irmunaine alla nono cettiden, nema beleria ne vius diritti, donoche plotesse gli ritornare all'antice di Grado: ni mancè Leone di far intendere a Carlo, come Portunato dava 
giuto e possenti motivo di iscandabo pia suo vivree perpetuamente inmeren nelle cabale cortigiuneche, pel suo imodato anore alle ricchezne e per quella vianità ed orgoglio di onori, de quali non vergognavati di andure a esceia, postergando la diguidei asserdosio e quella massuctudine ed unimiti comandate da Cristo; dovendo, aggiungava il pontefice, aver Carlo stesso compassione del danno che perciò soffire
doversa la cocienza di quel veseovo, da lui beneficato giu in Franzia e coltanto di ogni

VITE E RITRATTI DE'DOGI 3 · (47)

favore. — La perspiescia di Leone ben gli avea fatto consocere Fortunato, si quales, per sua persava che di fario i posi di più accetto più di più accetto core, non curando gli ammonimenti diretti del pontiche : e Carlo, in quella vece, appetore, non curando gli ammonimenti diretti del pontiche : e Carlo, in quella vece, apperando per di lui tuzza di estendere la proprio fortunio anche nel Vencto Dusato, lo los sectos a suo compare. — Tanto infatti far seppe Fortunato, e coll'oro e colle pratiche, che poli placere inostri; l'esche, assolto dal dundo, ritorava a Grado con animo di rendere più professa l'opera sua a favore di Carlo, a cui era legato con vincoli di cratitatione de l'asara naveralele.

Scono alean Leupo, la pote conchiusast tra il due imperi turbosa; perchà Necerio, inquido al veder emerpe di carlo ingrandira nell' Baropa, e rievere perfino unbascerie da polenti ed orgadiesi cultifi sarceni, e con una fotta nel Mediterraneo tenere in fresu Arieni, Sculi C. Spagunoli, e quindi dominare Sardega, e Corcies, peli cetta all' animo il divisamento di opporti quella una cerescente potenza. — Lusaneo de commodo il all'asimento di contra del commo di all'asimento di poporti quella una cerescente potenza. — Lusaneo de commo di all'asimento della putati per la petta in Necleza il quale, vinitate le città maritimo dell'Atlonia e della Dalmazia, e pessidiatele, giunne nelle venere lagora, e di via dol' Fanorra.

Al sue giugnere, Fortunato, siecome partigiano di Carlo, finggi tosto da Grado e riparossi in Francia; e Niceta, aceso a terra, tanto operò, che, raccottosi l'assemblea nazionale in Malamocco, dichiarò bandito non solo Fortunato, ma decaduto eziandio dalla sua digultà, eleggendo a nuovo patriarea di Grado il discono Giovanni, già vescoro di Olivolo.

Niceta aucore, d'ordine di Niceforo, creò spatario il doge Obelerio, titolo cospicuo di vel tempi, che dava diritto, a chi n'era insignito, di usare veste propria e ricchissima, di cinger spada e d'impugnare una specie di settro.

Essendo in Malamocco Nicela, conchiuse tregus di alcuni mesi co Franchi, e quinfapati, condenno seco l'altro degle Besto, il tribume Felice ed il vesevoo divoleane Cristoforo. — Menà il primo, così desiderandolo egli stasso, affine di presstrasi all'imperatore; tolse i secondi, pre espresso desiderio del Yonet, sessendo essi
polesi partigiani de Franchi ed amici intimi di Fortunato. — Pereis, giunti questi
ultima Costantinogoli, venne bandili, uni mentre de Besto era Insignia del grado
d'Ipado, titolo assai più cospieno di quello, cui era stato fregiato Onderro. — Giò fore
compile donna di Fanca naziono e di librate lignaggio, stangi, si ecome dicono alcune
cronando, da Carlo stesso; o pecció, decorando Besto di maggior grado, mirè trarlo al
provoio partili ne contrasporlo di fateldo.

E che Obelerio inchinasse tutto a favore di Carlo lo dimostra, secondo rapportano alcune cronache, essere egli ito in Francia, o solo, ovveramente in compagnia d'altri, fra cui can Donato vescovo di Zara unitamente a un cotal Paolo Duca, a truttare con Carlo medesimo di amicizia e di soggezione.

Conviene però oiserrare, che son facendo parola di cotesta gità ne il Sagornino, ni il Dandolo, estitori natichi, e massime il primo, lontano rola d'un secolo dal fatto, lo pare doversi tonere per dubbia, almono in riguardo allo scopo a cui, dicesi, mireva; tanto più quantolo le cronache patteriori che ne favoliano, aeritti farmono dipo parecchi secoli, e da penne valgari apoglie di critica, e che attinaero dagli storiei franchi. (18)

i quali sostengono decisamente che le lagune assoggettaronsi allora all'impero occidantale. — Ma convien riflettere, non esser possibile che ciò accadesse, e per li due forti partiti greco e franco che ardovano nelle lagune stesse, e per ciò che avvenue in appresso.

Vero è però che possente era il partito dei dogi, e che grande sostegno avvexano ria i popoli originari di a Padora e da Este; e n'e prosso la verei dogi stessi risuacilo ad associaris al governo un tarzo loro fratello di none Yalustino. — Ma tutto ciò non via e provare i la dedizione de Veneti i Carlo. — Che e to Belerio che be a moglie donna francese, e se quasta gli fa data da Carlo stesso, potes densa hensi trarlo maggiornente dalla parte de Franchi, na solo occutilamente, aspettundo tempo e occasione pepiria per giovare alla causa che avvex sibraccisto. — Il Dandolo anzi sasticura di aver rietavoli in nutche settiture, come il producti. — Onder il producti della consultata della cons

Se la gita in Francia d'Obelerio ebba luogo, dee porsi però prima che la flotta greca, come accennammo, giugnesse nelle venete seque, alla quala dieder soccorso i Veneziani, siecome coloro che in generalo non inchinavano a Francesi; prova cotesta, che varrebbe sola a amentire la dedizione si decantata dadi storici franchi.

Trascoros aleun tempo poi de fatti narrati una seconda flotta greca, capitanta da patrioli Pado, giuna enle la Igune, essendo già per ispirera la tregas conchiusa da Nicetia con Pipino. — Tatto il verno dell'anno 808 stanziarono i Greci nelle isole e ne veneti idà, cocenpundosi, ia quel messo, Podo nel trattar monovamente con Pipino. — Ma secora la stagione jumale, a sorta la primavera dell'anno 80%, senzo che svene dipottolo stalibili prece col Francia, Volo tenture di toglere ed casi Comoscidio, per aprira firera la via de coli verno flavvenna. — Secondo alcune cranache risolta chia si ricorare alla lagnome. — Lanode, volvendo nonia produte assara rispuro le cone greche in Halia, Pedo fe del nuo meglio per rannodare movo trattative con Fipino. — Sensone, avvendendosi che i nanesage di Vollerio, gli erano d'impedimento a uni, giusta alcune cronache, avvendendosi che i nanesage di Vollerio, gli erano d'impedimento a uni, giusta alcune cronache, svendendosi che i nanesage del regione la la vata di Coltantinopoti,

Fu allor che Pipino si ocesee grandemente del desiderio di rendera signore della Dalmania, per rundicare così l'inoluto ricevula a Comencihe. Egli controva sassi sui raggiri e sulle promesso del patriarea Fortunto e del dogo Obeleria: perciò chieso si vacesiani assistenza navala per la propettata spedirione. — Tale domando mine in somma perplessità la nazione: imperocchi se inchinavati a Pipino, vaniva a manere pertamente alla greca allenara; innel terra si raichio le persono e gli avvir dei cittadini, che pei loro negozii trovavansi a Costantiapopii; dieseccavasi codesta sorgente ricchissima di traffico; rendevansa mia sicuri mart, persolosa la navigazione dei 1c-gni veneziani; rimunsiavasi infine alle antiche abitudini, agli unitchi vincoli, alle comunanza d'interessa, di costumi, di civilià che ii grece i cil veneti popoli savvano sempre avvicinato. — Ma dell'ultra perte opponervai: essere assai unggiore il periclori filitanta di rellenza di un esi si potente quale re pipino, dal quale tutti i possedori filitanta di rellenza di un esi si potente quale re pipino, dal quale tutti i posse-

dimenti veneziani si trovavano circonidati; piniuse verrebibero al traffico tutte le boce dei fiunti che mettono melle lagune; espulsi i mercestanti veneti da tutto l'ampio impero di Carlo Migno; infinite vie essere aperte anco per penetrare nel cuore stesso delle isole venete; nulla giovare in questo esso l'allennas dell'imperator greco troppo colonano; belle assere la fede, escel e antibet rimambranze, ma primo dovere essere quello della propria conservazione; e a che varrebbero i privilegii ed i commercii del-l'Oriente namado lo Statio ui ino nei sestiesse?

Statulto dall'assemblea nazionale il rifiuto all'inchiesta di Pripno; il che mostracone il partiti gere ore allo provulente; per non irritare quel principe, deliberò pur anco di apodirgii ambascialori, che alcuni dicoso essere stati gli stessi dogi Obelerio e Beso; e cò ei filme di giustilicari, addenendo la fedelti dovuta egli untichi trattati; assicurandolo del resto di tutto il hono volere e la protateza del Veneziani in suo servigio, ore questo dil'onore e alla fede da loro giurata non si opponesse. — Giova rilevare però, che il Sagornino che, come notamuo, visse più vicino al fatto, nulla dice di tutte cio, e colo narra che l'alessusa che il popolo veneziano avera in addistro col re d'Italia, fue quel tempo rotta da Pipino, il quale manodò numerosissimo escretto di Longodari dai impaderonira della provincia dei vieneti.

In tasta diriectia non mancarous i Venciami a si alemi: implorarono l'aiuto este eto conscioni o con atti piciolo; avviarono i lor comiteldini, che commerciarono nelle terre d'Italia, di porsi in sulvo; raccolero sollecitamente provvigiosi; specimoso a Costantiopoli per soccersi.— In pari tempo con palotite, con sanie, con affondati navigli adoperarono ogni ingegno a chiudere il passo del canali; levranono a uguetti eguido, frotiferarono de lactare principali i e la terre vicina el continente. — Tutto ere un'orinente; costuriama lareche, pinutsvana pali, eddestravani ettadini alle arasi ed al reno, e lonoroggidal dia socrotto el dei espinai attendevano del tettadini alle arasi ed al reno, e lonoroggidal dia socrotto el dei espinai attendevano

Pipino del canto suo, preparata, coll'aiuto dei Ravennati e di gnelli di Rimino, di Comacchio e di Ferrara, una flotta, s'avenzava nelle lagune. - Iu peri tempo le genti dell'Istria e del Friuli assalirono Grado, che dovette arrendersi dono vigorosissima difesa, fattavi da na maestro dei militi delle veneta famiglia dei Vanii. Di Caorle nulla sappiamo, ma ci è noto bensì come altra armata, fatto impeto contro Eraclea, Jesolo, Fine ed i luoghi vicini, li ridusse egualmente a soggezione, e li mise a ferro ed a fuoco. - Poscia i Franchi s'inoltrarono pei lidi settentrionali del Pineto, di Lio maggiore, di Saccagnana incendiandoli tutti. - Gli abitanti fuggivano a Burauo, Torcello, Mazzorbo e nelle altre isole, contro le quali nulla poterono intraprendere gl'invasori per la difficoltà dei passaggi; come nulla tampoco tentarono dal margine di Campalto, Tessera, Mestre e Butenico, benchè posti di fronte al gruppo delle isole Torcellanc e Resitine, essendane i canali ben muniti, e tolte dappertutto le guide. - Nè poterono nulla imprendere, per la eagione medesima, ne' margini verso Utilia o Abbondia, e S. Hario. - Diresse quindi Pipino gli assalti dai lidi meridionali; e invase l'acquoso paese vicino alle foci del Po e dell'Adige, bruciando Fossone, Capo d'Argine, Laureto, Brondolo e le due Chioggie: superati poscia, con grave difficoltà, i posti di Brondolo, Chioggia e Pelestrina, tentò varcare anche quello d' Albiola, or Porto-secco.

Quanto venne egli operando per vincere tutte lo difficolià che gli si affacciarono e qui punto; quale fosse la baltaglia dinda fu lai o' venezinni; quale i rotta a cui andò soggetto, per cui dovette ritiraria, abbandonare l'impresa, e calare agli accerdid, quali da tulimo la favole di currarros, i varia reittori, il asconio di quarta vittoria, il tutto a potrà leggere nella illustrazione della Tavula CLMX, ove è describi e di diputa di Adera Vicentino, che vedesi tulla sula dello Serulinio, apprimenta il

Poco dopo che Pipino ai era ritirato a Milano, ove mori, accondo Eginardo, il di al Staglio Blu, vestiva de Costanlinogoli Araccio Spattario, o, come altri to ppellano, Eberaspio, per trattare di puec; ma perche appunto trovò passato alla accondo vita Pipino, procegali i suo vitaggio in Aquingaras, ove trovavata Carlo. Pe cada quindi ri-atabilito il buos accordo tra l'uno e l'altro impero, sulle norme antecedenti, rendendo l'Erandia le terre occupata, e o conformando di antichia pivilagi dei Veneziani nel regno italico. — Ottenae, da altra parte Eberaspio dai nostri, che venissero posti a confinei du dospi Obelerio e Beach, una o Castanlinopioli, l'altro a Zara, quantunque alcune cronache diosno che il seconda, cioli Beato, perché favorevolo a' Greci, contino è reggere lo Stato fino alla sua morte, acceduta un anno dopo. — Valentino, lor fratello, non temuto per la nun giovanezza, rimuse nelle Venezie apoglio di ogni potere.

Dall'imegine di questo principe, che tanto il Sanovino, quanto il Pelazzi el stiri, discon representare il di tili ratello Resto, incomincia la serie dei ritratti dei dogi, espressi sel fregio dello Sala del Maggior Consiglio. — Desso fa dipisto da Jagoro Robauti, delto il Tintoretto, e reza nolla cartella che tien nella destra la seguento leggenda, ch' è l'antica, riportata dagdi scrittori anzidetti, e che per verità secona piuttotto a Besto des del Obelerio,

FRATRIS OB INVIDIAM REX PIPINVS IN RIVOALITYM VENIT:
DEFENDI PATRIAM SIBI GRATIFICATVS.

<sup>(1)</sup> Oberrie Antenerce oppartume ella funiglia triena del prima dego Pauliccio Antekto, nice antiferanto II Alestenia, per la fecció II Sensinio, filiado III Penna, el cisti reserva. — Incon afferanto II Alestenia, per la fecció III Sensinio, filiado III Penna, el cisti reserva. — Inpartirete el Gredo, quello atenso de via sopre perfusion. — Giovas Buttinto Pigna, solis una Interio
Principi Penn, vene de de dece manuen in magglia fibratio III giunti del Eurie, soci el Kar e

ficiliado di Carla Mirco. — Giovatio del segrio dente, e pesto a condas, trovà moda di evalen
ficiliado di Carla Mirco. — Giovatio del segrio dente, e pesto a condas, trovà moda di evalen
de del manuel del carla Mirco. — Giovatio del segrio dente, e pesto a condas, trovà moda di evalen
ficiliado del Carla Mirco. — Giovatio del segrio dente, e pesto a condas, trovà moda di evalen
ficiliado del perio del carla Mirco.

Todo del carla Mirco. — Giovatio del segrio de contra del sensibilità con montre del carla del perio del carla del

### AGNELLO PARTECIPAZIO (1)

Doge X. - Anno 810.

Se fede si presti a que cronacisti che afermano avere duoto Beato moora una no dopo Obelerio, e massime al Samudo, che dislinguio i evatui regimento da quello sealectuto unitionente al detto freite i suo, dovrebbeti suseguare l'avvanimento al trano di Agnello Partecipazi all'811, juntitoto che all'8101, me a, de quanto i es spore, ben chiaro appariere che notinemente furuno entrambi esecciati dalla patria nell'anno 810, sieche a unesto termo deveti porre l'ecisione a doce di Agnello.

Per eotesto trabalzo di età si volle eziandio acesduto il trasportamento della sede ducale da Malamocco a Rialfo sotlo la dueca di Beato, per eni sembra, siccome antecedentemento dicermo, espressa la sua piuttosto che la imagine di Obelerio, nel fregio della Sala del Consiglio Maggiore.

È cosa singolare, non iscorgere fatta menzione ne' cronacisti più antichi dei titoli ehe si acquistò Agnello l'artecipazio alla riconoscenza de' suoi concittadini durante la lotta sostenuta contro Pipiuo, gloriosa del par che terribile. - Il Sagornino ed il Pandolo non fanno il menomo cenno della sua costante opposizione ai eonsigli di Obelerio e de'suoi partigiani, che non cessavano uniti di muovere il popolo a favore dei Franchi; ne del generoso consiglio, che indusse i Veneziani a tramutare la sede della Repubblica a Rialto. - Nemmeno Martin Da Canale, il quale colse ogni occasione per presentare la storia nostra alla fantasia piuttosto che al cuore de' suoi leggitori, nota questi meriti del Partecipazio. - Abbiamo soltanto da qualche storieo, discosto dai fatti d'oltre tre secoli, lui essere stato elettu siccome benemerito della Repubblica, perchè erasi ottimamente diportato nolla guerra contro Pipino. - Questi suoi diportamenti erano tanto noti, aggiungono i moderni scrittori, e di tanto peso appo la nazione, che, venuto il giorno di eleggere il doge, gli aguardi di tutti si volsero ad Agnello Partecipazio; ned esservi stato alcuno che gli contrastasse quella dignità, e quindi con generale consenso venne acclamato doge. - A ridonare però l'interna pace, e ad infrenare alquanto la troppo ampia autorità del doge, statuiva l'assemblea che sedessero a lato di lui due tribuni, i quali, unitamente ad esso, amministrassero la civile e criminale giustizia; e questi durassero in esrica un anno. - Primi tribuni furono eletti Vitale Michiel e Pantaleone Giustinian; coi quali, e coi successori loro eziandio, Agnello, per la sua morigeratezza e saviezza, sempre accordossi.

E per verità l'artecipanie continui a mostrarsi aul trono qual era atato da priras, lescen della gieria e della prospetti della sua patria. Le storie riboceano delle suo lodi e delle sue utili e benefiche azioni. — Fu e gii veramente uomo valeroso, amatore della retigione, principe orrato di tutto viriti; e, quantanque assunto al seggió detachi en peca di laudi diastri; pur seppe non solmente questi riparare, an eziandio aumentare il lastro della sua nazione. — E poiché erasi statuito dall'assembles di fauera stabilamente la sede del principato nell'i isola di Ristlo, siccomo losgo più sicurro dagli assalti nemici: onde in più tarda stagione prese nome di Venezia la città, comprendendo in sè le altre isolette sorelle, vale a dire, Olivolo, Luprio, Gemine, Dorsoduro, Spinalunga, ecc., una delle supreme cure del puovo doge fu appunto l'abbollimento della capitale e la restaurazione de' luoghi che, durante la guerra con Pipino, erano stati o gravemente danneggiati, od affatto distrutti. - Nominava egli impertanto il tribuno Pietro Tradonico a sopraintendente agli edificii, che andavansi erigendo, Lorenzo Alimpato a dirigere i proseiugamenti e gl'interramenti. Nicolò Ardisono a provvedere all'ottimo stato dei lidi, e agli occorrenti ripari contro la copia delle aeque portate dai fiumi, sboccanti allora nelle lagune, e contro la furia del mare. - Al suo gusto per la magnificenza, alla sna pietà e carità per la patria si devono il palazzo dueale, del quale fu egli il primo fondatore; le chiese di a. Zaccaria, di s. Severo e di s. Lorenzo, giusta il Sanudo; rifabbricar fece la famosa badia di s. Michele o della Trinità di Brondolo; protesse e incoraggiò le genti di Chioggia. di Brondolo, di Pelestrina, di Albiola e di altri luoghi, che a quelle facevano ritorno; ed altre opcre ordinò, di cui trovasi memoria nelle vecchie cronache. -- La sua maggior sollecitudine fu però quella di rimetter in fiore Eraclea, sua patria, resasi omai discrta: La fece egli risorgere da fondamenti, ma più ristretta in circuito di prima, mntandole l'antico nome in quello di Città-mora. - La eronaca Cornaro, citata dal Filiasi, parra, da ultimo, che procurò Agnello ancora la costruzione di moltissimi ponti di legno, affine di unire le minori alle maggiori isolette, che il gruppo formavano delle Realtine.

La política di Aguello Ia, del pari che nell'interno, aspiente e provida all'externo. Conservio (gii glosamente la pace con Carb Magne, il quale, rimonomo di tral-tati coll'imperatore d'Oriente Micchel, e col suo successore. Leone, rimusziava ad orgi pretension di dominio sulla isoli evaceiame, e risconfermara loro il libera possedimento delle terre, che tenevano nel reggio italico, e gli antichi privilegii. — Per toi tornarrono silora gli althinni il alto, chi aloro ablandonate a engione della guerra di Pipino, Orasdo in pura restituita alla Republica, e il patrirure Fortunato pole infine di chemita di controlo di suo accio, chi e redatavo di danni patti, e pulcofidamente collegio.

Per tutte queste virtá cra addivenula Aguello l' morce della nazione, e sì, che, guista qualche cromestira, etteme de depegraria das, è e sena l'intervento del popolo, e li due nanuali tribuni. — Accadde anzi, che per tale affetto del popolo, e per la deferenza verso di lui de tribuni siesa, non seppero, si l'uno che gli altito, opporci al desideric da lui dimostrato, di avere a compagno sul troso ducade il fighio Giovanni. — Pale che ne acque maura discordi nella famiglia del doge. — Impereche, alberquando si associo al potere il detto suo figlio, l'atto naggiore, di nome Giustiniano, erre utturia a Castantinopoji, ove l'imperatore, Lenor V l'Armena, avesso accolto con grande concre, e decorato lo avera del titolo d'Ipato; sicche si suo ripatrio, marrigliando tele dalle assa patrena, e unilinenno e l'elicia o Pelinta, sua donna, tittoraj, non già nella chiesa di s. Serror, nella rui badia e chia sull'attori, ma qui piccolo monastero di a. Severo, che scondo riferince il Sansovino, era allora badia e chiamavasi di s. Galio (2). — Luonde da geello, che grandemento amava questo figliato, e che per fevolezza d'annio, nicitato erasi

ad anteporții il fistello cadette, non poté resistere al dolore di vedere alicutanato da il figlio Giunitanino, e, con moro cecesa di debleza, depose Giovanie, e dichiario doge e collega mo Giuntinieno. — Né eiò bastandogli pose a confine in Zara Giovanai, il quale, da sola fugglio, si trasferi, per la Schiavonia, con longhiasimo giro, a Bergamo, nel regio ilalizo da dove jungare fece pregiera al l'imperatore Lodovico il Pio, siflicabe lo proteggease e focesaelo ristabilir nel suo grado. — Sennouche, avutane moita Aguello, nivirà subliamente legali in Francia all' imperatore medesimo, chiedeado la consegna dal profugo: del che sodisiatto, a togliere ogni seme di discordia, confinavolo, con la sua donna. Costanlinopolo.

Ne solamente Agnello associavasi al principato Giustiniano, ma, per rendersi più accetto al medesimo, toglievasi ancora a collega Agnello juniore, figlio di lui, e quindi suo nipote.

Sennonché queste famigliari discordio del doge favorivano la mene secrete del patriera Favitano, e le sue praitiche, non mai internesse, con Francis, ove talvolta recavasi, con gravo disgusto de nostri. — Acendé pertanto, che essendosi, di questi tempis, coperta anua congiuri, transta dai partigiandi dei escetti Obelerii, si erosé, non as torte, che ne avesse avuta pur mano Fortunato. — Laonde Giovanni Taloisco. O Ternarico, e Bonon Bradanesso, o Bragadeno, venneuro impesi, ed Il eras especiales, viani Monotario fuggi appo Lotario re d'Italia; nel mentre che Fortunato venira di odi edposto, ed in so su longo eletto (lovanni, ababet di s. Servolo (3), riparandosi egli, Fortunato, per sua sicurezza in Francis, ove, dopo di svere errato per varii hoghi, fini l'agitata el injodivosa sua vità.

Riumaiando perà, dopo breve tempo, il dette abate Giovanni al patriareato, nominecon i dogi a uso successore Venerio, che dicono alcuni figliuolo di Basilio Tramondo, tribuno di fialito; e alla vacante esttedra di Olivolo immitaravoo Orso, figlio di Giovanni Partecipazio, il quale murar fece ila sua chiesa cattedrade di a. Pietro in Olivolo, dando ecampio ad letti d'inastara altre chiese; fra le quali crigessi quella di santo Zaccaria, parte coll'oro dell'imperatore Leone, e parte con quello del doge Giustiniano.

II quale, allorché pasava alla seconda vita, nell' 827, di di genilore, rimunes solo a regger lo Siko. — improcché, neduto solto i fiero red conqiurati in dell' 820, l'imperature Leone, ed imaizato, pel favore di essi, Michele II il Ballo, veniva speditio a lui, sicceno ambascatore di osacquio, Agnolle juniore, di lui figlioni e compagion nella duces, nà più tornava a rivedere la patria, morendo colà, secondo il Secornino.

Agnello seniore poi, otteneva sepoltura nell'abbadia de'aunti Itario e Benedetto, posta sul margime della laguno, fra la distrutta Abondia, e Lizza-Fusina, da lui e dal figliuolo Giustiniano fondata.

Il suo ritratto, ch' è il secondo nel fregio della Sala del Maggior Consiglio, reca nel eartellino, teunto nella manca, la inscrizione seguente, nella quale però rilevansi due errori, commessi da J. Tintoretto che lo dipinse:

> TECTA PALATINA COMMYNIS PARVYLA PYNDO, AEDIFICO SANCTYM ZACCHARIYMQVE ILARIYMQVE.

(1) Se cercio à da ni luta samer la femiglia di questio degri la stana, che possità samune il cognica di silica imperità, passati dal solo imperito e Parti, di dere venderica il Alimonia distri, giune il 10 Parana, la cidencio colle gesti Attia venneta, dalla quata, dinno, trans il appositione di parti di silica proprieta per la compania di silica quata, dinno, trans il appositione di silica protectione di silica silica di

Non è a dir quindi la cupia degli uomioi illustri che produsse la faniglia de Badoari, quali le di lei ricchezae, e la petenza suna, quali le fabbriche crette da lei, quoli le memorie la unarim hobilissimi insciata. — Esrecitò il tribunato di Erselice, e per aicuni secoli, quoli di Rialto, tenedo regione e foro nelle contrada de santi Apostoli, e precisamente nel comprello della cason, di che veggual fre gli attri il Galliccilli.

Lo sendo gentilialo innaianto poi da questa casa, se vediamo nel Coroncili, lo riscontreremo variato in sel modi, ma ordinariamente, e da ultimo, nasva di soli due scodi, siccome nota il Cappellari citato, vale a dire: il prino aventi il campo vermiglio contre bande d'argento e du ni locare d'or ramapata appre il tutto, e di quello appento sottopiono al ritratti del dogi Partecipazio: il secondo è lo stesso, ma noto in actato di valenzi. Immeriala kichini nene, in campo d'a

sopre li Lutz, el I quelle supento sixtuposis el riterati nel degli Farteripatto. Il accomde è lo sienzo, la quanti supento del consistenza de

(3) Sansovico, Feasia acc., colle aggiunte dei Nartinioni, pag. 539.
(3) E non Servilio, come molti serivono; dicendo assera appeliato Servolo questo santo dai vulga.

- 4i vero nome di esso è propriamente Servolo. Il Sagoraino stesso, a eni attinaero quegli scrittori, in oppelia più volte Soacti Servolo.

#### GHISTINIANO PARTECIPAZIO

Doge A1. - Anno 827.

Allorquando rimase solo al potere, era Giustiniano Partecipazio omai vecchio e di mal ferma salute, ma cionnondimeno attese con tutto l'animo al governo del popolo suo. - E di vero, die'a divedere la sua molta prudenza e desterità, fino da primordii del suo reggimento, nella contesa suscitatasi nuovamente fra i due patriarchi di Aquileia e di Grado, — Sedeva nella prima fino dall'anno 814, Massenzjo, uomo altero e litigioso, il quale indusse i vescovi dell'Istria a torsi dalla soggezione di Venerio, patriarea di Grado, e dersi a lui. - Ne pago di ciò, fe'del suo meglio per togliera anche Grado stesso a' Veneziani, e sopprimere la sede patriarcale, od almeno ridurla dipendente alla propria di Aquileia.

Cotale quistione divenne affare di Stato; imperocchè non trattavasi già di soli diritti ecclesiastici, ma d'indipendenza politica; chè molto importava alla Repubblica dovesse essere, coma era in fatti per le apostoliche bolle, metropolita libero il patriarca gradense. - Perció Venerio spediva messi a Lodovico e Lotario, invocando la loro assistenza e protezione. Ma l'altro a sua difesa, e con falsa argomentaziona, rappresentava, avere l'imperio diritto sopra di Grado, fondata dagli antichi prelati aquilejesi; se essere il vero pastore legittimo di questa ultima città, e gli altri tutti che assunto avevano il nome di patrierchi gradesi, compreso Venerio, essere intrusi ed usurpatori della ginrisdizione aquileiese.

Ma Lodovico, temendo di pronunziare non retto giudizio, demaudò a papa Eugenio II la questione, affinche la definisse. — Quindi avendo il pontefice citato a Roma si l'uno che l'altro, onde esponessero le ragioni loro, Venerio ubbidi, siccome quello che ricevuto avea canonicamente il sacro pallio; non l'altro, il quele, assistito dai maneggi di Lotario, si esentò de quel viaggio, e tanto seppe rimescolare le cose da ottenere che in Mantova si raunasse un concilio per decidere il piato. - Ivi adunque comperso Massenzio, tanto dir seppe a fara che, ad onta che venissero difesi robustamente i diritti di Venerio dal diacono Tiberio, di lui rappresentante, pure venne tortamente decretato, che la sede di Aquileia si reputasse primaria e metropolitana, a che Massenzio e i di lui successori avesser licenza di ordinare in ciascuna Chiesa dell'Istria. siccome nelle altre città soggette alla sua metropoli, i vescovi eletti dal clero e dal popolo.

Dolente Venerio per cotal decisione del concilio di Mantova, ricorse al pontefice Eugenio II; ma il breve tempo ch'ei sopravvisse non gli dia modo a definir la questione. - Nè tampoco Valentino, di lui successore, che visse quaranta soli giorni sulla Sede apostolica, poté acquetarla. — Gregorio IV, che indi sedè sommo gerarca, provossi di attutar le discordie, senza positivamente dar termine al piato ; sicchè ne nacque, coll'andare degli anni, quella serie di mali, che darà occasione toccare nel ducato di altri dogi. -- Chi però volessa formarsi una ginsta idea di questo scisma, appellato de' Tre Capitoli, potrà consultare la dotta opera del co. Berretta, cha tratta diffusamente intorno di esso.

Sotto il ducato di Giustiniano si assegnano eziandio le prime guerre de'nostri contro i Saraceni. - E di vero, l'anno 827, ribellatasi la Sicilia all'impero orientale, ner opera del patrizio Eufemio, e chiamativi da costui i Saraccni, per domar questi, che già aveano posta a ferro ed a fuoco quella magua isola, l'imperatore Michele 11 il Balbo, richiese i Veneziani d'aiuto : i quali, assentendo, snedirono una flotta, comandata, come dicono alcuni, da Giovanni Partecipazio, ehe era stato già richiamato da Costantinopoli dal doge fratello, per assisterlo nel governo. - Ma ebbe quella spedizione avversa fortuna, mentre, giusta il Sagornino, non valse a conseguire lo snerato trionfo. - Il Daudolo aggiunge, che il greco Augusto ripete un secondo ainto dai nostri, ed anche questa volta ritornarono alla patria ingloriosi.

L'avvenimento però più degno di nota, accaduto l'ultimo anno della ducea di

Giustiniano, fu la traslazione delle sacre ossa dell' evangelista s. Marco.

Fino da quando ducava Agaello Partecipazio erasi fatto divieto a'popoli veneti di recarsi coi loro navigli ai porti della Soria e dell'Egitto: prova novella cotesta dell' indipendenza della Repubblica dal greco impero; e sia che si continuassero quei viaggi ad onta del divieto, ossia che accadesse, come altri dicono, che Bono da Malamoceo e Rustico da Torcello, spinti da forte procella, fossero stati eostretti di afferrare, colle loro dieci navi cariche di merci, il porto di Alessandria; certo è che colà pervennero: e scesì a terra trovarono gravemente dolenti i cristiani greci e conti. perchè i Musulmani rapivano di di in di alle chiese i sacri vasi, e ciò tutto notea valere per far ricche e pompose le moschee loro, ed ornare i loro palagi: e gia correa voce che il sultano meditasse di abbattere il tempio eretto ad onore del divo Marco che colà recata aveva l'evangelica luce, ed ove riposava la venerata sna salma; e ciò per tradurre altrove i marmi preziosi di cui andava famosa. - E poiché fra i nostri era antica tradizione che l'Evangelista dovesse nelle venete isole, aver tomba e splendido culto, Bono e Rustico recaronsi a quel tempio; ed ai lamenti, per l'imminente ruina di esso, fatti da custodi Staurazio monaco e Teodoro prete, proposero loro di trasportare a' propri navigli il sacro tesoro, e con esso eglino pure imbarcarsi e trovare salvezza e premio nelle venete isole. - A grave stento però ottenero acconsentimento all'invito; e con molta desterità sottratto quel caro pegno alla visita de'doganieri, mediante lo averlo riposto in un cestone, coperto di carne porcina, in orrore a Musulmani, recaronlo a bordo, e quindi sciolser le vele per alla vôlta della terra natale. - Una furiosa burrasca, durante il viaggio, li tenne in forse della vita, dalla quale ne uscirono salvi, non senza manifesto prodigio dell' Evangelista che con lor navigava. - l'ervenuti al fine alla vista delle natrie lagune, sorse loro nell'animo timor del castigo, per l'infranto divieto di commerciare co Saraceni. Lo imperché inviarono un messo al doge a domandar venia del fallo, e ad annunziargli il tesoro che seco recavano. - Non è quindi a dire con quanta gioia venisse accolta la nuova. - Rimettevasi la colpa loro, e tutta la città in festa, con a capo il vescovo Olivolense ed il doge, recossi ad incontrare e ad onorare la salma del divo Marco, la quale pervennta era colle navi alla riva di fronte al palazzo ducale; ove nella cappella del doge stesso veniva riposta, fin tanto che fosse innalzato al di lui nome maestosa basilica. - Da quel momento fu acclamato san Marco protettore della città: della sua immagina e del suo leone furono decorati tutti i pub-(27)

biei monumenti, improntate le monete, segnati i venilli che volarono per tutti i mari e ni pintarvono sulle rocche domate. Il suo nome fuoles operanas di tutti i csuori, eccitamento alle più nobili imprese, grido di guerra, terrore dei nomici di Criato, seclamazione di gioi e di Vitoria. Al suo nome no futvi Peneziano che non si accendesse di'ungannimo ardire: ed invocando il suo nome, siecome vindice del tradimento, perfette lo sectiv Penezia, securare che per. Marco, a lei rimarra, fano che il mondo dura, fuma intemerata di religiosa, invitta, sapiente e civilizzatrice delle nazioni.

Dopo questo avvenimento, assai rilevante per la veneta storia, il dopr, domato degli sunia più della infarratia, i shide ribitota la letto di morte. Alcani dicono, che altora e non prima, punto dai rimoria di avven procurato dal padre l'estracismo del ristalo Giovana, lo richiamassa della esiglio. — Ma non ci pure probabile tale notiria, esaendoche lungo tempo domandava il viaggo di Costantinopoli, nel potteva speraria il ritorno dell'esate prima che il morente avena de nonostatorine di subsecciolo. — Ad ogni modo, assistetto Giovanni all'astremo passaggio di lui, acceduto nel ranco 1989, ne recongisirea il trono e l'Unitsu sau votosta. — La quad destinava, ricchi legati alla badia di saut'l lario, ove chès espottura, unito al padre; ne assegnava ai monastero di anno Zascaria, entolo roo tesciara per compiere la basilica, da lui fondata, del santo patrono, instituendo, da ultimo, eredi la moglie Pelicita e la nuora Romana.

Il ritratto di questo doge, ch'è il terzo nel fregio della sala del Maggior Consiglio, porta nel cartellino, tenuto nella manca mano, il motto seguente

CORPORIS ALTA DATVE MIBI SANCTI GRATIA MARCI.

### GIOVANNI I. PARTECIPAZIO

Doge XII. - Anno 829.

Succeduto al Iratello nel trono ducade Giovanni Partecipazia, che nelle avveraità avace temprato l'animo alle prover più dure, addimentorano tilino principe, pio e magnanimo, quantunque non avesero fine le aue singure. — Imperocché la sus vita lunga viencade di eggulati sevejil resi alla patria, et di sacrà idoleri patiti, a cagione dei congiunit e dei cittadini. — A tutto non pertanto egli oppose animo genereso ed lavitto, laciando chiara ed affettuosa memori fari posteri.

Sus prima impress, fu quelle di rivolgerai contro i pirati Shari Crovati, con altro mone appellali Arrantani, co quali raron già due secol quasi dei l'enceinai combattevano. — Me aia che si fossero suscitate fra quei barheri interne discordie, sia che temessero esid el nuovo dogo, sosia che venissero battui dia notari, Minlo, o Mirodavo, loro duce, recavasi a Riaito a trattare di pace, e colla pace abbitura al "antico an culto fiolatra, rendendosi cristiano. — Dego Giovanni lo secoles con

molto onore, lo colmò di doni, lo tenne al sacro fonte, e stabilì seso lui la pace richiesta; nace che poco durò.

Ma più di questi harbari apportà gravissimi mali alta Repubbliea l'esiliato doge feberin, il quale, toltori da Custattopoli, trovà modo di avvicinarsi alle isole realtine, ponendo stanza in Vigilia, città eziandio appollata nelle vecchio carte Abnonia de Ulizia, posta ul margino interno del continente, di frente a'ilidi di Malanocco e Pelestrina, ove, forza, coll'aiusto del fatello Valentino o di altri del suo partito, sperò di orgere a non por la fortuna. Pesanonche, il doge, raccoli il suoi, recossi tosto a stringere quella città di assedio: na venon per momento distolto per lo annucliarsa del Malanocchia in aderenti al vencchio doge, che perte ferevano della sua suranta; sicche fin costretto lacciaro una mano de' suoi en distendere all'assedio, e con un'altra mano dividere all'assence, recandori colsi trarge ed incenda. — Quindi tornato sotto. Viforce, piantarro la testa, prima sul lido di Malanocco, e posici sul margino esterno del Canapillo, preseno Mater, sul territorio appartenono di l'imperatore Loutrie, cha 
vace force favorito il ribelle. — Allora, sicenou cembra, fu distruttu Vigilia stessa, in 
para della ribellica, ne più selbo mone, o lo che li guodo e o per responente di propositio, on più nel boneno, o lo che li guodo e o per responente.

Ducò poscia per alcun tempo tranquillo Giovanni occupandosi con tutto l'auimo alla erezione della basilica del santo Patrono; a cui fare ordinò il trasportamento,

dalla distrntta Altino, di varii marmi orientali.

Senonochè nel secreto dei depressi abbitori di Malamocco e di Vigilia, tramavasi intanto mova congiura, dalla quale non fa data di dego di userio incoltume. — A capo dei ribelli si pose il tribuno Carausio, o Caroso, figlio di Bonoso non pur tribuno, il unquie mai sofferendo redere riotta in postetal ducale, quais eraditaria nella famiglia Partecipatio, oli apognando, da altra parte, salire esso siesso al trono, suscitar fece argave tumulto, ische sassilio il palamazo desele, fina tetto Ciovanni fiaggire, e ripararii in Francia presso rall'imperatore Lodovico, secondo il Dandolo, ovveramente, giustati Sagarorino, alla corto dei Gonna er Carlo.

Infrattatio gli aderenti degli Obslerii, ed i congiurati raccolaren l'assombleo nazionale, ed clagger fecero dego lo silesso Caroso, con grave correccio degli smoit del principe ovaso. — Leondo, non appena scorne sei lune, terati fra i primarii di questi, sepo de quali si foce Basilio tribuno; raccolati celatamente e Campalto, nella ebicas di s. Martino di Stra, e di Strata, trattaron del modo di casente l'intruso. Ne si sidando di tornera fillati, operano de cela la rivolta; per la quale cattrati in patria sorpresero improvisamente il palazzo; impadronironi di Caroso, o, adannati consisti, o deposero dal seggio desude, e por consiglio, coso arrara, di Homenico Oreaineo, lo deposero dal seggio desude, a por consiglio, coso arrara, di Homenico Montario. Tirbolo pertigiani. — Statinivali possie che fino al ritorno di dege Giovanoti, richiamate al tenoo, il govorno venisse nificato ad Orso vescavo di Olivolo, ed alli due tribuni Basilio Trassondo o Giovani Martino.

Ritornava egli in fatti, aecolto con gioia dal popolo tratto; ma allor che pareva dovesse ci goder della paec, venne in quella veco naovamente turbala, por lo tornare che fecero alle rapine gli Slavi Narentani. — I quali rotti i patti, altra votta fermati coi nostri, predarono, alla bocea del Golfo, alquante grosse navi coa ricco carico, che ritornavano in patria de Benevento, ed necisi o fatti cattivi gli equipaggi, obbligarono i Veneziani a rimaner sempre sull'armi contro di essi.

Compieva il doge infrattanto la basilica di s. Marco, e trasportava in esse la salma dell'Evangelista, unitamente alla dignità del Primicerio, o primario cappellano ducale, instituendo nuovi sacri ministri per la sua ufficiatura, con grande consolazione del veneto ponolo.

Senanoachi parte di essa popolo poco amarsa doge Giovanni, anzi, corrotto dalle cocultu mune de partiginari di Canso e di coloro che rimassor orbati di praenti, o di quelli esceidi in hando nello ultime rivolte; mossi tutti, come dice il Sagorimo, da infornate latelan, macchinarono la sua perdita. — Costaro quindi secordatisi, con alla testa parecchi della famiglia del Mastalici, ardirono, il di di s. Pietro, mentre il doge unetra, secondo il sessume, dalla calcerdare di Olivolo, assaliro è soppidire delle inserenza con rasi capello in berecolta posici da casi l'assembles nazionale, fiu statuito che gli fostero rasi capello i borba, e vestilo monso, venisse chimo nel censolio di Grodo; ove poco appresso mori. — Già accadde nell'837, dopo otto anni circa che egli avea retto amorosamente il suo popolo, dal quale fi di bratti in grafitudine ricompensario.

Le di lui imagine reca nel cartellino, tenuto dalla sinistra mano, la seguente leggenda:

SVB ME, SANCTI MARCI ECCLESIA CONDITVE,
IBIQVE CORPVS DEPONITVE, PRIMICERIVS ORDINATVE,
S. IVLIANI ECCLESIAE ERIGITYE: TANDEM CLERICYS DIBM CLAVSI.

#### PIETRO TRADONICO 10

Doge X111. - Anno 837.

Depoto ingiustamente (Giovanni Partecipaus), i comiai elessero doge Pietro Tradonico, O'Traudominico, umos, eccondo pare, di merio grande, a ottenna i vul concordi di uttli i partiti. E più ci sembra lale, se vero è, secondo aleuni eronociati, avree egli rifinata to tanta dignilio, per lo seconvolgimento in cui vedeva trovari gli animi dei suoi concittadini. — Accettà alline, mosso dalle pregibere di questi, ed allora sollerato sulle braccia dei nobili venne acclamato dogo; e tosto gli fu conceduto, ad onta degli etempii tricia passatti, di associaria il potere il figlio (Giovanni.

Scorai eirca due anni, dovette egli accingersi a reprimere le piraterie de Crosati, collegatii ce Olsat Narentani; e du ucilo perciù egli atesso dal porte con poderosa flotta, susti innanzi tratto le coste della Iulimazia, e dal procelloso seno del Quaranza procegaji fion a Baguas, riducendo al dovere tutte quelle triba; sicché fio obbligato sul Nirosko, loro principe, che dominava, forse, l'isola til Curzola, recarsi supplichevole via pienti del degli e con controlla della procedara di disi Narenta, cor e albitavano i Mariani o Murianini, tra tutti gli Slavi i più forti e i più molesti, e (30)

costrinse il loro capo, appellato Drossico, ad acceltare le condizioni che a lui venuero imposte.

Ritornato in patria glorioso, poco poi dovette venire ancora alle prese col primi. I quali ucciso Miroslao ed eletto Turpimiro, rinnovarono le asauete piraterie; per lo che fu il doge obbligato ad una nuova spedizione, l'esito della quale non fu, come ta

prima, felice : per lo che ripatriava inglorioso.

Ma una spedizione maggiore, e una sconfitta più grave, accadde secondo gli storici nostri. il seguente anno 840. - ti greco augusto Teofilo, che mal potea difendersi da' Saraceni, perpetui infestatori della Sicilia, cercò nuova assistenza dai Veneziani, ai quali spediva Teodoro patrizio, inviando al doge Il titolo cospicuo di protospatario imperiale. - Quantunque ardna fosse, per molti riguardi. l'impresa, a cui erano invitati i nostri, pure, guardando il doge l'interesse precipno della cristianità e della Repubblica di domare que barbari, decise, col consentimento della nuzione, di prestare il domandato soccorso. - Laonde, allestite con ogni sollecitudine sessanta navi, che, secondo pensa Filiasi, erano della specie di quelle appellate dromoni, portanti ognuna dugento guerrieri, e munite di macchine ossidionali e di torri, furono inviate alla volta di Taranto, ove si unirono alla flotta greca. - Poco stettero i Saraceni ad incontrarla con quella comendata da Saba loro duce. - La battaglia che quindi s'incagliò fu aspra e terribile, dalla quale uscirono vincitori i Saraceni; per cui poterono tosto penetrare nell'Adriatico, dar alle fiamme Ossaro ed Ancone, e spingersi fino alla baia non lungi dall'antica Adria, e perciò distinta col nome di Porto adriense : ritirandosi alfine all'uscita del Golfo, ove rapinavano le navi veneziane, ritornanti in patria dall'Oriente o dalla Sicilia.

Non accagionarono i nostri della toccata sconfitta il doge Tradonico, forse perchè la gravezza del danno oppresso aveva grandemente gli animi; o forse a motivo della stima ed affetto che nutrivan per lui. - Il quale, a conservarsi l'amore del popolo, volse l'ingegno per conseguire il rinnovellamento degli antichi trattati con l'imperatore Lotario. - Mandava infatti a lui ambasciatore Patrizio, il quale colla interposizione del conte Eberardo, ottenne un diploma, datato a Pavia, pel quale stabilivasi riguardo alle città italiche aventi porto sull'Adriatico, pace e buona amicizia fra esse e i luogbi dipeudenti dal veneziano ducato; e ciò pel corso di cinque anni: stabilivasi quindi, fra le altre cose : dovesse cessare ogni correria e molestia a danno delle terre veneziane : restituirebbonsi i fuggitivi, che dopo il precedente trattato di Ravenna ricoverati si fossero nelle terre del regno italico; non potessero i sudditi di Lotario comprare alcun Veneziano, nè farne traffico, nè notessero evirarlo: i servi fuggitivi, sarebbero restituiti; gli omicidi consegnati: sicuri essere gli ambasciatori e gli epistolarii, o corrieri: riconosciuti i confini veneziani, quali erano stabiliti nell'antico patto fermato tra doge Anafesto e Luitprando, re longobardo, e confermato poi da re Astolfo: non darebbero, gli abitanti del regno italico, alcun aiuto ai nemici de Veneziani, cui notizierebbero anzi dei disegni ostili che si formassero contro di loro, e concorrerebbero nella comune difesa contro gli Slavi: avrebbero i Veneziani libero il commercio, pagando soltanto le consnete gabelle: libero egualmente ai sudditi di Lotario il commercio per mare: potrebbero i Chioggioti tornare liberamente a luogbi loro (forse della terraferma, come a Conche, Fogolana ed altri villaggi situati sul margine della laguna, donde erano stati cacciai nelle precedenti rivulte): aseri idepositi, le causioni, i capitali affidati, eastra l'amministrazione della giustina; rispettate da unhe le parti, le chiese; rispettati i monasteri: avrebbero i Veneziani licenza di far legna nei boschi vicini, non però asportandone gii abbieri interi: poterbero possolora le mandre loro; da ultimo, fusere commissarsa le pene peruniarie stabilite, secondo le disposizioni delle leggi salica e loncohorda, vicenti in Italia.

Îbula viteria riportata a Taranto, î Saraceni presero baldama per mode che, secros appras un sano, ricomparirono eso poderosa armata navale nell'Adriatico, osando pingresi fino al tempastoso Quaranaro dalle pinggie dell' litria. — A reprimere qua barbario dogo l'itrio è arredare un nauva fiotta, la quale, sucula in mare a 'incentrio colla avversa all' altura dell' isoletta di Sansego, presso a quelle coste. — Ottottatiania e ceutata fa la battaglia, dalla quale unicrono vinciori un arlar volta i Sanseni. — La seconflata toccata dai nostri, diede animo agli Slavi, e tunto, che unicrono prese si e ceresggiere pel collo, inoltrandosi perfino si lid di Ganete, che encirono prese si ceresggiere pel collo, inoltrandosi perfino si lid di Ganete, che canaro que fere con corrari, ca fa fairi nicolar dalle coste eccupies. — Anche is Sanzeni, a'quali costi cara la vittoria antidetta, lunge dall'inseguire i nostri, ai crano in quella vece ritirati, recendo terrore a stargi fino nella vicinama di Rioma.

Alle guerre esterne, successero l'interne discordie. — Imperocché il patriarca Andrea di Aquileia, succeduto a Massenzio, tornava ad inquietare quello di Grado, ma riusci a pasa Leone IV di comporre una nova tregua fra essi.

Morto ia seguito l'imperatore Lotario, curarono i nostri ottenere dal di fai suecessore, Lodovio III Germanio, l'assuate conferna de privilegi; i quale fiu loro conceduta.— Quella ocessione fe'si che entrassa rell'animo di qualt'Augusto il desiderò di viatar le lagune, le cui fana suonave charistians. Perèvi la compapia della moglie Eigilberta, si mosse da Mantova, e, pervenuto a Brendolo, fai incuntrato ed occolto dolo gi padre e figlio, ed alleggia en monastero di S. Dibleche. Indi accessimperata con de'nostri; e a vieppiù confernare la pace ed amiciaia, dimorò tre giorai col dopre, e tenne al ascre fone tu ne figli di Gilovanni, partendo quindi, e restituendosi in Italia.

Ma muwi sconvolgimenti preparvanasi intatoto nel cuore delle isole. — Da parecebi anni mantenevami inimicinei tra la sobili case del Citattinini, del Basili, o Basegi e dei Polani da un lato. e quelle degli Iscoli, o Istolii, de Selvi, o Silvii, e Bardolani dall'altry; onde ascedevano frequenti suffie el necisioni. — Intorno poi all'amo 861, erano addivenute si gravi e perpetru, che dovette il doge povi riprare, esiliando le tre prime, secondo narra il Pandobo. — Ricorereo sua famiglie e 1. Lodovico imperatore, ce colla di lui mediziono elttennero di ritorane in patria, ove eressero le nuove loro abitatorio nella vasta siola di Doronducti.

Nê per questo cessarono le discordie: erebbero suati quanto più occulte, tunto più vigorose, e questa volta contro la persona stessa del doge. — Sia che vero fosse essere egli stato tolto in uggia da molti per lo sprezzante suo orgogio, e per qualche atto arbitrario da lui commesso, come riferiscono aleuni eromestati, ossia per attro motivo; escrib che fun ordita contro di lui une congiure da Giovanni Graedenigo con un suo

nipote; de Pietro, figlio di Stefano Candinno; Domenico Faletro, e Falier; Stefano Sabulo, figlio di Domenico; dei effettili Sabaini, forso Gregario, Demetrio Labersella, Domenico Caloprino, ed altri.— Colto Titante, in cui il doge useira, dopo il vespero, dalla cilciso di sante Zaccario, dicono aleuti con cogni probabilità, il giorno di vespero, dalla cilciso di sante Zaccario, dicono aleuti con cogni probabilità, il giorno di Caloprino, ed composito di considerato della perime dalle garardi cuali, perronano possa a trucidani.— Nel commune terrore e nel trambutto di quel tragio fatto nessuno peritosi toccare il lacerato cadavere, e percià rimase sui suolo, finche, raccotto nella notre seguente dallo pie monache, che tumbo nell'atrio di qualta chiesa.— Era appena trascorso un anno, che l'infelice doge perduto aveva il figlio Civirano.

Üli aderenti el i servi del Tradonico, tennendo de congiurati, ricoverarona in palazao ducalo, e costà is frittifacono, e tanto che leggaet asear durat la resistenza loro pel corso di quaranta giorni: ma ciò è errò error di menante, passato poi per giornara di critica, in altre seritture. — Impercoché ci è noto, per testimonianza del Sagornino, che il popolo irato mise a morte adquanti de rei il di si. Sisto, vule a Rosquanti, occi per seguita di partito del congiurati stessi, furono chiamati Pietro, vercoro di Equilio, Giornani, araditencon di Grado i Domenico Massione, alimbeh instituissero processo contro i ecopevoli. Pierono quindi rileguti aleuni a Costantinopoli, un mentre the adi rid il or votabat suderasono in Prancia. Il solo Orno Grugario imasse in patris, forse perchi emos cabpevole, ma, secondo il Sagornino, foi credato dal podo che dal demonito venius tormentate el sectios. — Pla ullino, per estigare cigni incompleta de tennado, già sterruti del dego furno manditi dalliera rette iste di Fisco.

Non ci prendemmo cura poi di navrare due fatti che, quantanque riferiti dalla cranche, sono fabi i del tutto. — Il primo è a ventua a Venezia del pontelle Benedetto Ill; il secondo è il dono del primo cerno dueche fatto al doge dall'abbadessa di santo Zaccaria, Agnese Morsolin. — Che se del pari non rieordammo un terro fatto, attestato dal Sanudo e da altri cronacitàt, quello, choi, del soccorso prestato dai nontria "évronesi cactor gli ablatori del lago di Gradet, cio in perche venne da parecelli posto in dubbio, e da altri negato. — Giova pertanto considerare, come di questi anni risuli tuttaria in salvie i venezina verettia di ornamenti proprii sel della questi anni risuli tuttaria in salvie i venezina verettia di ornamenti proprii sel della più si compieque del marvigliose, nel curossi severenze il vero dal fabo al vagio della critica sano.

Ostenta il ritratto del doge nel papiro tenuto dalla destra mano il motto seguente: IN DALMATAS ET SARACENOS MARE SYPERYM INFESTANTES CLASSEM INSTRUXI. APPD AEDEM S. ZACHARIAE INTERREMPTES OCCUBIL.

<sup>(1)</sup> Se incerte e gravide di contraddizioni sono le origini di parecchie famiglie vaneziane, quella del Tade incatico, detta posta Gradorigo, sorrabondo dire misura. — Imperocchè, intanto, Fire Antenios Hottl la vuol derivata dalla grave romano Anicia, transferta da Roma in Aquilla, e quodia, per la incursione di Attila, ventta nell'isolo di Grado, che cesa gente edificò el appellò Nuova Aquileia: r VITE R. RITATTI DE DOIL 5

433

perché quest'isola emerse dalle acque, attenne il aone di Grado, che unito coi cognome di Anicio, formonsi, dice il Mutti, si lasprobbesi conse, quillo di Grado-Niclo, e più volgarmente Graduite e Grando, assonto allario da questa famiglia. — Aggionge qu'el controdification  $\rho_0$ , che la famiglia stessa portiuse ghi il procosso di Grado, e per chi io finanza dalle muove tittà da cesa collictata. — Gotta con contra e risonorenta di fina da Gio La Battiar Pigna, with Source de primajor  $\hat{x}$   $\hat$ nei Trasca Peto, vuole invece derivata questa casa dagli Adretizii Gradeili, che da Roma pruvennero in Aquilcia : ed esso pore si contraddice dippoi, nell' altra sua opera appeliata Aula Heroum ; deducendole dalla geote Memmia romans, fantasticando deriveto il cognome Gradonico dalla isole di Grado e Nico da essa abitate. - Ai contrario, in una vecchia cronaca, citata dal Cappellari, si dice, provenuta la casa in parola dalla Transilvania, ove teneva signoria e passedimenti amplissimi, da eni poseia venna eneciata, ignorandosene positivamente la causa; a quindi pervenuta in Aquileia vi dimorò finn sila distruzione di quella città, accaduta per opera di Attila; periochè, unitisi i Gradonici coi vescovo Paolo, ripararono nello lagune e fondarono Grado, passando, coll'andere degli anni, a Risito. - Ma è par questa una favola, sendoché Psolo vescavo pervenna nelle lagune quasi due secoli dapo, o per la in-cursinne de Longobardi. — Giorgio Pisoni e Gio. Francesco Palladio, quello nella sua Storia di Belluno, a questa, in queila del Frinti, dicono, con posa diversità, che provenne da Aquileia nelle isole, e che da essa derivarono le due altre famiglie Delfino a Gradolico. — Concordano con questi due storici il Malfatti, nella sua Cronaca, il Gualdo, nella l'ita del patriarca Giovanni Delfino, ed il Frescot, aftre roite citato, nei dedurre il Gradenighi da Aquileia a Grado, e da questa a Rialto. — Il Frescot è indeciso però, se Grado ricevesse il nome dalla famiglia, o questa dalla città che portussi ad abitare. - li Paglierini, il Mareari, il p. Barbarano, ed altri cronocisti vicentini, a' quali si aggiungono Gio. Pietro Crescenzio, nelle Corono della nobiltà d'Itolia, e Francesco Scotto, nell' Itinerario d'Italia, sostengouo, in quella vace, che da Vicensa riparassero nelle lagune per le incursioni de barbari. A ciò il muove a credera il vadare per iunga età, a fino al 1250, vive le mamorie di questa casa in Vicenza; di che ne fa pruova una lapide sepolerale che esisteva nel chiostro di s. Michele. - Per quantunque modo sia il fatta, certo è però, che per molto spazio di tampo li Gradenigo governarono l'isola di Grado, ed cressero ivi la chima di a Giovanni, e forse l'altra degli Apastoli. — Pabbelarono esisnida la chiesa di a. Cipriano di murano, ed in Caorie quelli di santo Stefano, e contributivono alla dificacione delle chiese di s. Paolo, di santo Agostino e de Frari, in Venesia. - La remota nobilte di questa essa apparisce più spicentamente, del vederia annoverata fra le dodiel famiglie, che costituirono il primo corpo della Repubblica, e perciò detta Apostolica. — Innalas per arme una scala d'argento posta in banda in campo vermiglin.

le quanto pei la persona esi doge l'istro Gradonico, rimane dobble se verimente apparença alla inazigila descritta. Imparencho, differmande nostre, cost indicate nostre, esi il hanosimo, il Biocho, il p. Jacopo Filipo da Bergano, esi altri acrittari, che vide caso la lore a Pila, ed abitara in Equita quando fo cietto dego, non upo consegorestemente con estreta sifrii della stana casa. — I generogisti nostri però, frei quali il Cappallari ciata, ve lo banno inserito, affermendo avere egit, nell'804, edificato in ciètes di a Posta.

#### ORSO I PARTECIPAZIO (1)

Doge XIV. - Anno 864.

Nel commovimento generale degli animi per l'accaduto assassimio del doge, si i popolo, rescolto in Ridia Gelesse, di manime consentimento, foro I Partelepsaro; il quale toto die mano a punire i rei ed a premiare i servi fedeli del suo predecessore, secome antecedendemente dicemno. A equietati per la lando gli interni pertarbamenti, sorareo gli esterai. — Gli Slavi, resi più audaci per le nuovo conquista fatta metti, sorareo gli esterai. — Gli Slavi, resi più audaci per le nuovo conquista fatta en Frinia, nelle Garintia, nella Siriei e langlesso le rive del Daubaio, perpetamentel infeatavano il mare, e colle loro piraterie inceparavano la libertà de commercii. — Diego Cruo, indiatamente diede opera al riparo, ed, allestita poderosa flotta, sciolea alla volta della Dalmazia, ed assali, combattà e vince uno dei più fercol loro capi, nominato Domogoi, forse dominator di Narenta, astringendolo a restituire il bottino e gli schiavi fatti nelle precedenti correrie, e a dare ostaggi a guarentigia delle pattuite condizioni.

Non appena ripatristo, Orso dovette accingersi a nuova e più gagliarda spedizione. - Basilio, il Macedone, succeduto a Michiele III nell'imperio orientale, temendo perdere que pochi possedimenti che tuttavia gli rimanevano nella Puglia e nella Calabria, per lo sempre più avanzarsi de' Saraccni, pensò ritogliere dalle loro mani la città di Bari e liberare l'Italia. Si accordò pertanto con Lodovico II, imperator d'Occidente, onde lo siutasse con l'armata terrestre; e per ottenere forze sul mare si volse a' Veneziani, a' quali spedi un apocrisiario, recante al doge le insegne e il titolo di Protospatario. — È da avvertire però, che l'onore accennato viene da alcuni cronacisti, fra quali dal Sagornino, revocato ad età posteriore, e quando i Veneziani vittoriarono sopra gli Slavi, siccome vedremo.

Intanto però che Lodovico, aiutato dal fratello Lotario, re di Lorena, avea già stretta Bari d'assedio per terra e la flotta greca per mare, la classe veneziana, che avviavasi pure per quella volta, scontrò i nemici nelle acque di Taranto, e tosto incagliò la battaglia. La quale fu aspra ed accanita da ambe le parti, ma alla fine sconfitti rimesero i Saraceni, sicche il doge vittorioso ritornò in patria co legni domati, co'prigioni e col ricco hottino. - L'impresa però assunta dalle armi de' due Augusti ebbe triste successo, per modo che dopo un anno d'assectio posto alla città di Bari, dovettero ritirarsi. - Ciò diede animo a'Saraceni di vendicarsi della rotta toccata dai nostri : laonde, nel maggio seguente, entrarono in Golfo, e spinscro la flotta loro sino all'isola della Brazza, e lungo le coste dalmatiche recarono desolazione e lutto. - Ad esplorare le mosse loro, doge Orso spediva da Grado un navicello leggiero, il quale, giunto al porto Silvodi, venne dagli Slavi predato e nosta a morte la ciurma. --Non pertanto provvide egli in altra guisa onde conoscere le ulteriori mire de'barbari;

i quali, soddisfi per allora del raccolto bottino, usciron dal Golfo.

Durante questi ed i fatti seguenti, e per lo corso di circa gnattro anni accaddero gravi dissidii ecclesiastici, originati dalla pervicacia del doge nel proteggere l'abate di santo Stefano di Altino Domenico Caloprino, figlio di Leone, che volca Orso ad ogni modo elotto vescovo di Torcello, quantunque il patriarca di Grado, Pietro Marturio, dichiarato lo avesse, perchè eviratosi da sè, non idoneo, secondo i canoni sacri, a quel posto. — Quindi il doge perseguitò fieramente il patriarca, e sì che dovette fuggire de Grado e ripararsi nell'Istria, donde poscia trasferissi a Roma presso il pontefice Gregorio VIII: il quale intimò un concilio di vescovi, che non ebbe effetto stante la non comparsa de prelati veneziani chiamati. - Nè valsero eziandio a por termine a' dissidii le varie epistole da Gregorio dirette a' vescovi recalcitranti ed al doge, nè valse il concilio che indi si tenne a Ravenna; e solo ebbe termine la quistione allorquando Marturio recossi appo Landone vescovo di Treviso, nel qual tempo convennesi, che l'eletto Domenico abitasse bensi a Torcello e godesse le rendite di quella Chiesa, ma non potesse venir consegrato fino a tanto che il patriarca vivesse. - Così stabilito, Marturio venne a Rialto, e si trattenne più giorni col doge, e ritornato quindi a Grado consacrò i vescovi delle sedi di Malamocco, di Olivolo e di Eraclea rimaste vacanti nel corso di quelle controversie. - Poco però sopravvisse il patriarca : imperocchè, domato dagli affanni sofferti, lasciava la vita nella sua dimora a Rialto, e

surrogato gli fn Vittore preto di s. Silvestro. Il quale, astretto innanzi dal doge con secramento, dovette consegrare il Caloprino, non senza però manifestare pubblicamente,

con rimproveri diretti al doge stesso, la propria ripugnanza.

I guasti e le stragi che desoluvano l'Italia meridionale, la scorrarie del Sanzena, rea più a duadei dale discorde dei primojie che la governavano, chiamarono varie volte, come sembra, i nostri a dara soccorso alle greche armate. — Per la qual cona, irati qual barbari, uniraso una fotta, ed, untra indi l'Adristico, correcto diffiati fina da le lagame gradensi, e, giunti a'lidi di quelle, tebrararono e posero stretto sasedio alla città di Crido. — Na Orno, toto che il lagone, allestita podenen ciasse, e datono il comannio a Giovannii suo figlio, spedilia quella volta, — Sennonethà, avutone sentore i Saraena, levararono l'assedio fe faggirono, vilgenodoni in quella vece a Conanchio, he decedde produ della loro barbarie, uscendo quindi di Colfo. — La valentia, la desterità ed il coraggió dimostrato in quella occasione di Giovanni gii valence, al suo riforno, il consentiimento della nazione di associarsi al padre nella ducal diguità, e per tal modo succederall doso morti.

Ma non erano i Saraceni soltanto che tenevano sempre i nostri sull'armi: gli Slavi Croati eziandio rinnovavano soventi volte le scorrerie loro sul mare e sulla terra puranco. Vediamo infatti che nell' 880, a cagione de'perpetui turbamenti nel regno italico, e della decadenza de' Franchi, fattisi arditi, invasero di repente l' Istria; sicchè caddero in poter loro Cittanuova, Umago, Rovigno, Muggia ed altre eittà, che rimasero desolate; Sipari e parecchie castella saccheggiate, e le villa circostanti poste a ferro ed a fuoco. E già minacciavano proceder eglino fin verso Grado, quando Orso subitamente allestir fece trenta navi, e presone egli stesso il comando, volò ad incontrarli. - Gl'incontrò infatti sui paraggi dell'Istria, e consegui sopra di essi tala vittoris, che la più parte ne rimase spenta o cattiva. - Immenso fu il bottino acquistato; ma di questo generosamente dispose. - Imperocchà volle restituito alle chiese il rapito, e dono libertade a' prigioni, aprendosi per cotal modo la via di conchiudere con quelle indomite genti un trattato, valevole ad assicurare la navigazione e il commercio. - Sennonche malferma dovette riuscire la paca per lo continue mutarsi de loro capi, e per le varie tribu o zupanie, fra lor discordanti, di cui componevansi esse geuti.

Tornato in patria il doge glorioso, volse l'animo a reprimere il molte volte dannato commercio degli schiavi. — Loonde, raccolta l'assemblea nazionale, in pubblico placito, rinnovossi l'antico divieto, sotto pene gravissime a contravventori.

Salito nell'880 all'impero occidentale Carlo II, Grosso, dogo Orzo, toato spedi ou'ambasceria a Ravanna, affine d'innovera secto uigli santabir Instalto privilegii; il che ottenne subitamente. — Ed un altro trattato conchisue con Walperto, patriarea of Aquilias, per lo quale c'ebero fine le perpetus modestie che eggli dava a quallo di Grado. Del quale atto, conseguito senza il ministero delle armi, e col solo incuter timore all'infatto prelato, cheb Gros la organisma lode degli storici.

Nè solo a farsi vindice degli oltraggi ed ingiustizie altrui, ed a conservare l'interna pace e il prosperamento delle industrie e de commercii intese il doge, ma eziandio curò, unito col figlio Giovanni, lo abbellimento e il decoro delle isole. — Innalzar fece in Eraclea, patria de suoi maggiori, allora appellata Cittanuova, un pelezzo; promosse ed eccità lo asciugamento delle paludi, la erezione di nnovi edifizii in Rialto, il popolamento di genti, di templi e di case dell'isola di Dorsoduro, che divenne quindi uno de' sesticri della città di Yenezie.

Finalmente, dopo di aver governato con giustizie e glorie per oltre diciessette anni, passeva Orso a vita miglioro nell'881, ottenendo sepoltura condegna in santo Zaccaria. Il di lui ritratto tiene nella destre mano il solito certellino, con questa inserzione:

FURENTES DALMATAS COMPESCYI: SARACENOSOVE, ITALIAM VASTANTES, APVD TARENTYN FELICITER PROPLICAVI.

(4) Orro Othe pader Fletre, Spilo del dopt Girvansi, se è resta nestita sieum de merit da sia cepitate, pi qui più neuer sector arger le State. Pades a figliotif Girvane, the spil cercreticari del protes discolori, che, spil di colle colle, minuscitor a Runa per ottorre da pius protes del protes discolori, che, spil di colle coll

# GIOVANNI II PARTECIPAZIO

Doge XV. - Anno 881.

Rimasto, dopo la morte del padre, solo Giovenni a regger lo Stato, pensò di assicurare alla propria famiglia grandezza e potenza. - Pertanto, essendo di que giorni Comacchio governata dal conte Marino, il qualc avea dato motivo di noia al pontefice Giovanni VIII, spedive a lui in Roma, coll'assenso della nazione, il fratello Badoario, affinche ottenesse per se l'investitura di quella contea, quantunque posseduta dal prefato Marino. - Ma questi, penetreto lo scopo di quel viaggio, tese egguato, ed assali Badoario ne'dintorni di Ravenna, sicchè, scrito gravemente in una coscie, cadde prigioniero e fu tradotto a Comacchio, ove venne, per timore della mala opera commessa, umanamente accolto e curato, e quindi rimandato a Rialto, non senza però la promessa, con sagramento, che non avrebbe mai sollecitato il risarcimento dello insulto patito. -- Non è a dire quale e quanto fosse il dolore del doge per le toccata sciagura del fratel suo, e più allorchè lo vide succombere poco poi; quale e quanto lo sdegno del popolo, che ad una voce levossi chiedendo se ne ritraesse pronta e severa vendetta. - Allestitasi pertanto una flotta, piombò il doge sopra Comaechio, la prese, e postala a ferro ed a fuoco, corse quindi fin sotto le mura di Ravenna, seccheggiando le terre circostanti e devestandole. - Indi, lasciati giudici e consoli nella domata città a tutele del proprio commercio, ritornava in patria soddisfo.

Venuto intanto per la seconda volta in Italia Carlo il Grosso, e, giunto in Mantova,
 (37)

inviava celà il doge tre ambasciatori affine di ottenere un' altra fiata la rinnovazione e conferna degli antichi trattati. — E largamente ciò conseguiva, siccome risulta dal diploma imperiale datato appunto da Mantova il di 10 maggio dell' anno 883.

Intorno a questo tampo, e ne' sussegnenti anni secandère varii fenomeni atmodiri.

— Narra il Sagornino di un insolito arrestosi dulto nell'are ce ome di usci che si aprissero e disidessero, ed una grande stella luminosa a guisa di finecola avre per-cero il ciclo dal riorienta il discociotare, ce cio nel mese di luglio dell'893; il che, come nota Filiasi, secenna ad un loslide accompagnito da clettrica esplosione. — Poi suscenditera direttainam pioggio, urgani, precelle, auroro boratili e calutta di polvere occreces, onde in delto piovrase sangue; a l'appurizione du ultimo di una contel. —

tratte fine all'al finezza di tela acore (polici) e canettre di more grassianio infortires, il tutribine arradicava gli alberi e da abbatteva le case. — Tonta devoluzione incolse del pair Il Italia universe a la Germanio.

Coulon gravements malato dago Girvami, nei potendo continuare a regger lo Studo, el cleano, el concento della moine, e callega a necessore il fartello Pictoro, il quale, morto peco appresso, che decorso sepdero in unto Zeneria victo al fattello Radoria.— Ravatosi infartanta Girvanni, ripressi il geverno, associando il fatte for tello Orso. — Sennocabi, ricaduto movamente infarmo, se più aperando risanere, volle, con atto magnamino, più unico che raro, deporte i insegne ducali. — E perché il popolo fosse libero nella sectia del nuovo dogo, induse il fratello, che sectia aves poco atto a reggere la pubblica cosa, a rimuniare pur esso salla dignià, rifirandosi in vivere gli ultimi suoi giorni fra le mura della cana paterna. — Gi avvenna dopo sei anni che aveza governato in pace e giustinia il uno podo, vale a dire cell'à soni di cara discontine di suprincia di suprin

Leggesi nel cartellino tenuto nella destra mauo della immagine prima di questo doge, la seguente leggenda:

> CONACLENSEM VEBEM SENATVI VENETO INPENSAM, VICTBICIBYS ARMIS NOSTRIS SYBEGI.

Intorno poi alla seconda sua effige, che ricorre nel fregio della sala del Muggior Consiglio, dopo quella del doge Pietro I Candiano suo successore, veggasi la Introduzione.

## PIETRO I CANDIANO (9)

Doge XVI. - Anno 887.

Raccoltasi l'assemblea nazionale, il di 17 aprile 887, nuanimemente elesse a doge Pietro l'Candiano; il quale recatosi a palazzo ove tuttavia stavano i dogi cessati affine di onorarii e di confortare l'infermo Giovanni, fu accolto da questo ultimo lietamente, e ricevette dalle sue stesse mani i distintivi del potere.

Le sempre rinnovantesi correrie sul mare degli Slavi Croati lo chiamarono tosto a (38)

por mano alle armi. — Allestita quindi una flotta, l'avviò verso Narenta; ma qual siasi stata la causa nessun fatto decisivo operossi contro que harbari, sicche l'armata ritornava senza frutto nel porto. - Il Candiano però, di maschi spiriti e guerrieri, non tennesi pago : laonde nel susseguente mesc di agosto, equipaggiate dodici navi, vi sali egli stesso avviandosi vêr le coste dalmatiehe. - Giunto a Mucole, o monte degli Slavi, non lungi da Zara, il di 18 settembre, e superando la resistenza de'nemiei, sbarcaya, e respingendo sempre l'oste avversaria, ne fece orrida strage. - Ritornando quindi il doge con pochi de suoi presso il mare, si trattenne colà affin di distruggere cinque legni da coloro abbandonati. Il circostante paese boschereccio e montuoso diede modo a' fuggitivi di rimpiattarsi tra le macchie e nelle grotte, ad ispiare le mosse de'nostri . - Laonde, scorto il momento propizio, shucarono impetuosamente e circondarono d'improvviso il doge : al quale non valse la disperata difesa, chè chiuso da ogni lato. e soverchiato dal numero de'nemiei, cadde co'suoi mortalmente ferito, lasciando per la patria, in suolo stranicro, la preziosa sua vita. - I pochi rimasti, involatisi alla feroeia de' vinoitori, che poderosissimi cran venuti alla riscossa, si ricondussero a Rialto. - La pietà di Andrea Tribuno sottrasse la salma del duce estinto, la quale ebbe tumulo in santa Eufemia di Grado.

La morte di Picto I Candisno, nell'anno quarantesimoquinto dell'età sua e dopo cique soli medi di governo, fu vero lutto per la nazione. — Imperceche il a sua insigue pietà, la liberalità sua e di 1 suo audace è bellicono earettere, avevano immatato lo 
spirito della nazione a certa sperana di conseguire gioria duvevale. — Il natia jaitura parre neiglior consiglio provvedere al trono deade, richimando Giovanni Pertetegiani. — E de gió, dop di savera a lungo resistito indi cede sobolettudio del popolo
tutto, acconsenti di rissumere le inseguo deneil, considerando che, in tanto commonii
nundo ende gii ancibi partiti non congrasere nuovemente a turbare l'interna pare.
— Ed alborchè vide le nazione tranquille, e ristubilito l'ordine e l'armonia, il che fai
popent trascorsi stett mesi, preseno di orgiu modo che si divensiso alla scelta di un nuovo dege; il che accadoto, rittorsi un'altra volta ne' proprii duri, ove alcun tempo
dopo passava a miglior vita, anato, riverito e pianto da tutti.

Il ritratto dell'infelice doge Pietro I Candiano posa la destra mano sulla seguente leggenda, che fu rapportata con qualche diversità dal Sansovino:

DVM ADVERSVS NABENTANOS, MANYS FORTITER CONSEREREM, INTER MIGANTIA ARMA, PRO PATRIA VIRILITER CECIDI.

<sup>(4)</sup> Le origin l'avoluce che al direiro a perceché funiglia venziane, e le centrodizioni percein eni cistedre ja criticate del rese tratterene, a l'incentre del per la regione da finengia. Percein eni cistedre ja criticate del reservatione, a l'entere del per la regione da finengia. Anda Hercom, la votté derivata delle gente Livia Romana, la quale, tradictati a Padera, nécesse les collections les neules interestated cels aperatits, pordune que IT le Liel, instructe condensation, la cui figliant (narra la seritive printe, non asymmos con quale accustem di critica) astigli alcun de la constanta de la collection de la commenta de la constanta del critica del constanta del constanta del critica del constanta del constanta

Sennonché altri dicono proceduti i Candiani da Candia, come il Malfatti, contraddetto però dal Caroldo: altri gli asseriscono venuti da Altino, giusta il Bracciolini, nella suo Brece notizio delof I Isola di a Nicolò de Mendigoli ed altri finalmente, conforme narrano alcune vecchie cronache citate dal Cappellari, il deducono da Eractea o Cittanuova. — Che antichissima casa fosse dessa non cade and Cappellar, Il Echemon de Frentie o Citimonova. — Che anticiutima cana forme dema men cade discons personaggi mello did non sero conseguere fin al securit tropic pia estrici cappene del trimbunos e ci de principata. — Esbe in più trate sanginori i passero di Arte setti Delisarsi, e el Unimita del menso, per e ciu de certir segli bullari di producti di cana il titolo di conseguere del trimbuno del menso, per e ciu de certir segli bullari di producti di cana il titolo di conseguere di conseguere del menso, per e ciu de certir segli bullari di cana il titolo di conseguere del menso per ciu del conseguere del menso del conseguere del

ma se questi ottenne il principato per favore dei comisii nazionali, non vedesi come si possa asserire il Candiano elettore di Orso. — Ebbe a figlio Pietro, che fu doge di tal nome secondo.

#### PIETRO TRIBUNO (4)

Doge XVII. - Anno 888.

Alle calde rimostranze del vecchio ed infermo Giovanni Partecipazio, non senza il consiglio di lui, i comizii elessero a doge Pictro Tribuno.

E qui la istoria alcun poco si annebhia, per la esistenza d'un privilegio conecduto ai Chioggiotti da un doge Domenico Tribuno, datato nell' Iscrizione VIII, nel mese di aprile, imperando Costantino : privilegio che venne riconoscinto poi e confermato da tre dogi successivi. - Questo Domenico fu padre di doge Pietro, ned è a dire quali e quante argomentazioni si fecero per provare esservi nel privilegio accennato, quando errore di nome nell' Augusto, quando in quello del doge, e quando nell' epoca. - Si credè eziandio, con nuove supposizioni, vera la esistenza del doge Domenico, ed in ultima analisi, come accade in tatte le questioni che non hanno per appoggio i fatti o la critica, rimase la controversia indecisa. - Il più sano partito ci sembra però quello di ritenere accaduto uno shaglio di copia, sia in uno che in un altro lnogo, e forse nel nome del doge. - Imperocche non è dato supporre, come supposero alcuni scrittori, fra cui il Sansovino, che dimenticato si sia dalla storia e dalla memoria degli nomini doge Domenico, sicchè s' intralasciasse persino inserire la di lui immagine fra quelle dei dogi che veggonsi nella sala del Consiglio Maggiore; qualora si pensi che due volte si espresse quella del doge Giovanni II Participazio, perchè in due epoche diverse sedè sul trono, siecome vedemmo ; e del pari si volle effigiata l'altra immagine di Domenico Orseolo, che nsurpò, nel 1032, per un giorno solo la ducal dignità. - Ma di ciò basti.

Pietro Tribuno, non appena assunto al principato, curò di ottenere la conferma dei precedenti trattati da Guido, il quale, in mezzo a commovimenti generali d'Italia, pervenuto era, appunto allora, a cingersi dell'imperiale diadema. - Perciò inviavagli a Pavia un'ambasciata solenne, conseguendo la chiesta conferma : nella gnale venia dichiarato che i Veneziani, anche nelle città dell'impero, dipenderebbero soltanto dal loro dogo.

Ma se per questa conferma aveva Pietro Tribuno procurata la pace e la sicurezza dei commercii al sno popolo, le sempre rinnovantisi discordic d'Italia, mosse da Berengario, da Lamberto e da Arnolfo, per lo possedimento di questa bella e mai sempre infelice



Hillie Typeran VENUESLAO MARTINENGO DALLE PALLE

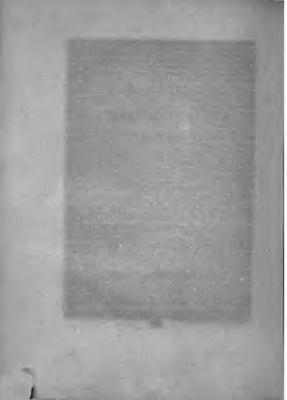

contrada, e più per lo ealare degli Ungheri, chiamati dall' ultino, si videro i Veneziani contretti a munire poderosamente i confini del loro Stato e delle sione lutte.— Anzi, per porre al esperto d'ogni sorpresa somica la città stessa di Rivotto, popolatasi vieppri allora per tale cagione, dege l'étre contruir fece mus forte muraglia, che estendevasi del castello d'Olivolo e, procedendo per l'odierna riva degli Schiavoni, giungeva siona lla chiesa di anta Maria Judantio, zo Zobenigo, ove una grave extante netudevasi, che attraversava il canal grande, e che assicurata cra presso dila chiesa di abbasia di am Gregorio (2).— Oltre a ciò elimpera di mura il palazzo dence, la basiliae e la piazza di . Marco; mura durate fiuo si tempi di Schastiano Zinni, sicomo dicenno nella storia della fabbrice del palazzo stesso; e de avai i tutto disposto perchè si levassera, all'occorrenza, pi più che servivano di giuda attraverso la laguna; nel mente che colar facesa borche in parecchi cantil, disdonte assi, collocare grosse navi alla imboccutura dei porti, sicome operato erasi el tempo di doge Pietro Tradonice contro di Stavit.

Infrattanto che i nostri preparavansi alle difese, gli Ungheri, penetrati nel Friuli e dilatatisi sino a Treviso, pervennti erano a saperare le isole di Fine, Eraelea, Equilio, e darle alle fiamme, accampandosi a Mestre. Poi, da colà movendosi, ed impiegando in tali scorrerie il corso di un anno, approssimavansi a Lissa-Fusina e a Santo Ilario, passando quindi ad occupare Capodargine, Loredo, Brondolo e le due Chioggie, stendendosi fino al porto di Albiola. - E qui, unite quante più barene poteron raecolgere da fiumi e luoghi già conquistati, disegnavano con queste superare il porto ora detto, e attraversare l'intera laguna da Malamocco a Rialto. - Sennouchè ivi attendevali la numerosa flottiglia, che la previdenza del doge avea armata, e della quale avea egli stesso assunto il comando; a cui mal poteva quella degli Ungheri porsi a fronte, e perchè composta di barehe conteste di vimini e cuoio, e raccolte, come dicemmo, lungo i fiumi da lor valicati, e quindi non atte a forte e lunga battaglia. - Tuttavia ferocissima fu dessa : imperocchè da un lato accendevano gli animi la cupidità del ricco bottino, l'innata ferocia, la baldanza delle ottenute vittorie; e dall'altro, la carità della patria, l'amor dei parenti, e più d'ogni altro affetto, pensiamo, quello della religione, minacciata da coloro che disconoscevano Cristo e la sua fede divina; siechè non è a dire quali e quante fosser le stragi, quale il lutto che preparavasi dalla sorda morte. - Il doge animoso volava, eol sno navicello, di schiera in sehiera, eccitando e confortando i suoi nella terribile pugna; ora ricordando loro essere quello il luogo stesso ove altra volta trionfato avevano contro Pipino; ora invitandoli a volgersi a Dio, siceome dispensator di vittoria; ora, in fine, pregandoli di guardare alle dolci spose, ai cari nati, e alle domestiche mura, erette colle loro mani medesime. — Tutti questi eccitamenti e più l'ira naturale a eui è soggetto l' nomo, allorquando vedesi offeso inginstamente, barbaramente nella parte più delicata de' suoi affetti, e degli interessi auoi proprii, operarono si, che i Veneziani divenissero tanti leoni, eroieamente pugnando, e alla fine vittoriando in guisa che la strage de' barbari fu piena ed integra, dalla quale poterono ben pochi salvarsi con precipitevole fuga; nè quindi più mai arrischiarsi di tentare l'ingresso nelle venete lagune, quantunque tratto tratto ricomparissero violentemente a saccheggiare or l'una or l'altra parte d' Italia,

Tanta vittoria merità al doge, che Leone il Filosofo, imperatore d'Oriente, lo deco-VITE E RITRATTI DE'DOGI 6 (A1) rasse del titolo di Protospatario, e che Berengario, re d'Italia, seco lui si congratulasse, lodandolo siecome conservatore della pubblica libertà ed espulsore de' barbari.

L'Italia infatti era allora campo di luttuosissime pugne, e eogli nomini congiurava ai suoi danni eziandio la natura : siechè freddo intensissimo, dirotte pioggie, straripamento continuo di fiumi, inducevano carestia, miseria e fame. Sole le isole godevano la pace ; ed il commercio e la navigazione procuravano ricchezza ed abbondanza. -E merito era questo di doge Pietro, il quale, per un dissidio religioso, più privato che pubblico, sorto allorene dovevasi eleggere na nuovo vescovo alla cattedra di Olivolo, fu da alcuni eronacisti giudicato assai severamente, o, a meglio dire, ingiustamente, ed asserito, contro il vero, che fosse neciso dal ponolo : mentre, siecome testimoniano, fra gli altri, il Sagornino ed il Senudo, fu uomo pacifico, savio e benigno, e la sua morte naturale, accaduta nel 912, fu dal popolo tutto compianta; ottenendo onorata sopoltura nella chiesa di santo Zaccaria

Il ritratto di questo doge, reca nella sinistra mano un papiro sa cui è scritto :

AB INCENTIBYS ANDIQUE BELLIS, PATRIAM INCENTI CLASSE TYTATYS SAM.

(i) Affermano parecchi scrittori gravissimi, fra i quali il p. Lorenza Longo, nei libro V della sua Soteria, Giulio Faroldo, ne' suni Annali Feneti e Francesco Bausovino, nella sua Fenezia, che la famiglia Tribuno abbie dato nescimento all'altra appellata Trono; sicobè questa ultima avrebbe comune l'origine con la Memmo, uscita pur casa, come vuolsi, dei medealmo ceppo. - Da ciò accadde tribuno, si come afferma il Longo citalo. — Ma intorno a cò, per non rispetero di repetero allo carica di tribuno, si come a com

ricoutis) periore delle funiglie di Tribano Henno, XXY dege.

Ricerceno però una particolarità non da nitri avvertita, volte a dire, che lo scudo gentilisio espresso sotto l'immagine di Pietro Tribano, è al tutto diverso da quelli che usorono il Memmo del 17 franto il the farebbe suspieres essere il nostro dogo di fantiglie affatto diversa, et dir nan roglissi ebe divisi i Tribuno nelle due accemante famiglie, queste poseia il variarono; il che non sembra, quantunque sinal detto dai genenoguia surer primamente mutato il cognome di Tribuno in quello di Memmo il XXV doge accennato. — Lo scudo proprio della famiglia Tribuno è nel linguaggio bianolto appeliato Phonopy, vate a dire, a dee mutati differenti, composti a giona di diamonto unili nel centro, li eni due membri, superiore ed inferiore, sono azsurri, e d'argento giù altri due

Di Pietro Tribuno poi altro non sapplamo, se non che ebbe a padre quel Domenico voluto doge prima di lui; a madre Agnella od Angela, nipote dell'ucciso doge Pietro Tradonico, ed a fratello Domenleo, patriarea di Grado, morto nel 914.

(2) E non alla Carità, siccomia seriase il Piliasi, e copiò senza crilica uno atorico recente; non a avedendo della molta distansa che passa fir questo inogo e s. Gregorio, da rendere impossibile la tesulone dell'accennate actena. — Se avessero altonno sorosi quegli storici il Sagorinio e di il ontico di controli con di controli di Sagorinio e di il non controli di supportano e di controli di supportano e di controli controli di supportano e di controli di controli di supportano e di controli di contr non sarebbero caduti in errore.

# ORSO II PARTECIPAZIO ®

Doge XVIII. - Anno 912.

Al defunto Pietro Tribuno di edesi a successore Orso II Partecipazio, che da taluni è distinto per terzo di cotal nome, volendo secondo quell' Orso già compagno nella ducea di Gjovauni II suo fratello, quantunque non tenne mai solo il governo.

È dipinto il nostro Orso da tutti gli storici siecome uomo di carattere dolce e pacifico di cuore profondamente religioso e benefico: e di vero, la sua vita offre amplissima testimonianza della rettitudine di cosifiatto giudizio.

Suo primo peniero fu di riconfermare l'atties concordia fra la Republitica e l'impero orientale; e per ciò fare specim agli augusti Alessandro e Costantino Porfirogenitio, suo figlio Pietro, che fia accollo con molto norre, di preziosi doni arricchilo e dicorsta del titolo di Protospatario. — Seanonché, nel riforno ch' e faceva alla patria, passando per le terre dalmate, da uni que principi. di nome Michele, venne fatto arrestarce, e, spoglistolo di ogni avere, lo rimise estitivo in mano di Simenon re dei Balzari del quale Ultimo sato sen si gonor adagli storie positivamente il molti illumo sato sen si gonor adagli storie positivamente il molti.

Appen Orso seppe la cuttività del figliatolo, inviava, a quel re, Domenico, arcidiacono di Malamocco, il quale potè riscattarlo mediante lo esborso di molto oro. — Il servigio prestato da Domenico al doge gli valse sal ottenere la sede vacante di quella sua isola. — L'amore poi della pace operò, che Orso non si curasso di prender vendetta sonra il barbaro, che di l'aven procurato si grave dolore.

Ed àppunto per mantenere dureviolmente in pace il suo popolo, d'in mezzo al comino romoreggiame delle armi in Italia, niviva, Orea, a Paria appo Rodola, illera assunio al Iroso italico, l'accennato Domenico, vessovo di Malanocco, e Stefano Caloprino. In alliendi rimorare seco lini gli anticili trattati; il che tuttervano cesi com maggiori larghezze; fra cui si distingue conferentata alla Repubblica la licenza di battere mostela perpris, che arreva devene convo promotore con el gono ilitalico. — P polebi dei cum in apperita, che arreva devene convo promotore con el gono ilitalico. — P polebi dei cum in apperita, che arreva promotore del gono ilitalico. — P polebi dei cum in apperita, che arreva promotore del gono ilitalico. — P polebi dei cum in appenita della considerata dell

Finalment, dopo di aver riconosciuli i privilegii degli ablianti di Chioggia, che omivano, per mala intelligenza, contrestata, fe futtili conformare, a maggiori validità, dei comini, gravulo degli anni, ne più parendogli esser espace a ben governare lo Stato, dopo venti anni di posifico e saggio regginento, mosso adola more della patria e dai dedopo venti anni di posifico e saggio regginento, mosso adola more della patria e dai desiderio di compiere i tardi usori giorni in seno alla religione, di cui sempre era stato devoto, spoglicosi delle inesege denali per vatiri la coccilia nell'insigiore monastero di santolare. Pelice nell'i sola di Amminas, ove poco dopo moriva in odore di santità; raro esempio dei principi giatti, benedie, religiosi, pruedoti.

È perciò espressa la di lui immagine in atto di leggere un libro devoto : ed il cartello che avolgesi dalla destra, e gira retro il capo, reca il motto seguente :

> QVO AD DECYT IVSTITIAN, ET PACEM COLTI: TANDEM CONCEPTO VOTO, IN MONASTERIO S. FELICIS, DIEM CLAVSI.

<sup>(4)</sup> Intorno alla vita di questo doge, null'altre di diccoo i genealogisti, se con che chè a poter sebadore, e che fu sopranominalo Paurito. — Ebbe a figil: 1.º Carch, che, giusti I. Gorenelli, fe cletto procuratore di S. Marco copre i sude, il di primo estembre 946, su mori ad febrico 949. º Pietro, ropracconosto, che fu poi ventezimo doge 3.º Orno, il quale, sel 944, in compgaia di Pietro Orscolo, fiu spedio, con trentatre geles, contro i pirali Narenteal, e il vinne, costringendoli ed impettrare il parti.

## PIETRO II CANDIANO (1)

Doge XIX. - Anno 932.

In luago del dogo Orao fi e chiamato, dal volo concorde della nacione, a sedere sul tunon Petero II Gondinon, figlio del dogo Fettor I. — Se assumera il gorrero in tempi calamitosi all' Italia e all'Oriente, seven però il conforto di vedere il suo popolo in poec. — Temuta e riversia la Repubblica al di fuori; ricea e potente poggi allargati commercii; forte nei trattati, non seven Pietro che a seguire la politica, la pieta e la giuntica del suo necessora, merrito del quale di tutali bassi godovin partenere.

L'I latria, intanto, che aveva avuto mai sempre commenza co' nostri di costuni ci d'interessi, volva adsoso rimovar le necorodia e il alemana. — Pertanto, que di Ginstinopoli, o Capo d'Istria, inviaraos a Rilato tre ambasciatori per chiedere al doge
anicia a collegazza: si perchè, dio mo facendo, avrebbero manesto di gratitudire ai benefizi
gradassimi che avevano goduto per cotal palrocinio. — E, per dimostrare la loro affettuosa riconoscenza e il desiderio vivissimo di mantenersi in fede, promettevano al doge
mandamente, al tido di onore, cento anfore di vino act lempo della vendemia, ed obbligavani inoltre difiendere, in qualsiroglia ocorrenza, i negozianti veneziani che viaggiato avressero nel territorio intrano, puntalmentes sodificaccodi di ogni or rerilio.

Sali in ira, per cold falto, Winikero, marchese allora dell'Istria in nome del re (go, e, da barburo sicome egi fera, ne trasse vendetia, confinando le trer che cola possodravno i dogi sicome beni addetti al palazzo ducale; e de zianadio confiscava i possodramoti del patriarea gradenca, de vescovi di Olivolo e di Torcello, delle chiese, a perfino quelli spettanti al particolari. Ni pago di ciò, predava le navi veneziane, ruhandone i carichi è mettendo a morte le ciarme; probibiva agli latriani, cotto pene servere, quatissis traffico co' Veneti, e voleva per ultimo, non fossero pagoti i crediti loro.

Siffata violazione del diritto delle grati meritava di venire punita subitamente colle armi; an dogo l'Erico, da ecuto politico, mirò a conservare la peze, massime in riguardo al re d'Italia; e, da suggio ch' egli era, pensò rivulersi per altro modo. — Interdisso ogli traffico, ogni comunicazione tra l'Italia e li olici venziane, ischeb ben presto manco quella provincia di molte core necessarie, che ritareva dal commercio co'teraziani. — La qual cosa torna i agreva e a quelle genti, che fu costretto l'altero marchese d'implorare, uniliato, la riconolitiszione. — Spedi percià ambusciatori a Marino Castaria, patriare di Grado, pregundo viotese interpori per otticeregli la pace. — El egli la conchinetra in fatti, solemenente seguandosi un atto, in Riatto, cur recocontrati, patriare di Grado, pregundo viotese interpori per otticeregli la pace. — El egli la cucchinetra in fatti, solemenente seguandosi un atto, in Riatto, cur recocontrati, patriare la forza de pregundo viotes interpori per cutteregli apace. — El egli ca cuchinetra in fatti, solemenente seguandosi un atto, in Riatto, cur recontrati patriare de la practica de la constanta de la constant

Non potè, doge Pietro, però usare della stessa politica verso que' di Comacchio. — Sottrattisi essi, ignorandosi il modo, dalla soggezione de Veneziani, a cui erano stati ri-(44) dotti decando Giovanni Il Partecipanio, e risorti alcun poco in guias da poter raccogliere guali ca hidinicare anzigli, si ramo dali zonreggiare, predando in anxi, e provicando in cotale maniera na' nilva volta la Repubblica. — La quale, a prova di moderazione, chiedra loro fossero resitiutti i legni e le merci predate. Ma, non cassando stata accola li richiesta, venna spedita subitamente contro di noru una quantar di navigli legger, la quale, desoluti da prima i longhi circostanti, attaccò poscia ha città, che dovette arrendera in breve, assogettandosi nacora al dominio della Repubblica.

Nota il Sagornino, che nell' 834 Candiano inviava ambasciatore a Costantinopoli, suo figlio Pietro, affine di riconfermare il huono accordo ed i trattati di commercio con l'augusto Costantino Porfirogenilo; dal quale, oltre che conseguire i consucti privilegi, ottenne il titolo di Protospatario.

Cinque anti posita transcorrero fino alla morte del doge senas cho la storia registri calema altre sos depas di nota, so solo viene da precedi cronacisti e storie intribuilo a questi (empi il ratto delle spose veneziane, mentre altri lo fisanso quando prima e quando dopo, estara però addorne le essam. — Sicome però la più parte degli scrittori convengono nell'iffermario accudulo intorno a questi anni, e che il p. Irzano Della Circaco ella usa Storia da Trinste (vol. 11, pag. 222), dimostri, o no poteria sasparae che a questi statgione; così seguinmo cotesta sentenza; non convenendo in modo alcuno nell'altinate con sonicio recencie, il quale, peribdi di late ratio no nel emencio in el Sagornion, nell'Altinate e nel Da Canale, vorrebbe reveserlo in dubbio; quando sibiamo e cronacisti a torici di mobio poso, la talessa institucione e i rito della festa, che si-testano della versetità del fatto; dimenticato o trascurato dagli antichi crosscisti, siccome dimenticaro o trascurato dagli antichi crosscisti, siccome di menticaro della succiona da della della della della della della della della

Ed ecco come si narra accadnto il ratto in questione. - Avevano gli antichi Venezioni costume di celebrare la maggior parte de' lor maritaggi nell' ultimo giorno di gennaio, festa della traslazione delle sacre ossa dell' Evangelista patrono. - Portavansi quindi le spose nella cattedrale di Olivolo, ed ogunna recava seco una cassettina, appellata arcella, contenente la dote, - Dicono alcuni che dodici sole fosser le spose, e queste povere, provvedute dal comune; e ciò sembra verisimile; poichè a qual fine ostentare la dote se di loro ragione, quando in vece, procurata dalla pubblica carità, era bello lo esporla alla vista di tutti, se altro non fosse per eccitare la misericordia del popolo ad assistere le donzelle bisognose. E questo costume di dotare le poverelle che andavano a marito, lo vediamo perpetusmente seguito in Venezia dai sodalizii, dalle consorterie delle arti, e dai ricchi pietosi, che frequentemente legarone in morte oro e terreni all' oggetto medesimo. -- Gli sposi eziandio convenivano nella cattedrale, ove dal vescovo si benedivano e si univan le coppie alla presenza di tutto il popolo. - Non era ignota ai Triestini, o, come altri vogliono, ai corsari Narentani, ceremonia sifiatta; per cui, spinti dalla cupidigia del ricco e quasi sicuro bottino, audacemente s'introdussero nella capitale, e nell'alta notte appiattaronsi retro le ortaglie ed i folti oliveti, di cui era cinta, a que'tempi, l' isola d' Olivolo. - Giunto quindi l'istante in cui le donzelle, entrate cogli sposi nel tempio, attendevano alla pia ceremonia, sbucati all'improvviso fuori delle barche loro que' ladroni, penetrarono, colle armi in pugno, nel sacro recinto, ferendo e uccidendo chiunque faceva lor resistenza, e ne rapirono spose, uomini ed averi, il tutto recando ai lor pavicelli, ed a voga arraneata spingendoli fuori delle lagune, presero terra s'idi d'Contle, nel lungo che poscia, per colal fatto, assume si nome di Porto delle donzelle. — Sennonchi, subilitmente adunarono i Yeneziani uomini ed armi, e salili su quante berche bastavano all'upo, volurono a prender vendetta dell'atroce misiatto; es ila oltomera, che, trovali que l'adroni nel porto escenanda oupunto che fiza ho dividerani il mue esquitato bottino, lo assifrii improvinsanente, lo sgonianti, l'uesiderii, il dere alle fianme il loro navile, il rieuperare il perduto, fu l'opera di herce di

Rilornarcoo quindi i vincilori giuliri alla patria, ed a perpetuo ricordo del conseguilo trinoli staturicoo un'a anona festa, la quale fu da principio semplice, goli divinopia ampre magnifiace e dispendiora; sicche fu duopo pervi modo in varii tempi con parecchi decreti; fino a che, nel 1379, a sagione della dispendiosissima guerra combuttusia ciontro i Genovesta i Chioggi, venue abolita, non rimanendo, a commemorazione di essa, che la visita annuale del doge alla chiesa di santa Maria Formosa il di della Parificazioni.

Il doge Pietro II Candiano passava poi alla seconda vita nel 939, desiderato dal suo popolo, onorato e temuto dagli stranieri.

Il ritratto di esso ostenta nella destra mano un papiro, su cui si legge :

CONACLYN EXPYONAVI : IVSTINOPOLIN CENSVARIAN FECI (2).

(4) Pictro II Candiano, fu figliacle del doge Pictro I. — Capitano di parta delle genti venete che abubbitevano e vinervo, nel 903, gli Ungari ad Abbios, ai distane pei suo raiore; sicebò, tra per questo e tra per sileji meriti, non divissi della storia, pervenne al principato. — Ebbe un figlio,

anch' esso di nome Pietro, che fu poi doge dopo il seguente. 3) Giora avvertire, che tatti gli autori, fra esti il Senudo, il Sansovino, il Palazzi, variarono l'altima parala di questo motto, serivendo rodicio, invece di feci, come positivamente si legge.

#### PIETRO PARTECIPAZIO

Doge XX. - Anno 939,

La memoria di quanto avea sofferto Pietro Partecipazio allorebe fu apedito, dal doge Orso suo padre, a Costantinopoli, soduto inanazi prigione de Croati, e poseia da questi mandato al re dei Bulgari, e più le benemercaze aequistatesi dalla sua famiglia a pro della patria, gli ottenereo i voli della nazione per salire al trono ducale.

Lo stato forente in cui trovò la Repubblica e l'indole sua manusata valuero a conservure la pace infernare de elestra, e a viejopi properare i commercij, fonte di ricchezza. — E ciò forma a lode grandinisma di lut, mussime di questi tempi, che l'Italia continuava a desvere aglata da pereptuo genre e discordie. — Il suo regigimento fu però di breve durata, giacchò, dopo soli tre nuni, passava a vita migliore, e venis tumlais, secondo il Sonando, nella chiesta di a. Felice nell'isola Amminias, appresso il genitore. — Conviene notare, che alsuni storici computano questo doge, 11 di nome Pietro, poichè divisano siceome I quel Pietro Partecipazio, associato per breve tempo alla ducea con Giovanni II suo fratello.

Non nossiamo eziandio dispensarci dall'osservare, come la seguente inscrizione, che leggesi nel cartellino recato dall'immagine di questo doge, nou corrisponda alla storia. - E di vero, in essa inscrizione si ricorda, fra i molti privilegii ottenuti da Berengario, quello di poter la Repubblica coniare moneta sua propria. - Ma oltre che nelli tre anni che ducò Pietro. Berengario I non più viveva, morto essendo nell' 824, ed il II non divenne re d'Italia se non nell' 850, la riconferma del privilegio di batter moneta fu dato da Rodolfo, nel febbraio 925, ducando Orso II Partecipazio, siecome a suo lucgo dicemmo. - Falso è ancora che la inscrizione in parola, anticamente fosse apposta all'immagine di Pietro III Candiano, piuttosto che a quella di Pietro II Candiano, siccome riferisce uno storico recente, citando a puntello di sna sentenza il Muratori : imperocchè dessa era positivamente assegnata alla effigie di questo doge, fino da quando si dipinscro i ritratti dei principi nella sala del Maggior Consiglio ; testimonii il Sanudo ed il Sansovino, che la riportano, e che da loro fu rilevata prima dell'incendio di quella sala, aceadato nel 1577. - Allorquando si rifecero quelle immagini, si riprodusscro eziandio le antiche inscrizioni, le quali vennero dettate nel 1365, in occasione che si decorò, per la prima volta, quella sala con dipinti storici e coi ritratti dei dogi ; vale a dire, dono oltre quattro secoli dalla morte di Pietro Partecipazio; per cui apparisce evidente lo sbaglio, preso dall'ignoranza del suo autore. - Non ci perderemo poi nel riconvenire il Pasini, il quale, nella descrizione ch' e' fa d'una moncta d'argento, da lni bonariamente creduta di questo dogo, tali stranezze snocciolò dalla penna, da dimostrare non avere egli avuto un sol centellino di critica.

La inscrizione, che ancor leggesi, è questa:

MYLTA BERENGARIVS MINI PRIVILEGIA FECIT ATOVE MONETAM CVDERE POSSE DEDIT.

## PIETRO III CANDIANO (6)

Doge XXI. - Anno 942.

Chiamato dal volere del popolo, Fietro III Candiano, faglio di Fietro II, asti al troso ducale. — Dopo una no sollato di reggiamento divette osstarere i dirtiti del patriare ad di Grado, Marino, contro le pretensioni novamente poste in campo da Lupo, parlierae da Aquilie, il quale assallio avera la città tessas di Grado per impudronirence. — A por modo alle violenza di Lupo usi il doge del partitio medesimo posto in opera da padre contro Winttero, marchese dell' Istra, foici, di sospendero quit tralico e commissatione col Printi, e massime di recarvi il sale ed altri generi di supremo bisogno, in redicendo criandio alle genti centiche l'ingresso nelle vente acque. — Gio vales, perchè Lupo, natretto dal lagno consume dei popoli, chiedesse umilmente la pace; la quale

consegui alfine, mediante l'interposizione dello stesso patriarea Marino, a patto però di non ripigliare più mai le armi contro la giurisdizione di Grado, sotto pena di cinquantal libbre d' 100 o ggii qualvolta mancasse.

Tornavano criandio i covarsi Narealani ad infestare il Golfo celle assuete leo pirateri, sichelà, e regimeli, dogo Pietro, il sesto anno del uno descio, siccemo noda il Sagornino, armar fece trentatri navi appellate gundarire (2) e ne diche il comando ad 1070 Badouro, o Particeipario, cid a Pietro Rusdo ol Groselo (3). — Velegiaramo essi verso le spiaggio di Narenta e di Raguas, na, sia per l'una o per l'altra cagione, conarmono sensa celetto dal patria. — Il perchà, dogo Pietro ordinava i rimettesse in mare ila fotta, dandore, fore, il commodo capitali più esperti; i quali funto operatori della di percenta della di percenta di calcio per capitali più esperti; i quali funto operatori della di solo commercio.

Per le perpetue vicende d'Italia era, nel 950, pervenuto a cingere la corona di essa re Berengario II, al quale, l'anno seguente, spediva il doge un ambasceria affine di conseguire la rinnovazione degli antichi trattati: il che ottenne subitamente.

Erano tracorsi quattoridi: anni da che Pietro ducava, quando, pià per gli cocitamenti perpetui del secondo suo figlio, pur e uso di none Pietro, che per sollevario dalle gravi cure di Stato, so lo prese a compagno, coll' assenso però della nazione. — Na davette hen prozto amaramente pentiris: improcedo questo giorsane missicaso, di violento carattere, e sconoscente del doveri di figlio, non appena fio pago nel suo desiderio, nat sofferneo di freco impossigio, ficros, dal padre, fatosi un partito a si divolo, coi tremare una congiura contro di esso per exceiarlo dal 1000. — Quindi inprovimenteta sassila: il piazzo dacoleci; ma iravao, che il papolo tutto indigiato, levandosi contro di lui, lo sconfase, ho presa, e già volce trarlo a morte, se accorso piado pieto consente la prisando, non avene impetrado per la sau vita. — Recoltasi quantimamente che, vivo o morto il suo genilore, non aerobe e egli mai più attoscollo, ne ini mai richiamota o actore sul trono.

Pietro parti quindi, toglicindo seco a compagii. Giovanni prete, Giorgio discono e dodici seri, portudorio il Ravrana, dove fia accolto cortesemente da Guida, figlio di re Berengario; e tanto seppe entrargli in grazia; che divenne suo compagno in guerra nelle marche di Spotote Cumerioni, nella quada avenduoi distinto, tennato a Bavcana, ottenne sei navi, colle quali usci a correggiare a danno della prepria patria. — E pocicie gli fin noto, atra sull'anone alla foce del Po di Primaro sette navi veneziane carierbe di ricche merci destinute a fia vela per alla volta di Pano, corre ad assairie, el importanticane, le trause a Ravenna. — Per questa esigura, susceduta all'atra assai più funesta, cici quella della peste, che desolato aveva la città, da riduria quasi a sepotore (3); a cui aggiangai i inmenti ditei prepetta; soletval di apratigiani del-l'espudo Pietro, cadde il dogo addobrato così, che gli fia forza soccombere nel 959, ottennoi sopple con nelle chiase di santo llario in isola toliaro inicola.

Domenico figlio di Giovanni Talonico, cappellano della basilica ducale, cancelliere de dego, e indi vescoro Olivolense, avendo recato dall' Oriente la reliquic del Precursore, e quindi donatele, al tempo del nostro dege, alla chiesa di s. Giovanni in Bragola, diede motivo che di tale acquisto se ne facesse momoria nella inserizione

che leggesi nel cartellino girante retro il ritratto del doge stesso. - La quale inscrizione è la seguente, rapportata con poca differenza dal Sansovino:

#### SVB ME RELIGVIAE S. 10. BRAGORAE ECCLESIAE DEPORTANTAR. OBIL PAVLO POST SYBSTITYTYM PILIVM.

(1) Oltre quanto accennamese intorno e questo doge, poco altre possismo aggiungere. - Dicono alcuni gencalogisti, avere egli fatto ristaurere diverse chiese ed erigere altri lasigni edifici, ma tacciono quali e quanti fossero: ed è certo error manifesto quello, che fabbricare facesse la chiesa di s. Giovanni in Brogola, giacche fu innalesta in tempi antichissimi per rivelazione di s. Magan. - Ebbe tre dgit il primo, Domeiño, venevo di Torcelle; il eccondo, Pietro, di cui parlamma, cele tu dage dopo il pader; i Unitino, Vitale, salito pur esso al trono allorebé finggi dope Pietro Obravio, il anno. (2) Le navi cumbarrie, gumbarrie e gombarrie servivano, alecome nota il Casoni, allo guerro, al commercio e come figni di carorico. Da principio lettro mo cera la gumbarrie de un brera navicello di figora lunga e mosso da' remi; ma la segulto se ne ingrandi la forma; sleebê qualche scrittore l'asso-

niglia alla galea, appunto perchè lunga, e perchè andava a remi.

(3) Non avvertirona gli storici, che il cognome Orseolo fu, per corruaione del linguaggio del popolo, mutato in quello di Rusoto, per esi può cader dubbio casere questo Pietro di famiglia diversa dalla prima. — Ed appunto perche gli Orscoll possedevano alquante case nel campo o piazzuola di s. Gallo, ve poi trasportossi l'ospitale cretto da prima presso il compaulle di a. Marco dal doge Pletro Orseolo

il Santo, fu dato a qual campo il nome di Rusolo.

(4) Il più recente storteo veneziano commine, fra gli altri errori, quest'uno, nell'assegnare al tempo del notre doge le erzeione o i ristouro delle chiesa di s. Simmose probles, di s. Basilio e di insuta Mariaz Sobenipo, dicendo caseret ciò fatto per placare l'Ire divina che flagellava colla peta i Venesiani. — Se avesse ben posta mente all'agglunto chi e' diede di documentato quella sua storia, dovesani. decumentare questa una caseralone i la quele, come dicemmo, i al tutto errotea, Imperceteir la tricea di san Simenen (shbricata venito nel 1937, quelsi di la Buillion del 1905, sicceme natano parecete cronsche, c il genealogisti, parlando della famiglia Basilia, o Boseggio, e quella di santa Maria Zobeni-con con con la companzia di antichia ci d'arsa nel 1966, fin neuvamente mareta.

## PIETRO IV CANDIANO

Doge XXII. - Anno 959.

Si potente era il partito che aveva il cacciato figlio del doge defunto, che morto questi, e raccoltisi i comizii, coll'intervento dei vescovi e degli abati, per eleggere il nuovo capo della Repubblica, si devenne, cou grande e giusta maraviglia di tutti gli storici, a proclamare a doge quel medesimo che con solenne sacramento aveano stabilito che in perpetuo ostracismo dovesse finire i suoi giorni. - Eletto che l'ebbero, spedirono, giusta il Sagornino, una flotta di trecento navigli a Ravenna, ove erasi riparato Pietro IV Caudiano, affin di riceverlo e condurlo in trionfo al supremo dominio della sua patria. - Giunto che fu, e, prese le redini dello Stato, parve a principio mirasse ad introdurre ordine e disciplina nelle isole, riparaudo tosto ad alcuni perturbamenti accaduti nella successione del vescovato torcellano, cacciando, e facendo accecare l'intruso Mirico, figlio di Encinapo Trihuno, e sostituendovi in suo luogo Giovanni II Aurio. -- Poi convocava in Rialto un concilio di vescovi e di dottori, affinché colla civile ai unisse anche la ecclesiastica podestà, ad impedire e condannare il (49)

progresso vergognoso del traffico degli schiavi, e fice statuir legge contro di reso, coutro il recur lettere a Costantiospoli provenioni dalla Lombardia e dalla Germania, cosa che potetto gravemente seporre gl'interessi della Repubblica in quel tempi di geboia tra i due imperii. — Procurva eziandio Candiano la rincovazione de pririèggi antichissimi, circa a hen jossecotti di Vereziania nel regno italico, spedendo al nuovo suguato Ottone U, siccome ambascistori, Giovanni Contarini e il diacono Giovanni Dente, ettenendo la ricerata conferma.

Sennochè questi besti, di cui fece dono alla patria, furnon arvelenati da quella ministione, che presa vesa a donimiero per guias, che unlle guardundo a quanto a lui domandavano religione, pradeuza, decero, alime di sposare Valdrada, sorella di Ugo, potentiasimo marcheo edila Toscana, che discendeva da quell' Ugo, gii er di Provenza e d'Italia, e che da Berengario n'era stato spodesiato, inchinossi n'ipudiare la propria nigole. Giovannicia, costringundola a chiuderi monosa nel cenolo di anto Zacaria, obbligando poi il figlio Viate sel assumere le insegue sucerdotali, sicchi poscia divenne patriare di Grodo. — Quindi strime lo manosa nel cenolo di anto Zacaria, obbligando poi il deglio Viate sel assumere le insegue sucerdotali, sicchi poscia divenne patriare di Grodo. — Quindi strime lo mano a Valenda, la quale ricco il facea di molte terre e castella, edi servi a di schiave, come d'oro e di altre presionisti. — Le quali grandezza escerbibero maggiormente in Pietro l' humbione, il fasto, l'orgogio, vizi questi che il Recero oditto a tsu oppolo, e più ediato per le ferità usate con esso, e ne le violenze serviziale co firantier.

Per le quali cose si venne formando sccreta congiura contro di lui, che scoppiò finalmente l' anno 976. - Laonde, assolita la dimora ducale da moltitudine di armati, per esser questa guardata da milizie straniere e dalle guardie del doge, in sulle prime venne ripulsato vigorosamente l'assalto. - Ma ponendo allora mente i congiurati al forte spirare dello scilocco, presero il disperato partito di riempiere di ogni combustibile le abitazioni poste oltre il capale, scorrente dal lato orientale del palazzo del doge, e a questo dar fuoco, affinchè l'incendio, pel soffiare del vento, venisse appreso eziandio al palazzo stesso. - Difatti, accade la cosa come fu immaginata; imperocche, in un subito diffusa la fiamma, invase essa vigorosamente il palazzo, ed in quel mentre rinnovato l'assalto dagli ammutinoti, per la impotenza delle guardie circuite dal fuoco. ogni loro difesa torno vana. - Laonde il doge, in quella stretta, cercò scampo da un uscio inosservato che riusciva nell'atrio della chiesa di s. Marco, anche questa però investita dal fuoco. - Scanonche gli torno impossibile la fuga eziandio da quel lato, a cagione che i congiurati circondato aveano anche quel sacro recinto. -- Disperoto il principe allora, girò lo sguardo infra quella arrabbiata moltitudine, ed osservando, far parte di essa alquanti suoi congiunti, a quella vista commosso, gittossi a' lor piedi, prego supplichevole implorando la vita, sotto sacramento di mutare costume. - Ma invano piansc e pregò; imperocchè, quali fiere sciolte dal chiuso, sitibonde di sangue, gli si scagliarono sopra, e improperandolo primamanta quale il più scellerato tra gli uomini, il trafissero quindi con mille colpi, iufinchè estinto rimase.

La balia, cha pur esta, col piccolo nato di lui, cercava scampo, fia presa, e l'imocente bambino fu miseramenta trucidato infra le sue braccia, a la salma sua gitata, a guisa di bruto, accanto a quella del genitore ascerato. — Quindi idiformati cadaveri furmo rotdati in una barca, e recati a ludipirio per la città tuttaquanta: poscia, a maggiore infamia, seagliati venero en pubblicio mescello, ove lungamente rinassero insepolti. La pietà poi del sacerdote Giovanni Gradonico li raecoglieva, deponendoli nella tomba dei Candiani, presso la hadia di santo llario non lungi da Fusina.

Il fuoco appiccato al palazzo ducale invase miseramente molta parte della città, e si che rimosero consunte, oltre che la Basilica, da Irecento case sorgenti dal tratto che corre da s. Marco sino alla chiesa di santa Maria Zobenigo.

Il ritratto di questo doge lo rappresenta eol espo alquanto inelinato, in azione di supplice, e come si produsse al popolo furibondo, chiedendo misericordio. — Dalla sinistra mano di lui svolgesi un papiro recante la seguente inscrizione.

A POPYLO SPRETYS, DYN BLIGOR, OCCIDOR FERRO.

### PIETRO I ORSEOLO (0)

Doge XXIII. - Anno 976.

Compinta la fatale vendetta dal popolo sopra il dege delinquente, confissati ci attributti alla nazione i di lui beni, ricovrata la vedovo di lui, Valdrada, in Pavia presso l'imperatrice Adelaide, vedova di Ottone I e madre di Ottone II, si raccolse l'assemblea generole nell'isola di Olivolo, intorno la episcopal chiesa di s. Pietro per elegsere il princine nuovo.

Era il di 12 agosto 976, e unanimamente venne acclamato a tal dignitò Pietro Orseolo, nomo santissimo e tutto dedito, fino dagli anni più teneri, agli esercizii pietosi di religione. - Laonde, dopo molto resistere, accettò il difficile inearico che imponea a lui la nazione, coll'idea di giovarla in quei hurraseosissimi tempi, in cui, pei fatti aceaduti, erano tutti gli animi agitati. - Prese quindi le redini dello Stato, tostomente curò che rinnovata fosse la chieso di s. Mareo arsa dal fuoco (2), e ristaurato venisse il palazzo dueale, assai danneggiato da quell'incendio. Poscia accomodò le pretensioni della profuga Valdrada; regolò sapientemente le iuterne finanze dello Stato, a tol nono rannando l'assemblea generale per ristabilire il pagamento delle decime, che annualmente esborsare solevano gli antichi Veneziani per la salvezza, dieevano essi, della loro patria. Ed era questo un tributo, che ciascheduno soddisfaeeva al fisco, perchè potessero sostenersi le spese tutte indispensabili allo Stato. Appianò infine le discordie insorte fra la Repubblica ed i popoli di Capo d'Istria, allora appellata Giustinopoli, fermando un novello trattato, nel quale promettevano gl' Istriani di laseiar libero a' nostri il commercio nella città loro e nel lor territorio; di proteggere e difendere la personal sieurezza de'viaggiatori; di pagare in fine il solito tributo annuale di cento misure di vino.

La sua molta pietie religione però, che indetto lo aveva ed allargare la mano in assi opere di caritò, fre cui nell'erigere uno spedale in sulla pubblica piazza, affine di ricovrare i pellegrizi che a visitar si portavano da lungi le sacre ossa dell'evangelista a. Marco; questa sua religione lo spinse ed abbandonare il trono e la patria per raccogliersi in l'acceptione i sua religione lo spinse ed abbandonare il trono e la patria per raccogliersi in l'acceptione i su l'acceptione i su l'acceptione i su religione la spinse de distributione de la consenio de l'acceptione de l'acceptione de l'acceptione de la consenio de la consenio de l'acceptione de l'acception A solicelare tanta sus risoluzions valse il venir che qui fece, por venerare le prefate refiquie, Cusrino, abate di monattero di a lisched ci Cussono, in Guasco-gan, il quale, costratta unicizia coll' Orseolo, gli pose in cuore di effettuare la magnatina impresa. — Loseodo, disposta segretamente le cose sue, si preparò alla parienza. A des soltanto appere il suo animo, cio è a Giovanni Orsonini di tui guarene, e a Ciòvanni Gradenigo: perfino alla moglie sua Pelicita, ed al proprio figlio Pistro celò intermente l'aranci.

Seriase quindí, doge Pietro, il uno testamento, nel quulo dispose mille libbro d'asgento à poveri, mille altre ai suoi pareuti, e mille al pubblico erario, affin di valeraene nel populi biogni, o, come attri diceno, nelle spece degli spettacoli nazionali solenai. Molto oro portò anche seco per offerirò al monastero di Cussano, a cui era diretto.— E secome l'Estate Guurino partecipata avea la risciution del Dioge al delebratissimo Romualdo, patriareo dei Camaldolesi, ed al monaco Marino di lui compagno, così pur questi due si associarno in que vi viagnio.

Nell' alto danque della notte del primo settembre, secondo il Sagornino, dell'amo un 978, partirono da Riklou sur un piecolo legno, travattiti in modo da non essere da aleun consociuti, cid appredareno al borgo di a. llario presso Fusina. — l'i stavano giu aleun consociuti, cid appredareno al borgo di a. llario presso Fusina. — l'i stavano giu aleun consociuti, cid appredareno al borgo di a. llario presso Pusina. — l'i stavano giu alcandence e lo Piemontesi, valicareno le Alpi, e in brevi di giunsero nel Rossiglione, ce il cambarde e lo Piemontesi, valicareno le Alpi, e in brevi di giunsero nel Rossiglione, ce il sena monasticho. — Il primo, cise l'Orrecolo, contava allora ciaquanta anni di citi; e me visea altri diciamente la cassano ver le perachie assiduo dello pia crociole virti. — lo questo frattempo fi virtistato una volta da Pietro sao figliusolo, a cui predisse non lontana e giorissa da della digitali. — Mort quindi d' il gennoi dell'amo 997, ricco di meriti e chiaro repedi peresti prodigi, — l'upo quasi otto secoli, Clemente XII, lo esablo all'onor degli pergi operati prodigi, — l'upo quasi otto secoli, Clemente XII, lo esablo all'onor degli alarie, educando Carlo Ruzzini, cione el 1733, la Repobliko e ottereva una presiosa nel alarie, desanolo che la dissoli con della Basilica.

Perciò il ritratto dell' Oracolo espresso nel fregio della sala del Maggior Consiglio, lo rappresenta cinto il capo di aureola radiata, e tenente nella sinistra mano il solito papiro, su cui è seritta la seguente leggenda, riportata con grave divorsità dal Sanudo, dal Sanuovino e dal Palazzi:

> HOSPITALE (3) S. MARCI PRIOR AEDIFICAVI: DEINDE MONACHYS FACTYS MIRACYLA PLYRIMA EGI.

<sup>(1)</sup> Eibe stripine is famplin Dereche dalls gente Crais of Errain construct cramms, seconds officered viewer Learning, at our Process Process of Southern in Applice due to Genter Constant Const

nato nell'Umbria, ove, colla copia delle ricchezzo insciate ogli antichi saoi congiunti, gli Orsini, salirona questi a molta grandezza. - La quale opinione non sembra dilungarsi molto dal vero, se mente si ponga, casere derivate ambedue queste case dalla gente Ursia accessata. -- 11 Malfatti però vuole venuta da Torcello a Rialto la famiglia in parole ; ed altri azcora, coa poco o niuna critico dicono provenuta dall'Allemagna: il che rapportiento per solo lusso di cradizione, seguendo la ciò il graentogica Cappelleri; il quale riferisce, sull'actorità di alcune croasche antiche, nvere la nostra famiglia curato la crezione di parcechie fabbriche e di varia chiese, fra le quali nitine, quelle di s. Demetrio, detta poseia di s. Bartolommeo, e della Croce della Giudecca. -- Venuti poseia gli Orscell in uggia di molti, fra eui della famiglia Flabanico, priacipalmente a engione della loro potessa, ricchezzo e cospicue parentele, che temer faccano non volossero arrogarsi il costante dominio della patria, vennero perpetuamenta handiti ; il che accadde nel 4040, allorquando Domenico necupò viojentementa, per un giorno solo, li trono ducale. -- Caeriati quiadi dalla patria, ripararono alcuni a Homa, secondo il Maifatti e lo Zabarella ; altri in Cortaaa e in Forli, ebe, giusta Girolamo Gbilini, nel suo Teatro degli nomini illostri ce., assumere il cognome di Orselli; sitri in Bologna, che nutarono il proprio nel cognome di Oral, accondo il Dolei, nella Crosologia delle famiglie nobili di quella elttà; ed in fine, per testimonianua dell' Ugheili, nella sua Itolia Sacra (vol. VI), trasmigrarono alcuni altri la Napoli, diffondendosi poscia in Pajermo, Benevento, Fossombrone, Porli ed Ancona, conservando il cognona ed il proprio sendo gentiligio, - Li quale divisavasi con due prai d'oro affrontati, in campo azzu

lo quanto riguarda poi la persona di questo doge, il Litta, nelle sue Fomiglie relebri Italiane (for. XX), vuole essere il medesimo, che unitamente ad Orso Partecipazio, nel 948, vittoriarse sui pirati uarentani, il che però non erediamo, epilogando così le diverse aerrazioni che incontransi nei cromedati elres il modo con cui egli fo eletto doge. - Alconi narrano, dice, che nella sollevozione contro il doge Caudiane, ii populo tumuituanto volesse metter fuoco al paiazzo dei doge, ma che impossibilitato all'intento dalla difesa che ne facerano le guardie, chiedesse permissione all' Orscolo d'incendiargii la propria easa, la quele essendo contiguo al paínzzo, poteva, come segui, connsunicarvi le fiemme : ma poi aggiun-gono, che questa permissione fu data dall'Orscolo a patto di essere egli stesso nominato doge. — Altri, a mantenere intatta in sua fama, che ed quest'ultima eireostanaa sarebbe unechiata, opposigono la sua grande phetà, e la ripuganaza, che egil montro nell'acesture in digatità conferinciji, e di più famno osservare, che molti della sua agnazione vivezano a' quei tempi, per cui si più eredere, che la casa lacendiata appartenesse ad aitro Orscolo, che forac aveva il nome di Pietro. - Ma oltre che dal genenlogisti non appariace questa copia di parenti del nome stesso, il Litta comidera assemnatamente essere molto faverismile in questo fatto, che na popolo ia tanantio chiegga licenza d'incendiare, son neno-meno impossibile, che un nomo pio si lacel sedurre dall'embizione e dall'interesse. — Ad ogni monsalito il trono, poco vi stette, come dicemmo; giacché, nanoiato del mondo e di glà menoodo vita castisalma, per vuto fatto di comune consenso con la propria maglie Felicita, forse di casa Malipiero, dopo di aver uvuta prolemaschile, vesti la cocolla iontan dalla patria. - Elibe a figliunii Pietro, che vedremo dogo, e due figlie, una dicesi maritata in quel Giovanni Morosini, che segui il suocero nella sua fuga, fareadosi monsee pur egli nel ecoubio di Cussano, e elle, ritornato dopo molti anni in patria, fossib il monastero di a Giorgio Maggiore in isola; i altria figlia in Giovanni Gradesigo, il quale aegni pure il suotecro, quantunque sienui roglisso essere stato pareate e non genero dell'Orseolo, ed qual can quest ultimo aoa avrebbe avuta cho una figlia soltanto.

(2) Extraine la receptiva, some alemin teoris ofternia, elemente espararon quante li Corranrera interno discorrazione della Residie di A. Reve, cercata e Parice I Percise; e chi, comrarera interno di sociale discorrazione della Residie di A. Reve, cercata e Parice I Percise; e chi, comrarera internationale di productiva in Reve fabbicione in decare un tempo i spin bello che forma di sociale, ca camane i l'ampiero accessora e productiva accessora di mante i passare travere in più capitali a conmis genera di stata perigiame e magniferenza, della spuita uni i passare travere in più capitali a conmis genera di stata perigiame e magniferenza, della spuita contra più capitali a conmise a some pubblica i ladogi am somette malensa currendina di plarica persente ributta conspianta, operara l'incusta serviziatio, che acredite della nature carde più magnifera, se intercente cardiferenza persenza. Per i pubblica di la contra di di contra di contra di contra

If upon no pour morte equant force beatum de agri regimes elevant is conditione imposts all first districts alla Repolition, equals are evenue in elevant and such as all longs pin conjunct of transpire. In execution, the contract and though the conjunction of transpire, the remarks matrix of a long-rice, the clark of the configuration of the c

all restorms in for non street due recell depar, come variences. Non pose motte, du tilms, et cile per different del restorms eritation in the grante erichtiche della protes certains, avantational dis rights and gentline all gentline della state eritation eritation and gentline all gentline states eritations are consistent and the contract of the tilm, for only, all bases allo solators dell'a severatore, distinguish in figure della seguitation eritation, a proposation arbitraction, dependent and protection arbitraction, and arbitraction arbitraction and arbitraction arbi

Ma se da un late metita venie il Gornare, dappolitel la critica, a' moi templ, e massime l'artistea, mon ero solita tente alto quanto ora, non può perdonara il modo eruno la semplicità di chi assunre di acrivere la veneta atoria col pomposo titolo di decumentoto, ignorande la fonti di cui trarre i l'atti; ignorando le opere recenti, el offirmo aggi, a vero dire, di poca critica, o mila.

E poithe i cade in accesso lo ragionare della Basillea di a. Marco, e della senture che decorano il

E poiché el cade in accouclo regionare della Basilica di s. Marco, e delle senture che decorano il grande arco della porta principale, a convalidare il nostro asserto, ad a spiegare l'immagine, esgione della ridevole storia dello zoppo architetto, lo foremo adesso, come el dette l'amore che posto abbiamo

alle arti gentili e a questo patria carissima.

Ammetrine de la Roillie di A. Marco al riedificase documb Pietro Orrosò, è certa però de eggi ma vici la fine di un pere de evan ordinate, chi me di possibili il suppore resista tana male campiata nel trere gire di sull due sani. — Sal modello distrio da un architetta japosi, que certamente los distribuciones de la companio del la companio del la companio del companio del la companio del companio del la companio del companio del companio del la companio del companio del la companio del companio del la compan

L'esterno però di essa Basilico non venoe a principio murato che di soli mettoni con pochi ornamenti e colonne di marmo; e fu assal più tardi che mano mano ricevette quella aplendida ricchezza

che oggl si ammira.

Outre fitte serve le pinnishma hure, séeuxe de a devette dure opera s'ritaurar dalle pintata i duright la factissi quartiente le piazzati de Louis i qualt, espetia internassati delle cinione e destingit la factissi quartiente la piazzati de Louis i qualt, espetia internassati delle cinione e servici, con cui è divistati in frecita stress, s'invatano sepre semplici pis-christ, conventi di mattodo present altre orannessati, reanse quelle di una ancienta a l'assan, pierate na finandi, in estende colle sitte e di considerati de la considerati del la considerati de la considerati de la considerati de la considerati del la considerationa del la considerati del la considerati del la considerati del la considerati del la conside

Le front principal (new principal (n

COLLOCAT HVNC DIGNIS PLEBS LAVDIBVS, ET COLIT BYMNIS; VT VENETOS SERVET, TERRAQVE, MARIQVE GVBERNET.

In caso musalco maneano i due ordini di colonne sovrapposti i un a ll'altre, come stanno ai presente, el eracueri ni roce mus solo, i quale era formato di due fusti di culonna, mo sull'altra, di marmo diverso, uniti insienze mediante un dado di forma singulare, che per tal guisa togliera lo sconeio del presente (5.4)

raddepplamento. - Le porte erano alta e rettangole, senza nessuna indicazione di stile arabo od archiscuto, com' or si vede, per cui il citato architetto ne inferi, che tutti gli archi acuti a rotondi formunti le porte attnali, fossero posteriori alla prima costruzione, e che in quella dovessero esservi tutte le ercate del piana inferiore superiormente aperte, come quella di meano, dinanai all'iugresso principale, e quindi, un tempo, andessero coperte dalle volte del secondo piano. Considerando poi attentamente lo costruzione, gli si fe' manifesto, che tutto il rettangolo di marmo, il quele ora impieciolisce le antiche porte, è inenstrato dentro di quelle, e per cooseguenas la porte ora esistenti sono sensa dubble poste-riori al primitivo muramento. -- Tale osservasione fini di persuaderio, offrire il musaicu in parola la pracisa forma della Besilica, come travavasi alla fina del secolo undecimo, e quindi dimostrarsi io esso, quell parti sieno nella frente attuale state distrutte, quall eggiunte. — Tra le aggiunto egli annovera le cupole ad alto peduccio, mentra prima erano emisferiene al par di quelle di Santa Sofia di Costanticopoli, la ghiera dell'arco centrale, diversa affatto dall'ornamento delinoato nel musalco, a tutti i particolari che ricordano lo stile archi-acuto, di cui nel massico non vedeosi traccie. - Tra le distratte, pose le porta rettengolari e le colonna ad un sulo ordine, come dicemmo, ed oltre a etò la dacorazione luterna del gran finestrone contrale nel secondo piono. — Ora quel finestrone non present a the puthe colonnelle liolate; nel musalco invece su quelle colonnelle girano cleganti archetil, sopra "è sun atto ardine di archi che digrado o secondo dell'i locurezzai della finestra; disposibil, co eleganti e robusta ad un tempo, a simile sile finestre causte che guardano la piasaetta, le quali no-core, ennergono l'exempio di riempianenti formati di a colonnelle colol arco girato uppra.

Se non che la ridualane del prospetta principale, come ora appariace, deve assegnarsi assai dopo la conquista di Costantinopoli fatta da Enrico Dandolo, si perché nel musalco descritto veggonsi già collocati nel pronoc i quattro cavalli de colà recati siccome trofeo di vittoria. - I quali, se vero è quento afferma il Sansovino, giacquaro nell' arsenale, e corsero o quolche rischio d'essere alcuna solta disfatti, mo finalmente, conosciuto la loro bellezas, furono col·locati per più commodo et sicurezzu sopra oda chisu di s. Morco: se ciù è vero, dicemme, sonvien resdere cha per lumpo tampa rimananere quasi dimenticata indi arsenale, ci altora il massico respresseiterchis di prospetto, came era al principio del secolo decimoquarto; cel quat tempo, credizmo, si diede opera a ridurre la froste come ora si vede; lavore durato fino alla duces di Marica Dandelo.

E che la nostra conghiettura prenda espetto di verità, hasterà osservare, come le imposte ence chiudenti i vani delle porte esteroe, si gettarono da Mastro Bertuccia arafo, nel 1300, giusta la inscriaione da lui Insciata nella acconda valva (e non in quello di mesau, come dice il Scivatico) a sinistra source as un latestata nessa accoman varia (e mon in quesso in measa, remer ance in Deviatico) a sinuterior dell'inservative co con cotesta che volta provare, e secri listernoa a que tempo ridiste i tempo ridisti i tempo r

ornara la cappella del Buttisterio, ove, poi cho fu morto, ottenna dalla proprin famiglio cospicuo monumeoto. — Il quele, principalmeote nel simularra supino di esso principe, offra uno stilic pressechò simile, taoto all'urna contenente la salma di santo bidoro, cella Basilica in perola, lavorata al tempo del Dandelo stesso; quanto alle sculture che fregiano il grande archivolto posto nel centro del principole prospetto; quantunque, il Selvatico, sospetti piuttosto l'archivolto ora detto lavorato nel secolo-seguente per mano di Bortolommeo Bono. — Ma oltre il sapere, per le ricordate memorie, ristaurato, o meglio ridotte, la fronte principola in questione, ducando Andren Dandolo, el pure epprossimano i sculture dell'archivolto in parolo, piuttosto a menaionati lavori, ed al capitelli delle loggie del Paloana ducale guardanti il Molo, opere condotte nella prima metà del secolo XIV.

Provato fin qui essere il lavoro dal grande orchivolto centrale del prospetto posteriore di oltre tre secoli e mezzo dal doge Pietro I Orseolo, si viene, per illaniore, a conoscere folsa la storiello narrato dagli storici recenti, sull'appoggio della volgar tradicione, interno la figura dello coppo architetto,

che vuulti effigiata cella aena del softitto dell'archivolto medesimo.

A dichlarare la quale immagias, sa qui reputata oscora, come l'estuma proposto della Socge tebana, senza avera lo lugegno d'Edipo, el (aremo e spiegaria, sicuri di aver colto nel segno, non perché el riputlamo di maggior perspicacio di chi el precedette in cotesti studii; ma si perché talvolta, a'meno sapienti, è dato per caso fortuito squarciare il velame che cuopre il vero, massime nelle cose archeologiche.

Nello aona ora detta sono figurate, come notammo, le arti che provvedono ai principali hisogui dalla vita. -- Quindi a destra dell'osservatore ai mostrano sette di esse arti, a sei a sinistra, e per actime, sul preduccia dell'arco, vedesi la figura in questione; nel mentre, a dividere questa due serie, è nel culmine scotpito l'Agnello disino, nel cul nome deve il credente locaminalare ogni apera sua.

Priocipiando a destra, c dal busao; 4. é l'arte del pescolore; — 2. quella del fabbro ferraio; — 3. del hotalo; — 6. dello acultore, a dell'agricoltore; — 8. del botalo; — 6. dello acultore, a cerpellino; — 7. del calsolaio; — a sinistra, dopo l'Agrello divios, a sendendo d'alla la basso; — 8. l'arte del maratore; - 9. l'olinro, o venditore di groscie; - 40. Il beccolo; - 11. il pistore e misuratore di grano: - 12. Il vinatuolo, o veoditore di vino; - 13. lo squerarolo, o costruttore di barche; - 14. l' Astrutoco, che per tale interpretiamo, senan nunhogi, lo figura sognata esprimere l'architetto della Basillea. (55)

Diffui, vederi qui digente un sumo, venito di mapir tunte, e di Banakce palto, copertità te que di laspo beretto punchetti du de loto, de section serio maggiorito, e atteiriera destina, papeggia la destre manio sur una greccia, nel mostre che morbel Il Indice della stessa sumo. Del alte greccia, particola della produccia della superiori della segli produccia della segli della segli produccia della segli della segli produccia della segli della segli della segli produccia della segli della segli produccia della segli della segli della segli della segli produccia della segli della segli della segli della segli della segli produccia della segli della segli della segli della segli produccia della segli d

El ces il perché qui venne especes l'attentige, ait est avtitution i princervois mi a tento MAT. Ce ce consideration de l'entre completion de l'entre comp

Le swert job qui espreiso l'affection in quel la tel dispettoux, cenfenns améris[insametri il raggo fet en tires seguino ferre in parison, sen derir, descond debre Dandola I qualt, errotion frança fet en l'acceptation de la superiori de l

Quenta notre interpretatione varie a terre ogni dobbie interno et significio della figura in discrete que a verra el avergire da i fere estense colla Serrio discanzio del Farzio, che unastando di formi, che unastando di tre la relatio del tempo del formo, per incererere il vervo dal filoso, e per justiciare le opere dell'Ingegio che la muno dell'ununo et verva ciandino de fine consistante, dei situa del tempo della regione Termini, formati, ficch fecch, fiscot, filo, finale si indulate conserve dei incentrante in chief residentici, el attenti formati, ficch fecch, fiscot, filo, finale si indulate conserve dei incentrante include conserve conservatione della conservatione della conservatione della conservatione formati, ficch fecch, fiscot, filo, finale si indulate conserve dei incentrante include della conservatione della conservat

(a) Texti git servici che humos riporetato quotta leggenda, inconinciando del Sanoto, dagliarmo del prima prime, lagondo i efficienciane cal nerva 100-8711, e. non ECCLESTAM, come can deri prima prime, lagondo i efficienciane cal nerva 100-8711, e. non ECCLESTAM, come can certarre, una i vervelmonia mension dell' errore. — Improvente la relica di a. Sierce soni ne primamento errore dell'artico de





Al' Serie sin' GIDYAXXI AYTOXID CD. SAYIDLI

Dates in Couple

## VITALE CANDIANO

Doge XXIV. - Anno 978.

La nuova che Pietro I Orscolo avea celatamente abhandonato trono e patria reco lutto profondo e dolore sineero alla nazione, la quale veracemente lo amava, ad onta ehe il partito, sempre operoso, de Candiani, secondo riferiscono aleuni cronscisti, cereasse perfino d'insidiargli la vita. - E questo partito potente valse, raccolta che fu l'assemblea, per dare un principe nuovo alla patria, a far eleggero Vitale Candiano fratello del trucidato Pietro IV, uomo provetto di età e di carattere umile, dolce e tranquillo. - Sua prima cura fu di richiamare alla sede patriarcale di Grado sno nipote Vitale, che, eneciato in hando, erasi tosto ricovrato appo Ottone II imperatore, e quindi avea posta stanza a Verona. - E siecome l'imperatore medesimo, per le instigazioni del patriarea stesso, portava odio a' Veneziani, volle il doge che il nipote assumesse l'inearico di recarsi ad Ottone, in Germania, affine di riconciliarlo con la Repubblica. - E ciò egli otteneva, operando cho quell'Augusto ricevesse i doni inviatigli, e confermasse i precedenti trattati. - Non durava però doge Vitale nella sede che soli quattordici mesi; imperocchè la sua religione, e molto più lo stato di gravissima infermità, da eni fu colto fin dei primordii del suo governo, lo indussero a rinunziare al mondo ed a vestire le sacre lane nel monastero de' santi Benedetto ed Ilario, ove dopo quattro soli giorni morì, e fu ivi sepolto.

Il ritratto di esso tiene nella destra mano il breve seguente:

CIVES DISCORDES SEDO: MORIOR MONACHATYS.

# TRIBUNO MEMMO (4)

Doge XXV. - Anno 979.

Sia per la molta ricebezza, o per le estace aderenze, o più probabilmente per il premtado a cui era legata col Candini, fu Tribuno Memmo innalzato al trono duzale i umo inetto del tutto a sostenere colanto innarico. E bem divettero presto pentirener i Veneziani, allorquando, poco poi, insoreros a turbare la interna pace le antiche eiviti discordie fra le due famiglie de' Caloprini e de Moronini, alla prima delle
unali, perché del partito de' Candinia, orbri il dege imbellie. — Percis, resessi ardito
Stefamo Caloprino, raccolte un di parenti, amini, averi e devou la lui, e si moste ad
stato, pon al pror de de un di loro, Punecio. Moronini, non rianenses vittimo di tasta
stato, pon al pror de de un di loro, Punecio. Moronini, non rianenses vittimo di tasta
nequitas i il quele, per mano di Stefano Caloprini accennato, caddo truffitto cella piaznazio di S. Pitto di Olivolo, estando poco appresso Pulliton apiro a santo Zesceria,
ove da' snoi amici veniva tradotto. — Questo fatto inorridi ogni cittadino, e value ad
inserbiro viepsilo Podo de Moronicali vorsa i rivali; odo perc è de dovettro chiudere

VITE E RITRATTI DE'DOGI 8 (57)

in seno aspettando tempo propizio per disfogarlo; imperocché lo stolto doge, in vece di punire i delinquenti, mostrò di approvare il mal fatto da essi.

Ináratanio avenira la spediciono dell'imperatore Ottone II contro i Greci nella Calabria, da princi ana lai fortunata, poscie vinciono si fattemente, che, percibet le sue militire, tebbe a grande ventura di poter salvarsi lanciandosi in mare per raggiungere una legno venuto destramente in sou oscorono, e quindi tornato a Verono, non pensò che al modo di lavare l'enta sofferta. — E poiché i nostri avevano in quello incontro ato ana vin in ainte de Greci, e poiche seppere l'ugusto per ciò mate disposta verso di cusi, spedienos a lui in quelle città, con riechi doni, ambasciatori il monaco Pietro Morcacia, il tribuno Pietro Andreado, le Badoaro, da sienni appellato Marca, offine di abbonirio e di rinnovare i putti assuetti; il che oltenevano, non senza però molte difficolti, sopiante a merito dell'Augusta Adelside, marca d'Ottone.

Acquetate così pel momento le pubbliche cose, non andò guari che nuovamente si scombuiassero, Imperocché, insorto litigio sui beni confiscati alla morte di Pietro IV Candiano, fra Vitale patriarca di Grado ed il doge, che avea in moglie Marina Candiano, sorella del patriarea ora detto, accadde che il principe dissennato abbandonasse il partito de' Caloprini, aderenti a'Candiani, per darsi al contrario do' Morosini; siechè, non trovandosi più sicuro nelle isole Stefano Caloprini, dopo l'assassinio commesso, riparossi cou due figli ed altri suoi parenti e segnaci a Vorona, ove tuttavia l'imperatore stanziava. - A lui quindi presentavasi Stefano, e colle più calde parole, al dire del Sagornino, lo stimolò a muover guerra ai Veneziani, promettendogli, che accettando egli i suoi consigli, avrebbe potuto facilmente rendersi signore della tanto da lui desiderata Venezia. - Ottone, che quantunque avesse due volte conceduta pace alla Repubblica, pure nel suo animo anelava al possedimento delle isole realtine, accolse perciò favorevolmente i traditori della patria, e li ascoltò. - Nondimeno, conoscendo quanto era arduo assalire direttamente colle armi l'inespugnabilo asilo de Veneti, si volse, in quella vece, a bloccarli, emanando decreto, col quale victava a tutte le terre imperiali qualsiasi comunicazione con le isole veneziane; e in pari tempo dispose che fosse tolto ogni commercio colla terraferma, e possibilmente il trasporto di viveri. -- Affidava pertanto a Stefano Caloprini ed a suo figlio Domenico la custodia del Bacchiglione e del Brenta nel territorio di Padova : nd Orso Badoaro. quella dell'Adige e del Po; a Domenico Silvio o Selvo, o a Pietro Tribuno, quella dei margini di Campalto; quella dei fiumi del territorio trivigiano e di Mestre, a Marino Coloprini; nel mentre Stefano figlio del traditore e Giovanni Bennato, o Nosigenolo, dovcano, quello guardare la via di Ravenna ed il litorale, e questo vegliare su tutti i punti, affine non accadessero abusi.

Ne qui si ristette l'Augusto; dappoiché, come praticossi mai sempre e si pratice adesse da tutti deveglione con subdole arti rapinare l'altrui, tentò di for sollevare i popoli, e di eccitare ovunque nemici al Veneziani.— Ribellarono infatti que di Capodargino, dandosi a Ottone; Giovanni, vescovo di Belluno invase il territorio di Eraclea, e forte anche quelli di Grado e di Canele; nel mentre de dava opera l'imperatore, o ad allestire una flotta per attaccare, od almen stringere di blocco le isole anche dalla parté del mare.

Tristezza, dolore, poi sconforto e paure invasero gli animi de Veneziani, e mas-

sime del doge; il quale, a seongiura la procella, (cabò invano ogni via di conciliarone, nivinado ad Ottone ambasciatori con richa presenti a chiedre paece. Ma egli repulsava preghiere e doni, ordinando in quella vece più rigorous la viginaza, più stretto il blocco, siechè, cadudo il commercio, e venuta meno l'annona. Il popolo, acecadendosi di furor disperato, corse cieco alle case del Calopinia, le saccheggió. E distrusse, e trassa le donne, l'ineitalli, i conservi mistramente in prigione difficiale flaggir ono potenzes. — Poi preparvasi, magnanimo, alle più robuste difica- di dell'arcia della d

Sennonchè, quel che forse non avrebbero potuto gli uomini, lo fece il cielo; imperocchè, scorsi due anni, c partito Ottone per alla volta della Sicilia con nuovo esercito a combattere i Saraceni, giunto a Roma, moriva; per cui, liberati i Veneziani dal loro fatale nemico, ricovrarono la paco smarrita.

Caduti nell'animo dall'altra parte i Caloprini, recaronsi subitamente a Pavia

all'Augusta Addinies, supplicandolos, ed mongrishi, receivonis insusamente a residente al anguesta del Augusta Addinies, supplicandolos, ed mongrishi, receivonis insusamente a residente al anguesta. — Histlit, spedit de lei ambasciatori al dops, editencero, prahene superiori festa repugnanas, la grazate i impercencie, al dire ed Responsion, erano que traditori, pel loro delitto, abborriti de quasi tutti i principi italiani che ili repudavano degni di morte infinen.

Tornarou quindi i Caloprini ed i lovo seguaci, con fede di sagramento, nelle inde, mono Stefano, il espo, già morto in Pavis; ma tornarou in edito attuit, e massime si Morouini, i quali fernato aveano vendicersi del sangue sparso a tradimento dal loro parente Donamico, tosto che ne fasse a lor presentata ocusione. — La quale finalmente sovreme dopo cinque anni, nel 991, in cui un giornio, usciti dal plazzo ducade tre firstelli, nati da Stefano Caloprini, e montata una barca per recarsi alle case loro, rennero assaliti de quattro del Moronio, le barbarmente trucidati, e gittali nel canale, da ove furon tratti i lor corpi dalla pietà di un valletto, e recesi alla desolata madre ed alle spose infelle.

Ars di subito e feroes selegno il popole tulto alla nuova di quella atroce tragedia, e cospettando di alienzio e dalla incloienza del doga, ne svesse egli avuo percentivo sentore, nollevossi ad un tratto, e lo depose, contringendolo a veutir la eccolia nel monater di sando Zacerais, ove mority, dopo soli si giorni. Il 180 dotto che non moritasse rimprovero dagli storici nella non hevee sus carrierra duesde fin donazione dell'isoda di S. Giorgio, poi detto Mangiore, da lui fatto al genero suo, Giovanni Morsini, che vedenumo partito con Pietro Orscolo il santo, e ch' era ritornato monaco in partira; e giella donava allinche il nolonas un escoshò di Benedettini.

Il ritratto, che a dir vero lo rappresenta in età troppo giovanile, tiene nella destra mano il breve seguente:

> REGIS AB INSIDIIS DEFENDENS IMPERIALIS OTHONIS PATRIAM, PONDERA MVLTA TVLI.

(i) Antichtains of Illustre è la famiglia Memos, che da multi accitivat i dile certicata dalla gente under Peris Antico Metti, e con la live d'artice avantente et la multi articitata della gente under Peris Antico Metti, e con la libra d'articire avantente et la multi articire avante et la multi articire avante e la multi articire avante e la multi-articire avante e la multi-articire avante e la multi-articire avante del Memos. — No position peris negare correi, anticitate qui e la multi-articire del questi quelle antico del Memos. — No position peris negare correi, antice estita strate genetacia e del multi-articire avante e la fasticire genetacia del Memos. — No position peris negare correi, antice les strates genetacia e del multi-articire avante e la multi-articire avante e la multi-articire avante e la multi-articire del production del Maliatti sindi diversi anores in vo-certo i peris del se anticorrei en la peris de Peris, consi il Maliatti sindi diversi anores in vo-certo i peris del se altri anticomo o lorgo della multi-articire al peris del peris della della calificazioni con consisti a falbiti peris della della calificazioni con consisti a falbiti peris della della calificazioni con consisti articire peris della qualitati della della qualitati di articire della dell

scade higherths of we of a sarrar, can be each jump of counts appeal.

I mostly day the price address, record just compared to the price and t

# PIETRO II ORSEOLO

Doge XXVI. - Anno 991.

I gravi turbamenti occorri sotto la duesa del Memmo, gli odii sempre rimovranisi ra findigie di miglie, le vendeta te Jungo meditate, e tratto tratto mandate ad efletto, chiamavano poderosamente la nazione a provvedere alla quiete perduta; ne mezzo pravve pia socono che quello di matarea al seggio dancel Pietro II Oraccio, figlio del santo doge Pietro I, il cui carattere pacifico o emagnanimo prometteva giora imigliori. — E gioral migliori sorgerena toto la for eclebrata Venezia, per le doi did "animo che udornavano il principe cletto. E di veno, fu prima sau cura abbassare l'orgoglio dei maggiorenti, ia insolenza del popolo e ricondure nelle tiole la pace e la proporità, fa ceudo rifiorire per terra e per mare il commercio. — Strinse poesia sanioa allemana eggli Agusti gresi Basilia Co Cotantino, chienendo mo Crisoloto 8 falid d'ora, che nell'ampiezza dei privilegii superava tutti i precedenti: conchiune vantaggiosi trattati ci principi della Persia, chella Siria, della Pasitani, della Mempotama, dell' gietto, della Spapaa e della Sciella, e di nemici che ceruso se li rese amici devoti. — E volgendo il morri della presia provindo suo occhio pii dappresa, rumovo coll'imperatore Ottono III gli attaibili trat-

tati, ristabili i confini di Ernetcia, com'erano stati fissati col re Lintpraudo sotto dogo. Anafesto, e Marcello mestro de inititi, efece restitirire alla Repubblica capodargine e Lorco assoggettate da Ottone II sotto la dueza del suo antecessore. Appiand, con sessomo profindo e aguape política, lo vertezare insorte per lo possediencido di sieume terre, fra la Repubblica e il vescovi di Belluno, di Treviso e di Ceneda, e strinse patti commerciali, con di fine utilini, assisi vantaggioti.

Sennonchè a tali opere di pace dovette far succedere Pietro imprese di guerra possenti, per le quali divenne il suo nome famoso, e quello della patria volò di boeca in bocca, e sali a gloria splendidissima non mai fino allor conseguita. - La prima azione guerresca di Pietro fu abbassare la prepotenza degli Slavi-Narentani, da loro esercitata sul mare ; a porre rimedio alla quale non avevano veduto altro mezzo i di lui antecessori, che quello di pagare a' que' pirati certo annuo tributo, incominciato forso dono la morte di Pietro IV Candiano. - A liberarsi da quella vergognosa soggezione, l'Orseolo, tosto eh'ebbe assodate le cose, ordinò la sospensione di quel tributo : lo imperchè ricominciarono i Narentani le scorrerie nel golfo : a reprimer le quali uscirono sei navi dal porto, comandate da Badoaro Bragadino, che misero a ferro ed a fuoco le loro sniaggie, inoltrandosi fino a Lissa, Quindi dalle milizie operato uno sbaroo, assalirono, presero e distrussero quella città, traendone cattivi gli abitanti a Rialto. - Vinti per cotal modo que' barbari, non però domi, si volsero ad infestar la Dalmazia, sicchè, oppressi quei popoli, invano sperando aiuto dall' impero orientale, invocarono la protezione de' Veneziani, coi quali erano stretti dai vincoli di alleanza, e in qualche modo di obbedienza, pei soccorsi altre volte da essi ottenuti.

Messos quindi il doge d'accordo colla greca corte, fece allestire trentacinque navi da guerra, e queste cernico con Michiade di milisir, pernedende geli stesso il comando; e quindi sicogliendo dal porto il di dell'Accensiono dell'anno 1998. — Visit'o da prima cordo, ver riceive da quel patriarea, Vilale IV Candino, un vessillo benedetto, indi accole in Parenzo ed in Pola le dimostrazioni di fode da que cittadini. Volò indi a cecole in Parenzo ed in Pola le dimostrazioni di fode da que cittadini. Volò indi a Cherno e ad Ossero, le quali psedimonente gli si stotimiero; e dopo di avevo, in questa ultima terra, celebrata la festa della Pentecoste, recavasi a Zara, a Veglia e ad Arba a riceverse la testimonianza di fedella d'albediendo.

Alla vista della veneta fiotta impauri Murrimiro, o, come altri vogliono, Dircialo, e degli Slavi-Creadi, e cerca ivanos la pace ; chè il loga affontava i Oste avversa per siffatto modo che tutto il navile di lei cadeva in sue mani. — Per la qual cosa postanace si dedero a lui le isole di Lunga, di Coronata, di Levigrad, di Belgrado, de altre molte di cui é sparso quel marc. In Trai vanno ossequiato da Suringa, da altri monitato Cresimiro, fratello del re degli Slavi-Creati, il quale implora dell' Orssolo assistenza e protezione contro il feroce parente, che espuiso lo avven dal regno. — Quindi inultovasi il doge a Salona con fidici non contratati successi. — Se non che, alemen tribi alave, che occupavano le isole di Curzola e di Lagotta, preparavani ra eristere colle armi. Ma i leon preparativi non inbigliorimo punto l'amino dell'Orseolo, che attaccò ben tosto Curzola, e, dopo fiera pugna, se ne insigneriva : attaccò Lagosta, fa iti blattagia più tremenda e crudele; ma, vinta anche questa, vennero gittata e terra le mura e le torri di quelle città. La quale vittoria rese facile la comitata del contientes lavo tutto quanto: operata la quale, si recolore di dege con quitata del contientes lavo tutto quanto: operata la quale, si recolore di dege con

l'intera sun oste nella città di Spalato, ver rievette l'omeggio di sudditanza dell'intera blamatia. — Il domino admune della Repubblica allora si estese per quasi tracento cinquanta miglia dall'Istria sino a Bagnas. Lo imperchò, ripatriatosi Pietro, ce
recolla la nazionale assemblee, dopo di avere a desta marrio il lenore della sua spedizione, venne dalla medesima ecclamato, nella ebberzaz di si gloriasa vittoria, doge
di Venezia e della Diamazia, statuendosi di egli ed il susi necessori si resensero agni
amo il di dell'Astenisione al Lido come in segno di dominio aul nare; ceremonia resono di dell'Astenisione al Lido come in segno di dominio aul nare; ceremonia con
percenta della come di come della della della mare, del compile del
percenta della come della come

Durante questi fatti, l'imperatore Ottone III calava per la terza volta in Italia, affine di por modo a'disordini accaduti in Roma per opera del console Crescenzio: e giunto a Pavia, sapendo, per mezzo di Giovanni diacono, inviato de' Veneziani, le vittorie di doge Orseolo; siccome quegli che lo amava grandemente, e compiacevasi di chiamarlo col titolo di compure, per avergli tenuto alla cresima, allorchè era a Verona, il secondo suo figlio, mostrò desiderio di conoscerlo personalmente e di trasferirsi a questo scopo, secretamente, in qualche luogo del veneto Stato. -- Avvertito di ciò l' Orseolo, gioi nel euor sno, e tenne a tutti occulta la cosa, attendendo l'istante avventurato. Il quale giunse poco poi, allorquando l' Angusto, recatosi a Ravenna, die voce, che, per eagiou di salute, intendeva giovarsi della cura dell' acqua marina nell' isola di Pomposa, celebre abbadia, situata non lungi dal veneto ducato. - Poscia, nel modo narrato in queste carte, al Capo IV della storia della fabbrica del Palazzo Ducale, fu accolto a Venezia dal doge, alloggiò nella torre orientale del Palazzo stesso, ne ammirò la bellezza, e, pria di partire, dimostrar volle la sua costante benevolenza verso l'Orseolo ed i Veneziani, tenendo al primo alla sacra fonte una figlia, e condonando ai secondi il presente del pallio d'oro che questi dovevano offerire agl'imperatori tutte volte che rinnovavano con essi gli antichi trattati, sciogliendoli eziandio dall'obbligo di cinquanta libbre d'argento che annualmente soddisfacevano agl'imperatori medesimi, od ai re d'Italia, per la libertà dei traffici, e per i beni che possedevano nelle provincie del regno. - Rifiutava poi costantemente il magnanimo Augusto i doni che gli furono offerti dal doge, dicendo, non voler si credesse cazionata la sua venuta per esser donato. e non per desiderio di venerare le sacre ossa dell'evangelista s. Marco, e per visitare l'amico: e solo, alle ripetute preghiere del doge, acconsenti di ricevere una sedia d'avorio ed un banco, o tavolo proprio di chi sicde a render giustizia, che tanto suona il vocabolo subsellio, adoperato dal Sagornino, ed una tazza ed na vaso d'argento di mirabil lavoro, - Venerate la notte appresso le reliquie del divo Marco, non senza lagrime ed affettuosi abbracciamenti, Ottone lasciò il doge ritornando alla badia di Pomposa. - Tre giorni appresso raccolse l'Orscolo l'assemblea, e narrò ad essa l'accaduto, e quanto aveva ottenuto dall'imperatore a benefizio della nazione. -- Non è a dir quindi le lodi che egli riscosse, e quanto venisse più crescendo nello amore e nella estimazione del popolo, e sì ebe due anni appresso gli fu conceduto di associarsi al trono il figlio Giovanni, che quantunque giovane molto di sè promettea.

Tornava intanto l'imperatore a Ravenne, in compagnia del veneto invinto Giovanni diacono, al eni partire volle l'Augusto mandare al doge, in seguo di amore, un secondo ornamento d'oro imperiale, imile a quello che prima gli avea fatto tener da (62) Pavia; a cui l'Orscolo corrispose, inviandogli, per mezzo dello stesso Giovanni, a Ravenna, una cattedrà, o sedia reale, rivestita di tavolette d'avorio stupendamente scolpite a bassoriliero.

Morto poco poi Ottone, non senza sospetto di veleno, nella giovane età di ventidue anni, e succedutogli Enrico II il Santo, doge Pietro eurò che venissero da lui rinnovati i privilegii antichi.

Altri avvenimenti di minor riliovo potremmo riferire, a dimostrare l'Orseolo saggio politico e giusto dispensator di giustizia; ma solo diremo la gloria che colse nel liberare la Puglia dai Saraceni. - I quali, nel 1004, usciti dalla Sicilia, allora dominata da casi, invasero la Puglia con numerosissima oste, stringendo d'assedio la città di Bari. ove comundava a nome degli Augusti Basilio e Costantino, il greco Gregorio catapano, ossia capitano imperiale. E già passati erano tre mesi che que' barbari stringevano la città ora dotta, senza che avessero potuto gli assediati tentare verun fatto d'arme per liberarsene, quando gl'imperatori d'Oriente chiesero aiuto ai Veneziani in quella bisogna. - E l'Orseolo infatti con ogni sollecitudine, annuendo alla inchiesta, fe'allestire poderosissima flotta e si mise in mare egli stesso, giungendo al campo il di della Natività della Vergine. - Al primo apparire della veneta classe schierarono i Saraccui sul Lido la loro cavalleria : manovrarono sul mare le loro navi, e ciò per impedire che i nostri afferrassero il porto: ma tutto in vano: chè l'Orseolo, vinto ogni ostacolo, giugneva al lito con l'intera sua flotta. - Sharcato che fu nella città, veniva il doge accolto, dal capitano Grogorio e dal popolo tutto, con gioia, e veniva coudotto, a modo di trionfo, sino al palazzo pubblico della città, -- Provvedeva quindi la medesima con l'annona recata, e raunato consiglio di guerra, statuì il modo di difesa da tenersi. Laonde, dopo quaranta giorni di continui e replicati attacchi dati alla spicciolata ai nemici, deliberarono di dare un assalto generale agli assediatori. Quindi, assunto il comando supremo dal doge, divise egli in duo corpi le milizie tutte, uno per combattere nel mare. l'altro a presidio nei sobborghi della città, e tutti in un punto dato l'assalto. sia per mar che per terra, sì orrida lotta incagliossi da durare tre giorni consecutivi; dopo i quali ebbero i Veneziani piena vittoria, e la città rimase sciolta per ogni lato. --Tornava poscia l'Orseolo glorioso alla patria, dono di aver liberata dalle armi infedeli eziandio tutta la Puglia.

A dimostrare il grato animo loro per tanto servigio presatto all'impero, gli Augusti greci invitarono i doge di mandera colstantingoli il proprio figlio e collega nel principato, Giovanni, affine di dargii a sposa Meria, figlia al patrizio Romano Argiropado, direntuto pei gli stesso Genare nel 1928, e di una sovolta dell'imperatore Basilio. — Ed esso in fatti cola recavasi in compagnia del fratello Uttone, e venira accolto con pedendezza veranente orientale. — Cechervanni quindi i sposasifie un totta la pompa di quel magnifico rito, a cui assistettero gli Augusti atesat, i quali, nel momento della propriazione del angunto della principato del controle di spondo. — Festegigate la nozaz per tra giorni di seguito, e donnia gli aposi di molte prezioniti, recaronni ed abbiere il ricco palazzo portato in det dalla principaesa, odi vi aleggiarono fino al ritorno dell' Augusto Basilia da una spedizione impresa contro il sulgari. Ed altorchè giunne, vollo conferiro al novello proto el finguito da dodistina di patrizio, la maggiore di quante da protessa e corte bi-nosce di condizioni da distina di patrizio, la maggiore di quante da protessa e corte bi-nosce di condizioni da distina di patrizio, la maggiore di quante da protessa e corte bi-

zanina. — Peco poi ripatriava Giovanni, colls sposa e il fratello, e veniva incontrada di podre con namerose barche partes e sompe, conducendo in mezzo alla pubblica dal podre con namerose barche partes e some, conducendo in mezzo alla pubblica alla grezza e solennità al palazzo ducale. Non molti giorni appresso sgravvasi la sposa di un figlio, cui il doge avo Lenne al seero faste, imponendogli soma Bassilio, in nonere dello zio materno. — E perchè il popolo partecipasse alla gioia della ducale famiglia, o meggio per rimedo dell' anima poporis, come si esperimo il Sugornimo, dopp Pietro assegnò milledugentocienquanta lire piecole di moneta venezians, allinchè amministrate da ucomizi probi frittificasservo a vantaggio della nazione.

E come dogo Pietro, fino dai primordii del suo reggimento, avea curato di ristaurare le fabbriche, le mura e le chiesco di Erandea e di Grado, in ambendo della quali città eriger fece un poltazzo suo proprio, cesì pure die 'opera a compiere, il palazzo dacla, gii incominatto a ristaurare da lopate suo; rimpetgando all' nopo i marmi più sedili citto el corò in copia, massima per ornare la cappella, in esso palazzo costrutta, la quale decorò celi cirando di uno strumento musicale di mirabil lavoro (2).

Sennonchè tante glorie e tante felicità, di eui andava giocondo Pietro, e per esso il veneto nonolo, dovevano ad un tratto mutarsi in lutto profondo ed in lagrima amare : imperocchè, introdottasi la peste in Venezia, che, al dir del Sagornino, desolava l'Italia universa, fu spettacolo doloroso il mirare questa città, poco prima floridissima, convertirsi in brevi di in isquallida spelonca, ove le opere tutte eran sospese, ove non eravi cesa che non lacrimesse qualcuno. - Nel palazzo stesso ducale entrò la lue, dalla quale perirono Giovanni, non aneor giunto al quinto lustro, la sua sposa e il figliuoletto Basilio, sicebè una sola tomba raccolse le loro spoglie, in santo Zuccaria. — Tanta pietà destò nella nazione il fato di doge Pietro, che dimentica quasi delle proprie sciagure, volle eercare un conforto al desolato, con dargli a nuovo suo collega Ottone, il terzogenito suo figlio, quantunque non contesse allora che soli quattordici anni di età. - Ma fu questo searso lenimento ai mall presenti, alla già, da aleun tempo, degenerata sanjtà dell' Orseolo. Il quale, sentendo vicina la sua ultima ora, volle disporre dell' aver sno, per quindi prepararsi alla morte seevro d'ogni eura domestica. - Divise pertanto le sue facoltà in due parti, assegnando l' una in opere di carità e a benefizio delle chiese; l'altra riparti fra i suoi figli, e tosto separossi dalla moglie per vivere i pochi di cha gli rimanevano, vita di continenza e poco men ebe monastica, non trascurando però del tutto gli affari dello Stato, a eui chiamavalo il proprio dovere. - Poeo ancora visse dappoi, chiudendo gli occhi nell'anno 1008, nella sola età d'anni quarantaotto, compianto a desiderato dalla nazion tutta quanta, la quale, a buon diritto, distinto lo aveva eol titolo di Grande. - La sua salma veniva denosta in santo Zaccaria, presso i suoi congiunti.

Il ritratto mal lo rappresenta in età più avanzata di quello ehe eonveniva. — Dalla sinistra mano di esso si svolge un breve, su cui leggesi:

SYBIYGO DALMATIAN COMMYNIS COMMODITATE: SPONTE BONA MYLTI COLLA DEDERE IYGO.

<sup>(4)</sup> Alic asiani glariose compiute da Pietra II Orscolo durante il suo reggimenta, qui sopra narrate, aggingente alcuna particolarità riguardante la run famiglia. — Dalla sua moglie Maria ebbe clique lagli e quattro fagilodor, e non sei Segil, come post il Litta nell'abere genealogica di questa famiglia,

includendo quel Domenico, che vedremo usurpare il ducato, e tenerio per un giorno soltanto. - It primo di tali figliuoli fu Giovanni, sopramenaionato II secondo; Orso che, vestiti gli abiti chicricali, fu clevato, aci 4008, alia cattedra di Torcello, e colla beneficenze del padra vi ricdificò il duomo ottuale. Alla morte di Vitale Candiano, nei 1018, fu eletto patriarca di Grado, e quindi, come vedremo, assumo is rediai dello Siato preseriamente, a Son che ritornava il Gratilio Ottoma de Commandacoli, esa arma ricovaria. Dopo molie persecucioni patiti dei Reppone patriarca al Aquileis, mortra poto appresso nal 1014. Il terzo Sgiluolo è il detto Ottono, succedoto al padre nel ducato; il quarto è Viale, cletto veccovo di Torcello nal 1018, in luogo dei fratchio Oras. Nel 2018 io specialo o Canantiapopi per ricondurre in patria i' esiliato fratello Ottone, che trovò passato alla seconda vita. Mori dopo il 1041. L'ultimo fu Earico, celebre per la sua avvesenas, paragonata dal Sagornino a quella del sole. — Delle femmine, la prima avea nome Icelia o locella, a sposò Stefano, figlio di quel Suringa, o Cresimiro, che prestò omaggio al doge, allorche questo dirigevasi alla volta della Dalmanis, come soperiormente vademmo. Le sitre tre si dedicarono sita vita monastica, tra le quali Felicita, abbadessa nel ceneblo di s. Giovanni Evangelista di Torcello (a non di s. Antonio, ch' era un altro monastero di quell'isola, come scrisse li Filiari ed il Litta, e copiò pecorescamente il compilatore della Storia documentata di Fenezia), che ottenne dal padre suo il corpo di santa Barbaro, vergine e martire di Nicomedia, il quale della principessa Maria, sposa di Giovanni Orscolo, era state trasportato da Costantinopoli, - Il Litta, non sappismo donde traesse cognisione, dà si nostro Pielro um figlia di più, ed anch' essa monaca : ma par certo questo un errore, non trovaudosene cenno nei veneti genealogisti; ed il Sagornino, ch'era intrinseco della famiglia Orscolo, non ne annovera che quattro soltanto.

(2) Il Sagoraine citato, che solo ci porge tala notiais, semplicemente lo appella dedolico instru-mento, che il Filiasi traduce per organo raro, e fu copiato senza altro nella Storio documentoto ora detta. - Sebbene l'arte di costruire organi fosse nota a Venenia, almeno fina ai principio del IX secolo, pure non erano usoti gli organi nelle chiese. -- Ciò testimonia il Sansovino, parlaodo della chiesa di santo Raffaello, ove ricorda l'uso degl'istrumenti appelinti Rigabello, Torsello e Ninfole. -- Ora adunque è da ritenersi che lo strumento, fatto costruire nella cappella di painazo dal doge Pietro, fosse adunque è da retearen en la strumento, savo constante serpesione per la considera de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania del la compania del la compania del compania del la compania del la

più tordi, e megilu adatto alla chiesa che ad una cappella Interna della pubblica curla.

# OTTONE ORSEOLO

Doge XXVII. - Anno 1008.

Morto il padre, rimase solo al governo Ottone, il quale, sebbene contasso soli diciotto suni di età, al diro dei cronacisti, era dotato dello più eminenti virtù per reggere lo Stato. Saggio, prudente, giusto, pio, bello del corpo e dovizioso, fu giudicato, come scrive il Sanudo, essere degno di tal governo, eziandio pei meriti del padre e dell' avo santissimo. — Tolse, poco appresso, a sua donna Elena, figlia di Geiza re d' Un-gheria, e sorella di Stefano I, cho fu pure innalzato a quel trono, e dopo morto sali all' onor degli altari. Elena, por essa, non degenere della bontà de parenti, è lodate dal Dandolo, siccome castissima e non inferiore alla virtu del fratello.

Fin da' primordii del suo governo Ottono regolò le decime, che i cittadini pagavano pei pubblici bisogni, alterate da' precedenti dogi e loro gastaldi. - E già erano scorsi otto anni che la pace, mantenuta costantemente, facea prosperare il popolo veneziano, quando dovette il doge reprimere le armi di Pietro I vescovo di Adria, il quale, bramoso di stendere i propri dominii, invadeva i territorii di Loredo e di Fossono; sieche, accorso tosto doge Ottone, cacciava i nemici, e ne poneva a sacco le terre loro, costringendo il vescovo stesso a recarsi in persona, co' primarii del clero suo e del suo popolo, in Rialto a chiedere perdono e pace, segnando il di 7 giugno 4016 un compro-

VITE E RITRATTI DE'DOGI 9 (65) messo, nel quale obbligavasi, fra le altre cose, di non più molestare nè danneggiare il castello di Loredo, cui egli avea stimolato a ribellarsi alla Repubblica.

Ne questa fu la sola impresa di Ottone : che dovette poco dopo rivolgere le sue armi contro gli Slavi-Croati, i quali, con alla testa il loro capo Cresimiro, o Crusimiro, si erano dati nuovamente a devastare il territorio dalmato, e si erano già insignoriti di Zara. - Laoude, allestita poderosissima flotta, si mise in mare Ottone stesso, disposto di assediare tostamente Zara occupata dai nemici. - Sennonchè dessi gli si fecero incontro sfidandolo a hattaglia; nella quale così fatta rotta toccarono, che soli pochi poterono uscir salvi, mediante sollecita finga, riparandosi fra le gole e le rupi di quelle loro inaccessibili moutagne, - Nel suo ritorno, volle il doge visitare le città e le isole tutte della Dalmazia, e rinnovare, con ciascheduna, i patti, già quattro lustri prima stabiliti col di lui glorioso genitore, i cui documenti sono tuttavia superstiti. --Dopo alquanti mesi ritornava il doge alla patria: ma la fama splendidissima da cui era accompagnato destò la gelosia e l'invidia di alcune famiglie nobili, le quali mal supponendo troppo potenti gli Orscoli, onde non avessero, a mezzo eziandio delle illustri lor parentele, od usurpare la sovranità assoluta della patria, cercarono, per via dei lor amici e aderenti, di sedurre gran parte del popolo e d'infondergli il sospetto medesimo ; e tanto furono efficaci le costoro instigazioni, che la plebe, sempre credula perchè ignorante, ed instabile sempre come il mare, insorse per modo da gridare il doge deposto e volerlo cacciato in bando, e con lui eziandio il fratello Orso, patriarca di Grado. --Laonde, pel loro meglio fuggirono ambedue, riparandosi nell' Istria vicina.

Non ĉi improbabile che nache l'espone, patriarea di Aquileia, abbia, per mezzo de soni, solliaba in questa ingulata ricious i improcebe senore guardando esti dil linguadimento della usa giurisdizione, ed ai varii titoli che i suoi antecessori vantarono sul patriareato di Grado, fattosi potente per l'amiestia dell' imperatore Earrico II, esi aves accompagnia to ella sua spedizione di Aspoji, firorando de fin alla suo sede si adoperò con lutto è alesso a sollevare gli animi contro Urso patriarea di Grado, ed accusato gli o aveva popo il ponefice Benedotto VIII, come intruso e dilegalmente elebto.

E poichè, per l'accennata rivolta, essendo Orso fuggito, come dicemmo, parve a Peppone venuto il tempo d'incarnare i suoi perversi disegni, sicchè, raccolta tostamente una forte mano di militi, recossi sotto le mura di Grado. - Sennonche, trovando egli chiuse le porte, e parati i cittadini alla difesa, diedesi egli ad ingannarli, facendo loro intendere, non esser venuto quale nimico, ma solo mosso dallo spirito di cariti, onde prender cura d'un gregge rimasto senza pastore. Ciò veniva affermando con sacramento : per cui dierongli fede i Gradensi ed aprirongli le porte, e lo accolsero amico. - Ma il patriarca, non si tosto entrava nella città, che fatto dimentico del giuro proferto, e del carattere sacro di eui era insignito, ordinò alle sue genti un generale saccheggio; il quale non andò scompagnato da quella sfrenatezza propria delle milizie. che non temono Iddio, che giustizia ignorano, che pietà disconoscono, sicchè nè i templi andarono immuni dalle sacrileghe loro mani, nè le sacre vergini poterono uscire incolumi; e quindi il prelato malvagio, raccolti i corpi santi ed i tesori delle chiese, seco recolti, come a trionfo della mala opera, alla sua sede, lasciando però in Grado, quale città sua, grosso presidio. - Arsero, a tal nuova, di sdegno i Veneziani ; e sia che per questo atto fellonesco si avvedessero delle mire iniquissime di Peppone, che sparsa

aveu la discordia, ossia che gli amici dell'Orseolo conoscer facessero la ingistaziani del trattamento a lai fatto patire; pentitisi del male operato, delibererono di richiamarlo unliamente al fratello, e a cotal fine deputarono alcuni a ricondurto alla patria del al trono. — Ritorarava in fatti Ottone con Orsa, e tostamente si mosse a rivendiare i fono ranzionale, a punire Peponee, de ai ricuperar Cirodo perduta. — Ginto sosto le mura di quella città, il presidio tosto si arrese, e il doge, entrato, ristaurar fece le mura e rimovare le porte, queste validamente munite di ferro, ritoravas alcono alla patria.

Ma neppur questo fatto valse a stabilire durevolmente Ottone nel seggio ducale. L' odio, l' invidia, il malo animo delle nemiche famiglie de'nobili, segretamente fermentavansi, ed alla fine irruppero, dopo due anni, in nuova rivolta. - Alla quale diede pretesto la sostituzione alla cattedra di Olivolo, resasi vacante per la morte di Domenico Gradenigo, la cui famiglia celatamente tanto operò che eletto venne un nipote del vescovo estinto, appellato pur egli Domenico, il quale toccava appena il diciottesimo anno di età. - Quindi parve proprio al doge negare l'investitura di quella sede all'intonso Domenico; ed allora i Gradenighi, stimolati e ajutati dai Flabanici, il cui capo era un Domenico, nomo capace ad ogni delitto, mossero il popolo alla da lungo tempo meditata sommossa, e lo spinsero a volere la deposizione e l'esilio del doge. — S'impadronirono quindi di lui, e rasagli la barba, lo posero a confine a Costantinopoli. - Suo fratello, patriarca di Grado, non chiamandosi sicuro, prese la fuga, e venne pur egli dannato all' ostracismo. - Così ebbc fine il ducato di un principe, che dovca, per le suc esimie virtù e doti dell'animo, esser tenuto carissimo : esempio solenne di quanto sono per lo più ingiuste le rivolte de popoli, che, contro i dettami evangelici, vogliono erigersi a giudici dei lor governanti.

Sul breve che gira di retro all'immagine di questo doge, sta scritto:

MARTE GRADUM REDIMENS, OVEN VI PATRIARCHA TENEBAT VRBIS AGVILBIAE DEMYM DE SEDE REPELLOR.

## PIETRO CENTRANICO (0)

Doge XXVIII. - Anno 1026.

Per l'agitazione degli mini e pel partito luttavia potente degli Orecoti, riusciva burracono il resemblen anzionate, raccoltata difine di edeggere il nuovo deg. Finalmente venne elevato a qualta dignità Pietro Contranico; nè cià valse ad acquetar la dicordia, chè ani queste trovavono fomite nuovo nelle traversie a cui, di quati timpi, soggiacque la nazione... – E di vero, l'impieto Peppone, patriarca di Aquibeia, appratitando della finga seconda d'Ora, torrava alle antiche sup retensioni sopra la Chiesa di Orado, e coi favore dell' Augusto Dorrado II, suecedoto ad Enrico II, implorava di morro dal pontefice Giovanni XIV., che gi finse rea siguitzia, e decretato venisse dipendente dalla sona la giurisdizione gradense. Il che ottenuto, ils poco poi, per le rinordrane unalista de Joro alla anna fa contrattava considera di morto. Sennonché per le mene di Peppone medesimo accadeva, che Corrado negasse ai Veneziani la conferma degli antichi trattati, per cui nacque timore non si avessero a perdere i possedimenti nel regno italico, e fosse inceppato il commercio. - A ciò tutto si aggiunse i perpetui maneggi de'partigiani del doge Orseolo cacciato, e l'appoggio che questo trovava a Costantinopoli appresso il cognato di Giovanni suo fratello, Romano Argiro, salito nel 1028 al trono imperiale; e si che esso Augusto favoriva grandemente le pratiche pel ritorno in patria del parente, in guisa che le città dalmate allontanaronsi dalla Repubblica, ricevendo strategi, patrizii, governatori dai Greci, secondo testimonia lo storico Lucio. - Per tanto, reputandosi non esservi altro modo per toglicre l'alienamento di quelle città, che richiamando novellamente al seggio ducale il principe esiliato, del cni genitore era gloria l'acquisto delle madesime, venne deposto, raso, vestito da monaco e mandato il Centranico a Costantinopoli; ove, a levare Ottone Orseolo, venne tosto spedito onorevole ambasciata, capo della quale fu lo stesso suo fratello Vitale, vescovo di Torcello, revocandosi dell'esilio eziandio l'altro suo fratello Orso, patriarea di Grado, acciocchè assumesse il governo dello Stato fino alla venuta di Oltone.

Giunto Orros governo la Repubblica per modo, che gli unichi cronaciati lo comprese ron ollas arcia de diogi, e come talo lo considerrono; tanto più quanto che fu desso ritratto fra le immagni loro nell'erico della Sala del Consiglio Maggiore, come dicenno nella Introducione, e poù vedera iseda Travio la, che a quella sussega. — Egi infatti si diportò lodatamento, currado, insumit tratto, il ristauro della città di Grado e delle chiese e a cia sea verseda gravi danni il pariarare l'peppone l'ece comiere, pel publica della città del care della città di Grado e la città del care della città di Grado e la città della città di città

Il ritratto di Pietro Centranico tiene nella sinistra mano il solito breve, su cui leggesi:

PRABCESSORE MEO PRIVATO SCEPTRA GYBERNO.

<sup>(1)</sup> Americana contendentes le vered generalegisti, arrivata ia imiglia il specto degre da Cerenzi, cità el illa Rumagia, conde Carteriano, c. Contrassigo, c.

# DOMENICO FLABANICO (9)

#### Doge XXIX. - Anno 1032.

Nel mentre disponevasi per raecogliere l'assemblea nazionale, onde eleggere il principe nuovo, un Domenieo Orseolo, se le reonastisti discon della stirpe del defunto Ottone (2), si valee della generale agitazione del popdo per occupare, ced favor del suo partici, in aggió duella.— Mi aspensa ho consuprevo la nuicano dell'atto vidento, riprovando la temerità di lui, disede mano sale armi, e infrosamente lo esceloi, obbligandolo, per lo spavento, a fargire, e ripareria il atvennas, ova, escondo il Samedo, depo etto soli principato, venne dipinta la di lui immagine nel frespo delle Sala del Consiglio maggiore, introno alla quiev reggasi la Intervolutione e la Tavotta fe he a quella suascepe.

La violenza usata da Domenico porse modo al partite centrorio degli Orscoli di virolgere a suo por l'ecceduto, e far i che venisse innalazto al seggio duesle quel Domenico Flabanico, che veduto abbiamo a cupo dei congiurati contro il dogo Ottone, e de appanto dilesilio, in esti vivere, fi richiamo in partia. — Il partiti estesso chèaltresi forza di fare statuire, che la famiglia degli Orscoli fosse dichiarata perpetuamente insepace a qualibirse digniti è beneficio cella Repubblico.

Otteuulo Domenico Pibabanico il principato, decretar foce dell' assemblea nazionale up provide leggi, colla prima delle quali era vietalo al doge associaria al trano ed eleggeria a successore il proprio figliuolo ci il fratello, e etò affine di non perpetura endi di hia finaliglia potestà suprena: colla seconda richiamavasi in vipror l'autien pratica, quella cioè, di davo al doge due consiglieri, perbè lo assistensero negli flarira comuni, e perdò fromo primi chiamani in tal carica Domenico Selvo e Vittle Paliero; e si volle estandio che il doge deliberar non potesse nelle cone gravissime dello Stato caran iviture a comunita i pia riagnardevoli el assemnati tra i citatarii cialla quale ultima legge vuolsi intravedere il germe del consiglio, che fu poi detto dei Pregodi, e cè chès tabilità il ducendo Jaepo ri regiolo.

Non obbe il Filabacico, durante il uso reggiunato, che a regolare le interne cose; il che fee con senno e con producas, in guissa da meritare le dai degli storie itutti. — Dal che si vede, avere egli mutato l'animo e sedati gli apiriti turbolenti, tostochi persune al conseguimento delle use branen, quelle cio di doprimera gli l'orsocio il rivali, e sedere sul trono. — E sia che non potesse, per le commorioni d'Italia, ottenere la rinovazione degli antichi rivatta di Corrado il Il Soltico ; e sia che del pari non gli fosse dato accoultara il il Augusto d'Oriente, Romano Argiro, forne a motivo dello soltene gono di lut verso I Veneziani per la sepulsano degli Orreo di de suo prottati, seche di questi tempi si veggono quasi tutte le città daimate, e force unhe quelle dell'astria, con tanta politica, che, morte Romano, da non dei di ni sucressori, viule a dire, o da Michele IV, o da Costantino VIII, come vuole il Dandolo, chbe il titolo di proto-patario.

Alle molte e agienti riforme introdolte dal doçe, quella pure è da annoveraria procurata in ordine al ciera; svendo egli, nel 1904), d'intelligenza optanirare di Grado, Orso Orseolo, e degli altri vescovi delle Lagune, adunato un concilio provincia-le in san Marco: nel quale, fra le altre cose decretate, fa stabilità, che non potente escre consessero adeum ascerobic innanci di aver compisto il irenteliamo namo di età; nel diacono, prima del vigenianoquinto, tranne il caso di assoluta necessità, e sempre col-l'assenza del nettrodolitano.

Finalmente, dopo dieci anni cirea di pacifico e saggio governo, passava il Fishanico, nel 4042, a vita migliore e veniva tumulato nella chiesa di Santa Croce, secondo il Sanudo e secondo altri in Santo Zasearia. — Sotto il di lui reggimento fondossi, dalta nobili famiglia Baffo, la chiesa di S. Secondo in isola, non però le altre chiese annoverste dal recente compliatore della Storia documentata di Fenezia (3).

Il ritratto di questo doge reca dalla sinistra il solito breve, su eui leggesi la seguente inscrizione, riportata dagli storici con una lieve ommissione :

> SYB ME SALVERE DECRETYN FIT: NE GYIS CONSORTEN, SEV SYCCESSOREM IN DYCATY SIBI VIVENS FACIAT.

(4) Alema fra i renett genesigiat assiriacous derivate de Firenes la insiglia di questo dego, an univers atrile discon preventa de Firenes, casa percho des qui uni el gli ultri relingui prove a convilidazione del lego asserta. — Parisson menta i crossotti nel response data el casa i sincidi trovali and 1900. — E quida di crossotti proventa del consecuta del casa i sincidi reveni 2000. — E quida del processo da calcina siricity, end erederia resuscia, end 1425, a Vicenia de Castattinopal multi genir di Domosico Nichelli; chi il centrodici e indetenza nettriera i revenia del assotta dego, — Finalmenta, via relinderia associa registima una ci delibora del altra della consecuta del casa del consecuta del consec

Portava questa casa per arme nna grande stella in campo partito d'aro e di azzurre, de colori contrapporti.

(f) É quintane tra gli artiture recent and ausganze la paterniti di questa Domentito, voltagli da degre Plate (Orredo, gantamogra el Bagerino teste di dali rell Bagerino teste di dali rell'aggarino di consentato di consentato della consentato de

(i) Le aller delle model herstellers, der \* lenestrem etch \* Jeros decembre, d' Ferrit, de se vanzier pet 2. Lenes, d' « Ferrit», d' » Polit, « d' lenestre pet qu'en le service pet de l'expension pet de l'expension pet qu'en de Service des les les, versements foodats d'igenti aux. — Busters de li recopilairer di quell state committeur II Denvere pet de l'expension pet d'expension pet de l'expension pet de l'e

## DOMENICO CONTARINI (0)

Doge XXX. - Anno 1043.

Eletto dogo, per maggiornara di vali, dai cominii, Domenico Contariai, nomo d'illustre prossaja, feme hungo, saggio pesoplico governo. — Dall'imperatore Costantino IX Monamora veniva insignito dei cospicui titoli di patrizio imperiale e protosebatta, siccome apparice da un documento dei 1019, ol qualut vengono definicia, alla praesara del dogo, akume contene fra gli abitanti delle due Chioggie e Pietro Orseolo, figlio di quel Domenico, surparstore per un solo giorno del principio.

L'anno seguente alla esilataione del Contarini, novalamente insorgeva contro la giurirdizione patriarcela di Grado l'inquiete de mitarizios Peppone, patriare di Aqui-leia; il quale, avendo, con subdole orti, ottenulo da Benedetto IX un anovo decreto, ces susgegittava anocera la Chiesa gredenea alla una di Aquilicia; egil, Peppone, si acciane, con la forza, e a guissi di mannediero, a prendere possenso della sede di Grado.—
Redunato quindi mo sutolo di aranti, sorprese d'imporviso quella citi, la prese, mi-

seramente la pose a sacco, e la commise alle fiumme.

Commonsi, per l'empio insulto, il doge ed il patriarea gradense Orso Orsolo, seriere totote, espedireco ambassicisti al ponteflec, chiedendo giutatia. — Lo attenevano in fatti; impercechèr reccello, da Benedetto, un concilio, venne da questo ansultato il precedente decreto, en en fu un auvo emausto, od quale, condannandosi ic iniquisi commense da Peppone, gli s'imponeva restituire i tesori raptii alle chiese ed agli abituiti di Grado, e i riparrei i danni recati, isato pone delle più severe censuare code-sisatiche. — Sennoneche, rilerosti gli ambassiciatori alla patria, travarono spento Peppone d'improvis monte, e quale usuole dello ponarie i univazi.

La scomparas dal mondo di costui procurio al Veneziani la quiete: imperocchè quel triato meditava infinger foro danni gravisnini, avendo egli in gran parte restituito Aquileia all'autico lustro, riparadone le ruine, fabbricando moli foudechi e botteghe, per triahamre con particolari agroviezze il commercio e la navigazione; al quule scopo avesa di già tolto alla Repubblica il porto di Pilo, ed aveva ottenuto dagl'imperatori Enrico II e Corracol II amplismini privrilegi a favore della sua metropoli.

Morto Peppone, il dogo Contariui recosia con una flotta o Grado, la prese, e quindi fed des una neglio per riparare a diami offerti delle Cuise e dalle flabirible, na troppo gravi essendo, Grado non più risorse; tanto più quanto che i suoi patriarchi avevano trasportata la lor residenza poco lungida chiesa di Sciovanzi Elemonianzio a Rialto, ove posedeveno un palazzo, del qualer rimane tuttavia lo memoria nel diginto di Vittore Carpaccio, ora nella Pinacoteca dell'Accedemia veneta di Belle Arti, esprimente un miracolo operato per mezzo della reliquia della SS: «Croce.

Dopo alcuni anni, vale a dire, intorao al 1050, Cresimiro, re dei Croati, ovendo instiggio i Ilalmati a torsi dalla qualsificase soggesione de Venett, accedde che Zaro exciasse il conte Orso Giustiniano per darsi a lui. Laonde il Contarini, armata una flotta, recossi ad astringere quella città all'osservanza de' patti, laciando il proprio figlio Marco a tutela, nel mentre che susua altre vaciliani città a rimanere in fede. La morte di Peppone non toise però che le questioni per la supremazia della socio di Aquileia Sopra quella di Grado avessere fine: e-tà, aucceduto a lui prima Everardo e poscia Gottopoldo, quest'ultimo, con trame insidiose, erazi adoperato a tutto nomo mientare i pairiarca di Grado, Domenio Marengo, succeduto ad Toxo Orsenio. — Ma tali quistioni finirono con felice rinselta, avendo il pontefice Lonne IX, ne'conellità di Roma e di Mantora, annullate tutte le giurisdizioni e i privilegii dai violento Peppone carpiti alla santa Socio, e dichiarati dipendenti i vescovi veneti e quelli dell' latria del metrosolitano di Grado.

Nell'oceasione appunto che papa Leone era a Mantova, overamente, come altri dicono, en la ori oriorno dalla Germania, portossi a Venezia per venerare la saera salma dell'Evangelista Patrono, collo scopo cziandio di ottenere sussidii dalla Repubblica contro i Normani, che si facetwano ogni di più farmidabili in Italia. Eggli fia secolto ono grande riverezza, e fia festeggisto con sommo giubilo, e quindi ricondotto, con la medeisma pompa, sino "margini delle lagine. — Le vitzi di questo santo Pontefice gli meritarous, dopo morte, l'ouor degli altari; e i Veneziani, memori di quasto vare fatto a pro della sede di Carolo, e della benigiata fia indimentala albrebe si viatera setto l'invecazione di Scuita Caterina, rifabbiremodota di fundamenti; chiesa che dura tuttavia, e che volumente el sonella S. Lis

Morto I imperatore Corrado II, che tanto avea protetto Perpone ed avverato la Repubblica, ed letto, ned 1046, Enrico III, sopranominato ii Arvo, discondeva questi in Italia nel 1035, ultimo nano del viver suo. — Approfittavano quindi i Venezinai di quella occasione per rimovare gli antichi tertatti di alleanza e di liberti de commercia nel regno Italico. — Perciò spedirono a lui, siconom ambasciatori, Domenico Selvo e Buono Dandolo, ed ottenarco infatti il conseguimento delle loro domande, come risulta dal tratatto conservatoica nel famoso odice Traviano.

In mezzo alle perpetue guerre e discordie che di questi tempi desolavan l'Istalia, e malgrado che il nottuna de Vorsamani turbause gravenente il commercio di Veneti, seppe il doge conservare l'interna pace e l'esterna, dando esempio di saggezza, di moderazione e di picti. De l'atti della quale ultima vivil, innanzi tratto, fui e uera che vi si prece caldissima di far ridurre la Basilica di s. Marco nella forma attunte, riedificandone di mattoni molte parti: poi, nel 1033, procruto la fondazione, unitamente a Domenico Marcnago, patriarea di Grado e a Domenico Contarini, vescovo di Olivo, del monastero e della ficiale della ficiale di la fina del monastero e della ficiale della ficiale di litolare medesimo al tempo del doge Vitale I bili. Chelo; pintoro a oni veggasi in noi IT d'delli illustrazione della Tavola CLXXIX. —
Da essa, chiesa e cenòlio prese quindi il nome il porto vicino, lascisto l'antico che sevon di Fenzico o di Riallo.

Dopo lungo e saggio governo ehiuso la sua mortale carriera il bnon doge, nell' anno 4070, designando la sua tomba nella ehiesa da lui edificata.

Sul breve, ehe vedesi nella sinistra mano del ritratto che lo rappresenta, si legge:

BELLO CONVICTAM IADRAM CASTIGO REBELLEM.

(i) Per lunga e fantastica argomentualone, alcuni scrittori, tra' quali Ugono Torrelli, il co. Jocope Zabarella e Pier Antonio Motti, pretese, recum serticori, tra quali Legono Increm, ii ce. An-cope Zabarella e Pier Antonio Motti, preteser prevara, essere derivata la famiglia Cantarini dalla gente consolare romana Amrella Cotta, alia quale appartenne quel P. Aurello Cotta, figliuolo di M. Au-relio dannato dal console Carbone, e che, dopo morto il graditore, transferie con la famiglia a Padora, reito damato dal console Carbane, e che, dopo morto il graticor, trasferiral con la finaliglia a Fadora, delle quale il di pisoriri ingarendia tenerari garenno. Una di estat, La Arentico Cista, revena delle quale il di pisoriri ingarendia tenerari garenno. Una di estat, pia arentico Cista, revena di estato della primo derivatal gli attichi costil del Reno e di Solm; dal accondo i Cottareno, quali avesi del Reno, devolutali possici Contravali. Quale avesi del Reno, devolutali possici Contravali, quale avesi del Reno, devolutali possici Contravali, quale avesi del Reno, devolutali possici Contravali. Quale avesi della Reno, devoluta della possici di Rellino, e Glio, Pranecceo Paidella, in quelle del Printi, asserteccion, che il Costarti la serve prefetti di Concessita, passarvero quindi a Rinta, la tempo della incerta cono, che il Costarti la serve prefetti di Concessita, passarvero quindi a Rinta, la tempo della incerta.

cento, etc Il Lodarni lossero petetti di Conceccio, e passasero quada il Riatto, al tongo della inem-cione di Attili in Initaria, coltura Riattili, queli una Concescio delle Pomighi Force parzizi, tettivo il Conceccio a Lorceto e quindi a Riulta; dell'Unipeta a Concordia, e colà, unititi cei prina, segoirone le transgrazioni di quodi, il giantinato del Rico, voe creato costi; seccio il Malisti, il quanti rillima spinione ggii sitri seritori rilcriti, seguito assinado da Gio. Battisti Contariol, senti seccione prarte della una Zanna Directo, ad Contario Presenta, in Projeti della subbili executo, sensa sontinenza, escas sontinenza.

sitri, chè lunga e soissa ternerebbe is sota,

Essendo poi questa caca venuta ad abitare Riatto, fino dal primordii della Repubblica, fu auno-venta fra la dodiel antiche famiglie che ottennero il sopranneme di apostoliche, nelle quali fu stabi-lito il corpo della nubilità particia. — Lonode i Contarini furono i tribuul la Riaito ed ebbero più volta la tribunisia generale reggenas di totte le isola unite, come riferisce il Cappellari nei euo Campidaglio Fenete, inedito. - Possedettero i Conturini la contea di Joppe, o doi Zaffo, nella Siria, a ne conservaruse il titolo perpetamente: cibe queste famiglia il giuparconato delle chiese perroccialidi di S. Gio. Battitat della villa di Balciviana, di S. Bartolasmeco di Vinogrardo, ed queste di S. Lorenco Gio. de conservato della S. Lorenco di von della Natività della Vergine in Piazzola, ville tutte nel territorio di Padora. — Erasso del proprio, in varie chiese di Venesia e Goora, espeptie da diarto, cin maleta sitre conserva illantati emorofe.

Diramossi, essa fomiglia, in guisa, che tenaesi per la più numerosa tra totta le anse patrinia; onde ne nicirono dal evo econ utto dogi ed infiniti vomini illustri nella tuga, nelle armi, nel aucerdosio,

scile scienze e nelle lettere.

Portavano li Contarini per arma tre hande accurre in campo d'oro; arma che fu poi alterata cun inquartature e pezal diversi, per concessioal utteoute, o per memoria di ambascerie sostenute, in guiss che ben dicel, e tutte diverce, încegne tuarono parcia, le quali valevano non pure a distinguere la vario linea in cui diramoroni. — Il cavaliera Zacearia Contarini, che fu secsantatre volta ambaceictore per la Repubblica alle diversa corti di Europa, fu li primo, che cei 1855, per dono dell'imperatora Carlo IV, nizassa l'aquila imperiale. — Marco senatore, nel 1375, na prese due; a Domenico, provveditore in campo nel 1515, la occasione che trovossi presente sila famosa battaglia di Marignano, ebbe, da Francesco I re di Francia, il dono do gigli : per cui si riconocce erronco lo scudo dipinto cotto la imagine del noctro doga Domenico, cha dovea essero distinto dalle cole tre bande assurre in casapo d'oro.

Esso doge poi ebbe a padre Mareo q. Giovanni, da santa Maria Mater Domini, che, secondo ti Coronelli, în eletin procuratore di S. Marco, il di 10 desembre 990, in luogo del defunto Fantino Gradenigo. — Nella riediscasiona della chiesa di S. Nicolò dei Lido, che ebbe luoga nei 1626, per opera dell'abate di quei monastero Raffasilo da Verona, curvesi che ad onor suo, cull'esterna porta della chicea etessa, foese eretto un monumento decoroso, con la sua imagine e con la segnento inseriaione :

### D O M

DOMINICO CONTAREND. -- QVI REBELLEM BALMATIAN COMPRESSA FOROGRA ROMVIT. -- GRARVM PYLSY AGYILLIENSO DECEPTS. - NORMANNOS IN APYLIA VICIT - PACO PATRIAE DEPOTA, SELICIONO AVCTA. - OUC NICOLAG, ET ALTECO ANGELORYM RYCI - CONSTRUCTA TEOPLA, AMPLIASIMIC LOCY-PLETATA PROVENTIAVS - SIGRIS DIVORYS GINERISVE GENATIT - AETERNAE PRINCIPIS MERO-SIAE. - DC. POST OBITYS ANNIS XXVII CVM PRABLYSSET - MONACHI CARIN. DENEFICIORYS MERG-BES - OAC TYNYLI RENOVATIONE LITANT. - ANNO MOCKL.

### DOMENICO SELVO (0)

Doge XXXI. - Anno 1071.

Fu questo doge eletto in modo diverso dai suoi antecessori; imperocche, raccoltosi il popolo sul lido di Olivolo, o di S. Nicolò, per assistere a' funerali del defunto Contarini, che tumulavosi in quella chiesa; nel mentre che il cloro ed i monaci dell'unito cenobio pregavano il cielo, che volesse concedere alla patria un principe grato a tutti, e conveniente a tanta dignità, levossi od un tratto, come di un sol uomo, una voce generale gridante: Folemo dore Domenego Selvo, et lo laudemo. - Non è quindi da por dubbio. che tale atto non fosse promosso dalle virtù che adornavano il Selvo, e dalle sue benemerenze verso la patria; che il supporre, con alcuni storici, che ciò prima venisse segretamente maneggiato da suoi partigiani, sarebbe cosa contraria al buon senso, e pel hreve tempo trascorso fra la morte del Contarini e la elezione del Selvo, e per la repugnanza di questi nel credersi eletto a quel carico; sicchè fu bisogno che i nobili lo afferrassero e lo innalzassero sulle proprie spalle, affiochè il popolo lo vedesse, e nuovamente lo acclamasse. Poscia, recatolo sur un naviglio, fu accompagnato dalle barche tutte fino a S. Marco; nella cui basilica il Selvo non volle entrare senza prima aversi tolto i calzamenti, onde umile e a'piè nudi prostrarsi all'altare per ricevere le insegne ducali e il vessillo della Repubblica.

Nel primo anno del reggimento di doge Selvo toccava il suo compimento la fabbrica della basilica di S. Marco ora detta, atecome ricordavano li due versi seguenti, scolptil in una cornice dell'atrio, rapportati da varie cronache, tra cui dal Sansovino; versi però che più non esistono (2):

### ANNO MILLENO TRANSACTO, SISQUE TRIGENO, DESVPER VNDECIMO FUIT FACTA PRIMO.

Quindi egli, il Selvo, subitamente intese a decorare la hasilica stessa di marmi preziosi, di colonne e di musaici, facendo costruire di pietra quelle parti che tuttavia erano di legno, siccome viene attestato da una cronaca antica. - Per lavorare que'musaici fece venir dall' Oriente artefici capaci, i quali educarono altri a continuarli sotto il reggimento de' dogi successivi. - Lo Zunetti pensa, che siano da attribuirsi al tempo del Selvo le figure del Salvatore sedente fra la Vergine e il divo Marco, che decorano l'archetto sovrastante la porta interna centrale, e probabilmento i musaici che vestono le cunolette dell'atrio, in cui sono espresse le storie dell'antico Patto. - E quantunque lo stile secco di quelle opere mostri l'arte imbarbarita nella decadenza dell'impero bizantino, pure non rilevasi nelle figure in esse introdotte qli orrendi scorci nella persona e nella fisonomia, di cui le venne appuntando il Mutinelli ed altri dopo di lui, ignari come lui della storia e della via che tennero le arti in que' secoli per levarsi dal fango. - Che se in esse figure manca il disegno, non molto viva risulti l'espressione de'volti, non grandioso lo stil delle pieghe; pure la preziosa esecuzione con cui sono condotte da sfidare le ingiurio de' secoli, mostra la diligenza e lo amore di que' vecchi maestri nelle arti del bello ; diligenza ed amore, che (74)

sovra ogni altra prova, additano lo atudio loro nella ricerca del bunno e dell'utilizza una delle loro produzioni. — Chi pia considera con ecchio sapiente quelle composizioni, teva in molte di esas violle le interie con novilà di pensiero; bastando accennare per utilet quella montante Dio Parlec che infinede lo apienco di vita nel primo unomo plasmato dalla sun mano, e che vedezi nella cupoletta che involtazi nell'atrio sopra la porta di S. Chemente.

La fana che godeva il Selvo fra il poplo vaceto crasi diffuse aziandio footi della gune; sicchi l'imperatore Michel VII Parapinaes, succeduto, nel 1071, a Romano IV Diegene, volendo atringera imaggiormente in nodo amico con la Repubblica, noda evarle, al caso, propinia contro i Normanni, i quali più sempre intendevano a seassianere la potenza greca; diede in moglie a doge Selvo Teodora, o, cona altri l'appellano, Calegona, figlia, secondo stenni, del defunito imperatore Costantino X Duesa, o, secondo altri, sorella di Niceforo Botoniste, salito al trono imperiale dopo lo attaso Mechel. La quale, gianta a Rialta, tutti sorpera col lunuo e colla pompa resel de'suoi equipagi e colla mollezza del vivere. Le stanze sue e le sue vesti olezzavano di aromi e di fragranze equisite; es sua lavanda la rugidas del ciclo, che necoglier feerer dai vialetti e dalle sue damigelle; dovevano gli emucki apprestarle le vivande salla poloca; in maa pariora reeva fisaticia il vederia cil il sparia si dificiate a volutiona.

La smodato uso delle essenze da lei usatle la procursò, ni dir degli storici, colal morbo, che il suo croro immutifi, sicche la breve fa tretta si a senofero.

L'amieizia e la parentela che stretto avva il doge con la corte di Costantinopoli gli valsero il titolo di protopedro imperiale; derivatogli, al dir del Sanudo, dal dominio di un luozo, appellato Protopoeridi, che di recò in dota la modie.

Il reggimento del Selvo va distinto per le lunghe guerre che incontaranno i nontri o Normanni. — I quali, fin dall'anno 1041, impadronitisi dalla Puglia e poscia della Siellia, secciandate i Saracani, continuavano a molestara anche i Greci, si quali avevano tolte alcune città della Dalmazia. La qual cosa non piacendo ai Veneziani, silestireno con tutta sollectudine una fisti, della quale assunto il conando i otesso dogo Selvo, polè fingare subilamente i Normanni e ridurre nuovamente le perdute città all'antica obbedienta.

Se non che la scaltezza di Roberto Guiscardo, re de Normanni ora detti, acquistatali a proteione di papa Gregorio VII, poti funatera in mille modi il greco imperezo cuicchò, dopo di sure astionasso Batrintic e la Vallona, veniva a porre l'assedio al burazzo. — Mesino Comeno, che in questo frellampo era riuscito à far balzara dal trono l'usurpatore Niceforo Botoninte, e di coronarsi egli stasso imperatore di Oriente, si mosse contro Guiscardo, chierdeno disto di vencziani; i quali ben tosto spedirono in di lui sisto, sotto l'assediata burazzo, una fotta di sessuatatra navi, di ciu samue il comando il medesimo dogo. — Vedata da Roberto la formòdibile armats, tento la via di stornaria dal proposito. — Pertanto invirava a'capitani di quella il suo mere quella guerra, volta a patrocinara le causa dell'imperatore Michele, esccial dil'usurpatoro Nicoforo, causa protette eziandio da papa Gregorio; e quindi, appellandosi alla saggezza e dall'equità de Veneziani, domandava, che invece di avvera quella imperato, la voluesero conditurare colloro con efficace. — Ma, cono-

scendo i nostri le insidiose proposte normanne, o, da altra parte, ponendo mente alla pheidetras ad lemare, che non dava mode di manourare le navi foro alla pagna, preservo tempo a risolversi fino al di appresso. — Nel quale, avendu già disposto ogni cosa alla hattaglia, al presentarei di ce fece Rosemodo per coltenere risposta, fin sorpreso nello acorgere il tremendo ordinamento di guerra apparecchiato dai nostra, i quali to rierevettero con desisioni e con inchemi. — Per lo che, archite di imptonoso comi era, non pote contenera; e, escua por mente alla dispartiti del conflitto, consando sull'istante i su ioni razigli i tateco. — Grave e dolorous turni in rotta della fotta eversa. — Calata a fondo la capitana, infratati o disperar già altri legal, ferria el acesta da milie vittico, inducerde le militie vareniame, nationante al elle reporte degli assessitati, cortite in quel mente dalla città, ina sesse oil campo normanno per modo, che poté essere vettovagitata in città tessas.

Una seconda sconfilira anorar elibero poco siante i Normanni, sia per mar che per terra, dalle forze unite de'Greci e du'Veneziani; na foruse cra possibile a Roberto di oltemere quella città per virti d'armi. — Gio venduto da lui, ricorea al Iradimento; e per tradimento in ebbe da un colale Donnesico, che comandava il presidio della roce. — La quale, connesputa la Normanno, non è a dire quale orrida strage une conseguisse sia della misera città, como delle folte venela e greca, durante li tre giorni che si diserco i città dina viscorosamente, e in ispecialità i Veneziani,

Nè questa fu la sola perdita toccata dai nostri; chè alquanti mesi dopo, raunate nuove forze da Alessio, e chiesto da lui nuovo sinto a' Veneziani, vinte da essi, uniti contro Roberto, due fiere battaglie e quindi lusingati di avere alla fine domato quel nemico possente, rimandavano i postri alla patria le uavi leggere, e ritiravansi colle grosse sulla costa d'Albania. - E colà rimanevano securi, se non era un cotal Pietro Contarini; il quale mosso o da privata vendetta, o si veramente da avidita di danaro, corse a tradire la patria, portandosi al campo di Roberto, a lai referendo lo atato desolante della veneta flotta. -- Per la qual cosa, posti da lui alla vela tutti i suoi legni, inopinatamente sorprese i nostri ed i Greci. - E poichè questi ultimi si dettero alla fuga, rimasero in quella stretta soli i Veneziani, i quali, dopo accanita difesa, dovetter soccombere, lasciando ai Normanni compiuta vittoria. - Tremila Veneziaci perirono, altrettanti cadder prigioni. - L'infame Guiscardo, non conteuto della vittoria, esercità sopra i miseri cattivi la crudeltà niù esecranda. Cavar fece a molti gli occhi, ad altri troncare le mani o il naso od un piede; ed a coloro che ebbero ventura di useir salvi, fe dire per un graldo, che se avessero voluto prender servigio nelle sue milizie, sarebbero premiati. - Ma essi, a rincontro, fieramente risposero: volere piuttosto esser tagliati a pezzi, che militare contro la patria e contro i Greci loro antichi alleati. Tanta fortezza e magnanità d'animo ammirando Roberto, concesse a quei prigioni di poter essere riscattati.

Pervenuta la fatal mova a Venezia, tutto fu confusione, tristezza, timore; ché non trovavati consiglio in touto stremo: pisgoevasi i cari perduti, e paura si aveva non la flotta del vincitore Roberto corresus i mari ed inceppassa i commercii. — Laonde, coma accade sempre fra il cieco e volubile vulgo, cotali siciagure vennero aceagonate alla pochezza del doge; e pisi a secrebbe l'odio del popolo verso di iui, dallo suggestioni de'suoi nemici, e particolarmente da Vitale Faliero, il quale, apognando al principato, tanto operò co'doni e colle promessa, che succitatosi un di il popolo a rivulta, depose il Selvo e lo costrinae, secondo alcuni, a vivere fira le mura di un chiostro; asserendo altri, tra quali il Samudo, ch'ebbe sepoltura nell'atrio della basilica Marciana.

Purante il suo reggimento si provvide la mensa patriareale gradense di maggior censo, menomata com'era dalle perdite sofferte dai patriarehi di Aquileia, e fu rinnovata l'antica chiesa di S. Jacopo di Rialto.

Il breve che vedesi nella sinistra mano del Selvo, dice, con qualche diversità a confronto del Sanudo e del Palazzi:

OESESSYM REPYLI GYISCARDYM MARTE ROBERTYM, DYRACHIJ BING DOMINYM ME YOCAT PRAESYL ALEXIS.

(1) Concretate II created in general general guid vent sull'afference, ventat la famiglia Sche (detta me autre aut

In quanto poi concerne olla persona del nostro doge, null'altro el è noto, oltre quanto si è superiormente riferito.

(f) Quantunquo Il Sunservito rierrell conse existent he riportana inscrialanta, crediante che più non monitorne i sullo transporta i primita disserginera i riminevenza i nusuale dell' riche, in sensili parte re-monitorne i protecto di riche protecto i protecto dell' riche protecto di protecto dell' riche protecto di riche dell' sectionale dell' dell' riche sectionale dell' sectionale dell' riche sectionale dell' sectionale d

### VITALE FALIERO (1)

Doge XXXII. - Anno 1085.

Vitale Faliero, che, come dicemmo, fu l'anima della rivolta, per la quale venne deposto il Selvo, veniva chiamato dal voto popolare al trono, affermando i cronacisti, essere egli, con doni, riuscito al suo intento, per eui sembra che il soprannome ch'ebbe di Dodoni o De donis, gli fosse da ciò derivato.

Cotesta macchia però seppe caucellare, procurando con isplendide azioni, rendersi ntile alla patria e caro a' cittadini. - E innanzi tratto, spediva, richiesto da Alessio, ambasciatori a Costantinopoli, Andrea Michieli, Domenico Dandolo e Jacopo Aurio od Orio, per trattare intorno gli siuti da lui domandati contro i Normanni. - Prometteva l'Augusto greco, a compenso di essi, di cedere a' Veneziani ogni diritto sulle città dalmate, e di confermare al doge il titolo di duca della Dalmazia goduto da suoi antecessori, e di conferirgii l'altro di protosebaste. Pare auzi che per ingraziarsi co'nostri. prima ancora che annuissero alla domanda degl'implorati soccorsi, Alessio assegnasse al doge una rendita considerevole nelle provincie del suo impero, e donasse ricca somma alle chiese delle venete isole; la quale, per quella di San Marco dovesse essere annuale, aggiungendo a pro di quest'ultima il dono di case e possedimenti in Costantinopoli e in Durazzo.

Accordarono liberamente i Veneziani gli aiuti richiesti, mossi eziandio dal desiderio di vendicare i torti patiti pochi mesi innanzi. Laonde, allestita in breve una flotta più delle prime poderosa, nella primavera dell'anuo 1085 si mossero in cerca di quella del nemico Roberto. - La incontrarono infatti tra Corfú e Butrintò, e tostamente assalitala, dopo lunga ed ostinata battaglia la sgominarono, la dispersero, la vinsero cosi che, poco manco che la stessa moglie di Roberto Singelgasta, donna di maschio coraggio, non cadesse cattiva. - Moltissimi furono i prigionieri ch' c'fecero, copioso il bottino. - Tale vittoria fu decisiva, dappoiche Roberto nulla più intraprese per alquanti mesi, tranne l'assedio che tentò di porre a Cefalonia, ove poco dopo moriva dalla peste, che, introdottasi nel suo esercito, menò orrida strage. - La sua morte fu vita pei Greci, dappoiché poterono riavere in breve le terre perdute.

Ottenevano quindi i Veneziani da Alessio innumerevoli doni e privilegi; e nel Crisobolo, o bolla d'oro di lui, riportata nel codice Trevisano, gli esalta grandemente dicendo, come sempre per l'impero avevano incontrato i più gravi pericoli, ed anche recentemente avevano allestito per esso, contro i Normanni, navi di sorprendente grandezza, colle quali avevano ottenuto insigni vittorie sopra lo scellerato Roberto. In conseguenza di ciò egli concedeva a' Veneziani medesinii il libero approdo in tutti i porti del greco impero, nell'Asia e nell'Europa, e particolarmente in Laodicea, in Manestria (ossia Amastri), in Tarso, in Antiochia, in Adramanzia, in Focchia, in Sattalia, in Atene, in Tebe, in Tessalonica, in Silimbria, in Megalopoli, in Abido, in Adrianopoli e nelle isole di Cipro e di Candia, ove particolari ragioni politiche di quell'impero non acconsentivano a straniero veruno il traffico e persino l'approdo. - Lo (78)

stesso privilegio era bro concesso anche per Corinto, Nauplia, Fencido, Egius ed altre iole dell'Arciphago; ed in tulti questi liogdi reno cipito escentid di qualuaque dazio o pedaggio. — Oltre d'avere conferito poi al dogo il titolo promesso di proisobate, concesse estindio al patrieras di Grasio quello d'ipertro,, che vulo converolirsiano. È cosa aneora degun di nota, svere il greco Augusto assoggettato allora alla cheise al S. Marco tutti gli Amaltinia dimoratui ii Costatuisopii ed in qualunque altro luogo dell'impere, ed avvenso fondochi o magazzini o laverne in qual si fosse città della Grecia, obbligandoli al aggamento annou di tre (preprer per ciascheduno. — La soggezione imposta dall'Augusto greco agli Amaltinai verso la Repubblica, trae motivo dai soccero probabilimente da foro prestata a foldoretto.

Stabilita la pace e la prosperità de'eommercii, pensava il doge di far consecrare la basilica di S. Marco, già compiuta. Volendosi quindi porre in luogo condegno la salma del santo Patrono, erasi fatalmente perduta la memoria del luogo ove era stato nascosto al tempo dell'incendio accaduto alla morte di Candiano IV. - Non è a dire quale tristizia si sparse fra il popolo, quali i parlari che fece, allorchè seppe di cotal smarrimento; supponendosi non fossero irremenbilmente perdute quelle sacre spoglie. - Perloché fu comandato generale digiuno per tre giorni; durante i quali, con preci ed opere pie, implorossi dal cielo la rivelazione del pegno prezioso: poscia seguiva, il di 25 giugno dell'anno 1094, una processione magnifica, alla quale concorse il popolo da tutte le isole e terre dello Stato. Nel mentre che stava la folla in orazione raccolta cel tempio, nell'ora che celebravansi i solenni misteri, caddero alcune pietre dal pilastro a destra dell'attuale eappella del Santissimo, e precisamente ove tuttavia osservasi la testa dorata d'un angelo, lasciando vedere una cassa marmorea, in eui era chiuso il sospirato deposito. -- Immensa fu la gioia de' Veneziani, i quali, durante li tre giorni che tenuesi esposte quelle sacre ossa, continuarono a concorrere da tutte parti al tempio per venerarle. - Quindi il di otto del seguente mese di ottobre, siccome nota il Sanudo, in cui veniva consecrata la basilica, si riponevano, entro un'urna di marmo, sull'altare primario della cripta, sottoposto all'ara massima della chiesa stessa, ove stettero fino al novello scuoprimento, accaduto il di 6 maggio 1811, rinvenuta essendosi pure rinehiusa, colle saere ossa, una lamina plumbea, in cui eronvi notato il nome del doge Vitale Faliero, e l'epoca della reposizione, ejoè, il di 8 ottobre 1091.

Exendo poi di quel tempo veniuto in Italia l'imperatore Enrico IV, giunto a Territo, il doge pedeva a lui re moltacaleri, affine di ottenere la sondramazione degli antichi privilegii. — Egli non solo li ruffermava, ma apinto dal desiderio di vedere la cilità di Genezio, e di venerare par esso le rediquei di S. Marco, di quel giorni son-perte, volle portarsi a Rintto, vere na accolte cen tutti i segni d'onore e di magnificanza; e per dimostrare il suo sufficio vereo il doge, tenne alla saera fonte una di lui figliuola, di fresco nala; imponendogli none Erica, secondo dice il Sanado.

Poco oppressio curava doge Vitale in rifaberica del castello di Loredo, cui le passate guerre è le incursioni de popoli vicini, oveno rifabtio in hasso: luogo cotesto di massima importanza per la sicarezza delle lagune, posto com'era, al confine dello Stalo, quardante i enan girmari che arvivinuo al passaggio dei Lombardi, Tosconi e Romani per venire nelle lagune, e alle vente barche per salire su per l'Adge ed il Poper oggetto di commercio; ed era attresi luogo interessante per lo passaggio che di calà facevano i pellogriai che meavania a Roma. — Il Faliero nunire la fece robustimente, onde poter frenteggiare de quel lato qual si fosse nemico, e tutte spese aostenne cel proprio, come risulta dal diploma da lui concedito ai Loredesi: documento cotesto di mollo rilitero per le cosa che dice, per le famiglie che ricerda, e pel tibli cidi dope si dal diaca di Dalmaziare le Crossazi titili de non si accordano ne colle concessioni ottenute da Alessio, nè con la iscrizione posta nel ritratto del doge Ordelafo Feliero, aiceme nia savuli vedenne.

Era venulo infrattanto il momento in cui l'Europa universa doves celle Cocciale unirà, e versaria tutta in Oriente per liberare il assot Septere; ci il Venezioni, che in quelle occasione guodagnareno assal ora nel somministrara navigii ai guerrieri di cristo, cara vicini a pasarea pur essi in Seria, can poderrassissua classa; quando per-cosas venna la città da fero incendio, da bufera impetuosiasima, da forte terremoto o da fame crudele; qui in mezzo alle quali esiquer dego Vitala mortus, ona onessa essere stato incolpato d'impervidenza pel manco dei viveri, cagione della feme putita. — Verira sepolto uell'ario della basilia esti di S. Marco, and monumento decorono tutturia su-persitte; e lo splendido elajoi che vi al legge scolpito, non consuona con quanto narram gil storici del Saganto da lui distatto del popolo alla sua morte (3). — Avea falto eri-gere col proprio la chiesa ad onore del santo del suo nome, Vitalo, che rimane consunta nell'inencedo occasito nel 1105, 6 in qualti ridibibirata.

Il breve su cui posa la destra mano l'immagine di questo doge dice:

CLARE FIT OCCULTUM CORPUS MINI SANCTI MARCI.

<sup>(1)</sup> regime about procedigati, sell apperçie di quanta historicone in Laboratio e Giulia. Di Perra, mella sue Article, che la finaligi Tarite e cruze consule i regime colla regime di Actionete, vule a dire, che discendane dai susper trainen, fondane Patano e prosperse le gesti Actionis romano. con sutti, como der vocie, coreta dalli historida di gengi pertirebi prisario. — Dell'accionis romano con sutti, como der vocie, coreta dalli historida di gengi pertirebi prisario. — Dell'accionis romano consultatione della consultatione della prisario di gengi pertirebi prisario. — Dell'accionis della consultatione della consulta

Otre poi a quanto di disse interno alla persona del dogo Vitale, altro non potremon aggiungare. Contra poi a quanto di disse interno alla persona del dogo Vitale, altro non potremon aggiungare trame di sibse a poder Angelo ed a madre Candiana, figlia di Vitale Sanudo ; ped a figliudo Urberdo, che redremo poi dogo; Angelo, creato il di 10 agosta i 105 procuratore di S. Marco, e fui il primo collido de Supro, morto nel 1031, e la mementa Rurles, causta al socre foste dell'impersatare Enrice.



I bragama hastimore for TAMILIO DE TONTI BENZON

(2) Schwen molt remotit dean vere ettemie if Poiere austie il libe di duce della Cenatat, appergiando il documento in regulate a noi citto), pure etiett affermane com magnie findante averla primamente geduto Ordeldo no figila — Cò al conferma, non del documento irportate del Samonio, como inferire il compilatore della Storia documento di Pozzatio, med adala sottoricalmon unate de Valac, chè il Sanosoino ricerda questa noita a più al conferma da brave che leggesi sei ritratto del dogo Creledio, none vederno, com a sintervitti da alcuna.

(3) Ecco in inseriations scolpita auf sepaiero di questo doge, unil riportata dagli acrillori, s che per ciò rilevammo sul longo. MONIGYS INSIONIS, TITVIIG CELEBERAIME DIONIS,

DVCERIS AD PUNYS PACTUR BOLOR OMNIEVS VNVS-OR. V. PALED, DE BON. VENETIAE BVX ANNI 2577 MXCVI INDC. IIII.

# VITALE I MICHIEL (1)

Doge XXXIII. - Anno 1096.

L'assemblea generale, che eleste a doge Vitale I Michle), spera giorai migigiro toto il reggimento di un unone, che aveca dato di exprover di senno e pradenza. — Sennonchi al movimento dell' Europe universa, fattota più sempre maggiore, per la chiannata del pontefice Uribuo II, a totre dalle mani degli rifiedeli il sepolero di Gristo, parve alla Repubblica conveniente non rimanere oziona a tanto atrepito di arnia. — Londo, che che are dei al compulstore della Storia dementata at Permetic, che in quella impreta contradica de ada, attativano l'Accessini per la prina volta di unifixa quella impreta contradica de due molto posenti, dalla religione, cide, è del proprio comerciale interesses.

Pertanto, dogo Vitale, ordinava poderoso armamento, forte di ottanta galee, di ciuquantacinque tarette, o caractelo, legia closti che servivuo e al commercio c alla guerra, c di settantadue navigli di varia forma; la metà della quale formidabile fotta fu arredata in Venezia, il resto nella Diamania. — Il comando di casa venne didido a Givonani figliando del doge, a cui si volto aggiungere Enrico Contario, vesovo castellano, come consigiere, al dir di taluni, o, secondo altri, come supremo rettore della imporesa.

VITE E RITRATTI DE'DOGI 44 (81)

Nell'anne 4097 salpò quindi in Bottu units, drigendosi alla volta di Bodi, ore nelle aqueque di quell'i sola accade un finer socutre con le navi piane, i riginate pur esse al fine unclessimo di secorrere la santa erociata. — Quale fosse il mottro per cui esse infine unclessimo di secorrere la santa erociata. — Quale fosse il mottro per cui esse difica evanisera a guanta quale la vittoria concegnia di antatti; come posi i rappacificassero i disadenti, e prosegniasero il viaggio foro; come giunti melle acque di Lieni, cassero i disadenti, e prostata piani, presenta era si titra, acquistatareno i't venciani i corre delli antati Teodoro martire e Nicolao, zio dell' altro Nicolào passente protettore de marina, e de siandio di quota ne consegniasero le reliquie, fia detto nelli illustrazione della tuvo-tale il calcaxità di quest opera, recente l'incisione del dipinto che rappresenta appunto la citata vittoria. Gelettora nel sonoles della sala dello Strutinio.

Proseguendo il loro viaggio, giunsero i Veneziani a Jonne o Jaffa, già caduta in mano de' crociati, ove poco appresso giungeva eziandio Goffredo, reduce della viltoria ottenuta sulle armi del sultano di Damasco, e, quantunquo gravato dal morbo che in breve lo trasse al sepolero, volle veder tuttavia i duci veneziani, i quali lo donarono di vesti e vasi preziosi. - Prometteva egli ai medesimi di presentarsi l'indomani all'armata; ma aggravatosi il male nella notte segnente, e più sempre imperversando ne' di appresso, fu tenuto consiglio e statuito, che i nostri assalissero per mare il castello di Caifa, situato a piè del Carmelo, mentre Tancredi e Guarnieri de' Greis lo batterebbero dal lato di terra, -- Infrattanto trasportossi Goffredo a Gerusalemme ; e nel punto che i crociati apparecchiavano le macchine ossidionali, pervenne a Jaffa l'infausta nuova ch'egli era presso a mancare. - Dolenti per cotanta sventura, recaronsi subitamente i duci franchi ed i veneti a Gerusalemme, ove assistettero al suo trapasso, ne curarono gli onori funebri, e riconobbero a successore Baldovino I suo fratello. - Quindi, tornati i duci all'oppugnazione di Caifa, dono molto battagliare la conquistarono. - E poichè ebbero poseia tentato i nostri un colpo contro Ascalona, valutando, per quella stagione, compiuta la campagna, sciolser le vele verso la patria. - Ginngevano quivi il 6 decembre, giorno sacro alle glorie di san Nicolao, di cui recavano le venerate reliquie, le quali deposero tosto, con solennità memoranda, nella chiesa del Lido, al Sauto medesimo intitolata.

Tali fatti vennero diversamente narrati dagli storici nostri; volendo alcuni che accadessero in due spedizioni distinte, susseguitesi un anno dietro l'altro; ma contraddetti sono dalla ragione de' fatti medesimi, e dalla testimonianza di parecchi altri autori stranieri.

Continuarono pur tuttavia alcuni navigli veneziani a correre i mari dell'Asia senza però prender parte alle pugne, soltanto impiegandosi nel trasportare a Jaffa i pellegrini, che recavansi in Terra santa.

Bene ad altra impresa, di meggiore interesso nazionale, chianava la Repubblica e a porvi mano, volta e reprimere le correrie de Nermani, quali, fino da lumpo di duge Unemeino Selvo, avendo ricuperato Durazza, da colà moveano i loro legal infectando il nar circostante. — Ai Venesciani a uniorno el armi terrestri di Calomaniore e di Unigheria, ci nivece di tenture Durazzo stessa, reputarono impresa migliore que ila di assitiva Pindiari è Monopoli mella Puglia. — Il finti, pera di controli della proposita della Puglia. — Il finti, pera lo controli della proposita della Puglia. — Il finti, pera lo controli della proposita della puglia. Il discontanto il circostanto posee; per cui Buggieri, re normanon, non potendo resistere a quella (82) irruzione, chiese ed ottenne la pace, obbligandosi di non più recare molestia ai vincitori.

L'altimo fatto, di qualche rilleva, accedato durante la ducea del Michieli, fa f siude he porene i Venziani alla celebre contessa Maldia. — La quale, sostantu avendo a tutto potere, ma però con poco successo, le ragioni de ponteleli, contro l'imperatore Enrice IV, intorco all'affare delle Intensitura, volgendo alla peggio in Italia le cose di Eurico tesso, cercò la contessa di ricuperare Perrara, perduta alcuni anni prima. Lanonde, investo l'antico del tomato, addi suttanto dell'anno 1010, atrians, con tutte queste genti, d'assedio petili controlto, addi suttanto dell'anno 1010, atrians, con tutte queste genti, d'assedio petili detarno i Ferrare di arrenderia. Per tutto soccerno pestado, coltamento 'Veneziani, fin d'allora, privilegi parcechi, tra' quali, a quanto pare, quello di tenere in Perrare un ridontino, co consolo, a tutta del 'toro negazii.

L'anno seguente, cioè nel 4102, passava il doge alla seconda vita, sepolto nella chiesa di santo Zaccaria, e non nel portico della basiliza di san Marco, come dice per errore il Saundo. Narrano però alcuni eronacisti, che fu ucciso da une cotal Marco Cassolbo o Cassuolo, il quale negò tosto il fio del suo rendo coll'essere impeso.

Fees il Nichiefi edificare, nel 1101, nel libo di Malamocco il tempio ed il cenobio di s. Cipriano, ma poehi anni appresso essendo stati ruinati dalla furia del mare, finvan oriedificati nell'isoletta presso Nurano, che d'allora appellossi appunto san Cipriano di Murano. — Venne eretto er'andio sotto il suo reggimento una torre sul lido di san Nicolò, per sienrezza del porto vicino.

Nel breve, su cui posa la sinistra mano del ritratto di questo doge, leggesi, con qualche diversità del Sanudo:

PISANAM CLASSEM SAGRAE TELVRIS VT HOSTES PRAEPOSITVM CAIFAM AEGYPTI IVRE REPVISI.

<sup>(1)</sup> Per consentimento di tetti gli storiel, derivarone dallo nobilissima gente romana Asicia le famiglie de' Giustiniani e de'Pier Leoni, i quali ultimi assunsero il pronome di Frangipani, per avere un de' Leoni, in tempo di pubblica carestia, con pictosa muaificeoza dispensato a' poverelli di Roma pane in copia; dalla cui casa discesero pure i Micheli. — Più divisutamente però serive Nicolò Rerpatie in copia; ania cui casa discesero pure i Michel. — Fiu diviatamente pero serve Aicosa Rer-tiai, nella dedicatoria nd Antonia Longo, podestà di Brescia, impressa in fronte della seconda parte delle poesie di Pietro Micheli, che da Antelo pretore derivarono il Frangipani di Roma e il Micheli di Venezia: de' queli, più dislintamente poriando, riferisce il Frescot, ne Pregi dello nobilità esecto, che Angelo, Nicolò ed Agostino, figliacii di G. Anicio Pier Leone Frongipane, senature reconno, nel quinto secolo, costretti a ritirarsi da Romo per la irruzione de Goti, giuosero aelie venete lagune con molto oro, a, posta stanza in Risito, farono accolti fra i cittadini di maggior grido; mentre, dice egli, fin da quel lesspo al trovano onorati del titolo di tribuni. — Da ciò furse prese motivo il Malfatti di conansoerare la famiglia Michell tra le prime dodiel, nelle quali fu primamente stabilito il corpo della nebiltà patrizia. — Se non che, osservando all'albero genealogico di questa casa, reento dal cu. Zabarella, ci verrà nolo, come il passaggio de l'Aragipani in Venezia accadid die secoli dopo l'epoco accennata dal Prescot: prendendo esso arbore origine da Sesto Anicio Balisto, lazigne generale, che fecesi acclamar imperatore dalle truppe in Emesa nel 262; da cul, dopo vario diragiazioni, che riferiremo nelle nutizio intorno ello famiglia Giustiniani, fa venira Avielo Pier Leone Frangipeae, padre delli sopraddetti fratelli, il quali nell 822 si trasferirono in Vraczia. — Angelo pol, il maggiore di essi, si proprio nome aggiunse quel di Michele, altribuilogli dell'aura popolare per la sua molta bontà, e quindi da essa ebbe principiu la casa Michele. - Dal secondo fratello, di nome Nicolao, derivareno il Frangipani della Dalmazis e dell'Ungheria; e dal terzo, Agostiao, provennero li Frangipani di Venezia, che poi si estinsero. - A questi tre fratelli alcuni ne aggiungono altrettanti, vale o dire, Massimo Anicio Pier Leone, che rimasto ia Roma si continuò la discendenza de Pier Leoni Frangipani, da quali provenneru

il conti d'Absborge e la casa d'Aostria; Ugo, da cui derivarono il Frangiponi di Napoli; ed Elisco, autore degli Elisci di Firenze.

Tull extent reglement te green general the general properties of the green temperature and the green service actus, referringen, affinch is connect quantot tord name quefus extens, qualorre fonder si vogilo sulte completture, a faccisal ogni sforzo do chi la esercita per tirare a suo pro colle tanglic, e cume fisser tunniqo, qualisalar approactorazione.

Ogni storico a gescalugata però, siccomo accenanamo a principio, conviene nel volare, la can Michel di Venezol, discesa degli Anici Pier Leoni Fraegiponi di Roma, il che provenso tutti, col dimontrare cesere pari l'antico scuda bisonico di ambedue la case, valo a dire, cumposto di due leoni d'oro affrostati; variato poi dalla Michele posteriormente, como afterna in apperso.

Finantes pol la Vernéa questa fonciglia, dicesso le marche cremado, a 'errive li Multitul, des nos utili colore de particum le capanos de la mose de asse dices, ma che la quella rete insultante constitución de la vernea le capanos de la mose de asse descripa. Sen el la quella certa foncia quella del Richell. — Tale asserzione, nos nerretta de avrena consu, tentimonia chiarmone; talciento les cales avveriores parasolagad per rinteracciore l'explos verse delse cosa del parliamo, reche produces de consultante del particular del particular del particular del particular reche produces de particular del particular del particular del particular del particular excelle letter, e sonoriori annisentimamo able captra habette e tarolle capita, e van esta letter, sonoriori annisentimamo able captra habette e tarolle capita, e vagili el anche la tarolle del particular del particular del captra del cardina del particular del particular perces Marcas: (d. 6. Girvanta Novos, d. 8. Castinos, d. 1 santa Cerlia, della pri, Cartico, d. 8. particular perces Marcas: (d. 6. Girvanta Novos, d. 8. Castinos, d. 1 santa Cerlia, della price del cardina, percecular del particular del particular del particular del particular del particular perces Marcas: (d. 6. Girvanta Novos, d. 8. Castinos, d. 1 santa Cerlia, della price del cardina percesa del particular percesa del particular del particular del particular del particular particular del particular particular del particular percesa del particular del particular del particular del particular particular del particular del particular del particular particular del

Il Cornoulli port ha il van Biname tredici semi diversa unte da quete sano, le pià omiticà della scando richia dali sprotta marcineli di generali pril, prima quella neperimenta escenmargiata e il assurera; una vi il aria delle quali devensi astiquere el riferatio del nastro dept Villatti il superceich quali de vocci a mon ia santoni ced di algo Villatti. — Negli tallatti composi and quesa superceich quali de vocci a mon ia santoni ced di algo Villatti il.— Negli tallatti composi and quesa surera, on a stella constat d'evo, il cui codo ripuech ia parte s'oltare della sentio, in al secondo punto della della sentio della s

Interno pol a particiario della vita del nattro dopra, citro non sappiano, se non cho che a pader quell' Andrea, che ut d'Est d'us pedico cortera e Sociationoja; narranda thum che in qualia occasione accompagnò il pader, ce detenne dall'imperatora Alexio Commeno I titoli di protocchatte. Protocapatario. «Mema maggille réfutel, domani ilattra per contunti a per cotti verso fedico della prosissa, c che morta duo anni appresso ai marito, lastib grande desiderio di tè, ottenendo enorsio sepoloro nell' attro della Baillide accasi, e cel segentes specialissimo occipio.

ANNO MILLENO CENTENO DENOGVE PRING, OVO SVA NON DINVIT, SED SISI NORTRA TYLIT : VITALIS FELIX CONJUNX BUCIS HARC MICHAELIS, OCCIDIT INSIGNIS MODIAYS ET TITVLIS CVLTBIX VERA DEL, CVLTBIX ET PANPERIEL, SIC BYANIXA DEO, QVO PAVERETYR EO. COMIS IN AFFATY, NYLLIS ONEROSA BYCATY, VVLTV MITES ERAT, QUOR FORIS INTVS ERAT. CALCAVIT LYXYM, SYFFYGIT QVENGVE TVMVLTVM, AR STREPITY'S NYLLYN COR TYLIT IPSA SYYN. INDOLE PRAECLARA, PRAECLARIS INDOLE CARA, CYNCTIS LARGA FYIT, LASOA SES IPSA SYIS. VT LABOR AC ARTAS ERAT OCCUMENT DONESTAN, CVE PIA PLYSA TVLIT, PLYSA TVLISSE CVPIT. HANC TALEM BEFLENT MODO NON SYPERENSE POTENTES DANT PIA VOTA DEO, QUO POTIATVE EO. FASCIAVE ECCE GRAVIE, FASCES QUOS CONSECUEAVIT, MENTE BEYN VIVIT, COMPONE FACTA CINIS. EGO OVID CENSYS, OVID SET BECYB ATOYE IVVENTVS, DISCITE CVM PERSANT, ET CITO BEFICIANT.

## ORDELAFO FALIERO ()

Doge XXXIV. - Anno 1102.

Per ottenere la suprema dignità dello Stato valse ad Ordelnío Faliero, più che la nobilità dei natali, la sua molta prudenza, la chiarezza dello ingegno, la eloquenza ed i suo valore nelle armi. — Sennonchè fin dai primordii del suo regginiento ebbe a provare infausta vicenda, predizione tristissima del fine a cui lo serbava il fato erudete.

E di vero, poebi giorni appresso alla sua elezione, cioè il di 9 marzo 1102, un turbine, accompagnato da terremoto e da escrescenza stragrande delle acque marine, imperversò siffattamente da rimanere ruinați molti edifizii, e guaste le mercanzie di parecchi fondachi, con incalcolabile danno. - La cronaca Erizzo ricorda eziandio, che da quel terremoto useirono dalla terra esalazioni zulfuree che incondiarono la chiesa de' sauti Ermagora e Fortunato. - E come ciò non bastasse a porre la desolaziono nelle isole, sviluppossi la peste, che fece orrida strage; notando una cronaca antica accaduta allora l'estinzione delle due nobili famiglie Barignan e Gioliva. - Nè queste sono le sole sciagure ebe per tali casi straordinarii avvennero nel reggimento del Faliero, chè a raccoglicrle qui tutte ad un tratto, ricorderemo il terremoto e l'inecadio del 1105, il quale, uscito dalle case di Enrico Zeno, vicine alla chiesa de' santi Apostoli, arse la chiesa stessa e dilatossi e distrusse altre contrade (2). Ricorderemo l'altro incendio più vasto e più grave, divampato dopo sessantotto giorgi, o, come altri vogliono, dopo quaranta, il quale si diffuse della casa Zancani in Gemino per le contrade di s. Lorenzo, s. Severo, s. Procolo, santo Zacearia, santa Scolastica, santa Maria Formosa, s. Basso, s. Geminiano, s. Moise, santa Maria Giubenico, o Zobenigo, s. Maurizio, s. Angelo, s. Paterniano, s. Vitale, s. Samuele, s. Gregorio, santa Agnese, Ss. Gervasio e Protasio, s. Barnaba, s. Basilio, l'Angelo Raffaele e s. Nicolò; ed arse eziandio parte della cappella e del palazzo dueale, e nel ecnobio di santo Zaccaria, facendo perire soffocate cento monache, che, per salvarsi, sconsigliatamente si ripararono nel sotterraneo, tuttavia superstite, appellato Confessione. Ricorderemo nello stesso anno fatale 1105, o si veramente, come altri vogliono, nel 4106 o 4107, l'incendio fierissimo, e la successiva sommersione di Malamocco, accaduta per terremoto e per le replicate escrescenze delle acque marine, sicchè poscia il di lei vescovo Enrico Il Grancavolo, implorava ed otteneva dal doge, nel 1110, la facoltà di trasferire a Chioggia la sua sede. Ricorderemo, da ultimo, la graude carestia sofferta dalla città, nella quale occasione si distinsero Giovanni e Giulio Bonaldi, mercatanti ferraresi, i quali condussero molte biade in tanto stremo, sicehè ottennero, secondo alcuni, di essere ascritti al patriziato (3).

Dopo due anni che il Faliero teneva il seggio duode, vale a dire nel 4104, rianovavana le impree guerriere dei creciali in Asia; per cui re Baldovino I invoeava lo aiuto della Repubblica. La quale, mossa eziandio dalla necessità di tutelare i propri comnereri in Oriente, e dal vedere che a quello impresa accorrevano Genora e Pias colle follet foro, prestavati allecremente, spedendo un' armata di cento navi, con la quale, dopo di aver contribuito alla vittoria di Tolemaide e all'acquisto di Sidone e di Berito, sciole le vole verno i lastello di Faranina, situtos tulto coste dell'Egitto, ove soleano rifugiarii pirati sarecni, e di coli molettare gravemente la maigarione ed il passaggo de Pellegriati. — Presero i ni fittu que castello d'assable, e lo distrusero, sicche veggonsi tuttavia le rovine presso a Damiata. — Ottencuano quindi i nostri, in riconpensa del estrajo pressto, da lar Baldovino, domazioni e privilegi, trà quini uli "intera centrada in Tolemaide, ove potessero dinorare, tenere i fondachi loro, ed avere leggi e mostistati lor rovorii.

Fu nell'occasione di allestire la flotta accenuta, e stante glimendii ecceduti, che distrasser fore la centifer, o quarte, parri per la citi, in cui si contriunon le pubbliche navi, che si dic'mano alla fondazione dell'Arsnale, divenuto, col lasso de' tempi, de si famoso, anche e nel poemo sacro di Dunte: monumento sphendissimo di potenza e' di gloria della veneziana Repubblica, eaduto adesso (1861), per alta sciagura, nel più devolute albandore.

Nel mestre che la fotta cegleva spiendisi altori in Oriente, Calomano, o Calomano, ice or d'Ungheris, benechi setto in nilenza cella Republici, ma indicernole che il asso imperio sulla Dalmazia e sulla Craszia fosse divise con essa Repubblici; senza alter motivo, trampa quello di usa inignata coquistà, irrumpie improvisamente, impartenencio di Zara e di eltre città della Dalmazia. — Per la qual coas, i nottri inviscono conservole ambascita al l'imperiore el lessi Commen, pesieduta dal patriarea di Grada, Cilovanni III Gradecigo, per chiedergli suisitenza, a tenore della poro prima conclusius allenza. — Intatado davaria mano dal ellestir una nuovo fotta, e richiamavasi quella già spedita a Costandinopoli in socoroso dell' impero cantro Boremondo; la quale reversu a lacricaza, e la salam del protomatrire Sedano, che veniva, dopo molto esitare, deposta, con introordinaria solemnità, nella chiasa di san Gropo Margiore in insol, obbligandosi il doge per si e e pi sosi suscessoria in perpetuo d'intervenire ogni sano nella festa del Protomartire, nella chicas atesa, per nao-rare quelle usa insigni reliquie.

Sennonché doveltero i Veneziani per allora soprassedere dal prender vandetta del fellonezos da tode de un ugaro; impercachè orgeta infinitation questione co Padovani pei confini ierritoriali. — Lagauvani cusi, che la Republica a revae violati que' confini, col cotariure de forti ael lo territorio, ce cell'impodroriari della torre della febela. E poiche inon fis dalo secollo dal doga a que lugai, unirono una piecola armata, con ia quale inollurrona in el territorio contrastib, ed al latescarno il della castello ma accerso doga Ordelafo, con un corpo di milizia allora ritornate dall'Orienta, in un subito venero rotti, per giuna, che seisendo il doco cadder prigioni. — Temendo il Padovani maggiori siengure, si volsero sa dinterporre l'Augusto Enrico Y, che tornalo da Bona, rove avan ricevato da papa Pasquale III e corona imperiale, era giunto a Venona. — Egli adanque, cogli ambasciatori speditigli dei Padovani, e con Vitale Faliero, fratel germa-on del dogo, Ostano Giustinino e Mariro Morolni, ristria vieneziani, comporero te diferenza, e confermava in pari tempo a questi utilini, con diploma 20 maggio 4111, gli antichi privilegi concessa di avio anticecasori.

La flotta, che infrattanto erasi allestita per reprimere la fellonia del re Calomanico, comandata dallo stesso doge, salpavn avviandosi a Zara. Ivi giunta, ed intimatane (86)

indarno la resa, venne stretta d'assedio, e se ne intraprendeva poco dopo l'assalto. Ma passato in quel mentre alla seconda vita Calomanico, e succedutogli al trono ungarico Stefano II, egli, tenace del pari del suo antecessore nel conservarsi l'usurpato dominio, giunse a Zura con poderoso esercito a rinforzarne il presidio, offerendo quindi al doge battaglia, il quale accettolla. - Non è a dire quanto fosse ostinato e sanguinoso il eonflitto, quale il valore dimostrato dalle venete armi. - Noteremo soltanto essere tornata piena la vittoria do' nostri, per la quale cadde Zara, e vennero sottomesse Sebenico, Traù e quante altre città e terre si erano innanzi perdute dalla Repubblica nella Dalmazia e nella Croazia marittima. - Restituivasi guindi il doge trionfalmente alla patria, e fra le feste ed il plauso della nazione venne di nnovo, e più stabilmente, salutato col titolo di dage della Dalmazia e della Croazia, siecome dice la leggenda sottopasta alla sua immagine.

Procurata la pace, volse l'animo dage Ordelafo, più alacremente di prima, a riparare il Palazzo ducale dai guasti sofferti dall'incendio accaduto nel 1105, e a decorarlo splendidamente, siceonie dicemmo al Capo V della Storia del Palazzo medesimo. -Con essa lui gareggiava il papalo tutto nel murare le abitazioni incendiate, sieché videsi la città nuovamente risorgere più che innanzi bella e bene ordinata. - Difatti, l'imperatoro Enrico V. disceso un'altra volta in Italia verso il fine di febbraio dell'anno 1116, per prender possesso dei beni della contessa Matilde, morta l'anno innanzi, volle visiture Venezia, ove dal doge fu accolto con tutta magnificenza, ed alloggiato nel Palazzo ducale; nella quale occasione concesse privilegi a parecchi monasteri pei loro possedi-

menti nel regno italico.

L'anno appresso, 4147, tornavano gli Ungheri un'altra volta in campo con maggior nerbo di truppa, e tornava eziandio doge Ordelafo con la flotta a Zara per difenderla. - Nell'andata, otteneva egli la sommissione dell'isola d'Arbe, alla quale giurò l'osservanza degli antichi costumi, statuti e privilegi (4). - Entrato il doge in Zara, stabili ivi le sue genti e prese le posizioni più acconcie per affrontare vantaggiosamente il nemico. — Venuto quindi a battaglia, e combattendo egli a guisa di semplice soldato, cadde vittima gloriosa sul campo, e la sua morte, unita a quella de'più strenui guerrieri, fu cagione che i Veneziani, rolti da ogni parte, fosser costretti a cercare salute, parte riparandosi in Zara, e parte sulle navi. - Nella lor fuga, non dimenticarono di recar seco la salma del loro signore, che tradotta indi alla patria, dolente per tanta perdita, fu deposta nell'atrio della basilica di san Marco, presso a quella del padre suo, e suo predecessore Vitale. - La morte gloriosa di Ordelaso venne espressa a chiarosenro, per opera dell'Aliense, nel primo compartimento ovale che rinfianca uno dei lati maggiori nel soffitto della sala dello Serutinio, intorno a cui veggasi la Tav. CLXXVIII.

Monumento insigne della ducea del Faliera è la Pala d'oro, che serve di tavola all'ara massima della basilica di san Marco. — Ordinata essa Pala, a modo di tritico, da s. Pictro Orscolo a Costantinopoli, centoventinove anni innanzi, non ebbe effetto, per la breve durata del suo reggimento. Il Faliero quindi nuovamente la commetteva a Costantinopoli, e veniva compiuta nel 1105, come s'impara dalla inserizione che leggesi al basso di essa. - In seguito doge Pietro Ziani la ingrandiva e la ornava di gemme, e doge Andrea Dandolo l'ampliava maggiormente, la e'ugeva di cornice d'argento dorata, e vi facea ineidere la storica inscrizione accennata. - Dal 1836 al

4847 veniva ridotta, riparata e risarcita delle gemme che le erano state tolto in tempi infelici (5).

Sul cartello che ostenta nella sinistra mano il ritratto di questo doge si legge:

(4) Ordelos Faliero chès a podre il doge Visite, e vene decreta, con 'esso, delle core di Ortelangal del tiole di protorbatte. Condesse a nuglie Manilée, principeza el Peclia, injusci di Biccardo re di Napoli, e, come altri la chiannea, Natile d'Este. — Fareco son âgliani, Visite, che, aci 41th, venue pedico ambasiciatore a Setiena II, e d'Unperio, per condedidere una tregua di sinque nani a Bonifacio, monaco cremitano di a Agontino, cletto venovo castellano il di 17 dicembre 4120, monto nel 1123.

(2) Diesso dreme croscabe, ritute del Galifectoli / Harmoric sentre, v. Nal. 1942, 2019, the dilitates quient incendo per mode the distrute in courted de "all Apolta", a Careina, s'assiana, santa Maria Harri Hansia, s. A poulles, sonta Agais sel Ubello, e. 18-teleso confessore, vulgor, dilitara Rate, cerred mensa le canal grande a per tota distinana, the corride support en del des intendit es rei sis fatto mos sibo. — Ero facile o'qui (moji Faroina delle care, dappoled v e "erano actors certetta in legiona. In mole distante, also careina delle care, dappoled v e "erano actors certetta in legiona. In mole distante fort del Galifetti del quali verchie crossorie, sensa ri-dendoi in det decretere con portifica frail e raine neul segionque sibra Vereria, feeren un mostramo attact di più laccedi diritatamenta seconda di eranosita, sumadagnando poi altre velagare di directate di constante di principale.

terremoti, d'fomi guitz e d' peni devolucire, seculeir te trupt direvri.

30 Ceppeller, Cerpologio Faren NSS, e Cieppus, Inscritoir Farsines, Val. 1, pag. 212.

10 Ceppeller, Cerpologio Faren NSS, e Cieppus, Inscritoir Farsines, Val. 1, pag. 212.

11 (1) Discomentio che contines quella nomicisiane e quel pieranente, conservated i del libre Paris.

12 (1) Discomentio che contines quella nomicisiane e quel pieranente, conservated i del libre Paris.

13 (1) Discomentio che contines quella contines quella contines que del marcia del libre Paris del libre del libre, del la contines quella contines quella contines que del marcia del libre, del marcia del libre del libre, del la contines quella contines que del libre del libre, del libre del libre del libre del libre, del libre del

(3) laiorne sila Pala d'oro, è a vedera quente erivenme nella terra edisione della granda opera delle Fenter Pubbriche (Vennen 1859-1850), ore provanno, con argomenti storie, drittiel d'article, l'errore la reil caddero tatti coloro che estimarenti nell'affermare, essera questa Pala d'ore la ordinata da Picturo Oricolu.

## DOMENICO MICHIEL (9)

Doge XXXV. - Anno 1118.

Succedulo al dénuto Ordelafo Faliero Domenico Bichiel, pensava egli toto riparare in qualche modo agli effetti della vittoria degli Uniperi en lella Bunanzia, la maggior parte delle cui città erano cadate in poter loro. Chiodera quindi paesa Stefano II, spedendo a lui ambascialori Vitale Faliero, figlio del morto dogo, Orno Giustiniani e Marino Morosini, e fermata veniva una tregua per cinque anni, per la qualo rimaneva ognuo in possesso delle città allora occupato.

Patita, secondo il Savina, Venezia, nel verno del 1183 ortibili idot, talchi era dato di cavalera le pladio, e nella stata esquente desolavanla pate e carettia. —Rinoravansi, nel 1912, tutti cotesti mali, a cui si aggiune l'incendio secondo nel 1120, della chiesa di a l'Err di Castello e di parecche case circorvicine; in per ciù voriav meno il valor ciltadino; chè preparavasi a prove novelle in Oriente. — Difatti, nel 4122, inviava (88) Baldavino II. e quindi papa Calisto II, ambasciatori alla Repubblica, affischè volesse anora aitutare le arui crociatie in Siris. — logo Michelic, ol generia eccunentimento della nazione, radunava podervaissima flotta, vi aliva capitano, o scieglieva del porto. Tocava nel viaggio Bart, e il doge unistamente al principing inserrieri locivano carta di sicursi a quegli abitanti, che cuesun danno o molestia avrebbero patito. — Velegiava quindi a folta dali vatuda (Corff, alle quale postero asuedo durante il verno, e ciò in odio all'imperatore Giovanni Comenon che dimostravasi colle. — Alta novela tagione riprese suo viaggio, e nel cuminio devistava ciòlo, Lesdoe Rodo, giupenolo da ullimo in Cipro, e da cela pacie noven per alla volta di Jaffa, ove aggirrava di chi ondi ci gamineda, disperare a viata compilatamente, — Testa villorio s'arune e apressa nella sala dello Serutinio, da Santo Perunda, e fin in quest' opera incisa ed illustrata alla Tavolo (LNA).

Entrato il Micheli nel porto di Jaffa, s'uni coll'armata de'erocesegnati cho ivi stanziava, e lasciovvi la propria in riposo, affinché si preparasse a usore intraprese, trasferendosi egli infrattanto a Gerusalemane. — Fu colà accolto siccome un glorioso alleato trionfatore, ed ivi pensossi tentare qualche altra intrapresa di grave importanza.

Erano però gli anini diviti cirea la scella della impresa da compierai, giacchè niun piano si avva fissato. Fu quindi deciso, secnodi el castume di quella ella, di rimetter la scelta in mano alla Provvidenza divina, tracadosi cici a sorte le duc citti, che prima delle altre disegnato si avva di oppugarre. Erano queste Tire e Ascolana, i cui nomi vaunero scritti sopra due scheck, le quali furnoo indi deposte sull'altare. — Quindi Garimondo, patriera di Gerusalemne, invoci l'auto celeste, e celebrati i divini misteri, un fancialio pose da ultimo sull'ollare lu mano e secte lo schedo receate il nome di Tiro. E Tiro spoundo fia le città su cui d'issevent bodo le lora arrai i crotali.

Prima però d'accignersi all'impresa, fernarono i guerrieri di Cristo co' Veneziani un trottato, col quale stabilironsi i privilegi, le immunità a lor concedute, e la parte della città che audavano a conquistare e che doven godersi da loro.

All'aprirai della primavera dell'anno 1123 partiva l'esercito da Gerusalemmo, e la flotta venoziana scioglieva dal porto di Tolemaide, dirigendosi si l'uno che l'altra alla volta di Tiro.

Il doge Michieli strinse primo colla sua flotta il porto, chiudendo ogni comunicazione dalla parte del mare; il patriarea di Gerusalemme, dappoi, reggente del regno, e Ponzio conte di Tripoli, che comandavan l'armata, la circonvallarono dal lato di terra.

Con incerta fortuna condulterono sai prinordii i eracisti, quantunque animati de fersisimo ardore. — Ma poiche etarto in discordia nel campo loro, manenado venne negli animi il fuoco, il coraggio e quel valore che fi disdegnare ogni impresa arrischiate; che il militie terratti risdiavano la posizione della Botta del Venciaria, i quali, dicevano esse, stavan tranquilli sulle loro navi, astri da ogni pericolo, esenti dallo fatiche di Marte ed in attesa cho l'iro, donnata per fame e divina dai partiti, i avrendesse, seaza che per loro parte cooperassero col più piccolo sforza, sicuri d'altronde di potera ritterare impunemente al ogni evento sinistre. — Da queste normorazioni passarano ciquidi alle minacele, protestando genoralmento, volore pur elleso rimanere immoliti stolo te lenda, sicoune i Vennicania facevano solat leon anvi:

VITE E RITRATTI DE'DOGI, 12 (89)

Non appena seppe il doge Michieli queste tumultuanti ed ingiuriose proteste, chiamossene offeso, arse di sdegno; e siecome uomo ch'era franco, leale, generoso, impuntabile nella data fede, incapace della viltà la più lieve, deliberò, con atto magnazimo, di far tacare la maldicenza di que' venturieri. -- Pertanto ordinò a' suoi che spogliassero di tutti gli attrezzi la navi, e quindi li adducessero sul lido. Caricateli poscia sugli omeri de' marinai, con essi si avviò al campo de' erociati. - Giunta la comitiva alle tende fermossi : ed allora il Michieli accennando a' capi crociati, e remi, e vele, e timoni, a sartic, e quanto altro mai occorre a' navigli per renderli abili al mare, proruppe in così fatte parola: Co' sospetti vostri il dubbio spargeste sulla nostra lealtà; comuni devono essera i pericoli, comuni i travagli; e perciò eccovi la guarentigia della nostra fede, Così ora, togliendoci il modo di allontanurci da questo lido, saremo esposti più di voi a' pericoli ; chè avremo da un lato i nemici, dall'altro il mare, che ad ogni gruppo di vento ci muoverà altra guerra più funesta e tremeada. - Il nobile atto del doge valsa a confoudere le milizie crociote, le quali ad una voce chiesero perdon dell'insulto a' Voneziani, e manifestarono loro piena fiducia, volendo che ritornassero alle pavi eo'loro attrezzi.

Biltornata la ecocordia fra l'escrito, si atrina el assedio vieppià ia etità, egià parvarsa di davri l'assalto ode epuganeia. — Senonché la oservato più volte nel canpo, che una colomba, a cui setto una zampa o ad un' als alava assicurata una curla, entrava, en descrito dia comparata del comparata del comparata del comparata del contra del contra del contra del comparata del contra del comparata del comparata del contra del comparata del contra del contra

La presa di Tiro, ehe recò sì gran nome alla Repubblica, venne espressa nella sala dello Scrutinio per opera di Antonio Vassilachi, detto l'Aliense, e fu incisa ed illustrata alla Tavola CLXX biz.

Dopo tale vittoria, venuta a netizia del doge e la invasione nuovamento operata dagli Engheri nalla Dalmazia, e le continuate molestir, che al veneziono commercio davano i Greel, ordinate le cose nei nuovi stabilimenti, partiva cella flotta alla volta d'Europa, toligino da devatare le isole greche. — Poi, giunto in Dalmazia, ripresa le perdute città, e col riceo bottino aequistato risutrava in patria glorioso, recendo la salma del martire isidros, othe ripro free nella basiliza duncia, oved da pari collocavai un masso di granito, tolto a Tiro, che la tradizione diceva aver salito l' Uom-Dio, per predicare alle turbi.

Pochi mesi eran passati, che i Greci continuavano a correre i mari, prendendo le uavi veneziane; siccha fu costretto il doge armare di nuovo una flotta, capitanaria, e sciogliere contro la Grecia. — Occupava quindi subitanente Cefatonia, e già innol-

travasi vittorioso nell'Arcipelago, quando, a scongiurare la minacciata procella, spediva l'imperatore Giovanni Comneno, ambasciatori per trattare la pace, la quale, non senza difficottà, fu alla fine conchiusa; confermando il Comneno i privilegi già accordati à Veneziani dal padre suo Messio.

Non possiamo però tacero, che intorno a questi fatti tanta s'incontra diversità nel istorici, che ad nacirne dall'intricato labirinto, duopo sarebbe del filto d'Arianna, non essendo valevo la critica.

Nel ripatriare, recarono da Cefalonia i Veneziani il corpo di s. Donato, vescovo di Evorea, e lo deposero nella chiesa di santa Maria di Murano, che da quell'istante assunse la doppia intitolazione di Santa Maria e Donato.

Tenne poscia in pace il Michiel la sede ducale fin verso al chiudersi dell'anno 1129, in cui rinumio il trono per ritirarsi a vivere in quiete, passando a vita migliore l'anno appresso. — Alcuni cronacisti però tacciono di tale rinuncia, dicendo che morì doge nel 4130.

Secondo una erouaca anonima antica, citata dal Galliceiolli, debbesi al Michiel la illuminazione della città, introdotta saggiamente per menomare gli assassinii, che frequentemente commettevansi di notte per le vie da malvagi travestiti con barbe simulate alla greca; sicché fu proibito il loro uso, sotto pena capitale.

Sul hreve tenuto nella sinistra mano del ritratto di questo doge leggesi il motto seguente, ommesso però il vocabolo praesens, riportato da tutti gli scrittori:

TYRIVM CYM SYRIA PRAESENS TIBI CHRISTE REDEMI.

(4) Domestee Michiel obbe a poler Gironnia, § Visle I degr. Eprocent il tempo delle van ancient, qual com abile sperre pie il "case also gege veneles probbles, come dier Hinter en, Cleegan (Janc. Prace, IV, pag. 15th), de abile seute solls sperie nelle george de rengi susi. — Gueste fore [Janc. Prace, IV, pag. 15th), de abile seute solls sperie nelle george de rengi susi. — Gueste fore rengi susi. — Gueste fore solls en entre des solls de la proper de l'entre des contra de pager le militie, batter fore certe mouvet el coule off improved ét. Nerce, queste distribui dels sus peut refligiesament le datap predig telerà semente di dis l'augmenta a Hitela le mouvet and peuge le militie, batter fore certe mouvet el coule off improved ét. Nerce, queste distribui dels sus peut refligiesament le datap predig telerà peut de l'expense de la financia et sous code gentilists justimes en vergeur d'evaille supers sorrigate del Circepa, des se parts dellamantie, en ence prevenue in Capy 11 della stori del Platas Duclet, cupuyen and prime volume dell' peur persente; contre l'auserte del Namovine et di qualit della le seguitario, al depiacon diversament de la concate dell' peut, di Duclet, le Darce, del Verlage, del Servin, del Nive, et d'acti estitute, citali del Hinter Circepa, che, che nel résorte della spellation et l'erre aute, fore il dege coch in del pro remons que get, d'exprassable, d'inche quelle comme.

Intorno al qual fatto supposto veggasi quanto esponemmo nella illinstrazione della Tavolo CLXXVIII, recante il soffitto della sala dello Scrutinio, nve, per mano di Giutio Dal Muro, nel secondo uvale a sinistra, fu espresso.

Aggiungisso, de ultino, che il Nichtle fin repoto a s. Giorgio Naggiure in Isale, senadogli statu cretto monumento condego, il quide vene puncia distrutto nella moura recrizione di quel tempio, murata e od disegui di Andrez Paladeio lo imperchò, dopo varil contratil, col decreto del Pragodi, 40 ligilo 16035, for oditiona o que monosti di firar intentarile, il che che lue gono getti anni apprentamo di Baldanarz Longhena, nella quale coesime fu rimovato I antire quindio, laterno al quale considera finanzia di catalone dei sidato exc. Cloggia gialdino che qui sotto riportiano.

(91)

Tnie monumento su compreso pella raccolta de Monumenti sepolerati di Fenezia in solio, da pol pubblicata a Milano pel 1839, co' tipi del Tamburio e Valdoni.

TERROR GRAZICONY LACET BIG ET LAVO VERSTORYS GONINCES RELACT, QUEST THE SERVICE, PROPERTY OF THE SERVICE, PROPERTY CONSISTENCY OF THE SERVICE CONTINUES OF THE SERVICE OF T

HOCCE ENCLYTE DYCES SEPVICERY VETYSTATE DESTRYCTY
PHISRING SENATYS DECRETO
HONACHI VETERI PROBAYS SERVATO EPIGRAPHATE
ITENNA EXTRYMENE BOCKANYII.

## PIETRO POLANIO

Doge XXXVI. - Anno 1130,

Per acelamazione generale del popolo fu chiamato al trono ducole Pietro Polani, quantunque non contasse che soli 30 anni di età. — Ciò fu in riguardo alle suc molte virtù, e per norare in qualehe modo la famiglia del morto doge Michiel, una figlia del quale aveva innadmato il Polani.

Trovara lo atato in pace all'esterno; non così nell'interno, per le discordie insorte tra la famiglia Polani, e quelle dei Bandolo e del Badova. — Egli con somma pradenza le rappaeificò. La pette che imperversò nel 4137, secondo narra una croasea antica, non lo impedia di penarea il ordinamento delle ceso interne, essere fa quello della festa della Marie; ordinamento cotesto che venne rianovato ezimadio nell'amno 1432.

In riguardo alle cone esterne, vide nel terzo anno della sua ducea rendersi tribataria l'isola di Veglia; ed essendo poi venuto per la secondo votta in Italia, nel 1436, l'imperatore Lotario II, inviava a lui il doge, aisecume ambasciatori, suo fratello Giovanni Polani, Orio Orio, e Pietro Domidio (Domodei, ) Domoder) suo espellano, per ottenere, come ottennere, la confermazione degli snitichi priviegi. — Assallia, nel 1436, la città di Fano da quelli di Ravenna, di Pesaro e di Sinaggial, increaresi i Panesi per aisto al doge, promettendogli in ricambio, fedolta, anuno censo, privilegi ed senzioni o commercio veneziano. Convenute cotali cose di reciproco accordo, il doge fece allestire una Botta, la capitano in persona, e, coneguita intera vittoria, ritorni giorico alla lato di sando llario di Franino, dalla quale opera ne sorgeva impedimento alla regizzione, i Veneziani ne mosseve laggne, chomandarouro riparazione. Ma rispondendo arroganelemente i Padovani; il doge, a reprimere l'audacia loro, adunava milisire terregiza rettri, alle quali furono preposti, al comando della evalloria Guido di Montecchiaro, o Montagone, e a quide della finaltria, Abberto da Braguentra, o, como altri voglicono, Pier Gambacurta, ambedos stranieri. — Le due armate vennero alle mani nel villago nominato la romba, ora Tombelto non lunge da Gambacurta, e di Padovani acecombettero per gaisa cho furon costretti a chioder pace, obbligandosi di rislabilire le cose

nello stato primiero.

Rinnovavansi l'anno appresso, 4141, o, a meglio dire, esacerbayansi le inimicizie do'nostri contro i Pisani, suscitate per cause diverse, ma la precipua per gelosia dei commercii; siccbe correvano i Pisani sopra le navi veneziane, depredandole. - A reprimere lo ostilità, la Repubblica metteva in mare una flotta e con alterna vicenda accaddero più scontri, senza che una decisiva vittoria ponesse fine a quelle battaglio. --Papa Lucio II si pose mediatore fra lo due rivali Repubbliche, e le rappacificò, eccitandole ad unirsi piuttosto contro il comune nemico, per liberare la città santa. - ! Veneziani quindi, dopo la presa di Edessa, secondo narra il vecchio Sanndo, spedirono milizie in Oriente capitanate dal fratello del doge, Giovanni; continuando poi sempro n trasportare e crociati e pellegrini di là del mare, ed a soccorrere ne' lor bisogni questi ultimi; per cui un Orso Badoaro donava, nel 1146 (e non 1145) parte di una sua palude situata fra Murano e Mazzorbo, affine di erigere, in onore di s. Jacopo Apostolo, un ospizio pei pellogrini di Terra santa; e questo ormai era il secondo, che sotto la ducea del Polani fondavasi, dappoiche cinquo anni prima, cioè nel 1141, Pietro Gatileso, un altro ne instituiva, sotto l'invocazione di S. Clemente, in una palude contigua al canal Orfano.

Correndo poi conlimamente i pirali e le navi di Ruggero re di Sicilia, i mari della Delmazia e dell'Epiro, una fotta veneziana era usici a proteggere quelle coste: per in qual cosa Capodistria, Pola, Osaro, Arhe, Veglia rimovarono gli antichi patti, e le desprime, unitamente el Bola, sottomicari al Be Republica, e le giurarono fedelità, con la promessa di assisteria nelle sue guerre nel golfo, di rispetturno le leggi, ed assumendo altri obblighi verso di lei.

Infrattanto le navi normanne più sempre correvano i mari o danno dell'Augusto d'Oriente Emmanuele Comneno; e, già insignorite di Corfio, si erano vòllo a saccheggiare Cefalouia, Corinto, Tebe, Atene, Negroponte; da' quali luoghi tutti menarono cattive molte gonti, affine di popolare alcuno terre sicule quasi deserte.

Per la qual cosa si volse Emmanuele a chieder soccorso ai Veneziani, i quali nel desiderio, da un lato, di conservarsi i larghi privilegi da essi goduti nello terre imperiali e di acquistarne eziandio de'novelli; e dall'altro, punti da gelosia nel vedere i Normanni divenire ogni di più possenti, acconsentirono.

Le iminiciaie fra Ruggieri, re di Sicilia, e gli Augusti d'Oriente crano natiche, a motivo dello pretensioni che questi ultimi avana sompre sulà Scilia, e sopra altre città della Puglia e della Caladria. E già fin da quando imperava Giovanni, padre di Emnaunche, tento gli di miriu i in gene coll'imperatore d'Occidente or e I data Corrado III., e dogo Pietro Polani ni cera stato il mediatore. — Nel 4147 però multa potevani generar da Corrodo, che, assunta fa crece, partiva con gosso exercito per alia votta di grandi controlo della co soccorso, concedeva un nuovo crisobolo, con più larghi privilegii commerciuli, e concedente in perpetuo al dogo il titolo di protosebaste, e al patriarea di Venezia quello di perteno, cogli annessi emolumenti.

La Bolta veneziano, composta di quaranta gade e qualtordiri navi, espitanata dalla tela nal 11 88. — Una tempesta di marc la costrina e a prender porto a Caorde, ed ivi fermaria ileuni giorni, durante i quali cadde nalato il Polani, sicheli, lasciati al comando della flotta stessa Giovanni fratel suo e Rainieri suo Egido, rigatricio. — Poco appresso passava smiglior vila, e veniva tamulato in a. Cipriano di Murano. — La croasca Venieria, dice però che moriva a Caorle, e che, tradotta la salma a Venezia, ricevite sposiltura nella ciciesa ora detta.

Durante la ducea del Polani si cresse, nel 1133, la chiesa di s. Marziale dalla famidia Bocco, o Bocchi; e nel 1138, il mouastero di s. Daniele, per opera di Leone da Molino, monoco cisterciense.

Il ritratto di questo doge, tiene nella destra mano il solito breve, con la seguente inscrizione, rapportata con alcune diversità dal Sanndo:

FANYM SVB ME TRIBUTARIUM EFFICITUR.

MONASTERIA SANCTORYM CLEMENTIS, ET JACOBI DE PALVDE CONSTRYVNTVR.

(1) Antichaluna for quanta siter and Ganglie venezione è le cent Palant, the II Ference fa derive del regione de la Companio del Companio de la Companio de la Companio del Companio de la Companio del Companio del

Oltre quanto accentamento interas alla persona di questo doge, null'altru ci è noto, tranne che dai geneologinit, e massime dal Cappellari, sono ricordati tre figii soni con nota acorata. Il prinos, Guido, fe investito dalla Repubblica della contea di Cherca e d'Ossara: il secondo, Giovanni, nel 1418, passio can la fotta in soccorso dell' louperatore d'Oriente; i' ultimo Raioieri, che, come abbiosso veduto, fu dal padre la suo luore sostituini sul emonado della fibata ora detto.

# DOMENICO MOROSINI (0)

Doge XXXVII. - Anno 1148.

Nel mentre che Domenico Moroniui era chiamato al trono dal consentimento piementa della nationo pei meriti da lui seguitati, massiane nella presa di Tro, la lui seguitati, massiane nella presa di Tro, la folda vaneta, che, come abbismo vedato, era partita in niuto dell'Augusto d'Oriente, control Buggieri e di Sicilia, si diresse alla volta di Corfi, ove, ministi alla classe sur corta su superiori e di Sicilia, si diresse alla volta di Corfi, ove, ministi alla classe sur corta su trage. Quindi i Veneti recaroni sulle (94)

coate del re nemico, sharcarono, sparsis, siccome torrente, nelle terre circostanti, distrusscro biage, edinatarono villa, ulterranon olleri, trassero gregi, incendiarono shitationi, uccisero, rapiarono, naccheggiarono; ne omisero eccesso di cui l'unono espace quando de aceco daloi strenzo desiderio di sungue, o quando travazi libero, coi ferro in mano, di mezzo al vinto nemica. — Operate cotal guasto, tornarono i Vergone, che venico e terpeso mella sulla dello Sertulino, per mano di Barco Vecellio. —
Tale diputto abbiamo già dato inciso alla tavola CLXXI, la cui illustrazione offre particolari più ampli interno cotal fatto.

Sennonchè, formando la fatta in potria, portava seco il germe della dire pette, de lud sviluppatai recia luto proindo; sicome ne revavo l'altache che irruppe nel 1838, giusta un antica cronace citata dal Galliccioli. — Nota il Sannodo, che l'auso 1430, un fero incendio, suscito dalla colorada di Saulta Maria Auster Domini, arrac tredici contrede vicine, e giunne fino alla chiesa dell'Augelo Raffiele; aggiuna presenta della colorada vicine, e giunne fino alla chiesa dell'Augelo Raffiele; aggiunguale altri che vumero rifabbyicate le cane di gietra, quando per lo innamai crano di diugliando per avventura il fatto dell'in nendio che ares tanti anni prins, ducando Ordelafe Paliero; mentre il Sannodo nedi in multi consimili errori, ripetendo più volte edi in escobe di vesse il menno di el fitto medesimo.

A queste cose non liete secadute nell'interno, sussegni all'esterno, nel terzo anno della decone di Duenneio, la guerra contro i pirati sirdinia. "Quantuque Pola ed altre città dell'Istria avessere, come abbiamo veduto, giurato, con solemi tra-lati, fedelti ed obbedienza alla Repubblica, cionnodiumano erano diventue nido di corasti, ne più serbavano i patti istattiti. "A reprimere la lor fellonia, ed a franchega giare il commercio dulle foro pertette pirateire, fiu allestila una flotta di cinquanta galee, e se ne affichava il comando a Domenico Morosini, figlio del doge, ed a Marini galee, con sentita fiu più moro della della propertura della giurar nouvamenta, e con più gravosi tribult, gli antichi trattati. "Dittero Pola osoggettarosni cizinalio Roviga, Pareno, Citianova ed Urmago, obbii." Ditto Pola osoggettarosni cizinalio Roviga, Pareno, Citianova ed Urmago, obbii di a Maren.

Non crano però soli gl'Istriani che turbassero la libertà de commercii, che gli Anconetani pur anco scorrevano il golfo pirateggiando: siechi, speditasi contro di essi la Bolta medesima (2), rimasero compiutamente disfatti, ed il loro capo Guiscardo Brancafiamma, eddulo estitivo, venne impeso subitamente. — Dietro il qual fatto, chiese ed oltenne Ancona la paece.

Sia poi che rinovassei le discordie interne fra le famiglie Daudolo e Badoro; contro quella dei Polani; sia che soltanto desso sergessero più ene; servire Andrea Dandolo nella sua Cronzec, che ethe merito i doge più assai che il di lui antecessore, per fare rienculiure, disposando una figlianola di falianiero Polani, figlio dei horoto doge, con un Andrea Dandolo, nipote di Enrico patriarea di Crudo; per lo che tornava in patra coi sua piartinia, Eurico stesso, che ersai altontatos no motivo di diffiel discordie.

I meriti acquistatisi da Domenico, figlio del doge, nelle spedizioni contro i pirati, e la necessità di guardar la Dalmazia con vigile occhio, procurarono al medesimo il 1951 titolo di conte di Zara. — Pidiati, poco tempo corre che gli Ungheri rioccuparono Spalado, Trai, Schemico, rimanendo solo Zara colle iosio da lla Repubblica. Per la qual cosa, ed allinchi è rittà rimate libere dud dominio degli Ungheri non onesterro aricorrere a netropolitecon i terra straviere, la Repubblica ottenne da papa Anastasio IV che fosso cretta in arcivezcovato la chiesa di Zara, la quale, cel corso de l'empi, quantunque metropolitana di tutta la Dalmazzia fin stotoposta a platriaresto di Grodo, donde chèo origine la diguità primuzialo della Dalmazzia conferita a quei patriarchi, e da loro pocale trafassio a queilli d'i enezio.

Morto essendo infrattauto Ruggieri, re di Sicilia, e succedutogli, nel 1454, il figlio Guglichno, il doge ristabili seco la pace a condizioni utilissime al veneto commercio.

Ni: meno vantuggioso al commercio stesso fini l'artatato conchisso col principe di Antiochia per lo quale, fra le altre facolti, era conceduto a' nostri di avere ivi fondachi proporti e propria curia a giudiarea, le canso loro.

Poscia a Federico I, soprannominato Barbarossa, imperator de' Romani, succeduto a Corrado III, e disceso in Italia, nell'anuo anzidetto 4153, spediva il dogo, siecome ambasciatori, il proprio figlio Domenico Morosini, Vitalo Faliero e Giovanni Bonaldo, affine di ottenere, siecome ottenuero, la conferma degli antichi trattati.

Alle cosc interne eziandio ponendo l'animo il doge, procurò, e nuove leggi intorno alle testimonianze, e alle doti delle spose, le quali vennero limitate alla somma di sole lire einquanta di moneta veneziana; e diede opera perchè la torre di s. Marco fosso inusizata fino alla cella eampanaria.

Moriva finalmente doge Domenico Moroini nel 1155, e veniva tumulado entro un'area maruorea appresso la chiesa di s.ta Croce di Luprio, ove, a'tempi del Sanudo, vederasi sul mure esterno il suo epitalio, che ando quindi smarrito nella posteriore ribibbrica di quella chiesa, ma che però si potrà leggere corretto ed illustrato nell'opera loddissisma del cav. Ciogna (3).

Al suo tempo la città più sempre decoravasi con nuove fabbriche, fra le quali ricordasi la chiesa di santa Maria de Grociferi; a cui veniva annesso un albergo di povere donne che avessero perduto, in servigio dello stato, il marito od il figlio unico loro sostemo (4).

Sul breve, che gira intorno al ritratto di questo doge è scritta la seguente leggenda non senza qualche onumissione, che rilevammo nelle lettere corsive:

> SVB ME ADMIRANDI OPERIS CAMPANILIS S. MARCI CONSTRUITAR: ET ANIVERSAE BISTRIAE TRIBUTA RENOVANTAR.

<sup>(1)</sup> Some istonatus disporate la copinioni ergili articireri interzon alla origina della lilutare casu. Nemili, che autobe coper periodi i qui ristrire distanentiare. Pure, a ricerzare di scoi, perreda i verga quanta intatanti e sono i genosiegli il in pererate, dirente, cone distila Fernici: la interda device verga quanta intatanti e sono i genosiegli il in pererate, dirente, cone distila Fernici in International Contrata della contra

giunse poscia o ricoverarsi acita laguac. — Cesare Malfatti, nella sua Cronaca, afferma venuti li Morosini, parte da Mantova e parte dalla Schiovocia; per tal modo rimanendo in bilico tra le opinioni de due ultimi necennati scrittori. - Pinalmento Selpione Agnelli, nel IV libro degli Annoli di Mantoros, senza rintraccinare nella noste da tempi l'origine di questa ensa, la dice fuggita al tempo d'Attilo da quella città, con altri nobili senuti o porre stanzo nelle isole rezitine. — Da tutte queste varie è disparate opinioni non può che dedural, essere qui pervenuta la casa in paroia floo dalla fundazione di Venezia. — E già la vediamo far parte delle dodlei famiglie, nelle quali fu primomunte stabilito il corpo del patrialato; e quindi divenire mano mano cospicua per la copia isnumerevolo di porsonoggi iliustri der partianto; z quinti qu'entre mano maisse coprices per le copen insumercrono di possonoggi intende casa prodotti; siche, oltre aver dati al trono quattro dogi, il samercrono di possonoggi intendente contano fre lo sue giorio molti nomini erelentalissimi di questa cana; mon orciuse le donne: tra le quoli amorrera Tommanias, regina di Ungeria, e Dea «Morolina, quella moglio di Nicolò Trono, a questa di Marina Grimani, dogi, ambodua coronate, con tutta la pompu, principesse. - Godettero e siandio i Morosini il dominio dei castello, o terra della Tianna in Friuli, a quello di S. Vinecti nell' latto, luogo ricco di baschi, che passò possia, per ragione dotale di Morosino accennate, nella famigili Grimani; del abbo finalmente il enntada di Sant'Anna nel territorio di Cittadella. — Eresse ia cassi in discorso, la chiesa di S. Mauro, datta poseia S. Angelo, ed il monastero di S. Giorgio Maggiore, e risteurò le chiesa di Santa Maria Maggiore o di Santa Giustina. Unito allo famiglia Pesaro, fabbricò in chiesa della SS.ma Trinità nella villa di Prà nel Pradovano, ad era 100 juspadeonato la porrocchiale di S. Michele Arcongelo nella villa di Barbana. — Ila poi cappelle, altari, memorie, inscrisiosi obbi-lissime in molte altre chiere di Venezia e finori, sicebè poche famiglia in pori di essa può ostentara la pietà e la magnificenen de' avol maggiori.

Usarono i Morosini di parecchie ormi, variate in tempi diversi e per diverse eagioni. - Le più ontiebe sono quelle reennti una fascia aszurra in campo d'oro, ed è la sottoposto al ritratto qui offerto, c L'altra che converti la fascia in banda de colori medesimi. — la seguita, Albertino fratcilo della regina Tommasina, nizò la eroce d'argento in campo vermiglio; Andrea, che fo generale contro Zura ribelle, face la croce vermiglia la un cerchio dello stesso colore, e la pose sopra la bunda; ed altri aucora caricarono la detta banda di tro gigli d'argonto, dons de monarchi di Francia, appresso de quali sostennero illustri ambascierie; ed altri, Anaimente, in più modi variarono lo seudo, come si può vedere nel

Rissone del Coroneili.

li nostro doge Domenico Morosini ebbe a padre Pietro, o, come oltri vogliono, Francesco q.m Lo-renso. — Partito colla flotta espitanato dal doge Domenico Michiei, andò in Soria, e si distinse velorosamente nell'assedio e neila presa di Tira, come negli altri fatti guerreschi che susseguiruno. - Quantu poi fece dopo a pra della potria non è detto dagli storiei; ma certo è che pel molti suoi meriti fu chiauato al trono dueale, le cui azioni superiormente narrammo. — Ebbe a moglic Sofia, della quale non abbiamo varuna notizia, tranno quella, che ottenne sepoltura in compagnio del marito. — Si ricordono dai geand values service, values questies, or extense september in companyous our sands. — Si recordant our generalization realogisti, a principalmenta dal Cappillari, con nota enorota, come suoi sgiti. Giovanni, capitano della flotta contro Roggaro re di Sicilia; Domnoico, di coi superiormente toccammo, che fu pui contro di Zara, e nel 1473, trovosta fra gli elettari del doge Schatismo Zinni; e Marca, del quote narra tra le altre cose, essere stato presente alla stipolazione della poce seguita in Venezia tra il pontefice Alessandro III e l'imperatore Federico Barbarossa.

(2) il compilotore della Storia documentoto di Fenenia attribulsce la vittoria riportate sopra i pirati anconetani a Morosino Morosini, figlio del doge, detto da ini copitano della fiotto. Si vede avere egli seguito in questo narrazione il codice ambrosiano del Dandolo; sensa curarsi di consultare l'opero delle Inserinioni Fenezione dell'illinstre env. Cleogna, vero tesoro di patrie memorie, ove egli, con quella sua critica sempre acuta e sapiente, mostrò ottenuto quello vittoria dalla stessa flotta e dagli stessi capitani che domorono le città ribelli dell'Istria; e, per di più, che il doge non chbe nicum figlio di nome Morosino Morosini.

(3) Errò il Cappelletti nel riferire sepolto il Morosini nello chiesa di santa Posco. - Veggari il Cicogna, Inscrinioni Penenione, Vol. I, pag. 240 e seg. (4) Il Cappelletti, ed il compilatore della Storia documentato di Fenezia dicono che, al tempo di questo doge, fu cretta la chiesa di S. Metteo, dalla pietà della famiglia Cornaro. — Ma ne fo cretta di

questo tempo, nè lo fu per opero di quello famiglia. — Fiaminin Cornar riporta, nella sua opera Ecclesiae Feuclae (Dec. IV, pag. 477), il documento, col quole, nel mese di febbraio 4165, m. v. Ind. IV. (cioè 4156) Leonardo Coronaria, fello del fu Stefano Coronario, dona ad Enrice Dandolo, patriareo di Grado, un peano di terreno onde poter edificare la chiesa di S. Matteo in questione, la quole venne eretta posteriormente per altre pie largizioni. — Dunque nè si murò quella chiesa ducando li Morosiui, morto, secondo il Sanodo, nel mese ed anno accennati, ne fu donato quel terreno della pleta di Bernordo Cornero.

# VITALE II MICHIEL (9)

Doge XXXFIII. - Anno 1156.

Eletto venne a successore del Morosini, nel febbraio 4156, Vitale II Michiel, il quale subitamente, al dir del Roncioni, così bene adoperossi, che fra le due repubbliche Pisana e Feneziana, accordò pace, molto onorata per l'una e per l'altra parte (2).

Non era però questa la sola cosa a cui dovera provvedere il nuovo doge, che qui colavavia per l'Italia un nenho, cui era mestiri, guardare con altenlo occisio, onde non avesse a recare mali functai alla patria. — Wilson, che non intendeva riconocere la podesti di Pederio Barbarosa, messa al bando dell'impero, quantunque un consere la podesti di Pederio Barbarosa, messa al bando dell'impero, quantunque un esta sesse callegata, devotte cuerter, e veder quindi Pederio, in Monza, cigneria il fronte della corona italica. — Na ben tosto insorse, e con essa insorse Crema, la difesa della corona italica. — Ma ben tosto insorse, e con essa insorse Crema, la difesa della corona italica. — Ma monerata la re la vienementali ej coloro en ella storia ditatida della comunica un monerata la re la vienementali ej coloro en ella storia ditatida della

La morte infrattanto accaduta del pontefice. Adriano IV fe' nascer lo scinus, imperecché il partito guelfo, averan all'imperatore, lesses a succedergi il cardinale Rolando Bandinetti, che assusuce il nome di Alessandro III; ed il partito gibbellino presente invece il cardinale Ottavino, che volle essera appellato Vittore IV.— Dalla qualo aventura originà i mali sofferti dalla Chiesa e dall'Italia: chè Federice, fatto riconocere da concellado del Parta per legitimo successore alla cattedra di Piero, Vittore; c, per lo contrario, salutato pontefice vero Alessandro da Francia, Inghilterra, Fegapa e Venezia, non che da Milano a de altre città del suo partito, non poinchosi venire a concordia, si ricorne unovamente alia armi, sicchè Milano stessa fa prima el 161, a sotterner gi assalti, e quindi ad arrenderis per la seconde volta.— Fe perche i Veneziani si como delibrati al avero del parta del restato della perita del peritato della peritato della peritato della peritato peritato della peritato della

La divozione professala verso dell'imperatore dal patriarea di Aquiligi Ulrico, più la ruggine che autvira egli in curve centro la Repubblica, a cagione di avere papa Mel'amo IV suoggettata la Dalmazia al patriarea di Grado, lo mosse a volgersi a danno di lei ed alpatriarea maidetto. — Collo pertatuto il momento che i mostri erano distratti nelle imperse guerriere dianzi accennate, raccodes honos muno di genti dal cudatri del Fritzi, di avvisosi ad occapera a tradimento la città di Grado, sieche fin contexto il patriarea Earico Dandolo fuggire e ritiraria a tenezia. — Ma non si tosto e quinto pune la retre la trappe, di dele fire assalsa la città, sconfisse al inomico e quinto pune la retre la trappe, del for fire assalva la città, sconfisse al inomico e vi entrò viacitore. — Suprese colà lo stesso patriarea Ulrico e dodici canonici del suo seguito, li fece cattivi recondoli in trisso si la patria.

L'ingresso poscia che fece il doge in Venezia fu splendido quanto la conseguita

vittoria; e dopo di avere tenuto il patriarca per lungo tempo avvilito, svergognato ed incerto del suo destino, finalmente gli rese la libertà, a condizione di pagara ogni anno alla Repubblica il tributo di un toro e di dodici porci, i quali dovevano essere spediti a Venezia pel giorno del giovedi grasso, anniversario dell'ottenuta vittoria. --E la vittoria ed il tributo diedero origine a celebrare ogni anno una festa singolare. -Compievasi questa nel modo seguente. Tosto che spediti erano dal patriarca gli animali nattuiti, venivano custoditi nel palazzo ducale fino al di stabilito. - Il giorno innanzi alla festa erigevansi nella sala del Piovego alcuni castelli di tavola rappresentanti le fortezze friulane, raccogliendosi ivi poi il magistrato del Proprio, il quale pronunziava sentenza di morta contro il toro ed i porci. - Al corpo de' fabbri, per essersi distinto in quella gnerra, spettava tagliare al toro la testa. - Per ciò la mattina del giovedi grasso, armati di lance a di scimitarre accorrevano i fabbri al palazzo ducale con alla testa il loro gonfatone e preceduti da stromenti. - Ad essi venivano consegnati gli animali, i quali erano, con molto apparato, guidati sulla piazza maggiore, ove alla presenza del doge e della signoria si mettevano a morte, - Eseguita la quale, il doge, col suo seguito, portavasi alla detta sala del Piovego, ova innalzati erano que' simulacri di castella, e dato di piglio ad un bastone armato di ferrea punta, ajutato dal popolo accorrente, gli atterrava in modo che più non rimanesse traccia di essi; e ciò per adombrare la vendetta che sarebbesi tratta sopra i castellani feu datarii, se mai più avessero favorito le ingiuste pretese de' patriarchi aquilejesi sulla Chiesa di Grado. - Questa fasta durò, riformata per altro dell'illustre doge Andrea Gritti, fino allo spegnarsi della Repubblica.

Non ara appena finita l'impresa contro il patriarca di Aquileja, che la sempre turbolenta Zara rivoltossi di nuovo, sia a cagiona dello aversi voluto assoggettare l'intera Dalmazia alla supremazia del patriareato di Grado; o veramente mossa diale inatigazioni di Stefano III, re d'Ungheria; sieché, cacciato il conte Domenico Morosini,

figlio dal doge Domenico, diedesi agli Ungheri.

A reprimere la rotta fede, fu allestita una flotta di trenta galee, sulla quale cul i il doge, ma rinculo vano agai meza paelifio per ridure in etità a sommissione, ripatria pedendo tosto, al dir dell'Anonimo Altinate, cepisso numero di galee e di gatti, sotto il comando dello ttesso conte Moronimi caeciato dai rivoltosi: il quale, duto l'assalto ali città, valoromanente espagnidio, costringendo gli (Tapher, venuti alia difiesa di quella, a finggire, abbandonamdo tende e baggire. — Giurata quindi dai cittadini edite, e tomata la fotta gioriosamente alla patria, hea degento nobili zariatii venaero al doge, umilmente pregando di dar loro a suo benaplacito un conte che li governasses; per cui fu ricitelo a orulla carizi so tesso Domesido Moroniai.

Furono pai, intorno a questi tempi, atsuluit ordinamenti politici e civili nella 19-la mazia atessa per cui veina, nel 16-26, data l'investitura della contea di Vegina Rastolamen e Guido, figli del precedente conte Doimo Frangipane, coll'obbigo di vodisla; di mantenera a proprie spesa, e non de cittadini, i legati di Venezia; oltre altriminori carichi.— Così, nel 1160, nettona s'latri solid si Arbe di eleggere il proprio conte, presentando però alla nomina del doge quattro tra' principali suoi cittadini, o due tra' Veneziani, net i accordano nella scella fra cinque mesi, questa sarebbe nell'arbitrio del doge. — Laonde su nominato per primo conte Nicolò, figlio del doge Vitale. — All'altro figlio del doge stesso, di nome Leonardo, venne conferita la conten di Ossero.

Tali ordinamenti assieurarono la preponderanza dei Veneziani nella Dalanzia; sierbà Stefano III, re d'Ungherin, vedendo di non potere ad essi taner fronte, pre eurò, con tutto l'animo, di renderseli amiei; per cui concedera in isposa a Nicolò, conte d'Arho, la figlia di re Ladislio II, ed altra principessa ungherese impalmò con Lecoardo, conte d'Ossero, anziòlos.

Seumonché le conc d'Italia andavano più sempre intorhiadmois; imperocchè, perculendo, dopo la secoda presa di Milano, la potenza dell'impertore Barbarosas, finggio papa Alexandro III in Francia, sempre protetto dai Venerianis; questi rimasero esposi alle perpettue moletté dei confinanti, suscital dall'imperatore stesso ai lora dansi, sieche ridotti erano a non potere useir che per mere. — Per la qual cona strinero allenara con l'Augusta d'Oriotte Emmanucle, e con Guiglichan, rei di Nupoli, sambeduo interessati di frona i la potenza del Borbarosas; ed in pari tempo si diedero a sparger dansor l'Argusta del Toriotte Emmanucle, e con Guiglichan, rei ca congregaria unanimi contro di Ini. — Lonode il Barbarosas stesso, osservando prendere aspetto manecioni le così el Talia, concedelle privilegi la righinisi al Genova, Sintoria, Perrera, silien di molicorde di Talia, concedelle privilegi la righinisi ai Genova, Sintoria, Perrera, silien di molicorde di Carlos del Percera del Percera del Percera di ratora del molicorde del resolutione del producto de

A provvedere a tutte hisogne, e ad iniziare la grao lega lombarda, contro Pederico, il veneto erazio ne vasuoli o haso coa, che fu castetta la Repubblica a contrarre un prestito di mille centocinquanta marche d'argento, con alquanti ricehi cittadini, ai quali ocleva in compenso, per undici anni, le rendite del morento di fisialto, divise in carratta, a norma della quantità della nomen achorstata. — Le rendite pol impegnate al pagamento derivavano di alcuni alfitti e lasse designate, costituendosi a guarentigia del rimbora i dispec el si suoi successori.

Con questi mezzi, e colla conchinsione di novi trattati con alquanti principi asiatici, onde estacedere più scuppe i commerci, pich modo la Republicia di promuovere
e sostenere più stempre la lega delle città italiane contro Federico. — La quale si
strine prima tra Venezia, Padova, Vieneza, Verena, Trevino, poscia, il di 14 sprile
14167, in Pantida, eastello nel territorio di Bergamo, naivansi Cremona, Bergamo,
Frescia, Muntova e Perrara, accordondica unamindi difinderari e proteggera il van
l'altra, e promettendo di dar opere tostamente alla riedificazione di Milano, e a restituiri il pre confrattili, de sulio, disnovanti nel luogdi vicini.

Diffatt fin espatho il podesti imperiale da Milmo, ai ridibbricarono le mura; poi ai sottomie Lodi, evotu al il impero, e si prese il castello di Terzzo. — Ma tornato Federico in Italia con forte esercito, diede il guanto alle terre di Brescia e di Bregno, e, a punire papa Alessandro, ai diresse verso l'eterna elità. — Ritivassi quindi il pontifice a Benevento, intanto che Federico prendeva Roma d'assalto; ed cartatori, per onorare Bentrice aus maggite, coronar si facera novamente l'imperiorire per mano

dell'antipapa Pasquale. — L'ira di Dio però piombava sul di lui capo; imperocche si avolac fa la littica elemano colto el pidenia, che i su oldati perivano a milita antilo, non che molti principi e nobili; sicchè sollevossi una voce comune di dobre, di scontesto, di risono, e un deciderio sone di riborare alla patria, per cui l'imperatore fu natretto riprendere il cammino di Lombardia; e poste al bando le città ribelli, devastatene le terra, il ridusse di nuovo il ocerannia.

Prese altora più animo la lega lombarda, o, a difesa de confini, crigovasi uso nouvo citità, che, ad onore di papa Alexandru III, la spellata Massandria. Piò, il di primo dicembre 1167, i deputati di Venezia, Verona, Vicenza, Parama, Modena, Rodogan, Novara, Vercelli, Reggio, akli, Tortona, giurerano dificadere queste città e le persone e le terre, che prendessero parle alla lega, contro chiunque volesse far foro gerra o violenza alcana, imporre maggiori obblighi che non avvano avulo dal tempo di Enrico IV a quello dell' avveninento al trono di Federice; obbligandosi al attipatti ancara, valevoli a manaferere la lore coneredica del bien essere valevoli

Ne la Repubblica era per ció solo aggravata, chò oltre la peste che infieri in Venezia negli anni 1157, 1161 e 1165, un terribilo incendio, accaduto il di 15 dicembre 1168, siccome nota il Sauudo, arse parecchie contrade, recando desolazione inudita: e forse più che tali sventure la poneva in pensiero le ambiziose mire e la mala fede del greco Augusto. - Il quale, agognando il possesso d'Italia, incoraggiò Ancona a torsi da Federico, e l'aiutò nella sua resistenza, spedendo una flotta nell'Adriatico, la quale non riusci a cosa alcuna; e mandava poi a Venezia ambasciatori, ricordandole l'antica amieizia, i conceduti favori; e ciò affine di rendersela propizia al suo intento. - Ma i Veneziani dimostraronsi in sulle prime a lui propensi; poi, non convenendo ad essi, che l'impero orientale acquistasse novamente forza in Italia, nulla fecero: sicebe, sdegasto Emmanuele, eccitò gli Anconetani a correre il golfo pirateggiando. La qual cosa tornò loro funesta; imperocchè caddero cattivi i loro navigli, e videro impesi i capitani di quelli. - Mostratosi poi apertamente nemico l'Augusto di Oriente, si die a molestare da prima con jusami rappresaglie i veneti legni, e poscia inopinatamente piombando con l'oste sua sopra Traù, Ragusi e Spalato, ne devastò quei territorii, e pose a ruba quelle infelici città. - Giunta la nuova a Venezia, generale ne fu l'indignazione, siechè un grido sollevossi di guerra da ogni parte della città; volonterosamente offerendo tutti, sull'altar della patria, danari, armi, sussidii, persone.

Fu allora divisa la città in sei sestieri, ed ogoi sestiere in parrocchie, coll obbligo o generale di conservatione con un presidio forazda a riparare agli urgenti biogni. Impeganavai pel rimborso ogni readita del Comune, pagando il quattro per cento d'interesse, in due rate annuali, instituendosi la Camera degli imprestidi; ufficio durato fino allo seguenzis della Repubblica.

Con questi mezzi, in cento giorni furono allestite cento gade e venti usai, e su tale fatta poderossima sali capitano lesteso deg Vitale Michiel, seigniono dal porto il settembre 1371. — Recavasi tosto ad oppusarre Ragusi, e con Ragusi tornava a devosiono Trais; eja seva incoministico il rascedi di Calcedie di Negroponte, quando, per le adlectitufini del greco Augusto, trattossi di pare, ed a cagione del verno imminente (101) la folta si riduase a Scie. — Colà un epidemia Italic decimò le militie, sicobè, passata Melcilon e quindi s'Suliamen, per mottar aria, non rimise per di della sua intensità il morbo, che i più strenui guerrieri, i migipri cittudini pervisson ingloriosi. — Era un inguno di Emmanuele sielen, quello di sollecitare la peace, che mirrosa sollanto ad acquistar tempo, o far si che l'armata veneziana venissa meno, appunto dal morbo. — Si disse perfino, a si rapporto da più din cornoscita, che i Greci avvenenzare le conserve d'acqua pobable. — Certo e che tale e tanta si fiu la moria, che della sola famigia Giustiniani, che tutta a vene perso purte alla influanta spedirione, ne peper uno tornatsa, steché foi d'uppe che il solo rampolia di essa, Nicolò, già monato, sueista del con conserve d'acquisi e della sola famigia con conserve d'acquisi e la conserve d'acquisi e la conserve del solo famigia de essa, Nicolò, già monato, sueista del con conserve del solo famigia por la conserve della solo finali con conserve di S. Girolamo eccoles la moglie; onde tanta pictà valse ad ambedore par essere acaretti mel lallo de Besti.

Tanti malí mostero le ciurme a tumulto, per cui il doga fu obbligato a tornace a venezia y cui se paletacole veramente mieranodo il veder qualica fluta, in pria si floridissima, giugnere menomata grandemente nel numero delle navi e delle genti je, ciò che più calse, eccerando il granno del merbo letale, che, diffusosi sublimmente per la città, fece corrida strage; sicchè il popolo, accapionando di tante saisqure il doga, egil, per giusificaria, rescelte un'assentibem el palazza chadele: ma non valendo hulla ad a sequetare il tumulto, tentò fraggire per rifiraria nel monastere di Santo Zaccaria. Sennonchè, sopragiunto da davani tra più disperari, fu necios a pose distanza da quello, il di 37 maggio 1172; venendo quindi tumulato nella chiesa di Santo Zaccaria siasso.

Il breve, che vedesi nella sinistra mano del ritratto di questo doge, recs il motto seguente:

IMPERIUM VASTO TRIREMIBYS VNDIQVE MISSIS
VRBIS AQVILEJAE PATRIARCHAM TRADO TRIBUTIS.

<sup>(1)</sup> Vitale II Michiel, ebbe a padre Domenico, doge; në di ini i genesiogist ricardona altre çestraltre quelle compisite durante il suo duesilo. — Cerlo è che durea aversi acquisitato gras noms per le virià aue guerriere, se posì e conogeiore la soprenat digistà della patria. — Condonse a moglie Pelica Maria, gilis di Boennondo principe d'Antiochia, da cui che fra gli altri lighi Nicolò, Leonardo ad Anna, superformente memorati.

<sup>(2)</sup> Roncioni, Istorie Pisane, nell' Archieio storico italiano; Pirenze 1844, Tame VI, parte I, pag. 288 a seg.

# SEBASTIANO ZIANI (0)

Doge XXXIX. - Anno 1172.

Prima di eleggere il principe nuovo, parve necessario provvedere a più regolare e ferma costituzione delle supreme magistrature dello Stato, e massime del doge; e freuare, in pari tempo, la licenza del popolo, che manifestavasi frequentemente con tumulti ed atti violenti. - Impresa era questa di grave momento, siechè oceorsero da ben sci mesi prima di poterla mandare ad effetto. - Finalmente convennesi di scegliere dodiei elettori, duo per sestiere, i quali, nominando ciascuno quaranta dei migliori cittadini, risultasse un Consiglio di quattrocentottanta individui, da rinnovarsi ogni anno il giorno di S. Michele, per opera di nuovi elettori designati dallo stesso Consielio. - Al quale Consiglio spettava la distribuzione degli ufficii, a maggiorauza di suffragi, e preparare le leggi e gli oggetti da sottoporsi alla pubblica concione. - Nelle cose poi di grave importanza, massime riguardanti l'esterna politica, si prosegui a convocare il Consiglio de Pregadi, che disponea le materie da proporsi al Consiglio maggiore. - In fine, a limitare più sempre il potere del doge, alli due suoi consiglieri, se ne aggiunsero altri quattro; e veune ancora a lui tolta la facoltà di stabilire ne' trattati, coi principi e Stati esteri, condizioni speciali a favore di se e del proprio commercio. - Se ristretto si volle il potere del doge, si amò per altro che la di lui pompa esteriore venisse accresciuta, e resa più sacra e tutelata la sua persona. - Si ordinò quindi che al suo comparire in pubblico avesse corteggio di nobili: ogni quattro anni giurassegli il popolo fedeltà, per mezzo dei capi di contrada: alla sua elezione, fosse portato per la piazza sur un rotondo sedile, chiamato poscia pozzetto, spargendo danaro al popolo, giusta il costume degli Augusti orientali.

Se estali mutamenti tornarono grati a' citudini, non lo fu però quello che intraurre si volle circa l'elezione del dogo. — El era, else d'allora in poi unidie elettori, settli dal maggior Consiglio, si ridurebhero nella Basilica di S. Marco, ed ivi procedere alla setalo del muovo doge, ede riportar dovreble nore suffigia tra disci, ed esser quindi soltoposto all' approvazione del popolo. — Lo scontento generale per questa nuova leger unppe in ferro tumulto, e poso manecò non si venissa a paragere suagua festerno; sieché fu duopo che aleuni maggiorenti, a eslamare gli anini, s'infrepponessero, persuadendo il popolo, che il muovo regolamento er adiretto soltanto per introdurre migliur ordina entla elezione, la quale, fasendosi pubblicamente nella Basiliac, ed abbisognamo del d'approvazione del popolo, laciava a questo sabro il suo dirittu. — Pu stabilito quindi unanimamente, che il nuovo doge verrebbe presentalo di pubblico, dienoto E questo il ovotro doge, ser i e agrodo. — Tale conferma si ridusse in seguito ad una semplice forma, e venne anche questa ommessa del tutto, muo mono che la Repubblica diventa aristeratica.

Con questa nuova regola fu primamento cletto doge, pel suffregio degli undici, Sebastiano Ziani, uomo dotato di molte virtù, riceo di censo e caro al popoto: sicebè quando fu presentato alla moltitudine, essa ad una voce lo applaudi, gridando: Fii nel doge, e Dio voglia ch' ei ci procuri la puec: e tosto, preso da aleuni sugli omeri, fu (103) recato intorno per la piazza; ed egli, a norma dello stabilito, gettò monete al popolo affollato. — Una legge dappoi determini la somma che il doga dovea largire in quella occasiona, e fit dalli cento alli cinquecento dueati.

Primo atto dello Ziani fu di punire Marco Casolo, assassimo del suo predecessore; poi regolò aspientemente le finanze dello Stoto, le quali, essendo in hasso, e dovendo far fronte allo speso eccorrenti a sostenere la lega lombarda, non potevan bastare; sicchè dal Consiglio decider fece la sospensione dei pagamenti a saldo de' prestiti contratti doi cilitalo.

Conocciuto poi che la pace era suprema mecessità, spedira nuori ambossitatori al Emmanuele, filia di cuchiduerlo. Ma essendo tornato vano ogai argomento, e movi messi per conseguirla, pensar si dovette a continuare la guerra; e per ciò face più validamenta, fermossi un tratto di allemaza con Usgleltono I, red Sicilla. — Poi, a fine di toglicre all'impero orientole l'importante punto d'appoggio che avea in Italia, la città di Ancona, dotto assessitata per terra dalla armi devolta a Federico Rabrarousa, fin pedita in Italia per arricogni di Juniare di Romagmadi mecilo di the constante per con ce dal Marchestil, signore di Ferrara, e appoggiunto il verno, devettos Peri civil intirarsi, condisidendo però, con quelli di Riiniti, un trattato, per lo quale fu chiasa agli Anconcocciu per lungo tempo perino l'uscile del porto loro.

Federico infraitanto ara seeso in Itolia con unavoo esercito; e giò, incendiata Suas, preso Atti, e potto in vano l'assedio di Alessandria, ritiravai a Pario, ove, a fine di guadagnar tempo, propose nuove condizioni di accomodamento dalla Lega. — Le quali tornate senza effetto, da che l'imperatore seppe che dalla Gernania gli pervenivano nuove genti, giunte queste si pose alla lor Itata, e, nei campi di Leganao, presentava biateglia a' conderati lizalinia. — Non e d'arte con quale e quanto arbete pagnarano Milanca, Bireccinai, Priscotini, Loddjania, Novareai, Vercellota, cha soli si trouvarono con consultata del prime del prime del consultata del conderato del consultata del prime er glorie el Utalinia. — Basta dire che la l'imperatore fuggi in guias, che corto voce, fici suci, che fosse rimanto sul campo, per cui l'imperatrice, a Como, assutuci già avea il lutto.

Tala sconflita pouca in foudo ogni speronaza di riscossa nell'animo di Federico; scieche se più volle, fino allore, con subdote atti vare montrato di currera la pace col ponteflee. Alessondro III., odesso, rimessi gli spiriti, si decise fermanente e Irrattaria, e, per ciò fara, serisse ol doego più volle impegnosdo a faris mediatore, neltendo in suo arbitrio trattoria. — A questo si unirono i re di Francia a l'Inpiliterra, e si che ol fine he preparate ed ovitale le pratiche. Federico mando gli arriveseavi Guglielino di Magdeburgo, Cristiamo di Magoma a Pietov vescovo di Vornus ad Anagni, ove trovassa il puntifice; e fi conchisuo che l'imperatoro riconoscerebbe Alessandro come papa leglitimo, e quindi rimunzierebbe allo sciuma; non darebbe molestia a coloro che lo seveno sostenuto, ci nu quanto dile contrevencie colla Lega sarebbero particolarmente discusse.

Ottenuta poi dal pontefice carta di guarentigia e salvocondotto da Fedarico, partivo da Anagni, od imharcatosi sulle galee dol ro siculo, destinate a riceverlo, scioles dal porto; mu ana fiera tempesta lo spines sulla coste della Dalmazzia a Zara, da cui poi si diresse a Venezia, per indi recarsi nella città destinata per tenere un cangresso, onde stringere pace durevole fra il sacerdozio e l'impero. - Difatti, pervenuto il pontefice a S. Nicolò del Lido, fn il primo di alloggiato in quel monastero, e quindi, il giorno appresso, incontrato dal doge entrò a Venezia, recandosi ad alloggiare nel palazzo del patriarea di Grado. - lutanto si propose Venezia stessa per luogo del meditato congresso, il quale si aprì verso la metà di maggio dell'anno 1177. - Molte furono le discussioni che chbero lnogo, per appianere le quali Federico partiva dalla Pomposa, delizioso palazzo in cui faceva la sua dimora presso Ravenna, per indi recarsi a Chioggia: ma allor che si seppe essere egli arrivato in quella città, poco distante da Venezia, ed a Venezia soggetta, sorse il desiderio in molti del congresso che non si lasciasse colà inonorato l'imperatore. - Il quale, dopo avere elquanto esitato, alla fine approvò i capitoli sottoscritti da' suoi plenipotenziarii: ed il pontefice, dopo di averlo fatto assolvere dalle censure, permiso che venisse a Venezia. - Sei galee veneziane quindi, il dì 23 luglio, si recarono a Chioggia a levarlo, lo condussero a S. Nicolò del Lido, ove la Signoria, il di appresso, unitamente al doge, al patriarea, al clero ed al popolo, si recarono a prenderlo, e lo condussero sulla piazza di S. Marco,

Stava ad attenderlo, sulla porta della Basilica Marciana Alessandro III, assiso sopra magnifico trono, e adorno delle vesti pontificali, circondato da cardinali e da prelati, in mezzo al gremito popolo spettatore. - Tosto ehe Federico si fu accostato al Pontefice, denose il manto imperiale ed ogni altro ornamento di sua maestà, ed inoltratosi al soglio del Vicario di Cristo, si prostese umiliato a baciargli i piedi. - Il pspa tosto lo alzò di terra, e gli die in sulla fronte il bacio di pace. - Presolo quindi amichevolmente per mano, guidollo nel tempio presso l'ara massima, ove Federico prestò novellamente ubbidienza ed osseguio ad Alessandro, come a Sommo Pontefice. --- Il di appresso, per desiderio dell'Augusto stesso, il papa celebrò nel tempio medesimo l'incruento sagrifizio, e di sua mano fe partecipe il monerca del pane angelico, e eiò e sagremento di riconciliezione verace. — Deposti ricchi doni da Federico sull'altare, si restituì al palazzo ducale, ove preso avea alloggio, unitamente coi più distinti personaggi del suo seguito.

La ratificazione definitiva del trattato avvenne il primo giorno dell'agosto seguente; eol qualo prometteva e giurava l'imperatore, alle città confederate, una tregua di sei enni, durante la quale quelli della Lege non sarebbero molestati dagl'imperiali; potrebbero girare e commerciere liberamente nelle terre dell'imperatore, come altresì gli aderenti di questo godrebbero di egual libertà nelle terre della Lega; nominerebbe dall'una parte e dall'altra ciascuna città due arbitri a decidere nelle controversie ehe potessero insorgere; che se gli arbitri non fosser da tanto a restitnire l'ordine in qualehe città contumace, non verrebbe perciò turbata la pace generale, ma solo contro quella città verrebbe pronunziato il bando. Oltre ad aleune eltre cose si statuiva, che nell'indicato corso di sei anni quelli della Lega non sarebbero tenuti a giurare fedeltà all'imperatore, nè questi pronunzierebbe sentenza in cose concernenti la Lega stessa. - Finalmente fu fatta tregua del pari eol re di Sicilia per quindici anni.

Speciale trattato conchiudevano poi i Veneziani con Federico, il di 16 settembre seguente, pel quale rinnovave e confermava l'imperatore tutti i patti de suoi antecessori, tanto in riguardo ai confini, quanto circa alle selve, alle vigne e ad ogni altro possedimento nelle terre imperiali; guarentivali da ogni insulto e molestie; proibiva

VITE E BITRATTI DE'DOGI, 14 (405) severamente ai snoi auditi di appropriersi aleune cota spettante ai legai veneziani che fleessere naufragio provvedeva alla retta amministrazione della giustizia: pagando i Veneziani il solito ripatice ed il quadruguisno, avrebbero facottà di commerciare in tutti il domini dill'impero seuri all'unto dazio o gravazza, e finistava i vingia marittimi del proprii sudditi fino a Fenezia saltunto e non più oftre: infine provvedeva alla situerazza del legali, concedero ai Veneziani il Tuo soli boschi e del pascoli nei vicini interitorii.

Anche papa Alessandro era largo cen la Repubblica di concessioni spirituali. Canseroi tre chiese; S. Savlatore, Sana Maria della Carità, la cappella d'Ognissanti nel palazzo del patriarca di Urado, contigua alla chiese di S. Silvestro, a eui possia fu unita: doni al dopo la Rosa d'oro, che ini senso benedette nella Basilies di S. Marco, e pose termine, finalmente, per un concordato, alle discordia che per varii secoli avevano turbatta la guee fra i patriarria di Aquileje e di Grado.

Partiva l'imperatore verso il fine di settembre, e quindi il papa alla metà del mese susseguente, ritornando eiascuno, con gran seguito, si proprii Stati.

Onesto fatto è uno de' più gloriosi che vanti la storia veneziana, perchè da esso risplende, più che da ogni altro, la poteoza e la religione della Repubblien; e per ciò voleva essa che venisse figurato in dodici tele distinte nella Sala del Consiglio Maggiore, ed in un'altra tela decorante la Sala del Consiglio dei Dieci.

Ed appunto, per maggiori particolarità riguardanti la storia narrata, e le favolette spacciate intorno alla stessa, sulla norma delle quali si espressero i dipinti ora detti, sono da leggersi le illustrazioni delle Tavole CIY e CXXVII fino alla CXXXVIII di questa opera.

Erai ciandio conchius la poce coll'imperatore Emmauste, il quale, considerando che le gas rettaris fra i Veneziani del ir ed Sicilia polso resergii diono gravisimo, massime nella qualsiasi supremaria che intendeva avere in Italia, inchinosi a miti prenieri, e restitui i Veneziani nel possesso di tutti i privilegii, di che solveromo godere gli stessi sudditi dell'impero, rilasciando tutti i beui confiscati, e concedendo loro, a compone dei danni patiti, quindicimita duesti d'oro, giusta Niesta.

Le gravissime eure che domandavano tutti questi fatti, e l'oro in copia che dovea profondersi nel sostenerli, non impedirono che doge Ziani volgesse il pensiero al prosperamento del commercio, al ben essere delle cose juterne, ed all'abbellimento della città. - Conchiuse quindi trattati di alleanza e di commercio con Cremona (1173), con Verona e Pisa (1175): provvide a tutelare gl'interessi del popolo ed alla pubblica igiene, instituendo varii magistrati (1174) all'uopo, come li tre ufficiali alla giustizia vecchia; tre alla giustizia nuova; tre alle hiade; quattro al dazio del vino; tre alla ternaria vecchia, sopra gli olii; quattro alla beccheria: magistrati tutti che vennero in seguito ordinati stahilmente. - Ad abbellimento poi della città ingrandi e selciar fece le piazze maggiore e minore di S. Mareo, demolando la muraglia merlata che le eingea tutte quante; eresse le fabbriche d'intorno alla piazza maggiore; ristaurò e ingrandi il l'alazzo ducale; diede l'ultimo compimento alla Basilica del Santo Patrono; innalzar fece, per opera di Nicolò Barattieri, lo due immaui colonne sulla piazzetta; e da questo stesso artefice fe' costruire il primo ponte di Riolto in legno; cose tutte delle quali si è discorso più largamente nel Capo VI della Storia del Palazzo duenle, a cui rimettiamo il discreto lettore.

Pacificata la Repubblica, il doge, d'animo profondamente devoto, essendo già infermo, rinunziava alla duesi dignità, il di 12 aprile 4178, e ritiravasi nel monastero di S. Giorgio Maggiore in isola, ove il di appresso moriva, e veniva deposto nella chiesa stessa, nel sepolero marmorco, che ancor vivo erasi fatto apparecchiare (2).

Avea, giá prima della rinunzia al trono, atisto il ano testamento, nel quine dimotrio la sua pietà verso lio e verso il prossimo. Impercede la lacciò le rendis delle case da lui fatte erigere dall'ingresso della Merceria fino alla chiesa di S. Giuliano, per dare i gane a povere prigionieri y ie al testi cesse, pur sue, da S. Giuliano al ponte de Breet-teri, dossò al monostero di S. Giorgio Maggiore, soll'obbligo di tenere accesa una lampad dinamri al sacro corpo di S. Stefano; di dare, qui martedi, un desimaro a dotici poveri, ed apperecchiare ogni anno alla sua fanzigia, il giorne di sunto Stefano, un desime di fagilio, karna diose cierdi (pese di qui supara), fin fine lassici la certe di S. Giorgio, presso il campo Ranoto (Orecolo), alle atte Congregazioni di sacrette di S. Giorgio, presso il campo Ranoto (Orecolo), alle atte Congregazioni di sacrette di S. Giorgio, presso il campo Ranoto (Orecolo), alle atte Congregazioni di sacrette di S. Giorgio, presso di campo (anno di sanco di S. Salvatore, con firmon visitti cele negli moi 1283 e 1291).

—Avea di più lo Ziani, fino del 117A, rinovavio dali fondamenti la chiesa di S. Geremia, nelle cui serroccio la sibitava prisi di salire al trono.

Il breve, che svolgesi dallo sinistra mano del suo ritratto, dice con qualche differana dal Sanudo e dal Sansovino, e con errore manifesto nella ommissione della parola liber:

DVCATVM TITYLIS DOTAYI INGENTIBYS: ATOYE PAPA MIMS LIBER FIT, FEDERICE, TVIS.

(1) Se vilusione por enter a quoto certaere la Zaberella, e con lisi Il Frondo, Il Deglinol, I Freque, Il Cappellinol of the purecula, la fingula Zadia narribe la stansa che La Zazia ras, o ereliano al questi Cappellino de la Cappellino de la Cappellino certifere la estimatos delle cesa Zonia, nel 1275, cella persona di Dimonstra, figlio de Modida S. Alagrica. Ne paterross delle tottaette derivatassi che se questi highia delle Zadiarella estimato delle cesa Zonia, nel 1275, cella persona di Dimonstra, figlio del della Zadiarella cella della cella cella

Paduva direttamente, secando altri; o derivassero da Cavaraere, giusta i Anor ne primi tempi della Repubblica, tribuni per testinsonia dell'Anonimo ora detto.

En deux louigle péreite i réchivion, décendud de più cennetial, che le ser frebessar le tourrepresente dals nerve rivoures accusado a silla, una socca de maneiro, firsa i debo degli anticial propresente da la recritivante accusado a silla, una socca de maneiro, firsa i discolar più vierce, il cui sindole en proprisonnet la recre, manime in Egilia. — A discolar più esser perenet da un repun nedennio i des finaligi cioni e Zaur, census peror a incun recologia, fin quali il lapprime di sur proprisonne de la recre, manime in Egilia. — A discolar più esser pereporti e il Zaure successo all'esserimenta di des cuedi non divina d'argusto de narror, ann una voipe responta de cioni contrappanti i labre, inquarteto con sella prima e quarta divinisce una voipe responta de cioni contrappanti i labre, inquarteto con sella prima e quarta divinisce una visita la senson della Zilian, non al appreba de ciol e conse; monte megli Elipi di statta, e sotto le innutgial delli degli Schotlaine e Priera Zimi to al rede imparteto, con nel prime e quarta pania contrappanti ce cioni contrappanti prime della prime d

Riguerdo poi alla persona del doge Sebastiano, il chirinaimo car. Cleogna, nella non mai abboatanza che lodata usa opera Delici inscrizioni l'esezione (Val. 17, pog. 508 e seg.), dopo di aver riportato la notiaia del Cappellari, che dice aver avuto per padre Marino q. Pictro, ecce quanto soggiunge: — Blegii ami che avera quando di chetto doge al deduce che nacque circa il 140.Erz quisidi gionane, quando

natura at 1185, percenar sõre, in Diminista al momento des prins degli Ungheri, i fin accession. — Farre, como i probabilo, sõue de Asterios— Ted 1138, debianta a musi a quie the travanti ministratura de la compania del compania de la compania del compania de la compania del co

» li Ziani, non si sa quando, prese moglie, che fu poi a lui superstite. Appellavasi Froiga o Fruiba,

Dat contents pai de' desmental a dalla Storia, l'Illustre Cinegua accomata tent il rathere della casa del degli Zinai, comortindo quegli l'indicida di quali d'incretta, la patentità i o dequali l'orgonome i consinuite con quello de' Zinac. — De questo albrer sirulta, che il matera Schwatiane chibo tre figli ed una gilla. — Il principa Legli, a veri a veri a conseguente con quello de' Zinac. — De questo albrer sirulta, che il matera Schwatiane chibo tre figli ed una gilla. — Il principa Legli, che il principa Legli, che il principa Legli, che il principa Cinegua della principa Cinegua Cin

(2) Sul monumento, in cul fu chiura la spoglis di Sebastiano, leggevasi la reguente inscrizione, intorno alla quale si consulti l'apera citata del chiarissimo cav. Cleogna (Insc. Ven., Voi 1V, pag. 564 e seg.):

HIG DY CORCINS SAFENS BYTS CYCREGOTY
WITT C'S GREEN STORE DAY SAY, STREET
REARTING YOUR STATE OF SHE ZHANG
CONTROL FELLOW RELES BYTC RECORDAN
REART SAY, STREET, SAY, STREET
CONTROL FELLOW ROW, RELITION OF THAIN TOLKY
REART SANGENS PATHEL EXT OF SAKEGASTA
ET FLOS CYCTOSTS BYTE RECTOM VANTORIS
ET FLOS CYCTOSTS BYTE RECTOM VANTORIS
ELGOVERN SANTH SOUTHS CLEENTIN CENAM
ELGOVERN SEAMS BOUTHS CLEENTIN CENAM
ELGOVERN SEAM

Neils rifabbrica exvenuta del templo di S. Giorgio Maggiore, si aperse, nei 4641, la cassa marrancea, piasta l'Olton, tettimonio coulere, si internere tre corpi risulti in polsere; cie faronce judiciati di Schastiano padre e di Petro e Jacopo ggiuoli Zioni; i quali, racrolti da quel monari, venere tumuisti est unoli adie amonti interna detti del Marti, la syramonemento il accurate il interna della di successioni della considerazione.

SERARTIANI ZIANI
PETRI ET ILCOSI FILIOR
OSSSA
ONORAN ILLI VEN REIE DVECA

QVQAVM ILLI VEN REIP. DVCER HIC DVCIAVS VIRTVTE PAR VNIVERSI DE BOC COENORIO AUQVAE MERITI COENORITAE ORATI AECONDID. RBCXI.

A maggior onore del doge Sebattiano, i monoci atessi voliero posto alla sinistra dell'esterna facciona del templo, cretto da Andrea Palladio, il suo busto, scolpito da Giulio del Moro, con sopra quest'altra inservizione, deltata dal padre Jacopo Cavaccio, padovano:

(408)

SERVATIANE ZIANI INVICTI DVCIS CVIVS ARMIS PRACTA PRIVE FRIDER, ARNOGAR, CASS.R. PERTIVICIA DONO OFFICIES DELIUNTA EVASCA. INVER SE ET ALEX. ILI FONTE, MAX. PACISIAN ARBITRAVE NOUTIT QVA NIVARIS CRIBITATOR RES TANDEM SVELTO DISSIDIO CONQVIEVIT MONACHI PLYMENEV ORTRICITI ENEVER

CELEBRIORI LOCO MONYMENTYM RESTITVERE WDGX. OBIIT MCLXXVIII.

#### ORIO MASTROPIERO (4)

Doge XL. - Anno 1178.

Pris di rinuszire al decate, dire il crouestat Duniel Barbaro, Schatiano Liziari rumi historio a sigli moniali più natichi conventi della città, debi l'amoni. Zinai ruma historio a sigli moniali più natichi conventi della città, della rinusci a di case elitori il degre più forma diversa da quelle che prelata ai era con lia. — Altri cronacisi liacino questa circustanza, disendo soltanto che, morto lo Ziani, fu pre-ronacisi liacino questa circustanza, disendo soltanto che, morto lo Ziani, fu proto ste e prese al grazi Consiglio li Parte, che statuita de degagere qualtro de più saggi espudenti elitidati, i quali devessero nominare quaranta persone, una per famiglia, e pudenti elitidati, i quali devessero nominare quaranta persone, una per famiglia, va su su surfaggi, sid quali quaranta poi sone sello, a maggiorandi visi, il navovo doge. — Eletto pertanto Enrico Danado, Stefano Viani, Marir Polnai e Autonio Avarigatos, nominarone quaranta tra i più illustri nobile cittadati, quali dedero, il di 17 aprile 4178, la maggioranza dei suffragi ad Orio Mastropiero, sono, come serive il Stando, pratedete e molto unatto e cruto a tatti, e ilmonistrare a l'averti.

Le cose d'Oriente richiamayano l'attenzione della Repubblica ; imperocche, morto l'imperatore Emmanuele nel 1180, e fatto perire il successore suo figlio, Alessio II, dal proprio tutore Andronieo, che ne usurpò lo scettro, questi perseguitò, con ogni maniara di crudeltà i Latini, sotto pretesto di aver favoreggiato il legittimo Augusto; sicebè i perseguitati fuggirono, ed ovunque pervennero, eccitarono, al racconto de' mali patiti, desiderio di vendetta. - Più d'ogni altro però re Guglielmo di Sicilia aceoglieva le istanze do profughi, e, raunato grande esercito, mosse alla volta di Costantinopoli, e, presa Durazzo e Tessalonica, già minacciava la stessa sede imperiale, intanto che altri Latini, tra' quali i Veneziani, poncano a ferro ed a fuoco le coste della Propontide e dell' Ellesponto. - Sennonchè, per nuova rivoluzione, cacciato Andronico, ed innalzato Isacco Angelo Comneno, toccarono le armi siciliane sconfitta, per cui fuggirono, laseiando quella impresa. - I nostri, che per l'alleanza con Guglielmo, aveano a lui forniti guaranta legni, alla nuova dell'avvenimento al trono d'Isaeco Angelo, si ritirarono, e spedirono a lui siecome ambasciatori Ottaviano Querini e Pietro Micbiel, i quali, accolti benignamenta, ottennero dal nuovo Augusto, non solo la conferma degli antichi privilegi, ma eziandio fermarono un particolare trattato larghissimo, il quale però non ebbe effetto per le nuove rivoluzioni che poco poi dilaniarono quell'impero vacillante.

Ristabilito per tal modo il huou accordo coll'Augusto orientale, pensossi tosto di volgere le armi alla sommessione della Dalmazia, e particolarmento di Zara, la quale rasi dato nuovamento agli Lugheri, ed avec ricevuto presidio da quel re, Bela III. — Tale defezione viene variamente assegnata dagli storici agli anni 4182 e 4185.

A sostenere le spece dell'armamento, si decrettò, nel 1487, un nouvo prestito, impegnando a tal upo le reculité dei Jack, elda Zecea e della contea di Sassora, e dis per soni dodic, con promessa di rimborso in rete quadrimestrali. — Altro contratte caisando si fermio con diversi cittadini, i qual dobbigavana si ornin avoi per quella spedizione, designando, a malteveria del compenso dei danni, i beni di s. Marco, il teoror, il cutsico e tutel e rendité dello chiesa. — Allestità is foltas, esibos da la volta di Zara; ma nulla poterono ottenere i Veneziani, perchè validamente difesa del re d'Ungheria; sicché, dopo di aver compuistata i l'india di Pago, coi alcon al'ara circustante, si limitarono ad assediaria. — Nel mentre però che darvas l'assedio giungevano triste ouver dalla Patetini, sicché, ad latazza del Postefice, fic coochiusa fra le parti belligaranti una tregua di due anni, effin di volgere le comuni forze contro i Sarsecni, già ritornati in posseso della Perra santa, per le vittore di Saladario.

Gregorio VIII, e quindi Clemente III, pontéci, con efficace parola, invitava l'Expopuniversa a decertrer alla santa impresa. E pretió le citis tialiaca, deposti gli odii e le gare antiche, unite in un solo volere, mandavano genti in Pelestina. e con esas Francia, Inghilterra, Germania, col foro del principi e del guerrieri, assumersu la crecae. — Doge Mastropiero existando richiamava in pariza, per la Passaque del 1899, tutti è cittudnia, affin di arrofanzi alla erociata, e spediva ona fotto posanate, sualle quale, oltre ai nostri, inhaveraonai indici Italiania, coll arriverevoro di fiavenno.

Giunti in Polestina i erociati soccenero dapprima Tiro periditante, pol assediaroso Chomisão, e dopo molto pugarea le vinero, per cel veneziani, Genorea e Pisani tornarono in possesso delle parti de casi per lo innanzi occupate. — Vinero poste i receitai unche ad Aruru; ma, invece di correre prostanonate a Gerusalemma, perdettero un tempo prezioso nel risitzare le mura di Jufile e di Ascolnos; sieche le dissensin, per una del affere egióne, si introduseren un directivio. — Le turbolmen infratasini, per una ol affere egióne, si introduseren un directivo. — Le turbolmen infratala como, for il che questi, pris di ritornare dal parti, introduste pratiche del piece cos
Soldinos socce del verume pol conchision nel 1192.

In mezzo a tante commovimento di armi e di popoli non obbliavono i Venezimi di fari rimonare o confermare i privilegi, e di conchinere movir tratta i abendizia del loro commerci. — Quindi, and 1458, ebbero conferma dei precedenti occordi con Antiochia; all'assedio di Tolennide, da Corrado di Monteferrato, re titolato di Gerrasslemure, col concerso di altri re e principi, ottenureo diploma in cui si rimotovamo le concessioni concedute loro dal patriarea Vermondo e dal izroni, al tempo di Baltovico I; e con Ferrara, cal 1419, fermavano auroro trattato, con cui era conceduta loro liberta di traffico, sicurezza delle persone e delle robe, proprii fondechi e gindigi propri.

Che se si mostraron solleciti i Yeneziani nel provvedere al hen essere loro nell'esterno, non lo furono meno nel procurare l'ordine aell'amministrazione dell'interna giustizia. — Laonde di questi tempi instituirono tre nuovi magistrati i il primo, (410)

cioè quello degli Avvoqudori del Comune ; magistratura, della quale, benché sia incerta l'origine, pure Andrea Dandolo l'assegna al ducato di Orio Mastropiero; ed abbiamo già un documento, rapportato dal Sanudo, del di 7 novembre 1187, nel guale si veggono sottoscritti col titolo di Giudici del Comun, Manasse Badoaro, Jacopo Navigaioso e Filippo Faliero. Ad esso magistrato furono demandate allora lo cause de' particolari contro il Comune, e le ragioni di questo verso di quelli. - Il secondo, instituito nel 1479, fu il Consiglio de' guaranta, appellato per ciò Quarantia, a cui si essegnarono le appellazioni dalle sentenze emanate dalli magistrati della capitale e dalli rettori delle altre città e stati marittimi, e ciò in riguardo a controversie civili, con autorità eziandio di supremo potere in ragione di pena per delitti sopra la vita o libertà de' cittadini e dei sudditi; o dicdesi a preside del medesimo il dogo col suo consiglio minore (2). - 11 terzo fu il magistrato del Forestiere, creato affine di sollevare l'altro magistrato del Proprio, togliendo a questo la trattazione di tutti gli affari riguardanti il commercio coi forestieri, divenuto ormai esteso e della massima importanza; il quale nuovo magistrato si compose di tre giudici, che trattavano intorno alle controversie insorte per ragion di commercio fra i sudditi ed i foresticri.

Esseudo divenuto ormai vecchio ed infermo, doge Mastropiero, seguendo l'esempio del suo antecessore, rinunzió alla ducea, c ritirossi nel monastero di Santa Croce in Luprio, ove, vestita la cocolla, poco dopo moriva, ed era tumulato nella chiesa stessa.

Durante il reggimento di hii si riedifich, nel 1178, la chiesa di s. Giovanno in Braora; c, nel 1480, quella di s. Salvalore, per opera, di quel priore Gregorio Fioravanti; e si fondava una chiesa ed uno spedale, nell'isola di s. Lazzaro, per curare i lebbrosi, dalla picis di Leone Paolini, che poi dava, nel 1162, in libero dono alla chiesa catte-die di Gadello. — Notismo eziminoi, che la peste, nel 4182, allissa e città; c che, nel 1163, passavano alla seconda vita in Yenezia, Pietro Acotanto e Loone Bembo, assunti pocis all'orno dedi illatri.

Il breve tenuto nella destra mano dal ritratto del nostro doge dicc, con qualche differenza dal Sanudo e dal Sansovino:

DESERO DYCATYM, MONACHYS VIVO, MORIOROVE,

<sup>(1)</sup> Andre Interne in Innigital Neutropiero, detta pol Neligiero, y tomanicacioni lo Zabrodii, ystade, quanto derivata de Marti, glainde off Plemene, red Depotani, the dispos in crisci di Trais colle al la crisci di Trais colle al la critica neutropiero del Neutropiero del Plemene, red Depotani, che disposi crisci di Trais colle al la critica neutropiero del colle al la critica neutropiero del colle al la crisci del Neutropiero del Allan possona centi le salta Rendia per los calatida d'Allan Joseph del Neutropiero del Redissor, volta del Allan possona centi le salta Rendia per la calatida d'Allan Joseph del Persona de la devenuta della dedicacioni la prima, del Nascopiero, del Terretto, e la concisa, del Nasipiero, de Allano, serasa considera en la Terretto del Andre del Sepullori, reference, des venitores de Aprilio per Terretto, e anto del George poli sel delatro quello del Depotario, reference, che venitores de Aprilio per Terretto, e anto del George poli sel delatro quello del Collegio del 100, nello persono di Aurio Neutropiero. — Esta fonnigla la fabricio, anti Gio, nello persono di Aurio Neutropiero. — Esta fonnigla la fabricio, anti Gio, nello persono di Aurio Neutropiero. — Esta fonnigla la fabricio, anti Gio, nello persono di Aurio Neutropiero. — Esta fonnigla la fabricio, anti Gio, nello persono di Aurio Neutropiero. — Personali la Collegio del 100, nello persono di Aurio Neutropiero. — Personali la Collegio del Collegio del 100, nello persono di Aurio Neutropiero. — Personali la Collegio del 100, nello persono di Aurio Neutropiero. — Personali la collegio del 100, nello persono di Aurio Neutropiero. — Personali la collegio del 100, nello persono di Aurio Neutropiero. — Personali la collegio del 100, nello persono di Aurio Neutropiero del 100, nello persono del 100 del 100

gentissimo cav. Cicogna, il quale, aelle sue Inscrizioni della chiesa di Santa Maria delle Vergiai, ilinatrò le messorie di questo Pietro (Vol. V. pag. 66 e seg.). Gli antichi Mastropieri usarono per arma cinque pera d'aro, o cinque cappe in casspo assurro;

Gii antichi Mantropieri usarono per arma cinque pera d'aro, o cinque cappe în campo asantro; arma che doversal sottoporre al ritratto del nostro dope; ma in quella vece si espresse quella cha poscia adottarono i Malipieri; ed è un artiglio ed ala d'aquila mera la campo d'argento.

pareis solitareou) Medipreri; ed e'm artiglie e'd né 'squits deux is emaps d'argania, pagidis unaixciations, con déclaireou Édul, né Emmandie, laporeture d'Origine, per procurse pie gord. I randput ambacidates, nel 173-72, con Orio Orio, Gogletton li, e'el fisidia, illande acasorareza cel traisle. Escal, arveola in quida escalaire illande de la compania de la fisidia, de la conservaza cel traisle. Escal, arveola in quida escalaire illande qui dette no la supreme signità della patria fin facera della Zinal era data. — Nel 4177, for sono de associer des interventeres als inclusiva della patria fin la Zinal era data. — Nel 4177, for sono de associer des interventeres als mellos della patria de

(2) Il Cappelletti, che ad ogni tratto della sua Storio della Repubblica di Fennaio rilera le cananisano e giu errori degli latri atorici, nel mentre ricorda i instituzione, di questi tanpi accaduta, delli due maglitrati dell'Aenoguria e del Forestiere, dimentica poi la Quorunita; maglistrato di maggiore importanza.

### ENRICO DANDOLO (4)

Doge XLI. - Anno 1193.

Sia per la rimunzia fatta dal dogo Mantropiero, o per la morte accaduta poco poi de suo ritiro ed hiostro, che dici rimane incerto per la varie lazione dei evraneita; venivan tosto chiansuli tutti gli ablianti da Grado a Capodargine, giusta Andrea Dandob, per deggere il mouvo dogo. - Nominati pertanto i quaranta elettori, i cui nomi ci vennero conservati dal Sanudo, scelaren questi, il di primo genasio 1493. Rario Dandobo, chiano per le sue virtid diplomatilere guerreire; e quantanque recchio di 85 anni di cit, e di vitta debolisima, conservars però vigoris d'animo e robustezza di comaltra; aicebi is sun elezione fa dal popolo, a du mo sce, applaudita. - Giurnata la Promissione dacode, primo pensiero di Eurico fu di por freno a Veronesi, i quali dava modesti in più mod al commercio de nontri sull' Adige; e habsi solatato che venisse minacciato la sospensione di ogni traffico colla loro città, e massime quello dei daca, priche spediesco deputata fermare un accordo, col quale promisero compesso dei danni, libero transito sull' Adige, ritirare il sale da Venezia, ed altri patti fermarono, riguardonti la giustitis, qei d'assi, principa el giustitis, quel d'asso, pre la giustitis, quel d'asso, pre la productiva della collega del productiva del product

E perchè per esperienza, sapsa che anima e ricehezza delle nazioni è appundo il commercia, condissione bono it traltati coi Trevigiani (1985), col patriare d'Aquileia, Pellegrino II (1200), e od re d'Armenia, Lono II (1201). — Seanonché stavagli a ouver non meno la Diamazia, datais, come vedemo, agit (hagher, is prerès conveniraristeria dell'ultima toccata sconfitta, e si preché era quello un passe di molto rillevo per la Republica. — Allestita pertuno la Bolta volvara contro Zare, e toto impardrontata dell'inde del Popp, presentossi innamia quella città. — Il Zeralini vedeto il consultatione del riodo del Popp, presentossi innamia quella città. — Il Zeralini vedeto il consultatione del riodo del Popp resentossi innamia quella città. — Il Zeralini vedeto il consultatione del riodo del Popp resentossi innamia quella città. — Il Zeralini vedeto il consultatione del riodo del Popp resento della consultatione del riodo del Popp resentatione della consultatione del riodo del Poppi della consultatione della consultat

V I



A Transfer for the

45. funis ro Zeno 46. forenzo Tiepolo

45. Janopo Contario. 48. Cirvanni Dardole

Albert Sugar & GIRDLAMD DANDOLD

mando a Giovanni Merosini e Ruggiero Premarin, i quali subitamente ricuperaron la perduta città, e posica, dirigendosi verso Modone, predarono due navi piane cariche di ricche merci. — Nuove forze però spedivano i l'Isani, aiutali eziandio da que di Brindisi, o nuovi legni inviava Venezia; sicché dovette ritirarai la flotta piana, e Brindiai pagar caro i la soccesso prestato.

Ottenevano poco appresso i Veneziani la couferma de' soliti privilegii dall'imperatore Enrico VI (1797); e, dopo parecchio esitanze, conseguivano altresi dall'Augusto d'Oriente Alessio III, succeduto ad Isacco Angelo, la rinnovazione degli antichi crisoboli, e le somme che la Repubblica da tanto tempo attendeva a compenso dei danni

patiti per opera di Emmanuele e di Andronico (1199).

Ma a doge Dandolo spettava di far salire a gloria immortale il veneto nome, portando le armi di S. Mareo in Oriente. - Banditasi iufatti una nuova crociata da papa Innocenzo III, si raccolsero d'Inghilterra, e più di Francia, infiniti guerrieri, animati a quella impresa. - Ma, considerando eglino essere la via di mare la più spedita, e la meglio sicura per portarsi ia Terra santa, determinarono trattare co' Veneziani per convenire quel passaggio. - Scelsero perciò i principi crocesegnati sei oratori, affine di conchiudere con doge Dandolo quanto aveano fra lor convenuto. - Ginnsero essi a Venezia nella quadragesima dell'anno 1201, e ricevettero da Enrico accoglimento conforme ai desiderii loro ed al successo delle Ioro speranze. - Vennero ammessi al consiglio dolla Signoria, e parlarono franco linguaggio, chiedendo navi al trasporto della santa crociata, Issciando il doge arbitro delle condizioni.-Il trattato fu tostamente conchiuso; le condizioni del quale crano: Somministrerebbero i Veneziani navi atte al trasporto per quattromila cingaecento cavalli, novemila scudieri, ventinila pedoni: approvvigione rebbero per un anno l'armata: sarebbero le navi pronte alla vela pel giagno vegnente: il servigio si computerebbe dal giorno in eni si scioglicsso dal porto: i crociati pagherebbero alla Repubblica, ciò tutto compreso, ottantacinque mila marchi d'argento di Colonia.

Dogo Pandolo poseva in questo trattato ogni artificio perchi tornasse di vantaggio alla propria nazione, Percetevo, da sono accorto, l'impossibilità in cui erano i crociati di shorare somna si grave, e perciò volle aggiunti all'accordo meche i patti segoniti: Univibero i Veneziani di vete crociati ciuquata galee hem armate, le quali opercrebbero in nare nel tempo medesimo che i Prancusi distareo mano in terra alle pagne; quiddi le compitate tutte, prevuente durante la confederazione, divine sarchbero in giuta egungiismas fra i vincitori. — Per tal modo il Dandolo dicele più ssati di quanto era richiesto, per aver poi mercede maggiore di qualta voluni si ulti concedere.

Approvato l'accordo, lo si fe' noto al popolo nella basilica di S. Marco. Ed il popolo, ope colda personione del conte di Sciampagan, lo nanci — Molroquando poi, pochi mesi appresso, si raccoglievano i croccesegnati a 'enesia per induarerari, e che il Unondolo, fedele ai soio obblighi, avea fatto popronatre le navi pattulici in numero oltre il biogno, i Franchi qui ginuti non erano al caso di soddifiafre alla somus conventa, quantunque il marches ed Monfarraco dei cionat dei Hundra facessero del rom neglio perché non seguiuse lo sperpero ninueciato dell' armi crociate. — Ma protestado i recolti guarrieri di passare altrovo, dogo Dandolo, da ecerto politica, ne cavò profito da quella occasione, proponendo loro di assistere la Repubblica nel ricapero di vitte Rattartari pe' pod. 45 (113)

Zara decizionata, vero compenso di secordare loro il soddisfacimento dei debito dopo li ritorno dalla guerra satta. – Rimossi i dubbi gi di natocoli che altenni cagi die eraciati promosero, e più tolto dal loro animo il timore delle pontifieie censure, mianciata a chi volgane le armi contro a dal trie dea il Trece; vi dei i doge essere utile non che necessaria la sua presenza in quello impresa, sapendo quanto erano mutalbii gii animi di que' guerrieri. — Losorie risole di assumere pur reso la crece, escome capitano generale dell'otto; nè abbandonaria, se prima adempiuta non fosse l'impresa che stavgifi a cuut.

E perchè facesse maggiore impressione nel popolo e nella milizia questa sua risoluzione magnanima, e nel medesimo tempo perchè non trovasse ostacolo presso il Sensto, pensò di renderla manifesta nella Marcisna basilica in un giorno solenne. -Sia che questo fosse il di 15 agosto, o l'otto settembre, come altri dicono, certo è che nell'uno o nell'altro di que' giorni, venuto il Dandolo in San Marco, ascese improvviso la tribuna, e con maschia voce ed animo risoluto, all'adunata moltitudine diceva : Sopplicare la Repubblica di acconsentire che prendesse egli la croce: essere suo desiderio capitanare in persona la patria milizia: dopo la espugnazione di Zara ribelle, sentirsi da tanto per seguire la geneross oste erociata, affine o di divider eon essa la gloria nella liherazione del sepolero di Cristo, ovveramente morire con essa in quella santa impresa. Non temesse la Repubblica per lei, mentre nella sua lontananza altri vi sarebhero atti a sostenere il peso della ducea; non temesse per lui, giacchè, schben vecchio, sentivasi ardere l'animo da un fuoco, anzi da una febbre giovanile: sperare, in fine, sovra ogni altro aiuto, nella assistenza del ciclo, in quella della Madre Vergine e nel Santo patrono. - Questa improvvisa concione fece nell'animo degli astanti quel mirahile effetto imaginato dal doge. - Imperocehè Veneziani e stranieri, colà congregati, in una sola voce proruppero di acclamazione; mentre tutti ammiravano in lui l'eroico coraggio, la generosa mente, la non euranza dei pericoli, l'amor vivo e supremo della patria. - Per tal modo, ottenuto l'assenso della nazione, discese il Dandolo dalla tribuna, prostrossi supplice davanti l'altare, e fermar tosto si fece la eroce sul berretto, acciocchè, e fosse scorta da tutti, e servisse siccome segnale dell'approvazion ricevuta.

Assunta la croce da doge Dandolo, stava egli pronto coll'oste crocista per partire innanzi tratto a domar Zara ribelle, quando pervennero a Venezia sicuni greci ambasciatori per implorare assistenza dalla Repubblica e dai erociati, onde volessero operare che il giovane Alessio figlio d'Isaceo ricuperasse il trono paterno rapitogli dallo zio.

Parve al doge ed ai "crociati santa la "asuas, o riscrboronai a proteggerla a miglior tempo. — Posto a reggere lo Stato in qualità di vicedoge Renier Dandolo, figlio di Enrico, scioglicve la flotta per alla volta di Zara il di otto ottobre del 1202, e ben tosto ridaceva all'obbedienza Trieste, Muggia ed Umago, e protegnendo, dopo alcuni tumulti acesdul fre i Veneziani ed i crociati, anche Zara ribelle.

Sorgeva la primavera del nuovo anno 1203, e raunatani in flotta tutta e Corfi, diponevazi a pasare alla conquista di Contantinopoli. - Senonché, suscitation n'e creeiati impazienza e maleonatento per aver preferito l'impresa di Crecia, e deviato così della via di Pelatina, tramarono congiura per separario didi esercito; la quale però, per via di supplienzioni dei espi, tramonatò, e l'oste tutta incamminossi allo acquisto della ettia di Costantino. Giunta colà, la flotta die 'Indo all' imboccutura del Bosforo, lunge tre sole leghe dalla espitale del greco impror. — Il di appresso estrarrono in any inel Bosforo tesso, o sharcaron i truppe, e pinatrarno gli alloggiamenti nelle ville dell' Augusto. — L' usur-patore e verebio Alessio intivi totto albassicatori al campo, per intendere l'oggetto di quella spedizione: e poichè udiva rispondera, essere colì venuti i Lattin per rimettere in trono il caesiolo haseo, padre del giovane Alessio, prepenora il deli dire.

Lango sarebbe narrare le parecebie battaglie date intorno alle mura di Costantinopoli, le finghe, le morti, le viltorie; bastandoci qui toccare di volo l'assalto e la presa dell'acccanata città. — Chi più ne volesse sapere legga le illastrazioni delle tavole CXXXIX a CXLVI, figuranti i dipinti sebierati nella sala del Maggior Consi-

glio, ove è rappresentata questa storia gloriosa.

L'armata di terra, protetta dalla fiotta, si condusse sino alla astremità del porto, de accampossi di forate a Bisanzio. Em però molestata dil continuo sucire che face-vano dalla città d'appelli di cavalieri, e segdituvania si vicenda conomi massi di pietre, vano dalla città d'appelli di cavalieri, e segdituvania vicenda conomi massi di pietre, uno tri rimasero, o spaventalti, o feriti i guarrieri latità. — Correro così dietri giora, in capo si quali gia sascianti si postero in grado di situacera regolarmante la città. — Dagento macchine innatzate contro i balundi erano in continuo moto per icacesirame di dificanori, per balterne le mara, per imanovene le Sandamenta. — Alla prima apparenza di becccia i Prancesi vi applicarone le scale; ma il coraggio soverchiato rimase dal numero e dal valtagio del luone, cel i latalii farono recessiti.

Nel punto medesimo davano i Veneziani l'assalto alla eittà dalla parte del mere. - Il doge disposta avea la flotta in due file : nella prima schieravansi le galee con sopra gli arcieri e le macchine guerresche; nella seconda disposte erano le grosse navi, in cui sorgevano torri più alte delle mura maggiori di Costantinopoli. - Guadagnata terra dalle milizie, queste non si tosto piantavano scale e salivano, nel mentre che i legni più gravi, avanzandosi più lentamente, calavano altrettanti ponti levatoi, presentando così a' soldati un acreo cammino, paralello alla cima degli alberi delle stesse navi, d'onde sui baluardi potessero facilmente pergiungere. - Combattevano quindi dalle mura i Greci, dalle antenne dei loro navigli i Veneziani. - Il fragore delle onde battute dai remi, le grida de' combattenti, il fischio de' sassi e de' giavellotti, formavano un suono tremendo, spaventoso, terribile più che il ruggito del mare mosso da furiosa procella. - Nel fervor della pugna il doge venerando, armato di tutto punto, stava sul ponte della sua galea, con in pugno il vessillo di san Marco, e da colà eccitava i suoi alla vittoria; ed or pregava ed or minacciava i remiganti, volendo che il portassero a terra. - Ed essi se lo presero in collo recandolo in sulla spiaggia. -In quel punto tutte le navi, come fossero una sola, si avvicinano al lido, gettano i loro ponti sui ripari della città; i combattenti si contendono l'aria, più che il terreno, petto a petto, colle lancie e colle spade. Tutto è fervore, meglio furore. - Saetta che vola per l'etere e che colpisce il culmine più clevato; mare che agita una nave e la shatte e la stritola sni sassi, sono deboli immagini a paragone di quella pugna terribile. - Senonchè tutto ad un tratto mirasi sull'alto di una torre della città inalberato il vessillo di san Marco. Un grido di gioia a quella vista ecbeggiò allora dall'una all'altra estremità della flotta, e fu il segnale della vittoria. - Già i Veneziani s'im-(115)

padroniscono di venticinque torri, e di là, sessi nella interna eitti, incalzano i Greci per le vie e per le piazze, e dan fuoco a tutte le case in cui si abbattono: l'incendio si dilatò rapidamente, coatringendo il popolo a fuggire spaventato e disperso.

Così però feliciemente non procedevano lo cose dal lato di terra, chè ami il militie francesi strette crano da sovratanti pericoli. Imperecché l'Alessio, mosso dalle grida del popolo disperato, salito era sul suo destriero, ed aves fatto ascire da tre porte diverse della eittà la cavalleria per torie in mezzo il Latini. — Avveritio però in tempo il Dandolo della sciagura, richiamò la militia, e corse tosto in soccorso degi allesti, i quali, apsyrafiati da numero, erano il pere codere. — Es notte appresso, mosso da insentir challe grida d'Orect, e tementa del fato, che glis vederara pender sal caracte della remi. Però della remi

Nos si ecquelarono per ciò gli animi dei Greci faziosi, i quali in brevi mesi ridazsero al più lagrimevole stato le cose della loro nazione, lenendiata l'imperiale città per una popolare sommossa, nella massima parte ridelta in cenere; avvelenato il giovane Alessio, ch' cre stato solemnemente incoronato lamperatore; morte di vecchezza e di dotto, poco dopo lasceso; montato sul trono l' susurpatore Muzzallo, rimasero senza effetto le promesse giurate ai erociati da Alessio e da lasceo. Ciò fa engione de si rinceendeste ria Latini ed il Greci la guerra, e più feroce più dificili di prima.

Riconinciarono quindi, i primi, l'assedio di Gotantinopoli, e dopo tre mesi impiegati n' militari appreceda isi dell' man che dall'altra parte, si devenne findinesate et un assallo, eguale al primo, si per terra come per mare. — Patteggio prima co' Franci dogo Dandolo per la divisione del bultino e per la potesta, e se ne cesses di ciù un trattato, il di 'l' marzo 1204, che riportammo nella nota 21 della illustrazione alla tavola CXLIV.

Imbarcessi poscia tutto l'escretio il di Saprile 1904, attraversò il golfo, e si dattese di fronte alle mar per una estamono di mezza lega. — Sogli spaldi, sui balurari e sulle alte lorri stavano schierati i Greci aspettando l'attacco. — Incominciò il constitucno, il di appresso, con uno scambievole gittare di funco, di sassi, di derdi; le navi a poco a poco si accostarono alla sponda, gittarono i ponti, adattaron le sesle; le due parti menthesi sizadirano petto a petto, e resisterono entrambe con pari voce; ma finalmente, in sul decisiore del giorno. I Lettini, soverchiati dalla moltitudine e dall'impeto disperato del Greci, l'ilizaroni. — Il di appresso, e per due giorni di esgullo, si attene e ristanarace le navi e le mecchine offee, e il terzo di rimorossi l'assatto nello stesso modo di pria; e tosto, presa una torre, indi altre quattro, si abbatcono tre porte della città, per le quali, come onda, s'introdassoro il Lattini.

Colti allora da indomabil terrore i nemici, si diedero alla fuga, ed il campo imperiale, che raccolto stava sur una collina, restò diserto, per cui i crociati se ne imperiarono, ed il a quindi piombarono sopra Cotautinopoli mettendo a fil di spada quanti incontravan per via. — Presa la città, non si arrischierono i Latini soffermarvisi la

nolte, lemendone un qualche aggusto. — Laoude i Veneziani lornarono ad accamparri a vita della navi poi leande i l'indra Fernossi nelle tende imperiali, e il marchese di Monferato occupi i palazzo delle Bischerne. — Al rempere dell'alba fis uno spetucalo emmoventissimo quello di vedere il popolo greco uneire dalla elità in processione col clero, colle errori e colle immagini sante, ad implorar demenza dai vincitori. Questo fi si il seguine della les ommensione.

Distribuito il hottino, a norma del trattato, in cui, tra le altre cose, toceò in parte a' Veneziani i quattro cavalli di bronzo e quelle preziosità singolari, quelle reliquie insigni e quella immagine santa di Maria Nicopeia, che tuttavia si custodiscono nel tesoro della basilica Marciana, e si venerano dalla pietà eittadina (2); si raccolse poscia il consiglio per devenire alla elezione del nuovo imperatore. - Scelti dodici elettori, sei dai Veneziani e sei dai Francesi, dopo discussa a lungo la importante materia, alla mezza notte del di 9 maggio 1204 convennero finalmente ad eleggere imperatore Baldovino conte di Fiandra e d' Hainaut, il quale veniva coronato, nella chiesa di Santa Sofia, la terza domeniea dopo Pasqua, eioè il giorno 16 maggio 4204 (3). - Destinato poi dai Veneziani a patriarca di Costantinopoli Tommaso Morosini, si passò a divider le terre, siccome erasi preventivamente stabilito, vale a dire, una quarta parte all'imperatore, e le altre tre parti divise per giusta metà fra i Veneziani ed i crociati. --Furono pertaato nominate dodici persone per parte, le quali operarono di comune accordo la divisione : sicchè toccarono ai Veneziani ed isole e coste tali da formare una linea non interrotta di porti da Costantinopoli fino a Venezia. Parecchie di tali isole vennero date in feudo a que' nobili veneziani, ehe a proprie spese ne avessero fatto la conquista, o per altro modo ne fossero venuti in possesso. - Acquistava poi doge Dandolo a nome della Repubblica, da Bonifazio marchese di Monferrato, l'isola di Candia, l'antica Creta, per la somma di diecimila marche d'argento, come dal trattato 12 agosto 1204. Assunse quindi allora il doge il titolo di Doge di Venezia, della Dalmazia e della Croazia, signore di un quarto e mezzo dell'impero di Romania ; titolo che conservò fino al 4356, sotto il doge Giovanni Delfino,

La diversità della eredenza, dei coatuni, della cultura, impedi che i Latini polessaro dominare da ver pace coi forcei; nia, a motto della cassi numero del primi appetto dei secondi, era dato impor colla forza l'unione e la conocordia degli ninini.

Quindi sleuzi principi grecii, luggli dalla patria, fondavno, intorno a questa, nuove signorie. Poi a damon maggiore sorgeva discordia tra Baldovino e il mercheso di Monrerato, a stendo sedda dal Dandodo e dal conte di Bikis. Pei i Greci ordinoo vasta congiura, si sollevarono; e, assistiti da Jonniccio re del Bulgari, diedero battaglia ai cereili pressa Afrianogli e il socialinero inflatamento, che acido perindo prigione lo stesso imperator Baldovino che poco dopo mori; e asrebarro pertite eziandio gii avanti delna milica, son one sti ludore, e il promittiodine di dogo Dandote e del Villardono.

— sono predita di dogo Dandolo, il quale, domanto dai travagli dell'unimo e dai diagna guiti, massime nell'ultino fatto oro cleto, infarria e venne a more il di 45 giugos 1305, nell' età una di 97 anni, e fu sepolto pomposamente nel portico della chiesa di Santa Safia.

Durente la ducea del Dandolo (1204), s'institui il magistrato dell'Esaminador, (147)

composto di tre nobili. Ad esso magistrato fu dato l'incarico di esaminare i testimonii, di sottoscrivere i contratti, perche potessero godere anzianità di diritto rispetto ai posteriori, e, finalmente, di concedere bolli, e sequestri, cioè interdetti a legge, sonra le rendite e beni mobili dei debitori. - Si fondo la chiesa ed il monastero di Santo Andrea della Certosa in isola (1199) dal sacerdote Domenico Franco; e la peste afflisse la capitale (1203), secondo nota una eronaca antica citata dal Gallicciolli.

Il ritratto di questo doge, che per nulla gli assomiglia, reca nella destra mano un breve su cui leggesi:

> HENRICO DYCI EST TITYLYS, OYARTAE PARTIS, ET DIMIDIAE TOTIVS IMPERIL ROMANIAE DOMINATORI.

(i) Anche intorno alla famiglia Dandolo sono discrepsati tra loro gli scrittori nei fissarne l'ori-ne. — Aleuni affermano, che procedesse essa da Daulo, compagno d'Antenore, a quindi di sangue trojano, da cui, dicono, esser veaute le due cose Daulo, poi Dandolo di Venezia, e Dottu di Padova, tragens, de cui, decolos, curer versat le des cue limbs, jui Dandele du Yourch, \* John de Telens, a vol 600; egatio de merche plus l'aves, a vol 600; egatio de merches plus l'aves, a pais un Manifez, dell'ortes, quite un Sariori d'Irdens, cui et al catte l'aves parties de l'acte pa reggiò parecchi luogbi e castella, donde poi venne in Altiao, e quindi nelle Isole Realtine: alla quele ultima derivazione assente Giorgio Piloni nella sua Istorio di Beliano.

la qualunque mudo sia la cosa è certo però che questa casa è satichissima, annoversadosi fra la dodici prime dette opostoliche, che formarono il corpo della nobiltà patrizia. Laonde sostenna il tribunato più volte ed in più isole; concorse alla ercozione del primo doge, e produsse la larga copia uomini filinstri la ogni ordine, contando quattro dogl, una regina di Rascia ed una dogarcasa, cioè Zilla Dandolo, moglic del doge Lorenao Printi. - Fu estandio questa casa signora di Gallipoli, di Andro e di altre Isole nella Greela, e al rese benemerita alla religione procurando alla patria il sseri corpi de' santi Teodoro, Taraslo, Simeone e della vergine e martire Lucia. - Eresse la chiese di s. Luca, con il Piaannanci di a Pentaleone colli Signoli, a ricilità quali del Corpus Dominia. Ha monuncuti distalta e memorie in parcechie eltre chiese, tra le quali, in S. Marco, in SS. Giovanni e Paolo, a Frari, in San Francesco della Vigna, in S. Salvatore ci in S. Fantiso.

Quiedlei seudi diversi riporta il Coronelli nel suo Biorone, usati in varii tempi della famiglia la parola; ma e soli tre si ridneser de nitimo. — Il primo, e più antico, è diviso d'argento e vermiglio, e de quello sottoposto all'immagiae del doge Enrico; il secondo, diviso d'argento ed azzurro con sel gigli, tre per ogni campo de colori contrapposti, il quale fu alzato dal nostro doge, allorebe, trovascosi all'acquisto di Costantinopoli, a avvide essere il proprio simile allo acndo del marchese di Monferrato, e ciò fece, giusta il Rannusio, per distinguerio da quello, onde non accadessero equivoci nelle insegne del esmpo; il quole seudo doveasi veramente sottopporre alla sua immegioe, inveca del primo. Il terzo fu alterato del doge Francesco Dandolo, che aggiunsa all'antico scudo una croce d'argenta in punta sopra il vermiglio, e elò in memoria dell'ambasceria lunga e difficile da loi sostenuta appo il pontefici Clemen-

te V e Giovanni XXII, attenendo alla fine l'assolutione dalla censura faiminate contre la Repobblica. Il nastro doge Enrico naceque nel 4408, ed debta pandre Villas q. Domenico. Nel 447, pasud colla fatta, comandata dal doge Vitale II Michiel, contro Emmanuele, Imperatore d'Oriente, al quies poi fu preditio, con Ellippo Greco, per trutte della parce, che non ebbe effetto, Anai jud i fue isforico asseriere, che al green Augusto, sendo veauto in uggia li Dandolo per avere con calore e fermeaza nostenntu l'onore e l'interesse della propria nazione, la avesse fatto prendere ed abbacinare : casa codesta che è taciuta da altri, ed affermato javece, che, saputo dal Daudolo a tempo del tradimento, foggisse. Il che è ragionevole e consestaneo alla storia: mentre come si spiega, ad caemplo, che sendo egli cieco, od almeno nella vista ottenebrato, fosse pol Mato assumo al trono, e da sesse esglicació l'oste venete, e condotta in tutte le imprese gioriose amperiormente discorse? — Pu poscia spedito Enrico, eca Giovanni Radorro, a Guglicimo, re di Siellia, per concibindere, coma concebinies, una signa contro l'imprese tore Emmanuele prefato. - Nel 4477, latervenne alla stipulazione della pace seguita fra il pontefice Alessandro III e l'Imperatore Federico Barbarossa; ed in appresso, unite a Pietro Foscarioi, fu eletto arbitro per comporre le discordie sorte col Ferraresi a cagione del confial. - Nel 1478, fu uno dei

quatro cuetti a nonimer il quaranta elettori dei degi Orio Mattrajerro, alla morte dei quala remaegii innitata alla suprecos digini della Repubblico — Eletto dei ggii om maggio. Il primo, Rista di niere, fu vinc-dega nell'amenta del pudre, fu processive di a. Marco de appro, sietto il 14 applie 1817, in hospo di Grazimo Zerai (Cereschiji proceste della fasta contre i coressi (1909) una degli elettori dei dega Pittra Ziani (1909) dere di Candis (11) unitonise Comfin atenza ribelle, e mori, accombi dei processi della della

(2) Il festor di Luminato avvoranti e la signi imposito i intercorre di rometrizza.

(2) Il festor di l'Aureza, del quise la receptife tante opere biantina, uniche più che rare, e tanti vasi lavorati in genme d'inestimabil valore, cui l'Europa intera non darchbe unita copia si gennde, giaqueg famori accolio, ad onta dei voto generale del dotti, che na doconodarano la pubblicazione.

Adesso, come el detta la carità dello patria e l'amore alla arti grettili, abbismo moi siessi assunto i'ordiva intrasersa, amerando non avvolta come alla carità dello patria.

Access, come of our state is the control of the con

## PIETRO ZIANI (4)

Doge XLII. - Anno 1205.

Pasato alla seconda viti il Dandolo, ventra totto cletto da Veneriani in Costaminopoli a loro polesti Marizo Zeno, il quale fie quindi approvato dalla Signoria. Giunta poì la dolorosa notizia in Venezia, li 22 luglio 1905, sublamente fie convocata la generate ecozione da Granda Capolorgia per la nonina del'quaranta relatori; junti, il di 5 di ell'agotto maseguente, con acclamazione generale del popolo, innalizarono al trono Pietro Ziani, fiello del doce Sebastiano.

Non appena assunto egli al principato, mandà a Contantinopoli a regolare, d'ascordo col podesti. Zano ora delto, l'armata; a do parre ne la 'Geneziani, colà stanziati, continuassero nella obbedienza alla madre patris; a conservare i barconi latini ci di gree nel boun acendo cella Repubblica, e da appianare le controvenie innorte intorno alla elezione del narvo patriarea. — Marino Zeno poi spedira a Venezia le preziositi toceta nella divisione del bottian, ten e uli i quatto e avulli enci, che, in seguito, si collocarmos oul promao della basilica Marciano, e la celebratissima immagine di Maria Nicoperio, che forno tuttura i r Oggetto della peranza giù exer della patria dever e della patria dever e della patria dever e della patria dever

L'accresciata potenza della Repubblica, per la conquista di Costantinopoli, e pel sussegnate possesso di tante ione mell'Arcipelago, desto la gelosiu, tra di silvi, dei Genovesi. Un loro pirata, Leone Vetrano, tolse dalla veneziana obbedienza Coria, sicche tranta galle farma spedie, comandate da Rinieri Dandolo e Ruggero Premarizo, e tolse venne quell'isola ricuperata, e posto a morte il Vetrano. — Arrigo, conte di Malta, sopramomianto Presentore, sostemuta de Genoversi stesat, arron aleume navi, e con questa spintosi fina soto Candin, cof favore de Greci abitanti s'era impadronito di actual bergli farti; ma ia fotta venota anzielata, pedita cola, constatte è vinne la menta di l'indicata della supera della pedita della pedita della constanti e vinne la menta di l'indicata della supera della supera della supera della constanti della sua sepera. Il Candidi prein nomente i ricultarono, e culti michia accadata perdel Rinieri la vita; per cui nuovi legal farrono cola spediti sotto il comando di Jacopo Longo (119) e Louando Navagrer; onde, execisio Arriga, nominossi un duca, e fis il primo Lecopo (1908), Per visuomeglio sissuurari il possedimento dell'isola, fa mandeta, nel 1912, la prima colonia; edi in seguito dell'altre anerra. —Senonachi sorrero rit more turbolenze, e si erchebero, he il Tripolo fis coerrito ichiamere in soccorso Marco Sanudo, signore di Navao; e quindi, domata la rivolta, il Sanudo, sia per una o per l'altre aggiono, venuto in disecretici od l'impolo, questi riparia nel estatello di Tessona, ed invoco l'autica della madre patria. — La quale spedies Sebastiano Relazione Marco Quirini; per cui, riliratosi nella suo isola il Sanudo, vanno eletto successore al Tiepolo, nel 1216, Pasto Quirini; da quel tempo in poi eggi suno si mularoso

I Genovesi però continuarono ad infestare que mari. Paolo Quirini, ora detto, valorosamente eombatte e disfere un conte Alaman corsaro, sostenuto dai Genovesi prefati; i quali, vedendo tornar vane le ostilità da lor praticate, chiesero ed ottennero pace (4218).

Durante questi fatti, dogo Pietro conchiuse varii trattati celle città vicine, come on Wolferen, Owleberen, patriare d'Aquileja (2006), ce on Padova, per l'amministrazione della giustizia (1209); e seeso in Italia l'imperatore Ottone IV, ottenne il dogo la conferma degli antichi privilegi, col diploma segnato il al 45 settembre 1300.

L'india di Neproponte fia noncen, in questo anno, chi Ravano Dalle Careri, veronese, rianunziata alla Signoria, la quale la ricevette in feudo, non tenendosi sicura difica-derio dall'insull'i dei Vicini nemici.

Eblero poi i Veneziani novella ocessione di provare lo armi contro i Padovani, ce ciò pel sequente motivo. — Volendo i Trengiani, come armi a llo solicio, intrattenere il popolo con ispettecoli, affine di distorlo dai mali pensieri di acdizione et unulo, institutiono una festa, la quale per la singolariti de luo intreccio nomossi il Castello d'Amore. — Era dessa tatta propria di quelle cit e della galanteria il quel'escoli avaleteceshi. — Nel tempo quindi della Pasqua di maggio dell'anno 1213, in Spineda, luogo poco loctano da Trevigi, o pure, come altri vogliono, nella piezza stessa di Trevigi, fabricarono un castello di espece degamenente deddobato di preziosi drappi di arazzi, di panni serie i auretti, di flori e d'ogni altre genere di sonutoi riendo inamenti. Posero alla difesta d'esco ducento delle più nobili el avvenenti donzelle della città e dei diatorni, servite da altre che loro facevano l'uffizio di seudici, ci dernoso vetti con tutta la grazia e la delettezza di una sedesente eleganza. Avvenao in testa, in luogo d'elmi, vaghe corone d'oro; e la persono, in cambio di corazza, vettile di guerminenti i richisimi, con mastervole arte riensali.

Gli assilitori del Castello erano giovani delle vieine etità e della stessa Trerigi; e accorrero in gundo gala, studiandosi a tutta lor possa di conquistare la fortezza dal sesso gentile difesa. Ordinaronsi questi in inchiere, e tutti di ciaschedame città si attruparono notto il porticolare loro vessallo. Le armi scambiovidi cen cui comattevamo gli assalitori o lo difenditrici erano fiori, aranci, poma, confetture e acque odorose; e, sorra oggi altiva rogiomento, gentilezza ce vezzi. Il sanno di soori intrumentil accompanya tutto il progresso di quello strano simulaero di guerra; e le difendirici arrenderansi a que' che meglio avensero saputo blandirue l'animo loro. Gli assiltori erano divisi in tro selitore: Padovani, Trivigiani e Veneziania, o oguna achiera avea per

segnale il vessillo delle proprie città. Si combatte bosono spazio di tempo con ordine, sendo capo di colta giucor Pedo de Sermendola, evatipere podovano. — Quando tutto de un tarto accade un fattad disordine, avvegnachè, mentre i giovani venezioni de un lato valorosamente combattento, press una porte, renno per pisatare in heven sel castello il loro stenderdo, i Padovani, che ad un lungo vicino combattevano, di ciò in-vidiosi, fecco insulto all'allere veneziono ; e, tologli di tenderdo, ul quale cera di-pisata l'immagine di S. Merco, per dispetto lo superiaziono e lo calpestarono nel fango, traggio capa, sei l'Sermendola del altri personaggio principali non fossero occeri a non avessero con la loro sutorità poste fine alla rissa e alle spettacolo insieme, intimando ad ambedos le scheire la portenza per la proprie città.

Ma lo odegno porò tra i l'adovani e i Veneziani non a'acqueto; chè, tornati allo putria loro, massime i primi, accesero lo ire nell' animo dei concittadini; sicohè questi, più audaci e più alesti, peritandosi di misurare le deboli forze loro con le forze possenti de Veneziani, chiamarono confederati in loro aiuto, i Trevigiani e il patriarea di Acquicia.

Incominciarono tosto i Padovani a promulgare una legge di rappresaglia, per cui non eravi cosa del nemico. la quale potesse essere immune da insulto. - Si adunarono quindi Padovani e Trivigiani (chè il patriarca di Aquileia si limitò soltanto a fomentare le ire loro) e, disposti i corpi d'armata secondo il piano preconcetto, irruppero subitamente nel territorio veneziano e lo saccheggiarono, piantando il loro campo dinanzi alla torre delle Bebbe, in altro tempo si funesta a Padovani per non dissimile loro millanteria. Non si avvidero però que' sconsigliati, che il terreno, su cui s'eran piantati, avrebbe potuto da un punto all'altro andar soggetto a repentina inondazione delle acque marine: e ciò accadde di fatti. - Era in sul finire del marzo, o in sull'incominciare d'aprile, quando una gagliarda fortuna di scilocco ingrossò il mare per guisa, che il campo de' Padovani ne rimase allagato. I Veneziani, che trovavansi a guardare quel sito sopra una forte armatetta di barche sottili e leggere, approfittarono della circostanza, ed inoltrando subitamente i legni loro framezzo gli accampamenti, e senza commettere strage alcuna (chè il nemico circondato dalle acque e da un terreno acquitrinoso, non era in grado di salvarsi neppur colla fuga) vi fecero quattrocento caltivi, ed impossessaronsi delle robe loro e de'loro vessilli. - Poco poi fu richiesto da' Padovani la pace, la quale fu loro accordata, a condizione che consegnassero Jacopo da Santo Andrea, e con esso venticinque altri ch'erano autori o complici dell' insulto fatto in Trevigi.

Banditissi intanto una nnova crociata da papa Innocenzo III, quantunque ben esculta dai principi cristinaii, non vi in dec Andres III, re d'Ungheris, des esrimente penassas a prendervi parte. — Domando quindi a' Veneziani, nel 1216, dieci galee pen passare in Terre anata; e, per monteresi grano dill'esteuto favore, rimaniavo ogni pretenzione sopra Zara e use pertinenze, e guarcativa la libertà del passaggio, della dimora e del commercio del Veneziani ni suoi Stati.

Tornata vana quella spedizione, e la susseguente eziandio compiuta alquanti anni dopo dall'imperatore Federico II, che terminò colla vergognosa pace del 20 febbr. 1229; i Veneziani provvedevano, in quel mezzo, alla sieurezza deloro commercii, decretan-

VITE E RITRATTI DE'DOGI. 16 (121)

do, innanzi tratto, che nessuno de' suoi trovantisi in Siria ripatriasse per la via di mare. nè alcuno da Venezia recarvisi; nè portassero seco ferro, legua ed altri oggetti proibiti in Egitto; nè colà acquistassero merci. Conchiudevano poi trattati di commercio, nel 1217, col contc di Biblos; col soldano Aladino di Rumili, nel 1219; col contc di Berito, nel 1221; con l'altro di Aleppo, nel 1225; ponendo ogni eura per conservare i loro possedimenti nell'impero orientale. - Quindi fecero riconosecre e confermare i loro privilegi dagli Augusti, Pietro (1217), e dal successore Roberto (1221); e conchiudevano altresi trattati con Michele Comneno dell'Epiro, nel 1208, e con Teodoro Lascari, nel 1219 (2).

Ciò addimustra quanto stesse a cuore della Repubblica, e massime del doge Pietro, il conservare, come dicemmo, i possedimenti in Oriente. - Narrasi anzi da alcuu cronacista, avere esso doge proposto di trasportare a Costantinopoli la sede del governo : cosa che se accadde, e se fu veramente nel consiglio discussa, com' è riferito, venne giustamente rigettata: dal che, dice il cronacista Daniele Barbaro, temendo il doge di aver dato disgusto al consiglio con tale proposta, o si veramente d'essere incorso nell'odio del popolo, incominciò a ritrarsi dai pubblici affari, allegando a motivo la vecchia sua età e le sue fisiche indisposizioni.

E di vero, domato dagli anni, doge Pietro rinunziò al principato nel 1229, e, per testimonianza dell'anonimo Altinate, del Dandolo, del De Monacis e dell'Egnazio, ritirossi nelle sue case situate presso Santa Giustina, ove morì il di 13, o 21 marzo del medesimo anno, ottenendo sepoltura appresso il padre, nella chiesa di S. Giorgio Maggiore in isola (3).

Al suo tempo la peste tre volte afflisse la città, cioè nel 1205, 1217 e 1218: un terremoto gravissimo, accaduto nel 1223, o come altri vogliono, nel 1225, o 1228, ovvero nel 1229, ruinar feee uu lato del monastero di S. Giorgio Maggiore; ed uu incendio distrusse, il di 10 gennaio 1214, la chiesa di Santa Maria de' Croccechieri. - Si riedificò, nel 1205, la chiesa di S. Cassiano; si fondò quella della Maddalena, nel 1222, nel quale anno fu rinnovata l'altra di S. Pantalcone, e, nel 1225, quella eziandio di S. Jacopo dall' Orio. - Nel 1212, si concesse l'isola di S. Michiele ad Alberto, monaco camaldolese, affinchè vi crigesse un cenobio; e, nel 1222, la beata Giuliana Collalto fondava quello di S. Biagio alla Giudecca.

Il breve, su cui posa le mani il ritratto del nostro doge, dice, con qualche diversità dal Sanudo: BELLIPOTENS TOTA MIHI SYBDITYR INSYLA CRETA.

<sup>(1)</sup> Dall'opera più volte encomiata dell'illustre cav. Emmanuele Gicogna; Le Inscrinioni Fene-

zione ce. (Vol. IV, pag. 528 e seg.), togliamo aleune notizie intorno la vita di questo doge. Pietro Zinoi, igilio dei doge Schaslino, fino dei 4177 fi uno dei ropraccomiti di galera, che sotto Pi comando del padre suo, combatterono a Salvere contro Federico Barbarosas. — Ad cotta però che ciò riferiseano oleuni eronacisti, è dimostrato non esser mai accaduta quella hattaglia; per cui, come abbiamo orgomentato nelle illustrazioni del dipinti ceistenti nella Sain del Maggior Consiglio, che rappresentano quella storia, può essera che Pietro abbia fatto parta della flotta allestita, per timore della venuta nel golfo delle flotte uulte di Genora e di Pisa, che soccorrer dovevano l'imperatora Bar-barossa. — Del à lal, diec il Cappellari, nel suo Campidoghio, Pietro fu capitano dell'armata per la ricuperazione di Zora; ma è contraddetto da aitri, fra "quali dal eronacitàs Sivos, che siferama esta stato capitano di quella spedizione Domenico Morosini. -- Pietro contribuiva, nel 4187, lire 90 al do-

minio per sostenere la guerra contro il re d'Ungheria; e nel 1493 era conte di Arbe. - Conosciutasi da Padoreni le hantà e la prudensa sua, lo secisero, nel 1201, a loro podestà. - Con Enrico Dandolu. nel 1902, fu uno de quarante governetori delle gelee veneziane, dirette all'impresa di Soria e quindit trovrossi di assedia ed alia resa di Zara. — Morto pol il Dendolo, fu creato doge con acelameione generale del popolo. — Alle naioni da lui compiute durante il suo reggimento, discorre più sopra, og-

giungiano le seguenti, che riguardano perticulariocate la sua persona.

Nel 4209, fece rimovare le insigne Pala d'ara stante cult'ora massime della Boeilica di S. Merco il quale lavore eurò Angelo Fallero, procuratore di S. Merco, come dell'inserizione inserita nelle pala stessa s'impara.—Bifehbrieò, nel 4343, la cappella di sun Nicolò di paleazo, ed orose la fece cun dipiniti caprimenti la presa di Castautinopoli, a clò per adempiere, come dices, al vico fetto da Barico Dandolo; interpa e cui de da vederal quenta dicemma nel Capo III della storia del Paleazo Buzide.—Erezo eiren il 1224, la chiesa ed il monastera delle Vergini, dotandolo col suo oro. - E di vero, fu lo Zian uonso religiosiasimo, e edorno di agni virtù, a tale che meritò gli elogi più splendidi da tutti gli storiet. - L'Anonioso Attinate, e Daniele Burhero, tra gli altri, dieon di lui, che « ere amantissimo della pace, sebbene gli convenisse esser sempre in guerro, e diceva nelle sue concioni : Vos, domini, rogo quod pacem studiose inveniatis, servelis cusadem, quia guerram, quandocumque voleritis, valebai innemire. Ere stimatissimo non solo appo i Vecesieni, ma ceiendio appresso i heroni e i magnati della Murca e Lombordia e delle finitime regioni, e a lui avesa ricorso per il proprii e per gl'interessi delle città cosoe a padre e signore. - Avea si tenoce memoria che sendogli venuto in un giorno cinque deputacioni da Lombardia, e ventidos dalla Marco, nelle quali eran oratori, che molte volte proponevano sapientemente e con molta sottiglicaan, e parendo a costoro che il doge, anziele ascultarli, dormisse, egli, quend'ebbero finito di parlore, sperti gli occhi, riassumse collo stesso ordine con col crano state esposte le loro dispute, c'a tutti con voce piana e pocata quella risposta diede che eredette conveniente.

— Possedeva grandi ricebezze e moiti amici, e assel temuto era da tutti. — Versa i poveri e i giusti offehile; verso i superbi e gl'ingiusti severo. -- Seguace della esttolice romana Chiesa, levavasi a mes su oatta spesso od orare; elemoviniere verso gl'indigenti, e munifico col nobili di searse fortune, cui deve le cosa necessaria al vitto, e farnive di dansro perchè si alutassero nel commerciare. - E molti cheriel mauteneva a sun spese negli studii. » — Avea egli, fino del 28 settembre 1228, tasteto in atti dl Nicolò Girardo, prete di B. Moisè. — Ordineva di esser sepolto in S. Giorgio Maggiore, beneficando lo stesso monastero, e altri luoghi di Vencele e di fuori. — Il Cicogna, beuemerito sempre, pubblicò un brano di questo testemento, tuttevia superatite. — Ebbe due mogli. La prima fu Maria, figlinola di Pietre Baseggio procurator di S. Maren, dalla quale chbe un figlio chiemato Giorgia, che vuolti morisse morsicato da cani del monastero di S. Giorgia Maggiore: le seconda, che sposò, nel 1213, (u Costenas, figlia di Taneredi re di Sicilia, e de queste ebbe Mareu, che testò nel 1253, e due figlie, una, Merchesina sposata a Mareo Badosro, e l'eltre Maria che rimase nobile.

(2) L'indicatione presea di questi ed altri trettati concisiusi coi diversi principi orientali e popoli italiani del doge Pietro trovosi, la ordine eronologica disposta nell' opera superiormente allegata del-

l'illustre cav. Cleogno: Le Inscrizioni Fenezione ce. (Vol. IV, peg. 538 e seg.) (3) Il Sanudu dice, che Pietro Ziani rinunziò al ducato, e ritirossi nel cenobio di S. Giorgio Meggiore in isolo, ave mori. - L' Oimo eggiunse che vesti la cocolle in quel monastero. - Dietro tali indicozioni, il Bardi eunsigliò, che si esprincesse la vesticione dello Zisni nel soppaleo della sala dello Serutinio. — Ma, osserva l'iliustro Cicogna (oper elt.), « che tanto il De Monacis, quanto il Dandolo, ed altri pronacisti non dicono che siasi ritirato nel munastero, e abbia preso l'ebito di S. Benedetto, ma che andò alle soe ense situate io contrado di Santa Giustina, e quivi muri. - Così Batista Egnesio. - Anni l' Anonimo Altinute dien: Ducatum provida deliberatione habita refutavit, et ad domani paternam in ora sunciae Justinae rediit cum praefuta dukissa uzore et filits et universa nea famiha, e che dupo diciassette giorni morì colè, e fu pui sepolto in S. Giorgio .»

# JACOPO TIEPOLO (4)

Doge XLIII. - Anno 1229.

Raccolti i quaranta, per devenire alla elezione del principe nuovo, si divisero per giusta metà i suffragi tra Marino Dandolo e Jacopo Tiepolo, sicchè fu preso di affidare alla sorte la decisione. - Il Tiepolo quindi usci doge, it di 6 marzo 1229, ed egli tosto recossi, in segno di rispetto, a visitare lo Ziani, il quale, dice il Dandolo, rifiutò (123)

di riceverlo, adeguato del modo con cui venno cietto. Ma il Sanudo ed il Sivos, riferisco 10, in quella rece, che lo accolos, adirandosi però nell' udire la forma con ensi fu assunto al principato, e consigliò di aggiungare un elettoro si quarante, onde non fosservi partià di suffragi. — In effetto si statui in seguito che quarantauno nominassero il nuovo doce.

Giurò il Ticpolo la solita Promissione, ma rinnovata del tutto, ristringendo autorità, e in guisa che servì poi di regolo alle posteriori.

Punesti faruno i primordii del suo duesto, e, per lo incendio seesdudo nel sanario di S. Marco, che distrusse con parecchia reliquia nache modi privilegi ducali colà conservati; e per la nuova rivolta di Candia, monsa dai sempre irrequieti imain. — Sedata questa per opera di Marco Saundo, nuovasmente chianato in siuto dal
dues Gisvanni Storlado (1200), tornavano i ribelli sila riscosa, sorretti da Gisvanni
Vatace, imperator di Nicca, sicche, spedio Niccioli Tomeste Ratrolomeo Gradenigo,
cletto dues, seppero questi, con pacifiche acti, ridurer l'isola sila primiero dobre
dienza (1234). — Morto però poco appresso il Gradenigo, e continuando tattavia a
resistere la città di Sitia, Marco Molino reconsi ad assediarla; ma dovette ben presto
iritarsia, per le muove forze colà invisti de Vatace. La navi del quale, persa la Suda,
partimono, ed incontrata nell' Adristico la flotta veneziana, comundata da Giovanni
Ardinono, venoreno co susa hattudia, e, quindi allontaroroni (1230). Sestano Giustiniani, che assumeva la reggenza dell'isola, ove spedivani un'altra eslonia, potè
afina ricondurera, calmone per poco, la tranquillià in Casta fina ricondurera, calmone per poco, la tranquillià in Casta fina ricondure, calmone per con la tranquillià in Casta fina ricondure, calmone per poco, la tranquillià in Casta fina ricondure, calmone per con la tranquillià in Casta fina ricondure, calmone per poco, la tranquillià in Casta fina ricondure, calmone per poco, la tranquillià in Casta fina ricondure, calmone per poco, la tranquillià in Casta fina ricondure, calmone per poco, la tranquillià in Casta del ricondure del'

Guardava del pari, con vigile occhio, il doge, la cose d' Oriente; e già somministrati legni al passaggio di Giovanni di Brienne, re di Garusalemme, per recarsi a Costantinopoli, colà chiamatovi siccome tutore e reggente, nella minorità di Baldovino, figlio dell'imperatore Pietro, otteneva da lui la conferma di tutti i privilegi antecedentemente conseguiti dagl' imperatori (1231). - Guerreggiando poi in seguito Giovanni contro Asan, re de' Bulgari, e contro Valace anzidetto, e sconfitto da essi in guisa da essera perfino assediato entro a Costantinopoli, i Veneziani, invocati da lui, occorsero, con venticinque navigli, comandati de Leonardo Onirini e Marco Gussoni, e data terribil hattaglia, cadde la flotta nemies in mano de nostri, sicché fu liberato Giovanni (1237). - Sennonehà, l'anno appresso, i due principi ora detti, sdegnosi della toccata sconfitta, misero in piedi nuove truppe ed allestirono nuovi legni, affin di tentara una seconda impresa sopra Costantinopoli stessa. - Di fatti, al sorgere della primavera dell'anno 1238, Vatace ed Asan si mossero, e già pervenuti dinanzi alla città di Costantino apparecchiavansi a darvi l'assalto. - Era principalmente la flotta numerosissima a fortissima, ed in questa ponevano tutte speranze gli assalitori; quando Goffredo Villarduino, principe di Acaia, comparve sulla Propontide con sei vascelli da guerra, mootati da cento eavalieri, trecento balestriari a cinquecento arcieri, e, non appena arrivato, traversando con impeto la flotta nemica, incagliò fiera battaglia, a decidere della quale tostamente scioglieva dal porto di Costantinopoli, con sedici galee (altri dieono dieci soltanto), Giovanni Michiel podestà di Costantinopoli per la Repubblica veneziana; e piombato subitamente sul nemico, ne fece tale orrida straga, che la più parte de' legni bulgari e greci vennero colati a fondo, e li due principi costretti a prendere ignominiosissima fuga. - Ad onta di eiò i fatti dimostravano, che mira dei Greci era abbattere în Oriente îl poter dei Luini; per cui îl giovane Baldovino recossi no Occidente a chieder occorea. London Gregorio IX handiva una crociala, a favor della quale altri principi promettevano aiuti: ma Baldovino non poti reccoglicre che serse genul, e, our gave serelizio alquanto danaro, nel mentre che i havroi franchi, in Castantinopoli, impegnavano al podesta venato Alberto Morsoni ila asera Corona di Spine, per la socuna di quattordei in ma isperpera; i quali zon esacedo stati pagati al sereli proporti della proporti i quali son esacedo stati pagati al require della considera della considera della considera del considera della considera della

L'imperatore Federico II, sempre in discordia cei Papi, sempre in guerra colla Lega Lombarda, al calare di suo figio Enrico con nuova genti dalla Germania, si mosso per abbocerari seco lui in Aquileja. — Sis che fosse obbligato da una burrasca, o mosso dal desiderio di visitare Venezia, qui venne nel 1823, e fu accolto nonevolmente dalla Repubblica. — In lado occasione conferma i soliti privilegi, ed altre nuove.

larghezze concedetta al commercio veneziano nel suo reguo di Sicilia.

Ma la guerra rottasi poce dopo fra l'imperatore siesso e la Lega Lomborda, ci l'aiuto bea de seso diede Exzelino di Rimano, fiè i de nedassero le citti di Veroua, di Vicenza, di Padova e di Travito, e dopo accanita battaglia anche Milano; nel ceito di semi rimanto cattivo Pietro Tiepolo, figlio del tratto a morte. — Questo barbaro atto, si dall'imperatore mandato in Paglia a di Viatto a morte. — Questo barbaro atto, se torrerio pratiato fino si magni delle lagumo dalle armi impercial; ratte dal pre-late Exzelina, schegamora sifictamenta la l'impedica, che, dicinia medosi aperta ratte dal pre-late Exzelina, schegamora sifictamenta la l'impedica, che, dicinia medosi aperta ratte del pre-late Exzelina, schegamora sifictamenta la l'impedica, che, dicinia medosi aperta ratte del pre-late Exzelina, schegamora sifictamenta l'impedica del reduccio della sollevaria preservo le navi anconetano, che per la siessa cecitazione infestavamo il golfo, e meditarono di doma rando Exze. datasi al rumphero. — Intanto, togificano in proteziona Ravana, ribellatasi all'Imperatore; poi, invitati dal Papa, si volgevano, unite cia Lombardia e cogli altri collegati, dil assocido di Ferrara.

Allestilo quindi un escretio, sotto il comando di Stefano Badorro, ed una flottigia; tata ad operara sul Po, salla quale monatara, secondo il Bundolo, ol sessa doga, e secondo altri, fra eni il Sanudo, il che è più probabile, Giovanni suo figlio; tuato operaravano malti, che Perara dorette eslara agli accordi; siechè, curtuti coi Veneziani i collegati, fu mundato a Venezia Salinguerra, che la donimava, ove poco dopo moriva ed era tumulato in S. Nicolò del Lido. — Divenuto quindi signor di Ferrara il martece Azzo d'Esta, la Repubblico oltonave conferma damplisazione de privilegi per

lo innanzi goduti (1240).

Spedivno poi i Veneziani nella Puglia una fiotta di sessanta legni, comaudata de Giovanni Tiepolo, felio del dego, per dure sinta o' Geovasi contro i Pissin all'esti di Federico, e dato il guasto a Tremoli, al Vasto a ad altre terre, riportava ricco botto. Pei volgensia contro Pola un'altra volta ribultatasi, e punitale con grossa amenda, ribornavano in patria. — Una seconda fiotta partiva cainadio, diretta da Brinci Zeno, per riporendere Zarra datasi agli Unghari find al 1242, e, dopo molti tra-vagii, fa ridotta ad obbedicaus, massime per il trattato conchisuo col re unquiero Bela, per una colonia cola spedita (1241). — Tela commissione trasse con si quelle di altra

città dalla Dalmazia, che imitato aveano il suo esempio; per cui spogliato Bartolomeo conte di Veglia, fu data quell'isola in contea a Lorenzo Tiepolo, figlio del doge, il quale sposò una nipote dell'imperatore di Costantinopoli; e all'altro figlio del doge stesso, Giovanni, fu conceduta in contea di Ossaro.

Assegnana alcuni eronacisti all'anno 1937 un'altra ribellione di Candia, che altri non cano cancidata nel 1290, la quale, moss dagli instanti Girigo e "Geodoro Cortazzo, nontono cancidata lo tiror d'armi si occise, che dovette il dasa Maria Zeno usicri in campo per sibatto furor d'armi si occise, che dovette il dasa Maria Zeno usicri in campo per sibattere i rivolto. Il acadino essencio in mas imbostante o migliori dei volo, preserva camino i ribelli siditatemente, che non fa duto domacii ni a Maria Morcatia, ni a Pitro cano, na morto che cas esseculus. Timinatenta Maria Credenigo, venuto dopo lo Zeno, al morto des asseculus. Timinatenta Maria Credenigo, venuto dopo lo Zeno, al morto che se ascetato. Eliminenta Maria Credenigo, venuto dopo lo Zeno, al morto che case succeduto. Timinatenta Maria Credenigo, venuto dopo lo Zeno, al morto che cancina con consumenta con un canazia. El quale seculo per oper si al lacalos Celegi, il quale tenne Candia egitata feramente per il cerco di diciotto nani, senza che avessero gismmai potuto i varii duchi che reserve quell' losi ridurla in pace.

Durante il reggimento del Tiepolo si concidiuse varii trattati, e tipulossi muove convenzioni. — Dal soldano d'Alepto tettevensi miligiazione di data, proprio fundeco, chiese, forno e la residenza di un builo per decidare le coutese insorte fre il Venezione e di care proprio fundeco, chiese, forno e la residenza di un builo per decidare le coutese insorte fre il Venezione centro devidenti avantaggionissimo puta (1823); e non meno considerevel trattoto stabilivasi cen bisite-beds soldano d'Egilto. — Larredolità, in constanti del proprio della della consegnivani del Bavenna, e da Leone Gavalla signore di Rodi (1924); come da Reconsti (1923) e dell'Armentio (1935); e dell'Armentio (1935); e dell'Armentio (1935).

La duces del Tiepolo però si rese magiormenta famosa per la raccolta da lui fatta eseginire delle leggi, e pubblicates totoli famosa di Statuto. Impercocche, quantanque si svessero altre collectioni di leggi, e lo Statuto date faori nel 1195 de Earrie Dandolo, pure per gil acquisti movi, per la nauve rietarioni de' veneziani colla terro-ferma, per l'ampliazione do commarcii, e per la mutata condizione sociele, cera d'uspor ordinare, correggere, diucidare compilirate la varia leggi, in tempi diversi emanste, e ciò fis opera loctata del dogo Tiepolo. Il quale a tanto incarico nominà Pastalteno Giustinian, Tomanos Centraino, Giovanni Michiele Stelano Bolocary e ne usei quel corpo di leggi eriminali, civilli e processuali, che, con poche mutazioni, fu sempre in vipren fina allo spegarriei della Repubblica.

Oltre al corpo delle leggi da lui regalulo, aggiunger deveu la inatituziona di naovi magistrati. Tali farono i Correttori della Promissione denche, gli Impairiori supra il dege definato, il Megistrato del Patizion e quello del Ciraque alla Parc. — I primi, erano ciampa, esseli tra gli uomini di maggior senno ed espericana, e duravano in es-rica finchè fosse compinta la correzzione, la quale avva luogo ad ogni morte di dogo, affine di riformare la sua Promissione, o carta dei suo diritti e doveri. — I secondi, cremo tre, el avano unificio di sindenzero la condotta, o durane lode o bissimo al dogo defunto, secondo il comportamento da lui tenuto, e come cittudino, e come capo dello Stata. — Il Magistrato del Petiziono, he formava parte del corpo dei giulici della corte del delogo, fia creato nel 1213, affine di sollevare da molti incarichi le altre de une strature del Proprior del Forsetter, e componevati di tre giudici. — Finalmente i

cinque alla Pace, aveano incarico di trattare le contese di lieve importanza, di rappattumare le risse, e di vegliare alla quiete interna della città.

Divenuto omai vecchio doge Tiepolo, e, secondo alcuni, a cagione della perpettas su amarezza per la fine functai incontrata da suo filio Pietro, rinunciava il duesto il del 20 maggio 1290, e ritiravasi alle sue case a sunto Agostino (2), ove mori nici 1251. — L'uran che contiene le mortali use apoglio, onite a quelle di suo figilo Lorenzo, che fia doge caso pare, dopo Ranieri Zeno, che che ne dicano parecchi serittori, vama esolpite collecta nell' esternar forta del tempio de santi Giuvanni e Paolo, dopo la morte di Lorenzo predetto, siccome deducesi dalla inscrizione scolpita sull'uran medesima (3).

Area dogo Jacopo, fin dal giugno 1234, donato a fra Alberico, priore del domesica, un terreno coperto della ecaque per fabbiraciari il tempio accenanto del SS. Giovanni e Paolo, il qualo alla morte di esso dogo cre murato in gran parte. — Anche Floid di Santa Elean vaeniva concedita, nel 1233, da Marco Micheli, vescovo di Castello, a fra Demetrio, priore de' canonici regalori, affine potesse egil adunarvi i mone dell'ordine so. — Giovanni, Marie a Lavrinia Badavor donavano del part, nel 1236, un ampio terrono alla moneac Costanza, onde fondare, come fondava, la chica el cita del canolio di Santa Chiara; o i amon appresso, erigevasi eziando il monastero di Santa Maria della Celestia, per opera di Reniero Zeno, che fis poi doge; e fondavasi pur anco, nel 1242, quello di Santa Maria della Celestia, per opera di Reniero Zeno, che fis poi doge; e fondavasi pur anco, nel 1242, quello di Santa Maria della Cepo de Fano.

Durante la ducca del Tiepolo fu travagliato la capitale da varie calanzità, secondo testimoniano partechie evonosche antiche. — E prima fu il terremoto acceduto nal 1933, che recò gavissime raine a fabbricati; — poi, nel 1923, gdò in laguna in uguis che potevara varenta a piedi filo olla terraferani; — il di 23 actienthe 1940, l'acquiente control de la control de

Il breve che svoglicsi dalla sinistra mano del ritratto del Tiepolo, dice con lieve differenza dal Palazzi:

ARMIS RECYPERO IADRAM, LEGESOVE REFORMO,

<sup>(4)</sup> Deriva la casa Trapado danta genta economa Villa de Tapla, o Tapali), consolare, a secondo arguestici il ca, Jongo Alexerlia da un la Transa Prio, dene fin namento del Tila Villa Gentario remaino, porte di Lacio Villa Tapla, che in pertane refela Scitti, l'amo di Rema 103, e al Paulia Villa proprieta della Scitti, l'amo di Rema 103, e al Paulia Villa Proprieta della Scitti, l'amo di Rema 103, e al Paulia Villa Proprieta della Scitti, l'amo di Rema 103, e al Paulia Villa Proprieta della Scitti Proprieta della Scitti

il sopranneme di Scopolo che chie il nostro doge, giusta la testimonianza di Andrea Dandolo, nella sua Cronura, a di Lorenzo Pignatoria, nelle sue Notizie istoriche alla Gerusalemme del Tasso; sopranaeme Eromers, a il Loretino Fignatoria, pettie une robiest suboritate and certantemene dei Landy, sipprantemente pur conterna sementale, productione de la consideration del la consideration de la consideration del la conside coaplene della sua pletà e magnificensa

coapiene della sua pietà e magnusecuan. Innalizarion anticamente per arine il Tiepoll un castello con due torri di argento in campo azzurru, che mutarcono pai per pubblico decreto del dicembre 1810, in occasione della congiura sopraddetta, in un corno di bulado d'argento in rampo azzurre; e corno che il Fresrot de datti acrittori appellano structio di orgento, rosvolto in forsso di corno checke. — Quindi sotto il ritratto del nostro dege, come sotto quello di Lorenzo suo figlio, e sull'urna che serra le ossa d'entrambi, per testimonianza del cronacisia eredoto Doniel Barbaro, fa mutato nel nuovo l'antico scudo a quel tempo, ed il segno di tal combiamento si scorge tuttavia nell'uran ora detta, cosa rilevata prima di noi dall'illostre Cicogna. — Altri quattro sendi diversi reca il Coronelli, nel suo Bissone, inquartati o divisi ia vario monto. ma però non usati camunemente dal Tiepoli. — il Litta pol, nella sun opera: Le Fomiglie illustri d'Italia, uno seudo offerse dei Tiepoli, che non fu mai proprio di loro, vale a dire, diviso in doe parti, nella superiore delle quali è un corno ducale in campo caleste, a nella inferiore un castello d'argento con

due torri di forma diversa dall'antica, in campo azzurro. Il nostro Jacopo chibe a padre Lorenzo, e uel 1295 fu ono degli elettori del doge Pietro Ziani, e quindi duca di Candia, il primo che con tale titolo guerranse quell'isola. — Sollevatisi que popoli, ed assalitu nel propriu palazzo, corse rischio di perder la vita, in guisa che per salvarsi fu costretto indusarer veil femonine, a per une fune calueil dalle murs, correndo a rinebiudersi nella ferteza di Tenseno. Gli alni pedrigli dalla Repubblica lo posero la grado di riperider l'offenitya, ed, attenute due vittorie, riperec Candia. Dupo di ciò ritornara la patria, a veltra surrogato de Paolo Quirini. — nil fri podenti di Contantinopoli e capitana, dell'armata che passò in Terre santa, almeno da quanto dice il Cappellari. - Nel 1221 fu podestà di Trevisa, e in tale grado lo vediamo firmare la pace fra i Trevigiani ed il patriarca d'Aquileja. — Tornava a Costantinopoli alecome podestò, e nel 1224 colò ritrovavosi nel momento in cui vi dimarava Pletro di Coortenay. — Nel 1227 fu novamenta eletta podestà di Treviso, a come tale giurà, in un congresso tenutosi in Verona, in rimerazione della Lega Lumbarda. — Era tuttivat, in quella carica nel 2220, quanto in cietto doga. — Fu il Tiepolo sa-piente giureconsulto, profe nell'armi, asgace ne' consigli a profendamente religiono. — Elbè due montre del carica del 2420 il a ceconda Naldrach della casa de Normanni, figili di Taneredi, re di Siellis; ma, secondo alcuni, menò a morile, prima um sorella di Barco Storiado, poi um figlia di un principe di Diamanta. — Da queste mogli chèn quastro figliudi ed um figlia il in primo, Pietro, conte d'Osaro e cavalitre, già podestà di Trevto, nel 1235; poi di Milano, nel 1237, e che superformente vedemmo tratto a morte per ordine dell'imperators Federico II; — Il secondo, Lorenan, pol doge dopo Binieri Zenu ; -- il terao, Andrea, cietto, nel 4239, capitanu dello flotta spedita in aiuto de Ge-novesi in Puglia ed al ricupero di Pola e di Zara; -- il quarto, Giovanni, capitano nel 4236 della flotta spedita in favore di papa Gragorio IX e contro Federico II, fu conte di Ossaro a di Ragusi, e sostenor oltre cospicue cariche e podestarie. - La figlia, da ultimo, chbe nome Marins, ed impaimò Barto-

(2) Il Sanudo e parcechi altri cronacisti segnano, al di 2 maggio 4249, la rinunala al ducato di dogă Tiepolo. Il Ramanin la suppone eccaduta il di 20 del mere stesso, perché dice parergii altrimenti troppa in distanan di tempo corsa fra cua rimuzula e la clesiune del nuovo dage Maria Moronini, av-ventus il di 13 del giugno susseguente. — Ma considerare doveva, rhe fra la rimuzia dell'uno a la ventus i il di 3 del giugno susseguente. — Ma considerare dovres, rhe fra la rimunia cett uno a in-cultazione dell' altro doge, non passo che soil quarantadina (peten), appa i lost stallire la nuova for-no il ciclione di seguiral, come direno, nel riredora e correggere in Promissione dinecto, e nel cis-docare la encodica del doge cessos, per darmo ludo e lassimo: ulidio cocche, che per la prima volta chese compleral dell'i tre Appaintor'i institutti dicanado il Tiepolo stesso. — il L'Itto pol, non appiano qualificamienta, dice che la risonata dele lungo il di 7 giuga, che la morte del Tiupolo stecadde il giornu 19 del luglio susseguente; cosa quest'ultima contraddetta dalla inscrizione sepolerale, che qui appresso riportiamo.

lomeo Gradenigo.

(3) Ecco la inscrisione scolpita sul sepolero di questa doge, e del doge suo figlia.

QUOS. NATTAL AND STRUME, VENTURES, AND SERVICE STRUCKS, CONTENS, AND SERVICE STRUCKS, GRAVET STRUCKS, CANADAS, CANADAS,

A DNS . IACORYS . HOSHY . M.CCLI . DNS . LAVRENTIVE . HOSHY . M.CCLXXIII.

# MARINO MOROSINI®

Doge XLIV. - Anno 1249.

Ad eleggere il neoro doge fa stabilito che, per ovitare il easo della parità dei suffragi, acendota nell'esaliamento del Trepolo, si aggingases uno si quaranta elotori, i quali, innani tratto, facesaero sagramento di devenire alla nomina sotto alcune condizioni portate dalla formala allora deltata, oche pervenon fion a noi. — Poi i correttori della Promissione ducale agginanero a questa un articolo, per il quale il doge obbligavasi di non bedelero e sollestirera efficia per alcune; che i di in figli non scenterebero verna governo fonoi della veneta gurirdiziono; di non aspirare a maggiori sottoti di quanto era a lai per le leggi conceduta; di nominare, d'accerdo esi suoi consigleri, alcuni usonii religiori e saggi alla ricerca degli arctici, per quindi concessori, alcuni usonii religiori e saggi alla ricerca degli arctici, per quindi concessorio e della concessorio della della concessorio il voto del doge e del suo consiglio, affica di porre un argine alle eresie degli Abligesi e del Paterini. Le difioneremente la Euroccimente in Euroccimen

Pochi avvenimenti secodère duranto il herer dicesto di Marino. — Al passaggio fisti na l'arre-assissati di redi Prancia. Laigli XI, Vi tenciami in diutarono di sed navi conerarie cariche di viveri, nonchè di un sussidio militare o di molti crocisti. — Le aglizzioni di Candia costiluarareno proper dell'indunto Colergi, sicche, per porri un qualche ripara, invissi soli una quarta celonia; alla qualo vennero concedui ricreti indulti, come narra il Carolto. — Per pere, nel 1525, japinata, a, cencolto altri, ricdificata in Candia stessa, in città di Canea, divenuta poscia di molta considerazione per la una fortezza per il una praenale, atto alla costraziono di sedici galori.

Duesndo il Morosini, s'institui o meglio ampliossi il magistrato dei Signori di Notte, vite e ritratti de'dogi. 47 (429)

affine d'invigilare alla sicurezza delle trade; al quale magistrato venanero attributi in seguito ultri incarichi. — Meuni serittori eziandio assegnano, intorno a' questi tempi, l'istituzione del magistrato dei Consoli dei mercatanti, quello appellato dei Sopra-Gastaldio, e l'altro della Ternaria, detta poi l'ecchia, giacchè non molto tempo dopo ne fu instituto uno coli titolo di Ternaria molto.

Papa lunocenno IV, ad istanza del doge, concedera, con bolla del 49 luglio (1851, al primicerio di S. Marco, Jacopo Belegno, ed a' suoi successori, l'uso della mitra, dell'anello e del pastorale. — Fondavasi, nel [239, la chiesa ed il unoassiero degli Erremitani, di Santa Maria del Lazzaretto vecchio; e il doge, che avea la sua casa dominicale vicino alla chiesa di S. Salvatore, fece del suo ornar di mussiel la cupola di essa.

chiesa, ove, secondo dice il Sanudo, aveasi fatto esprimere in ginocchio davanti a Cristo, con sotto l'inscrizione: Marinus Maurocenus dux.

Contava egli 71 anno d'età allorché venue a morte il di primo gennaio 1233. Il socorpo, poto sopra un feretro, normato delle insegne eavallereade, con a piedi lo sendo disade, fin prima espotta utella sala de'Signori di Notte (2), indi, cetebratigi fin-nerali solenni, chè sepolere nell' aliri della Basilia di S. Marce (3), ore fin appesso il detto suo scudo; costame che fin poi segnito dai anoi successori, fino a che, per lo incombre che revenuo tutti unesti sendi, al tolere.

Il ritratto del nostro doge tiene nella sinistra mano un hreve, su cui è scritto, con poca diversità dal Sansovino e dal Palazzi:

#### PRINICERIUM BACVLO, MITRAQUE ORNAVI.

(4) Marino Morossia, chhe a parier Jarope o Lossardo. Nel 1230, fra duta di Candis, dore aconsisse il Cortana i autori delle rivolta così accordata. Almbatelatora a papa Gregorio IV. Neu 1230 for le cose del Giororsi, conchiuse la lega, contro l'imperatore Pederico II; e possis, nel 1348, fu assunto al principato. — Mori secon figliacoli.

(2) Il Romania dice chi venne portato cella Sala del Pissego, o del Pubblico, Me quetto è na treve. Impresche ejigi confest Lutigi el cisopò, dei combei Lutici del Chalcitro del Pistarso Diretto, di cei sveribe apperato che spello cici ben ere perato erifoldoricat i dia meridicatale di resultato del pistarso del controllo controllo

(3) Il serendigo che chinde le coas del Moranial è collectato nell'aria della Basilica Merchana, sotto la necodo espondeta error la perio della Matonna.— Il prospetto di caso sarcingo, divito in dei comparti, persenta superiorennete, Cristo for gill apostelli: Inferiorensete, ha Vergina, con alla dettre dei garry, sed, donne, disten di comparti, persenta superiorennete, Cristo for gill apostelli: Inferiorensete, ha Vergina, con alla dettre della garry, sed, donne, disten di comparti securitori, forte interiorente, ha le lostro molta retaretta. Nel comparti securitori, il redigita questa samplete Institutione, and rispetta de la visita di servicio della comparti securitori, il redigita questa samplete Institutione, and rispetta del visiti di servicio.

4. HIC. REQUIESIT, DAS. MARINUS MOROCEN DIX. 2

#### RINIERO ZENO (0)

Doge XLV. - Anno 1253.

Li quaratismo cictiori del movo dogo presentaronsi alla generale concione admais nella chica di S. Marca, il di 25 gennaio 1823, per pubblicare i l'etito. — Sennonche, prima di venire a questo alto solenne, fu ordinato che il gastialdo ducale dovense giurara, in nome del popolo, di riconoscere dogo cotile, degi deltori annuaziassero scello da lovo, giusta li espitolari approvati nella pubblica concione. — Ciò esceguito, Pictor Poccarrin, uno degi elettori, annuano la nomina di liniero Zeno, che allora trovavazi podesti a Fermo nella Marca. Approvata dal popolo la scelta, mandossi toto a levurio, e fu ricevito con grande festa dalla ettia, souncendo egiti il ma carina carena caren

Devex però rinssieri di duculo dello Zeuo fecondo di guerre, attaco lo secovolgimento in cul trovavania Europa ci dai... — E prima chianavano i Vencariani alle armi i riudi atti di Ezzelino da Rionano, il quale continnava più sempre a inferecire nella Lombarda, siccone ghiabilino; per cui pipa Alessando i V bandra contro di hii una cercaita, alla quale, nel 2506, prese parte Venezia. — Nelle battaglio combatture ai perette Ezzelino dapprima Pudva, Cittadella, Este e daire terre poi, ferito e caduto prigione, moriva a Soucius il di 27 settembre 1236. — Il di lui frashol Abreito, de cersa il din trimano di l'arceiva, capitalo per forza da quale cuit, si cibine nel circo, che cersa il din trimano di l'arceiva, capitalo per forza da quale cuit, si cibine nel cantina della controla c

Ilurante quella guerra un'altra se ne combatteva in Oriente contro i Genovas, la quale sorse da lieve cagione, vale a dire, per lo pessedimento esclusivo, preteso dai Veneziani e dai Genovesi, della chiasa di Santo Sabba in Aeri. — Come si ruppe cotesta guerra, i fatti che acceddera, la vittoria che riporturono i Veneziani, ciò tutto porti leggera i calla illustraziona della Tavolo (LIXXX, recante l'incisione del dipinto posto nel soffitto della sala dello Serutinio, ove, da Francesco Montemezzano, vaniva capressa quella vittoria.

Ad attutar le îre fra le due repubbliche interponereai papa Alessandro IV; ma quantunque venissero, pel lore legalt, a giuraria peca îri Vietrbo alla presenza dello stesso Pontefice, che l'aveva promosas, pure non doveva durar lungamente; imperocebi non cra spento, in quella di Genova, il desiderio di lavare la vergogna contratta nel porto d' Act.

Tre sofi anni passarono da quella pase, ed i Genovesi colsero oceasione di ronperta, allorché Michele Paleologo volse l'animo a caeciare i Latini da Costantinopoli, ove i Veneziani avevano larghissimi possedimenti. — I Genovesi quindi, celatamente da prima, poscia all'aperto, aiutarono in quolla impresa Michele; ed allorché egli vi (431) riusciva, ottenevano ia premio doni e privilegii sopra ogni altra nasione. — Da quello punto are più che mei la guerra fra e la den rivali repobliche; e quanto asceadie dappot, fino alla terribli battaglia datasi sul mare, fra Trapani e Masara, dalle due flotte propositi del propositi del propositi del propositi di Veneziani, dicensono già nolla illustrazione della Tavola CLXXXI, mostrante il dipinto di Camillo Ballini, che la figura, collocato nel solliti della aude or delle dalla della conde della alla conde della sale or della male or della male

La sconfitta toccata dai Genovesi fece che Michele Paleologo mutasse modi cello Repubblica, alla quale invirus, per tentrare concerdite. Entrico Tereisso, gii da lui teauto catitivo. — Dopo molto discatere in senato, parve a' padri utile consiglio escataria; e per conchidueria definitivamente, spedireco a Castantiposiji, siecome ambassiatori, Marco Bembo e Pietro Zeno. — I quali riuncivano a stipulare, il di s'appile 1268, a condicioni vantagiogui, suna tregua duravuer cioque moni.

Anche Alassio Calergi, che Iceuto aveva Candia agitata pel corso di dieiolto anni, venne finalmente a pace colla Repubblica, la quale, col mezzo di Vitale Michieli, duca allora in quell'isola, gliela offerse a buone condizioni, che, acectlate da loi, le manteane fedelmente, in guias da meritar poscia di essere ascritto, mitamente a' suoi parenti, al patrizielo.

In mezzo a tante guerre e commovimenti, se nullo vantaggio otteneva in allargare il dominio la Repubblica, anzi se perduto aveva la parte sua nel greco impero, pure ampio accrescimento conseguiva ne' commercii pei trattati. - E prima, venota era in possesso di Curzola, isola della Dalmazia, per opera di Marsilio Giorgio, o Zorzi, podestà di Ragusi; ed avendo pei proprii ufficii riconeiliato il patriarca di Aquileja, Gregorio di Montelungo, coi Friulani, otteneva nuovo trattato nel 1254, pel quela, oltre che a tener sempre un proprio visdomino in Aquileja, avea a godervi ogni vantaggio di commercio, l'uso dei proprii pesi e delle misnre, la facoltà di portar sale a Cividale e la libera estrazione dei grani. -- Coi Pisani avea, nel 1257, rinnovato le convenzioni, e concertato la comune difesa dei proprii possedimenti in Levante contro i Genovesi. - Avea conchiuso trattati di commercio con Vicenza e con Fermo (1260): accettata la dedizione formale di Parenzo, e mandatovi podesta Giovanni Cappello (1261): fatto nuovo trattato col sultano d' Aleppo, per opera dell'ambasciatore Giovanni Sagredo (1264): convenuto con Treviso, fra le altre cose, che vi sarebbero ivi giudici appositi veneziani, e che libero sarebbe il passaggio senza dazio di transito delle merci dirette in Germania ed in Francia (1265): e da ultimo con Milano (1268) ed eltre città varie convenzioni stabilive di grandissima utilità pel commercio medesimo.

Che se alle cose estemo pensava la Repubblica, anche in riguardo alle interne, denardo le Zeno, curava di provredere. — Ed intatto i mitultiura no unori magalirati per l'amministrazione solicità della giustiria, e pel busou andamento della pubblica cosa. — Primo di essi fiu insagistato del Robbit, abilità mel 1255, filiane di solicivare gli attici due magistrati del Proprio e del Perizion. Giudicava delle cose mobili del cardo di conse del activa di credito, fino el valoro di cinquanta li revenziana, peri albra a ducati, come dal decretto del Maggior Consiglio del 1300 s' impara. In reguito fu delegato ed con anche il diritto di sentenziare a lego, cosia, di fare cesquirei testamenti, i chirografi del contratti di nozze, sottoccritti de due testimonii; e possio ancora furnon collo estesso magistrato diffidal attri incerciti, ed eleviamono dell'attro del Petrison. —

L'anno seguente, 1256, s' instituirono i tre provveditori del Comune, a' quali spettava, fra le altre cose, invigilare sul traffico e sulla mercatura, vale a dire, il regolare ed ordinare il buon ordinamento delle mercature de' mercanti, e dei naviali che entrano in Venezia ed escono, e di qualsivoglia genere di negoziazione tanto marittima che terrestre. - Altri carichi, in seguito, furono addossati a questo magistrato, in riguardo alle consorteria della arti, alle fabbriche ed alle strade, ee., come si può vedere nel Sandi e nel Ferro. - Nel 1259 ebbero origine i Visdamini alla Ternaria, che, quattro di numero, intendevano ad imporre ad esigare le pubbliche gravezze per l'ingresso e per lo consumo dell'alia, della legna e delle grascie; ed in seguito ebbero eziandio altre incumbenze, e par la copia degli affari diviso in due. - Si aggiunsero, nel 4261. alli tre ginstizieri altri tre già esistenti, distinguendoli in giustizieri vecchi e nuggi. affinche più sollecitamente fossero trattati gli affari concernenti allo arti. - L'anno appresso si aumentò, per la cansa stessa della sollecitudina nalla giustizia, il magistrato dei Signori di Notte al criminale, stabilendolo di sei nobili, uno per sestiere della città: e nel 1264 si diede sistema al magistrato dell' Avvoquria, d'ignota ed antichissima instituzione. - Finalmente furono, nel 1268, instituiti i tre Visdomini al fandaca dei Tedeschi, i quali dovavano invigilare sulle merci e sul traffico de Tedeschi dimoranti in Venezia, e che avevano nel fondaco stesso il lor domicilio,

Alla institutione delle accennate magistrature seguive di pari passo lo abbellimento della cità. — Rimoravasi, immani trathu, il potte di Risiba, il quale, da prima. ere Evranto sopra barche, cel appellavasi del quardravlo, perche appanto pagavasi quella moneta per valicarie: indevasi quindi sopra pai, e quale si vede cepresso nel dipinto di Vittore Carpaccio, esistente ora nella Pinacoteca della regia Accademia di Belle Arti, figuratea un miracolo operato dalla SSama Oreco. — Si dava mano el satricare le atrade, e compievati il selcioto della piazza di S. Marco. — Ristauravati, o meglio, escretecavati, da Liugia contessa di Partas, moglie del dope, lo spedie di sam Marco, gli fondato dal santo dega Pietro Orscolo. — Biravavati il suoppi di santa Mario della rivata. — Eligeraturi, cell'oro del dago, il unonatore della SSama Trimità, dove poi sorce la chiesa di S.ta Maria della Sulute, concedendolo egli, con ricca dotazione, si avanileri tatutolosi del attenuo escale della Sulute, concedendolo egli, con ricca dotazione, si exaralieri tatutolosi del attenuo escale della Sulute, concedendolo egli, con ricca dotazione, si exaralieri tatutolosi del attenuo escale della Sulute, concedendolo egli, con ricca dotazione, si exaralieri tatutolosi del attenuo escale della Sulute, concedendolo egli, con ricca dotazione, si caralleri tatutolosi del attenuo escale della Sulute, concedendolo egli, con ricca dotazione, si caralleri tatutolosi del attenuo escale della Sungificanza di cita della Sulute, escandendolo egli, con ricca dotazione, si caralleri tatutolosi del attenuo escale della contenta sul sulta della Sulute, concedendolo egli, con ricca dotazione, si caralleri tatutolo della sulta della Sulta escandendolo egli, con ricca dotazione, si caralleri tatutolo della sulta escandendolo egli, con ricca dotazione, si caralleri tatutolo della consulta escandendolo egli, con ricca dotazione, si con caralleri tatutolo della sulta escandendo della sulta escandendo della contenta della Sunta escandendo della contenta della Sunta

Dopo di aver retto saggiamente la Repubblica, doge Zeno, por lo corno di anui quindici, cique mesi e dodici giorni, venna a mote li di 7 luglio 1988, a con ogni uplendificaza di funelve accompagnamento, secondo marsi il eromesista utlimo citato, tenterea sepoltura nel tempio de SS. Si Giovannia 1 Pado, senza epigrafa, indicanda il suo monamento un basso rilievo figoranta il Salvatora in trono sostenato da due amendi, bassorilievo che venne poi alfisso alla parste destrue entrando della porta naggiore.

Al tempo dello Zeno furono instituita le prima due grandi confraterità della Catris (1260) e di S. Gio. Evangelista (1261); e venne, da Marco Bollani, abate di S. Giorgio Maggiore, conceduta l'isola, posteriormente appellata di santa Maria della Grazia, a frate Lorenzo, rettore dell'ospitale della casa di Dio, affinché fondasse iri un ricovero pei viandati (12 dottobre 1364).

Notano eziandio le vecchie eronache, aceaduto, nel 1259, un orribil turbine, che rovino molte fabbriche: e nel 1263 avere infierito la peste.

Il breve che svolgesi oltre la destra spalla del ritratto dello Zeno, diee:

EX ACRE PVLSOS GENVENSES DAT MARE VICTOS.

(4) Se pretar-fete velestion al l'inaginos ca. Lessop-Zaberdis, retoiremum che in famiglia Zion inse derivate dal gene Pronis consister al Bons, in qual to più distendre per famitatio soste da regl antificiatati dell'Aberlgeni, e quenti distent mono che da piùtrice Noi, hoode d'inhitit ret e regla dell'aberlgeni, e quenti distent mono che da piùtrice Noi, hoode d'inhitit ret e prepare statate freche aggionerate à biasarrament.— A labacire ediques de state quate red abre nivered cone della Zaberdia marries interno da minglia Zion, direno, nel tutte le vende creative della contrata della Zaberdia marries interno da minglia Zion, direno, nel tutte le vende creative della contrata della Zaberdia marries interno da minglia Zion, direno, nel tutte le vende creative della contrata della Zaberdia contrata della contrata contrata della contrata della contrata della contrata della cont

Unavas antainmente il Zeco per erme un cappo noro in campo d'oro, ma sendo Bilaires dogo, come die il Cloppellir, debellito e preso Andera Pirecha, legalmo di Geoiro, poglistico delle missimi, chie ermo sel baside d'argento e di asserra, quelle cagionne ai proprie escho, secretacel però di antre baside de ciude motelania, cateled in tutti fasere vate, e ci pier non corrected però di arter baside de ciude motelania, cateled in tutti fasere vate, e ci pier non correcte di pattico patte del catele del qualitro baside d'argento e quattro di assurra alternate i l'attro loqueriato, con el primo ed siliano punto una Dolle arra in campo d'argento, buve este de apro, nel secondo e terme le bondo derettire.

Il souts dage chè a pader Pietro y Merino. Soutone le podorterie di Vernon (1207-30), di Bode qui centric (1302 4 450), di Encano porte orbe (1262 4 5 25-5577, e di Trende (1253)), le quali ceriche accredio can motte fanna di rettiandire e sapinar. Elettu ponda generale delle flatte contre delle delle soute produce delle flatte contre delle delle soute delle delle soute delle soute contre delle delle soute contre del conficie contrecto in Linea del producte Ennouene no Vi, nel quale in accommiscrat i imperatore Pederiro II.— Ere finalmente, nel 1253, poderti di Pernon andi Conficie contre del Practic Conficienti Conficient

## LORENZO TIEPOLO (0)

Doge XLVI. - Anno 1268.

Pria di procedere alla nomina del principe, norvo, parve a' padri regolare vie unglio il nedelo da luceria indie l'estione, affinché per innian namiera non acadesareo brogli. — Pertanto i consiglieri ed i rettori nella sede vacante, unitisi cci capi della Quarantia, statuirono il nuovo modo e completatissimo, durato, con lievi mutazioni, fino allo spegareri della Repubblica. — E fu questo. — Dovera il consigliere più glovane recarsi alla Sasilica del sunto patrono, ed orato prima a Dio, prendere posici al l'impiron fanciali ol une si al abbattesa e condurbi u Palazzo. Infattanto devossi radamere il Maggior Consiglio, ed ullontanti coloro che non avevano per anco compiuti (133)

li trenta anni di cit, numerali i rimasti, e verificato in essi le condizioni richieste, porsi en bossolo tatte pale quanti erano i consiĝieri, e in trenta di esso centalire un breve dicente: elector. Il fancialo ora detto, dovea quindi estrarre una pala per ciascamo dei consiĝieri, o il trenta a sul tocavano quella estrita, rimanere doveano nella sala, gii altir ineire. — Riposta poi le trenta palle nel bassolo, nove delle quali aveano a contenere altro breve, convenira face una novella estrazione, per la quale i trenta si riducevano a nove, i quali ritirare doverana in intretto condere, da cci non poterno uscire a perima non oversere cletto quarante, clasumo con almos coste tisuffizaj. — I quaranta eletti dovasno essere, per zorte, ridotti a dodici, e i dodici elegarer valni-ciuque, con almos onve suffred, lasgogettal incele trettinene alla sorte, rimanerano nove ameror, dali quali i dovasno elegarer altri in menticinque, con almos este auffrance al conservante della sufferante della conserva suffregi, i parantatumo dovessero ottenere sanzione ad uno da Uno dal Maggior Consicilo.

Approvato che fu dal Consiglio Maggiore questo modo di elezione, i Correttori alla Promissione ducale fecero alcune riforme ed aggiunte alla medesima, colle quali ristriugevansi più sempre i poteri del doge. - E perché fino allora sottoscrivevansi e sigillavansi gli atti pubblici dalli duo o tre cancellieri del doge, volle il Maggior Consiglio stabilire un Cancelliere suo proprio indipendente dalla volontà del doge medesimo, inearicato del sigillo della signoria e del deposito degli atti pubblici; laonde eol decreto 15 luglio 1268, in sede vacante, institui la carica cospicua del Cancellier grande. - Il quale dovea essere tratto dal corpo de' segretarii, durare la sua carica a vita: essere capo della cancelleria ducale; primo tra li segretarii di ogni consesso; avere accesso in tutti i consigli, e preferenza di luogo sopra li senatori e magistrati, tranne li consiglieri della signoria e li procuratori di s. Marco; godere certe rendite del pubblico erario; decorazione di assise speciali; comparsa in tutte le pubbliche funzioni; ingresso solenne al suo avvenimento alla magistratura, come i procuratori, e funerali pari a quelli del doge. - Il primo quindi che fu innalzato a questa carica fu Corrado Ducato, l'ultimo che la tenne Giannantonio Gabrieli, il quale al cadere della Repubblica, era il gnarantesimoquinto cancellier grande.

Compitte tutte queste cose, chiamosi il popolo nella chiasa di s. Marco, ore il movo cancellicero Corrado, Iesse le dellibrazioni del Consiglio, che renoreo approvate dal popolo atesso. Quindi, fatta l'elezione del doge, Jacopo Basegio la promalgio il di 33 algido, nella persona di Lorenzo Tiepolo, figlio del doge Jacopo, ed i cittadni con trasporto di giona ne rievertte in anova. — Lorenzo nitanto, presentotario a piedi scalzi all'altare, prestò il gioramento, rievette il gonfalono della Repubblica, ed ascesa la seales del palazzo, da ecila pario la modittudine paredo di umore.

Il di seguente mandava per Giovanni e Leonardo Dandolo, coi quali era lungmente viasno in miniezin, a volte con essi rionenciliari.— Poetasi festegiosis per più giorni I avvenimento, in modo si sphendido, che il cronosista Martino da Canale, testimono coulere, do opo di avere desertilo lungamente quanto feero le arti per celebrarlo solenemento, dice che fu si grande letizio in Fenezia che bocca d'uomo non la polardelo contrare. Sennonché il primo uno della dueca di Lorenzo fi, innanzi tratto, afflità la città a una inondazione, che, secondo una cronaca antica, citata dal Gallicciolii, molti perirezo. — Poi di più gravi mali fia apportatire la carvatia, a cui riparare non val-sero i provvedimenti larghisimi procursiti dalla Repubblica; ia quale, non potendo sol-lezilamente ritare vettovaglie, ne da Nupoji, ne della cotto afrimen, fio constrtuta rivoglierai dale vicine città della terraferma, ma invano. Imperocché, no Trivigiani, ne Padomani non diederio saculto alle domande pressanti; sieché, dopo molto ponare, pervenuti alquanti grani dalla Sicilia e perfino dall'Asia, poterono distribuirsi e far cessare la finne.

A vendicarsi de 'teisti vicini impose la Repubblica gravi lubellii sulle loro merci, e novci dazii si legi che navigassero nel gollo e su pei funni, rincavonalo chiandio il decreto che tutti i legai circidi di vettoraglie non potessero approdare se non a Venezia; al quale oggetto funnon instituiti Goormatori celde dopone di impresso, ed il capitannot delle borche armate allo riviera dello Barca, il quale dovease custodire tutti di shocchi di funni nell'Assistico, ed invisifera sui contebbondi.

Di questi provvedimenti non tardarono i Bolognesi, fattiti capi e vindici dei popoli della Romagna e delli Marca A Lonoza, a movre Ingori citche, spediti umbassiatori a Venezia, domundarono che tolto venisse ogni impedimento al loro commercio; specializante a quello del grano e dei sud circuto si oporti loro. — Fi quandi onochiaso un trattato, nel 1209, con reciproca libertà e sicurezza, astro sienne restrizioni pei Bolognesi; pe ari tratata fin stabilito con quel di Pozil. — Innorte posici aleune dif-Bolognesi; pe ari tratata fin stabilito con quel di Pozil. — Innorte posici aleune dif-Bolognesi; peri tratata fin stabilito con quel di Pozil. — Innorte posici aleune difputata della differenza di propositi d

Spediva pertanto la Repubblica Marco Badoaro, con otto galee ed altri legni sottili al ben munito castello di Santo Alberto, che dominava Primaro. - A lui facevansi incontro con grande esercito i Bolognesi, uniti co' loro confederati, ed appostaronsi sul Po. — Da prima farono respinti; ma sorta fiera burrasea, dovette il Badoaro ritrarsi, per eni gli avversarii ne approfittarono per deviare, con tagli, il fiume, e viemmeglio fortificare il loro campo. - Nuovi rinforzi pervenuti al Badoaro non valsero per due mesi di seguito, che a dar scaramuccie senza ottenere rilevanti vantaggi. - Jacono Dandolo, con nuove genti, sostituito al Badoaro, riuscì colle sue macchine atterrar quelle de' Bolognesi, e recar grave danno alla loro torre. - Durava però ancora a lungo la guerra, quando, scoperta una trama d'incendiare le macchine ed i navigli de' Veneziani, si venne alla pugna, nella quale, quantunque si dimostrassero valorosissime le genti della Repubblica, pure, soperchiate del numero, e decimate dalle malattie sutunnali, mal poterono resistere ad un asselto de' Bolognesi; onde battati, furono costretti a salvarsi a Volano. L'anno appresso, Marco Gradenigo e Jacopo Dandolo. tornarono in campo, e fattisi incontro a' nemici li assalirono, sicehè, dopo di averne feriti parecchi, tra quali lo stesso podestà de' Bolognesi, Lanfranco Mallucelli, si ritrassero alle lor navi.

A finire quelle langhe discordie a'intromise papa Gregorio X, per eui, col trattato 15 aprile 1273, conchiusesi la pace.

Con Treviso eziandio componevansi, nel 1270, le differenze insorte per la causa
(136)

medesima del naovo baltzólo, e per alcune altre molestie accadute da ambedue le parti. — E gil Ancenitani, he per la ragione atseas avenao porfato i troo lagai al ponteñeo, nulla volle accordare la Repubblica; e quindi, rimessa, dal ponteñeo atteso, nulla volle accordare la Repubblica; e quindi, rimessa, dal ponteñeo atteso, le coltinuare de la ribrito dell'abeti di Narvesa, queste dedeis, continuarea ce la pebel e pagarri da que' d'Ancona, affinché potenero i Yoneziani, con queste, copperir alle spese di guarde de li Saraceia e da pirati le coste dell'Adristico. — Altri trattati, per ragion di commercio, firono conchissi con Milano (1878), con Mantova (1898), con Percara e con Pica (1872), e regiavazi il commercio di Francia e delle Financia, per ragiona della per di la vagata (1879), con errai a belle posta recetto, come mediatore, un rappresentante del re di Francia; e, da ultimo, con l'Augusto d'Oriente, Michele Psicologo, nel 1872, venire i antoresta la tregue.

Tanta potenza, principalmente sul mare, della Repubblica, mosse le vieine città dell'Istria e della Dalmazia a porsi sotto la sua protezione, ed accettarne anche il dominio. — Laoude Umago, Cittannova, Cervia, ed i castelli di Montona e di S. Lorenzo venivano a dedizione e ne ricevevano particolari podestà che le reggessero.

Nel mentre agairuno le cere vene para accada declara di la megaletara, il uni sesso, del composito d

Era il di 15 agosto dell'anno 1275, quando doge Tiepolo pagava a natura il tributo dopo il governo di sette anni e ventiquattro giorni, ottenendo sepoltura in Santi Giovanni e Paolo nell'urna stessa del doge suo padre.

Al suo tempo veniva fondato l'ospitale della Casa di Dio, per donazione di un fondo, fatta, nel 1272, da Maggio Trevisano, pellicciaio, a frate Lorenzo. Questo ospitale fu poi destinato ad albergare povere donne di vita onesta e seiolte dai legami del matrimonio, e dora tuttavia.

Il breve che vedesi svolgere dalla sinistra mano del ritratto del nostro doge dice:
CLAVSTRA MARINA TVENS, PROFLIGO BONONIENSES.

<sup>(1)</sup> Lorenzo Tiepolo, figlio del doge Jacopo, fu eletto, nel 1936, capitano generale dell'armata contro I Genovcio, co'quali combattà vittoriosamenta ed Acri, facendo altre imprese regnalate, alecome è detto a suo luogo. Pu aignore di Veglia nella Dalmazia, e nel 1264 era podestà di Trevito, e l'amno VITE E RIFRATTI DE'DOGI. 18 (137)

operates of Padrar. — Exacelo substitutes qualità à Fran, sel 1987, estis industate à grade supreme della su patris, riche il Senato model bi selevel dicti ciratte i on quittre gatre. — Esbe des mogil, la prima Aprese Chibri, la serono hirrchevina, gifa di Bosmondo di Britone, rei di Russia a Berrai, la prima Aprese Chibri, la serono hirrchevina, gifa di Bosmondo di Britone, rei di Russia a Berrai, proposito per la serio della sull'artico della sull'artico della sull'artico di Britone, rei di Russia a Berrai, propolo per la servicia, de nutra di fogi chemia Disadol suma catendare pienti per andibi desano propolo per la servicia, de nutra di fogi chemia Disadol suma estendare pienti per di rata. Serpolo per la servicia, de nutra di fogi chemia Disadol suma estendare pienti per di rata. Sertuanció Engir el discusse nella sun villa di Mercera, dere la bito esconeciota totto il trataces, festiva vene citta legitalmente Pierte Gradeselpo. — impulso una figilione di Stottone coste di Trai e hace di Distanzia e di Creazia, in quale gli peri la cian sulla ever e e sulla sella della sella collectione.

#### JACOPO CONTABINI (0)

Doge XLVII. - Anno 1275.

Pria di passare alla ciczione del nuovo doga, i correttori della promissione dinaste, ristrianero nonamenti ci dini potenti. – Victavasi a lud i rievere fuedi ne per et, ni pei propri figliuoli; dovesse anzi riannaziare a quelli che per avventura passedosea il momento della sua escaluzione: non contrar prestili nei, ni el figli en reporti non me-nare a moglie dona forestiera, senza acconsentimento del Consiglio: non acquisitarere fuori di dogado: ciù tuto fosse per comperare la sua famiglia, dovesse custre coddificatio carire otto giorni: ogni dne mesi, dovesse farai leggere il suo capitolare: non prendere parte per alcuno, el caso insorgessero contese: caro copera nifinché carro no mende dalla loro prigionia, gl'imputati fossero giudicati dulle competenti magistratere probilito à figli di severe alcuno, el carro promo, capitale su sopranie, per la la moglie, figlimote en aporti di donare cona alcuna a'cittolini. — Gis statutio, veniva cletto il di Sentembre 42157, fottusquarani capoco Contariari.

La discordia cogli Anconetani, per reciproche violenze accadute nel Golfo, era giunta a tale da far prevedere imminente la guerra. — Né a comporre gli animi alla pace valsero i buoni ufficii del Pontefice, ne gli cratori inivaliai scambievolmente, chè, non volendo piegarsi ni una parte ne l'altra, fu duopo venire alla decisione delle armi.

Giovanni Tiepolo, con tredici gales, secondo il Dandolo, e secondo il Sanndo, prima con cinque, poi con altre quindici, comandate da Marco Michelli, quodici con sei amoora cariche di macchine ossidionali, spedivansi sotto Arcona. — Incominciato l'assido, una furiosa burraca sopraggiunta fece che in folto veneziana venisse respinita nell'atlo marc, sicchè poi ruppe in parte nelle prossime coste, ed in parte pole a setton ricovarsa in perti della Dantonsia. — Movoi rindorira spediti cola, iguari della fortuna patita della fiotta, avanzatisi francamente sotto Ancona, furono menomati di due galee, cedute in mano a' emelti.

Fu grande il dolore in Venezia allorchè si seppe tanta sventura, c a rendere i capitani sul mare più accorti e solleciti della salute e della gloria dell'armi cittadine, (438) statmissi, che dovessero, in segnito, gli sconfitti tornare alla patria con nota d'infamia, e fossero dannati a pagare cento marche d'argento.

Donats infrattanto Aucona, con le terre di Romagna, dell'imperatore Rodoffo a Nicolo III, reacronai a hi sicceme mabasciatori, nella sus esalizione al positificato, Narco Badoaro, Andrea Zeno e Gilberto Dandolo, i quali, non potendo dimettere le pretensioni che avesa la Requabilia sopra di Ancona, Abbero adegnoso commisto. — Laonda si continuò con vario successo la guerra, durante tutto il reggimento del doge contantira; guerra che dicie a parecchie città dell'Istria occasione di pervaleral, per rifutare il pattinio tributo, e porsi sotto il protettorato del patriarea di Aquilieia, Raimondo dalla Torre. — A rimettere nella prima obbedienza is spedito Andos Baseggio con la fotta, il quale si recà diffialto a Capodistria per oppugnaria. — Ma essendo nunità fortemente con la militia del patriarea ora detto, la biogno di 'invistra cela altri navigit e altre genti; quelli esqitanati da Marco Corraro, e queste da Jacopo Tieppalo. — Cadde alla fine, e furnoso demolta e mura, e mandat Rineiri Morosini, sicceme podestà e espitano, giusta il Sanudo, e Pietro detto Pieruzzo Gradenigo, in qualità di provecciiore.

Domata quella città, rennero toto a sommettersi Montona, Farra ed altre inder, na non per queles ore tranquilla la Repubblica, ia per la guerra che ardeva contro di Ancona, come dicemmo, e sia per la rivolta di Candia, sostemata dall'Auganto di Oriente, che mirava al risceptato di quell'isola. — Talle rivolta, duo volte e con varii capi mantennta, non fia penta del tutto che nel 1294, in cui si venne ad accordo con Alessio Calerta, e quidin el 4305 o ferma pace.

Tra le varie altre cose escedute nel duesto del Contariai, notiamo l'invio di Maria Pessquigi qui imperatore Rodolfo d'Absimp, per congratularia delle sus viltorie, per ottenere la confirma delle associe franchigie al vencto commercio; le quali consegui inargamente, e con grande dimostrazione di henevolenza. — Notiamo eziando, come essendosi escresciuta di popolo e di fabbriche l'isola di Murano, per l'arte vaterria, che iti forria, in cretta quell'isola a poletaria; e speditori per primo ricare conventa. — Ils altima notiamo, de nel 4377, le pete inferi in 'esseria, se-condo narra una comes antice cista da Galliciolii.

Domato degli anni, e resosi dogo Jacopo incepace a governare, siechè ne sosterore le ueve cei le consigliere anianon Nicolò Navajono, otterminosa di rinuaniare alla digalità il di 8, 0, come dice il Sanndo, il 6 marzo 1280, ritirandosi nelle case de Boccasi an. Luca, ore mori il 6 del Parpie susargenare. — La Repubblica, con nuovo esempio, gli aveva assegnato fire millecinquecento di piecoli, cirea cinquecento zecchini, all'anno suo vità duranta.

Veniva tamulato nel chiostro di Santa Maria del Frari, entro un'urna dorata, ove, ginata il Sanudo, era lavorato di musaico il doge e la dogaressa in ginocchioni col seguente epitafio, molto triviale.

ANNO DOMINI MCCLXXX. INDICTIONE VIII. MERSE APRILIS, DIE VI. INTRANTE. — BERC REQUIESCIT DOMINYS JACOBYS CONTARENYS DYX INCLYTYS VENETIARVH, ET DOMINA JACOBINA EJYS YXOR DYCISSA. Il ritratto del nostro doge tiene nella destra un breve che dice, d'accordo col Sando, e non col Sansovino e col Palazzi, che mutarono il vocabolo frensa in quello di regnis:

FIT INSTINOPOLIS VENETORYM SYBDITA FRENIS.

(i) Jaropa Gostaria, ginta il Goppellori, era in S. Silventre di Abr. a print Descrito. Travvenia retirito al coppi de "emateri da 18 april 18 mos degli ettenti del degr. Reinh Revenia, a qualel il di 18 april 1807, verbe insignito alcia capitaca contra il precurato di a. Retro de appre, in longo di 18 april 1807, verbe indigito alcia capitaca contra il di songli era ren nel regioni producti di 1807, verbe indigito alcia capitaca che il di la veglia era men de regioni pri il Grappital citata encorra di 14 quette ggli divinali, cicia — Indiano, che, nel 1988, fa delmanta de Bellascria latto novera di 141 quette ggli divinali, cicia — Indiano, che, nel 1988, fa delmanta de Bellascria latto novera di 141 quette ggli divinali, cicia — Indiano, che, nel 1988, fa delmanta del nellascria latto il producti — Indiano, per la contra consecutato di 1802 di 1802 della contra il 1982 della contra il 1983 della contra di 1803 dell

# GIOVANNI DANDOLO (4)

Doge XLVIII. - Anno 1280.

Il di 31 marzo 1890 venira detto colle forme statulic Giovanni Dandolo a dogo. Erano cottussegnati i primordi dei suo reggionelo de due gravi siangure. — La prima da un orribile terrenoto, che sparse lo pavento per tutta la città, sicchè la gente faggian el tugoli veni, idalo parecchi la necondo, da una incondazione stragrande accoduta nel decembre, dalla quale rimasero molti sommersi o morti dal freddo.

Teli disgrazie crano compensate colla pace conchiusa cogli Anconetani, e segnata di 3 si mare 1323. — Non però venivai a consorciale col patriares d'Aquicia e col cente di Gorizia; ma suti, per instigazione del primo, Trieste crasi telta dall'abbelienza, manendo ai patti stattiti con dogo Enrico Dandolo; per peroprassello, mandava a correre il Collo harche piratiche. — A reprimere i Triestimi ficilifragii amandeva a correre il Collo harche piratiche. — A reprimere i Triestimi ficilifragii situati dalle gonti del patriare e del conte naridetti, rillervasi il Morosini; e giunto in patria, pagare collo prigionia le propria instittidi dei patria.

La levata dell'assedio fece a' Triestini alzare la teata; sicchè, usciti colle loro barche, si spinsero a Caorle, trassero cattivo il podestà Marino Selvo, incendiarono il palazzo pretorio, e, prosegendo, giunsero sino a' lidi di Malamoeco, depredandoli.

(140)

A provvedere alla grave bisogna, bandivasi decreto, che tutti i cittadini fossero promo della ermi: e quindi, allestita nuova fiotta, recavasi questa a Trieste, e dopo lunga proma domavala.

La caduta di quella citàti trause seco le altre piazze dell'Istira all'obbedienza; per cui, stanco il patriare della lotta ingioriosa, e abandonola delle milire imperiale, calò finalmente egii eccordi, fermati cot tratiato di pace 8 marzo 1285. — Siccome poi il trattato atesso non definire la pretensicai del patriares sopre Caspoditris, Parenzo, Emonia, Pirano, Rubino, Umago, S. Lorenzo e Montona; per cui avendoni convenuto di esegifere arbitri, che le componensero, questi non firmo da tanto da porre accordo fre le due parti. — Per le qual cosa la ripresa la guerra con mova lene; et a superior le space di cesso derectava la Repubblica, il al 200 genanio 1289, un pestito del due per cento. — Finalmente, per la mediazione eziandio del comune di Padora, si vanan, nel 2294, o du m concordio, col quale era poden a termine cogli pendonara, avenan, nel 2294, o du m concordio, col quale era poden a termine cogli pendonara, o della per sono del partie del conconde del accidente interinalmente l'a la final pendonara del patriare del Dulcono del Razzi celero interinalmente l'a laria alla Repubblica, a' tempi del doga susseguente Pietro Gradenigo, verso il pagamento di qualtroccalo cinquanta marchi d'argento annia justo de dei rinnovato nel 130 de 1307.

Duranto la guerra discorsa, la Repubblica atabiliva, il di 3 luglio 1231, tratatso con Carlo d'Anglo i Skilia con Flippo di Francia, per l'ricquitato di Cottantinopoli, ed obbligavasi, fra le altre cose, di somministrare almeno quaranta gales. — Ma il tratatso non che sefetto. — Ne fa congone lo tesseo Gardo Anglo, il quale, dominando in Scilia Itransicamente, sorse contro di lui ed i soci la famosa rivolta, sostenuta poi per veati anni, da Giovannia de Procisa, da Reguero Lorri, da re Petero d'Aragona; siche la Repubblica allontanosai da Carlo, ed accessenti piuttoto, nel 1285, ad una mova tregua con Andersico l'Il acheologo, prollendo perfino al patriarea di Grado ed a veacovo d'Castello di predicare la erociata in favore d'Carlo, e contro il deben del aveacovo d'Castello di predicare la erociata in favore d'Carlo, e contro il deben del respecto del cardo del proposito del consecutivo del cardo del Petero d'Aragona, ande furnos l'esterosimi celpidi d'interectiva del certifica del Remardo de Languiste, veacovo del Petro d'Egodo (p. 17). La proposita del conventi del Petro d'Aragona, anno del transo l'esterosimi celpidi d'interectiva del certifica del petro del cardo del cardo

Quantuque fortunoso per le guerre accennate, e per isciagure patito dalla cità, pure il governe di doge l'anaboli de gravió di nolli d'autili provendienni interni. —

E in quanto alle seingure, oltre le due narrate a principio, un altro terremoto accadde il di d'a gennaio 1282-4, per lo quale, secondo il Scivos e il de Monacis, ruinarano qual tatti i centia, de damegada prandemente rimase la torre di Mattres' intervanero altre quattro inondazioni, tra cui quella del 20 decembre 1283, giusta le cronace Camerota, e secondo le altre cronoche del Didino e di Salvatore, il nono appresso, dalla quale, a detta loro, la città si salva for pi miracolo; e la peste, in fine, nel 1284, miclè essa vittima.

In ciè riguarda gli ordinamenti, notiamo innanzi tratto, che col decreto 31 ottobre 1284, si decretò, per la prima volta, che venisse conieto il famoso ducato d'oro, (441) appellato pocisia zecchino, conservatosi poi sempre siconome moneta principalissima te a teneniaria, cidinitala per la na priezza, dutilità e colore, o per l'identità d'intrimateo e di conio, onde fa in ogni lempo e dappertatto ricercata. Il suo valore originario era di soldi quarrata, cioè lire due a gresa; o lire tre dei piecoli : il diritto mode il doge inginoccibito alla sintart di al. Marca, che gil porge il vestillo della Repubblica, colla interizione a destra s. N. UNENT; a sinistra: 10. DAUDITA, e al di sopra DYX. Il revessio office l'imagine del Salvatore i anti di bienedire, fine due semicerchi, colla leggenda: art. T. XPE. DAT. O. YT. REUS ISTE DYCAT., che va spiegala, sit sibi Christe duta, quenta itre regis inter duccius.

A procurar poi la retta amministrazione della giustizia e la sollecita spedizione delle cose ad essa attinenti vennero eletti cinque nobili fra i niù saggi, affinchè facescero la revisione generale delle leggi; e s'instituirono nuove magistrature. -- La prima, creata col decreto 26 giugno 1280, fu quella de' Cattaveri, ossis trova averi, così appellata, perchè spettava ad essa d'investigare tuttociò che avea relazione ai pubblici averi. Era composta di tre nobili, che duravano in carica otto mesi soltanto. - La seconda, instituita nel 1287, è quella de' tre ufficiali alla dogana da terra, detti alle tre Tavole d'introite, sopra le quali si serivevano tutte le merci per la esazione de' dazii. - La prima tavola conteneva le drapperie grosse; la seconda, le altre di ogni spezie; la terza, il ferro. Nell'anno poi 1400, questi ufficiali presero il titolo di Visdomini, e furono accresciuti a cinque, indi a sei. - Finalmente col decreto 4 agosto 1289, ad istanza di papa Nicolò IV, fu ammesso il santo ufficio, a condizione però che il doge solo avesse facoltà di dare ainto agl'inquisitori per esercitare il loro ufficio; che fatto fosse nu deposito dei dauari del Comune, con un amministratore per sostenerne le spese, e ricevere le utilità tutte derivanti dalle confische; con tutte quelle avvertenze e prescrizioni divisate nel decreto, che vennero poi in seguito regolate a norma dei tempi.

Nè guerre, nè sciagure impedireno eziandio che si pensasse al decoro della città, la quale di di in di andavasi abbellendo di novi palazzi; e la Repubblica, a non esser da meuo de particolari, ordinava la crecinore di una loggia s'ipeldi del campanile di s. Marco, per ridotto de nobili, e lo amplimento della piazzetta, siccome più largamente diciemno a l'an, VIII della storia del Palazzo Ducale.

Dopo di aver governato saggiamente la Repubblica per il corso di nove anni, sette mesi e due giorni, dogo Dandolo passava a vita migliore il di 2 novembre 1289, e veniva tumulato nel primo chiostro de' SS.ti Giovanni e Paolo (3).

Il breve tenuto nella destra mano del ritratto di lui, dice:

INSVLA PIBANYM SYBDYNTYR, CVDO DYCATYM.

<sup>(4)</sup> Girannia Dandolo da a Sirvitore chia padre quel Giberto e Bilarre, cha nel 1906, arendo disperatrel di mare aradiaca Girannel, circiname, prio de recepto pia traviame, pel 1906, polenta disperatre di mare aradiaca Girannel. Circiname, prio de recepto pia traviame, pel 1906, polenta vara nello Diamania quende la citta darge, come decenson. — Ebbé den Egil distinal, inderen a Barre, primo, capomolania Coden a Colle, polenta in Carled de Representa ed 1917, in centiformia primo criticare a Prima. Bil di Socomber 1939 venir de allum delita a pracorator di a. Morro de primo retire a Prima. Bil di Socomber 1939 venir de allum delita a pracorator di a. Morro de primo retire a Prima. Bil di Socomber 1939 venir de allum delita a pracorator di a. Morro de primo retire a Prima. Bil di Socomber 1939 venir de allum delita a pracorator di a. Morro de primo retire a Prima. Bil di Socomber 1939 venir de allum delita a pracorator di a. Morro della primo retire a Prima. Bil di Socomber 1939 venir della di collega della di Societa di Societa di Collega della di Societa di Societa di Societa di Collega di Collega di Societa di Societa di Societa di Collega di Societa di Collega di Societa di Collega di Collega di Societa di Collega di Societa di Collega di Societa di Collega di Collega di Societa di Collega di Collega di Collega di Societa di Collega di Coll



51 Gio Seranze 51 Francis - Lend do

S. Fartelammeo Gradem

60 55. Marino Faliero

64 Andrea Francisco 55. Gio Cademigo

Tynore SIROLAMO SDRANZO

mandeto, nei 1277, con cinque galec contro gli Anonetani; nei 1280, andò ambasciatore per definire nicune vertense tra il merchese d'Este ed il signor di Verono; nei 1287 intercente nella pace silpolata tre Padeveni a Veronsis, e da utimo, nei 1294, fa deputato ed accordere le condizioni con il conti

mit til der der det se de se det se de se de

(3) Il monumento di doge Dandolo era colloceto nel primo chiostro del cemoblo de domenicani in SS.11 Gio. e Paolo. All'occasione che venne noito esso cenoblo all'ospitale civile fa distratto vennellecamente, nel si conservo che la inscriziane, che fin collocata nella destre murgatia della chiesa stessa.

dopo il monumento di Gio. Bettista Bonsio. - La inserialone è questa:

DANBALIC GENERS MAGA, VIETUTE IORANNE EGENERY EGENERY

# PIETRO GRADENIGO (1)

Doge XLIX. - Anno 1289,

Morto appena Giovanni Dandolo, il popolo tumultunate gridò doge Jacopo Ticpolo, figlio del doge Lorenzo, contro le leggi statuite ed approvate dal popolo stesso, sieccome vedenumo. — Senonchè la singolare prudenza e bontà del Tiepolo valse ad acquetare la molittudine, ritirandosi celatamento nella sua villa di Marocco.

Allora, raccollisi gli elettori, accondo il rito convenuto, proclamarono doge Pietro Gradenigo, che trovavasi a quel tempo podestà a Capodistria. — Furono quindi spedite dieci galee per levarlo, e il di 25 novembre 1289 prese possesso del trono ducale.

Il di lui regimento fu gravido di grandi fatti, e tali che lo rese memorabile nei patri annali. — Es prima, usa giori a spelendra sulla nazione veneziena, in Tomasian Morosini, figlia di Michele, la quale impatanta da Stefano, figlio di Andres III, red Cugheria, de atvone un figliuolo, Andres III, mort lo cabilso, venen questi innalazio al trono de vaoi maggiori. — Senonchè, passato anche Andres III a vita migliore. escaza prole, Tomania, in unione al fritello nuo Albertino, che l'avera accompagnata e dimorava con casa, ritornò in patria, ove morì nella casa che avez fatto erigere a Giuliano. — Est un'altra Morosini, di nome Costanua, figlia del precarettore Michele q. Alberico, impalmava, nel 1305, Lludisho re di Servis; donna di alto sentire e di senno profondo, che giova que di monare coi vaio cionifii.

Infrattanto peggioravano le condizioni de cristiani nella Palestian, per i progressi delle arni del Sulamo d'Egitici, sichebi, coduta Tripoli, cen minesciate stamioli Tole-maide. — E di vero, postori finalmente assedio dal Turchi, nell'aprile del 1991, e malla valacero di sierzi del dificano i; e fu spettacolo mierando, all'orchè entrali que harbari nella città, veder tutto al furore, alla rapina, alle stragi, esser neggetto. — Perdato quest'ultimo resto delle conquista in Oriente dell'arni cittaine, vani tornarono i disegui che in seguito furono fatti per riseguistare, con nuove creciate, propertoto. — De questa siciguara rismesero grandemente danneggiati i Venenciani e' loro averi e ne' commercii, e cercarono, in qualche modo, porvi ripare co' trattati, special-mente coi sultano Naser Mohammed.

Ma più gravi mali dovea apportare a Venezia la guerra, che, dopo la esduta di Tolemaide, arre contro di Genova. — Le cagioni di essa, e la prima vittoria di cui anderen coronate le armi veneziane, colle press di Caffi, narrammo già nella illustrazione del dipinto, offerto alla l'avola CLXXXI biz, collocato nel soppalco della sala dello Scrattini, ove ner mano di Giulio Dal Moro veniva espressa.

Tale vittoria era però susseguita, dopo varie correrie sul mare e reciproci donni pulti, da una scentita. — Allestivani adde dio riviali repubbliche le loro fotte, per venire finalmente a una giornata campale che decider dovesse le natiche questioni. — Quella di Genova era forte di citatateinque glace, commanda da Lamba Doria: Venezia ne contava novantacinque, rette da Andres Dandolo. Si incontrarono il di 8 settembre 1995, nelle seque di Carrota nella Dalmania, ed il canditto fi uno del più terribili: quanturque i veneziani operassero prodigi di valore, massime le dicei glace montate dai Chiogogiotit; pure la retta loro fui piena, steche por la loga piotero nalvarsi e recare in patrie in anova funesta. — Cinquemila entitivi cedero in mano del Genove, fire quali il fiamoso vinggiotro Parkero Polo, che, tradotto a Genova, trovava in quelle prigioni il pisano Rustichelli, al quale dettava il racconto dei soni vinggi. — Prese cuviva eziando l'ammiraglio Andrea Dandolo, il quale, non aspendo sonderne la veregogna di si grave aventure, pris di entare nel porto di Genova entenato, die del capo nell'albero della sua capitana, e molti albero della sua capitana,

Se per coletta sconflitt doloravmo i venezioni, non gioivano perà molto i Genwei... Graviamine perdite aveno patito par essi, ni per tanta vittoria aveno fine le pugne... — Davasi muno in Venezio ad allestir nouva elasse; e infrattanto piecole fottiglie, a le siesse navi mercantili armate in guerra, correvano i mari depredando quelle di Genova. In eda il Domesio Selva, o Schivo, penetrave non tre o quattro galee, come altri dicono, fino nel porto di Genova, e, ad insulto, narrasi vi facesse batter moneta sal molo.

Protrawai coal la guerra micidiale fino al 4299, quando Matto Viscotti, ricario imperiale e capitano generale in Milano, volle faria residiatore di pace fine è due repubbliche, e pervenne ad indurle ad au testato, che fin astoneritta i di 25 maggio di quell'a mon di Romeo Quirini e Granco Dandole, poi l'escaini; e da Ansaldo de Castro, Oberto Passio, Porchetto Salvatico e Nicolò Ferrari, pei Genovesi. — Quantum que però era delto in quel trattato, che sareble perpetua pece far i l'una e il altra repubblica, pure essa pace hen presto i ruppe, come vedresso. — E poichà i Genovesi un fecero motto nello accordo del loro saniese ad allesto. Andornice, con questi rinasea un fecero motto nello accordo del loro saniese al allesto. Andornice, con questi rinasea

abbandonato alla vendetta de Veneziani. — I quali, non trovando quell' Augusto disposto ad inchinarsi a tutte le loro pretensioni, spedivano Belletto Ginstiniani, con ventotto galec fin sotto le mura di Costantinopoli a devastare e mettere a fueco varii casali: sicheh Andronico dovette piegarsi, e conchiudere, il di 4 ottobre 130°2, con la Repubblica, una nonovi retenu di dicie i anni.

Nel mentre questi fatti aceadevano al di fuori, veniva operandosi nell'interno un

grande mutamento nella costituzione foadamentale dello Stato.

E fu quella, che venne appellata, dal comune degli scrittori, la Serrata del gran Consiglio, ma che veramente, per la legge dell' utilimo febbrioni 1297, non mirà ad altro che a depurere il Maggior Consiglio, allicobè non fossero in esso introdutte persone non degno o capsed i sostenere in digniti e al preservare il hen essere della Ripubblica. — E che cio sia vero, lo vengon provando le elezioni, che dopo quel tuttaria suiterero di asonita movri a quel cariro, i il che risulto patente di reggistri tuttaria susitere di asonita movri a quel cariro, i il che risulto patente di reggistri tuttaria suquella si era della neclusione del proposto dei aggio che elezioni, che considera since; sicchi non polera, per quanto si ceressue occultare il vero suo segon, non risultare evidente agli occhi di molti popolani, i quali rinastero perfondamente scontenti; e lo contento loro frezanoso finche are la guerre cao Genova.

Ma non appena questa ebbe fine colla puec accennata, ecco norgere e dilatarsi pir obsubot il linco della discordi, a quindi ordira in una rama node revescierir il nuovo ordin di cose. — Capo di essa ii fece l'harino Bacconio, nomo rieno e di molto seguito, no di mente atta se condurre ii grave biogna; i cichè per la, un poso praudenza, venuto in sospetto e sopravvegghisto, scopersesi il suo disegno per cui, preso con dicei compagni, fin imperso one sui rie a le colonne dello pizzattz; gii altri ingigli vennero compagni, fin imperso one sui rie la colonne dello pizzattz; gii altri ingigli vennero posti a perpetuo bando. — Conseguenza di ciò fi a lagge gmanatasi il di 32 marzo 1300, per i aquale si resu difficile più "amussicole tel Maggior Consigli doi unomi monti; in mentre il malcontento del popolo fie contento, più che dalla fine funesta de' cospiratori, dalla nouva guerra rettasi co' Padovani.

Avvenao questi, a difesa delle loro saline, eretto un forte presso alle palufi; della qual cosa mosse logno la Repubblica: nel le praticho che obbero longo avvendo ottenuto pacifico fine, erressero, i Veneziani, una basilta, che impedira il passaggio delle acque alle saline padovane, e di forte presidio municalis. — Pri Giovanni Sorano assaliva d'improvivo, non ontel, 1 regine de lemniei, rispiagendoli; e quindi poso pi, Eufrossi Morostini, dava l'assallo al lorte in quisitone; continonado in segnito la guerra sotto altri capitani. — Finalmente, per interposizione di Altonio della Besta, Giodi Buonacorsi, ospitano di Mantora, i signori da Camino ed il Comune di Treviso, fu conchiusa la poer il di 5 ottobre 1309.

Rinovava infraltanto, nel 1802, dogo Gradenigo, la treçua con Michele Andronico, imperatore d'Oriente; ma in seguiro, sollectiado de Cardo d'Asola, stringrava con esso trattato per la riconquista di Costantinopoli. — Erasi initati stabilità la spedizione pel marzo dell'amo al 2007, ma trascoro il etmopo, e volendo, per suo varstaggio, mutar Cardo i patti primieri, avani, como le antecedenti, anche questa spedizione, piece dell'arcorata un'attra vato la bregua colla d'Augusto orientale, nel 1310.

Due ostacoli però, fra gli altri, si opposero perche avesse pieno effetto il trattato VITE E RITRATTI DE' DOGL. 49 (145) con Carlo, vale a dire, la guerra di Perrare a la cospirazione di Bonzondo, o Bajimonte Tispolo. - Perrare, fine di lempo della contense Maldie, era ventata stato una certa oggesione del Postelice; poi, impadronicio di essa il Silinguerra, e quindi questo a cecialo, emoni impossessati i marcholi è Este, fine ol Aza VIII, il quella, evolutisi muovere contra Bolognasi, Vernonsi, Mantovani, ricorse per aiuto alla Repubblica, la quale lo assistetta in guissa di riuciri viccilore. — Senondo, venuto Azara, un morte il di 31 gennois 1938, cre chinanto, per di lui volere, alla successione Polos, figlio di Frese, suo figliani attarria, di esclasione de proprii fratelli Pranescoe del Advovandino. — Da ciò necque una guerra, nella quale Polor ricore all'assistenza del Veneziani, commando di Nicoli Quirini. — Pranesce, dal cando suo, chiese zinto a papa Clemente Y. Offerendoi di riconoscere la pontificia subtriti il Pererare, e tenerie quasi in fuedo della Chiesa. — Clemente secole: la proposta, e apedi tosto aue genti a prender possesso della città, "de accordo on Pranesce.

Infrattanto il dominio di Fresco era venuto in odio al popolo, sicchè, vedendo egli di non poter resistere contro gli avversarii, deliberò spogliarsi della sovranità e cedere Ferrara ai Veneziani, ai quali infatti consegnò Castel Tedaldo col ponte e colla torre che lo guardava sul Po, non che tutto il borgo superiore, ritirandosi quindi a Venezia, - Facea tosto il Pontefice intimare alla Repubblica di desistere da qualsiasi intrapresa contro Ferrara ; ma, entrate le truppe della Chiesa in quella città, i Veneziani, forti nel diritto per la cessione di Fresco, si diedero a batterla con grave suo danno. -E poichè le varie pratiche tentate dal l'ontefice per venire a conciliazione riuscirono vane, i snoi legati, il di 46 ottobre 1308, pubblicarono una bolla di scomunica contro la città di Venezia, il doge, i consiglieri, i capitani, e tutti quelli infine che avesaero presa parte nell'oppugnazione di Ferrara; decretando in pari tempo la confisca di quanto i Veneziani possedevano in quella città, annullando ogni trattato o tregua od altro patto che qualunque comune o città avesse in proprio danno ed in favore di casi Veneziani, proibendo ogui commercio con questi e il trasporto di vettovaglie a Venezia, revocando ogni privilegio e favore concesso per l'addietro dalla santa Sede alla Repubblica, quando questa fra dieci giorni non avesse desistito dalla condotta finora tennta, ed aderito alle domando del Pontefice.

Portata la grave hisogna alle deliberazioni del Maggior Consiglio, sorsero due diversi partiti, uno tenuce nel voler tenere Forrara, l'altro di abbandonanta, si per reverenza alla santa Sode, e si per non incorrere nelle cessure ecclosisatiche, e farsi incontro ad una guerra funesta. — Prevaiso il primo partito, nacque poscia nella eitti discordia e tumolto, per cui, veutio perfino alle mani, accoddero elecure uccisioni.

Seuonché, mentre tattavia agdawai la cosa, e coalinuavano i maneagi în via concilistiva, le armi uvenziane non escavaruo di hatte Pertrasa, per adi e idudini propsero, il di 2 novembre 4308, un accomodamento, col quale stabilivad, fre le altre cose, che, asalve la rajoni della santa Sechi, fosse mandato a Perrara un podesta veneziano; rinaneasero in poter de Veneziani il castello e gli altri luoghi cosputi pagassero i Perraresi le guardi evanesiane di destil luoghi — Accettati i patiti de approvati dal Maggior Consiglio il di 3 decembre 4308, fu spedito a Perrara, iscome podesté, Giovanni Soranzo, e in qualiti di capitamo delle armi villasi Michiel. Ma poco andò, che pentitisi i Ferraresi della convenzione conclusa, mostrarono di volcasene ritarre: laconde, vedendo la Repubblica prendere aspetto minaccioso le cose, perparossi con ogni mezzo alla guerra.

Innanzi però di neingervisi, amono init volto l'Perraresi ad onservare religiosamente i patili covacuiti; o piochi esa, confidanto nel Pototelice, che mostravasi irritato contro i Veneziani, non a' inchinarona o obbedienza, per non incorrere nelle paventale scommacha, spedio la Repubblica o Cliemeta ter nambanciotri, onde fingi intendere, sommensamente, ragione. — Senonebic, partiti questi id i 30 maro 1309 per alla volta di Arigione, over l'Ponticher aven finatas taus nede, il giorono appresso Clemente a tesso fulnimara scomunien tremenda contro il doge e lo Stato, la quale doven avece effetto dopo trectas giori, che davasi alla Repubblica per rarvecerie; como quello bolta esprinevasi. — Ma in quella vece la Repubblica, ferena nei suoi diritti, ordinava ogni con alla guerra, quandamo, pel tenere della bila tessa, trovvasi espotta a pericolo gravissino, massime per la erocinta che, a suo danno, avea pubblicata il cardinale Arnaldo Polagrau.

La guerra però incomincialasi, non progradire in bece ; o per un'epidemia manientatasi nolle miliare veneziane, per la perdità di catali Tedelido, conseguentemente per la disfiatta della flotta sul Po, si dovette abbandonare del tutto Ferrara. La quale, venuta in poter di Francesco, questi incomineira va disputarsi cel Papa, per le seambieviò l'ora protensioni ; di distatto Salinguerra III, venuto coi suoi giabellini, se ne rendeva padrone ; e on danno gravissimo della città, accaddero posein altri fatti d'armi, per un Ferrara stessa rimane allione al Postelloce, che davala in goserno al re Roberto di Napoli, il quale poi dai cittadia modesimi veniva esociato per mettersi sotto la protezione di Risonido duese d'Este.

Tutti questi avvenimenti preò non avvenuo tollo gli effetti della scomunicio, per in quale incolololità dimni pativa la nasione. — Onde provi rimedio, per sequelare lo secotento del popolo, per poco non tumulturato, si decise spedire nuovi ambassitato in Glemente, siliano di veure a concilizazione. — Parono seelli Carlo Quirini e Prancesco Dundolo, soprennominato Cara, ed ottenuta, dopo motte difficolità, utdenza dal Postedice, seppe. Utilino mantiamente, con lanta destruità condurer le pratiele, che alla fina, il di 15 giugos 1011, pubblicavani intento un armistizio, in virti del surverza i sosti testificoli.

Non potè per altro dogo Gradenigo vedere prima della sua morte il termine delle negoniazioni e levata la funesta scomunica; anzi, e pei danni pattii dalla nazione in questa guerra, e per gli autichi rancori, nati dalla così detta Servata del gran Consiglio, andò soggetto a nua tremenda congiura, che poco mancò che nol togliesse di vita, e con casa non fasse roveziato lo tabilito sistema governativo.

É questa la congiura ascennata di Bajamonte l'Espolo, il quale, unitamente al suocero uso, Marco Quirni, fu sendo a apod acelorò che da un lata, untrivamo particolare intimicitia contro il dope cel altri magistrati; dall'altro, mal soffrivano di essere atti, si diri quale, apunti dal Maggior Consiglio; e finalmente da coloro, che sofferio avenno garxistani danni durante la guerra altessa, e che di presente apoor un soffrivano, per la sozuminate taltaria in rigue.

Cosloro quindi adunatisi, convennero di raccogliersi la notte che precedeva il di 14 giugno 1310, pella easa di Marco Quirini ora detto, e in sal romper dell'alba uscir poscia in due schiere verso la piazza maggiore, una diretta dallo stesso Onirini e dai suoi figli Nicolò e Benedetto, l'altra da Bajamonte; e quella procedere pel ponte del Lovo (lupo), la calle dei Fabbri, il ponte dei Dai ; e questa per le mercerie. --Mandavano contemporaneamente a Padova Badoaro Badoer, a raccoglier genti in aiuto; e sorto il giorno fissato, quantunque imperversasse terribil buffera nella notte, sicebè il Badoaro fu impedito di accorrere a tempo con le genti raccolte, pure uscirono da casa Quirini a Rialto, gridando furibondi: Libertà e morte al doge! - Un cotal Marco Donato, che, entrato dapprima nella conginra, erasi poi ritratto, avea di ciò avvertito nella notte stessa il doge; il quale, d'animo forte, non si smarri, ma alacremente provvide per ripulsare i ribelli. - Accrebbe subitamente il numero delle sne guardie; spedi ordini pronti ai podestà di Chioggia, di Torcello e di Murano, affinchè volassero colle loro genti armate : raccolse intorno e sè i magistrati supremi e quanti più potè del suo partito; fece che ognuno ermasse celatamente i proprii servi; ordinò agli arsenalotti di star parati a' comandi ; ed allorche in avvertito del movimento de' congiurati, armossi, scese nella piazza, ove fu accolto dalle schiere, guidate da Marco Giustiniani e dai Dandolo. - Quindi, entrato appena il Quirini nella piazza collo sue genti, fn assalito dal Giustiniani ; per eui, non attendendosi quello scontro, diedesi a faga precipitosa, nella quale rimasero nceisi, fra gli altri, lo stesso Marco Quirini e Benedetto suo figlio.

Dall'altro lato avanzavasi Bajamonte per le mercerie, e giunto sulla piazzuota di s. Giuliano, per un istante fermossi, onde raceogliere i suoi, affine d'irrompere da due vie sulla piazza ; una cioè dalle mercerie stesse, l'altra da s. Basso. - Senonehè. incontrate nell'uscire le genti del doge, impegnossi accunita battaglia, nella quale venuero da tutte parti respinti i ribelli, onde, nel fuggire, dalle grida e dal tumulto, seossi i cittadini corsero alle finestre, fra cui una Giustina o Lucia Rossi, la quale, pell'impeto della mossa, spinse al basso un mortaio di pietra stante sul davanzale, e per caso cadde sul capo dell' alfiere di Bajamonte e lo uccise. - Bajamonte stesso, posto in fuga, riparossi con alcuni de' suoi oltre il ponte di Rialto, il quale, sendo allora di legno, fu tosto da lui ruinato. - Gli avanzi intento della schiera già retta da Marco Quirini, rannodavansi nella piazzuola di s. Luca ; ma anche qui trovarono uno scontro di altre genti armate dai confratelli della Carità e dalla consorteria de' pittori ; dalle quali furon dispersi : sieche domata fu la rivolta di qua del canale. - Rimaneva però ancora, oltre Rialto il corpo di genti comandate da Bajamonte; il quale erasi fortificato e munito nelle case, per cui se fosse giunto in tempo il congiurato Badoaro, non così facilmente si sarebbe potuto finire l'impresa. - Ma il doge spediva contro Badoaro il podestà di Chioggia, Ugolino Giustiniani, che seontratolo, lo combatte, lo sconfisse e lo trasse prigioniero con tutti i suoi. - Antolin Dandolo e Buldovino Dolfin, si designarono poscia a cacciare dai luoghi occupati Bajamoute. - Per risparmiare però il sangue cittadino. amó il doge, innanzi tratto, nsare le vie di misericordia, inviando al Tiepolo, per ben due volte, messi ad offrirgli perdono ed amnistia ; ma egli superbamente rifiutò le proposte. -- Allora Filippo Belegno, nomo venerando e di maschia eloquenza, volle egli stesso tentare l'animo di quel ribelle, e vi riusci. - Fu quindi conchiuso : Bajamonte, (148)

col suoi, uscissero do Venosia e un distretto : andasse egi o confine per quattro anni al di id al zar, non però in terre nominete (2) quelli servitti di Maggio Consiglio, od supiranti per diritto, per lo corso del tempo stesso, andassero al confinamento del troo acrebbe di dogo assegnato; gil citi; sommettendosi, troverebbero miseriordia. — Mali infatti cicissero perdono s'i ottennero; e in lanto processatosi il Badoaro e gli altri comolici, cadedi orizioni. Terroro cinstitisti.

A render grazie a Dio per tanto favore, fu decretato perpetnomente festivo il giorno di s. Vito, che cade il 15 giugno, e si premiarono poi tutti coloro che esposero

sè stessi per sulute dello patria.

Onde prevenir poi le ulteriori mecchinazioni de' ribelli inattinivasi precariamente il Consiglio dei Dieci, il quale, in segnito, pororgonsi di due in due mesi, indi ad anni cinque, poi a dieci, e finalmente si volle perpetuo: dovendo i membri che lo componevano durare in carica nn anno, tempo che poi si estese a due. — Era suo incorico vegiare allo sieneraza e prosperiti dello Islato, alla tutela dei cittadion, al buon costume.

In mezzo o tante commozioni, scontento del popolo, arenomento del commercii per la guerra di Perraro e per la scommion non per ance rimosas, moriro Pier Gredenigo, il di 13 agosto 1311, non seena sospetto di velono, come dice il Sansovino, e venira tumulato, seena noori funche, indie kinesi si s. Ciprino di Murano, di vera padronato dello sua casa, entre un'urno di porfido senza inscrizione: urna che fir raccolta dalla sua finulità, nella demodizione excendata di quello chiesa, or sono aleguni altra sua finulità, nella demodizione excendata di quello chiesa, or sono aleguni altra presentata della mantanta della considera senza della mantanta di sua considerata di quello chiesa, or sono aleguni altra sua finulità, nella demodizione excendata di quello chiesa, or sono aleguni altra sua considerata di sua considerata di quello chiesa, or sono aleguni altra sua considerata con sua considerata sua considerata di sua considerata di sua considerata sua considerata di sua considerata di sua considerata di sua considerata sua considerata di sua considerata di sua considerata sua consider

Oltre l'instituzione del Consiglio de X, furono al suo tempo create altre magistre.

— Una fa quella dei Sopra-Casoni, decretata na 1925, la quale inteudero alle faceande dei fallimenti.
— Poi furono agginnti, nel 1928, alli due quattro oltri consiglieri del doga, sicche questo corpo di sei fu appellalo Consiglio minore del doga, o'Signoria.
— Nel 4301, per decreto del Maggior Consiglio, venne eletto un Cansultore di Siato, onde consigliasse le ragioni del Commes ; e nel 1308 si ordinò la registazione dei volumi delle peggi, e la lore collessiono nell'ultico degli Avorgadori di Comme.

Cereò doge Pietro altrea di stringere trattati coi vicini e coi lontani per vantaggiare possibilmente il commercio: ne conclasse, nel 309, con Adria, ovente alloro proprio podesti e consiglio: in Lombardia fece ogni sforzo per ravvivare l'interrotto traffico del sale (130/2). Nuori patti strines, nel 1307, con Leone d'Armenia, e conchiase. nel 1306. Il primo trattato di commercio con Ciaro.

Fondavasi pó, durante li suo reggimento, nel·1294, la chiesa di "Souto Stefano, erinovavosi, nel·1297, quella di Sonta Fosca. — Instituivasi, nel·1299, il berusgijo, e nel 1303-1304, ingrondivasi, la prima volta, l'arsenale. — Altre fabbriche ed abbelimenti otteneva lo città. — Oltre aleuni palazza privati, nel 1301, ordinavasi la erezione della Saia del Pragadi, e, nel 1300, si gettavano in bronzo due delle grandi porte della

Basilica di s. Marco.

Se quatro altre gravisime calsonità, oltre le guerre, la rivolta e la seconunica merate, affinero la capitale, ciole, lo inondaziona casodata cel 1897, e le pesti che irruppero negli anni 1993, 1301 e 1307, delle quali perirono intere famiglie; cionnondimanco mostraronai Veneziani, dil ocessione, sphendidissimi, e non degeneri del carattere loro festivo. — E di vero, qui giunto, nel 1309, Petro, figlio di longi re di Portogollo, fa incontrato con ogni pompa dal doge, convitoto e festeggiato durante il (149) suo soggiorno. — Yuolsi ancora che il Gradenigo instituisse la festa della regata per distrarre il popolo, dopo la congiura Tiepolo, e con istraordinaria magnificenza abbellisse il hueintore.

Il breve, ehe ticne nella destra mano il ritratto di lui, dice; variata però l'ultima parola del primo verso, che non è coegi, come riportano il Sanudo, il Sansovino ed il Palazzi, ma repulai.

> A PACIENDO SALEM PADVANOS MARTE REPVISI, VRBEM PVRGAVI PROPVLSIS SEDITIOSIS.

plette, dette Ferrans Gerdelin, ausgen da quel Merra, a. Bartolousses, else fi Tullius politic de risideries per in Farabhiet in Cinnatinossii, e. der distina, ricense registrate peterde risideria de risideria peterde risideria peterde risideria del controlous de la companio de la companio de la companio de la companio del controlous del controlous

(3) Bejannett non trene frés alle prunerus. Egit marchinh sempre tentann dala patris, nor recandoli ma, nor, no instru luope, a manima a Trevis, or finalmente, el litena della Republica, venire da quel Comune handion. Riparaval quindi e Zara, e anche qui, per le me marchina ioni perceptitate dalla Republica, diverte vagere dell'uma sil faire citis, empre in periodo della via. De ultimo, per morre trane copperte, venire incentes Federico Dandolo, nel 1285, el fario uccidere, il che feres avrà svuto effetto, pon trovandoli, dopo quel tempo, after memoria di lin.

# MARINO GIORGIO, o ZORZI (9)

Doge L. - Anno 1311.

Raccoltisi gli elettori per dare allo Stato il principe nuovo, otteneva maggiori suriggi Stefano Giuttiania, il lautre senantore; un egli lemendo l'avventità dei tempi, ed il peso dell'governo, riaunciava pen raccorii nel cenobio di s. Giorgio Maggiore, ove eveti la cecolla. — Fu duopo quindi venira a una nomina nuova; e narrasi che essendo gli unini indecia; vedato a esso passero, per il cortid del Palazzo, Marino Giorgio, uomo antico e di vita santissima, questo sull'istante elegressero a doge, onde, lui morto, for comandata più settue classuras agli elettori.

Nel breve tempo del suo reggimento, Marino non potà vodere levata la scomuniea, quantanque a tulto uomo si adoperasse; nè potà vedere Zara, già fattasi ribelle, tornare all'antica obbedienza, mentre gli sforzi fatti dalle armi veneziane, i asgrifatti pecusiarii, a cui fiu assoggottata la nazione, o le pratiche sollecitate dal doge, per ridurlea pnece, torantono senza effecti.

Bensi con Padova furono composte definitivamente le differenze, che, fino dal 1303, avevano tenute divise ed osteggianti le duc città.

(450)

Senonchi l'ai molta del doge avea toccato il auo termine all'ottantesimoprimo ano; e con l'assenta sua pietà preprossi egli all'estremo passaggio, ordinando col suo testamento, ded di 30 giugno (312, la erezione della chiesa di Sun Domenico di Castlo, dell'unito cennobio per dodici monosai, e di un opplata, ova escogliere ed alimentere orfani abbandonati di ambedue i sessi : instituzione santissima, che servi di esempio da ditre consistili erette posteriormente.

Variano pai i croancisti nell' assegnare il giorno alla sua morte. — Aleusi dicaso accadesse il 3, altri il 3, e perfion i o croanes Franceschi, citala dell' gergio cu. Cico-gna (Inn. Fenezione, Vol. V. pag. 340) la fissa al 14 luglio 3122. — Ottenera egili espolura, enza akuna pompa, a mortivo della senomines ausore viva, e la primo chiestro del cambio del Sauti Giovanni e Paolo, ore sicuni eccoli dopo, sull'unite tomba, a testimono di direvo nomino, que' monero ponerazio noncesia inserziatione (2).

Il breve, che svolgesi a destra del ritratto del Giorgio, dice: con diversità anzi con errore dell'ultima parola, in confronto del Sanudo, che riporta pugnavi (il che sta bene, e secondo la storia), e del Sanusvino e del Palazzi, che serivono purrogui:

TEMPORE MEO RENI IADRAM, ET REBELLANTEM PERDONAVI.

(4) Dilli principi di Mervita e di Biosis, secondo riferince Annais Naria Spelta, mel Interior escressi di Pinni, sense origine i nea discript, che di distrive venezian si dine Zeri.— Airend cerezoria finni, sense origine i nea discript, che di distrive venezian si dine Zeri.— Airend portere situate i Partis, el esquistrenos sicuis terre e esacile, conce Finerich, Bertizzo Oleveno, proprieta i proprieta de la compania del proprieta de la compania del proprieta de la compania del proprieta dela proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprie

The universal configuration of the second configuration of

(2) Ecco lo inserzione che i monaci da SS. Giovanni e Paolo posero asperiermente al sepoiero del Giorgio, e che nella soppressione di quel cenobio, e conseguente manonissione ando dispersa.

RAINTY COORDIS VANCHARTO NY.

VI A BANCTICE VIE SANCH COORDES FITT.

BETAR HARRASTE BETCHOOLE VIDELAN.

BALLETAR HARRASTE BETCHOOLE VIDELAN.

BETAR BOUNDES AND FROM A WEST VIDELAN.

VIDELAND ENDOGENIO EBSTICATI

VIDELAND ENDOGENIO EBSTICATI

VIDELAND ENDOGENIO EBSTICATI

VIDELAND ENDOGENIO EBSTICATI

AT DECLIFO A UNDER PRESCRIPTE SINGENER

AT DECLIFO AS PROMICENTIANIO FROMER, CYTUN GRAD

BETAR SPER EXPECTANTIA BIC WEST

BUYES COCUMIL HAVES I. D. L. P.,

BUYES COCUMIL HAVES I. D. L. P.,

# GIOVANNI SORANZO (1)

Doge LI. - Anno 1312.

Il di 43 Inglio 4312 veniva esaltato al trono ducale Giovanni Soranzo, nomo di gran senno, valoroso o degno di quol posto sublime.

Suo primo pensiero fu dar termine alla guerra di Zara; o poreiò, oletto a capitano della flotta Vito da Canale, e col titolo di conservatore Fiofio Morosini, ordinavasi una leva generale, per la qualo tutti gli uomini capaci allo armi si ostrassero u sorto o tosto inviaronsi al campo. - L'impresa però non riusciva in bene, perchè Zara difendevasi robustamente, e tanto che, sopragginato il verno, si dovette sospendor l'assedio, -Profferivasi frattanto alla Signoria un Dalmasio do Banoli, o do Limoli, noto a' Veneziani, perche lo aveano avuto avversario nella guerra di Ferrara, ed ora veniva a servirli : ad aecettato, fa spedito a lla novella stagiona sotto Zara, con nuovo rinforzo di navi sotto il comando di Baldovino Dolfino. - Gli aiuti però somministrati ai Zaratini da Maladino bano di Croazia, impedirono a'nostri di eogliere il frutto del loro valore. - Le proposte di accomodamento offerte infrattanto dagli assediati, tornando vuote di effetto, Maladino, che volca pur ritornaro ne'suoi Stati, particolarmento si volse al Dalmasio, già disgustato colla Repubblica, perchè questa non volle affidargli tutto il danaro occorrente per soddisfare l'esercito; e convenne seco Ini segratemento di tradire la Repubblica, entrando co'suoi in Zara o difenderia egli stesso dagli assalti da' Veneziani. - Scopertasi però la trama, i provveditori furono in tempo di salvare il campo, che Dalmasio, Maladino ed i Zaratini aveano disegnato distruggere; sicchè, in tanto stremo, i provveditori stessi accettarono la espitolazione loro offerta, il che fu il di 23 settembre 1313 (2). - Con la quale convenivansi, fra lo altro cose: che i Zaratini tornerebbero nella grazia e alla fedeltà del doge: avrebbero saive le persone e le robe: eleggessero a loro governatore o Baldovino Delfino capitano, o Vitale Miehiel, o Fantino Dandolo provveditori: mandassero sei ambasciatori a Venezia a domandare al doge perdono; nominassero il loro futuro conte tra le famiglie patrizie veneziace, da mutarsi ogni dua anni e da esser confermato dal doga : sarebbero del resto govornati secondo i proprii statuti e eonsuetudini: si adoprerebbero 1 Zaratini (152)

a far si che il bano Maladino rinunziasse al titolo di conte di Zara: manderehbero ogni anno alle calende di marzo a Venezia centocinquanta iperperi, o l'equivalente in pelli di coniglio: facendo Venezia esercito fino a Ragusa, Zara foruirebbe per suo eantingente cinquecento uomini, ec.

A racogliere qui poi gii altri avrecimenti della sempes inquieta Dalmazia, ebecherro luogo durante il regimento di dogo Seranzo, diremo, che alcuni anni dopto tornarono all'obbedienza della Repubblies auche Trasi, Schenico (1322), Spalato (1327). Nona, venute in addietro in potere dei cotti Bebriesa, seacciati i quali, quelle citti si resacro qualcho tempo da se, finché, modestate perpetuamente dai loro nemici, stimarono miglior peritilo porsi di autous sost los protecione della Repubblica.

Intanto papa Clemente V, soddisfatto della sua domanda dei centomito fiorini d'oro, levara la scomunica scegliata contri o Vicaneziani per le cose di Perrara, sicché, pervenutane la sodizia il di 26 marzo 1313, venivano spediti nuovi embascistori el Ponteflece, la bolla del quale restituiva i Veneziani nel pouesso di tutti i diritti, privilegi in libertà, immunità, rediti quanto lecevano in Perrara en el suo territorio, come in antico.

Per ragioni di commercio e di navigazione era venuta, di questi tempi, in discordia la Repubblica col conte Guido Novello da Polenta, signore di Ravanno; codo frequenti erano dull'una e dall' altra parte le ambascierie, ma senza frutto; sicché Duate Alfighieria, psedio da Guido, nel 1821, a Senzio per rapoguerian, noa pode inenneo otteuere pubblica udienza, per cui, adoborato quell' altissimo intelletto, moriva toato tornato e Ravanna adult nas legazione (3). — Si comporero le case soltanto allorche passava il governo di Ravona, nel 1328, nelle mani di Ostasio da Polenta, usurpatore di medi domini.

Genora tultavia, memore delle anticle gare e degli odli, non lasciava d'infestare inseri; siche il appedio Giuntinini (Giustinini con qualtordi giales a corre le seque d'Oriente, e Paolo Borosini, con quattro altre elle custodia di Reproponte. — Infratano, Ottono Devis, incontrati otto legis inverantili a Lajuzza, li prossi, siche à ricat-tarli, caborasemo i proprietari ottonisis duenti. — A tal muova, corse tosto il Giustinini, con quaranta galec, preda varie nanti di Genora, ed assali il priesipale loro stabilimento di Galate; per enti d'Genora in atti d'al contra e dassali priesipale loro stabilimento di Galate; per enti d'Genora in atti d'al contra la somma percepita e pasare le space di cuella seguidationi.

Candia, poco appresso, era venuta a auova ribellione, a motivo di un balzello imposto dal duca Biagio Zeno. La Repubblica pertanto spediva colla flotta il Giustiniani prefato, ed egli ben presto, aiutato dalle milizie terrestri, otteneva vittoria, caduto in campo il caso della sommossa. Varda Colerzi: sieche tornava nuell'isola tranquilla.

Dicono il Sanudo ed il Dandolo, che nel 4328, Jacopo Quirini, Jacopo Barozzi e Marino Barozzi (non Borizio) fecersi copi di nuova congiura, la quale, scoperlasi, veunero coatoro impesi sulla pubblica piazza. — Tale congiura però è da riguardarsi siccome il seguito di quella macchinata da Bajamonte Tiepolo e dai Quirini.

Doge Soranzo procurò poi sempre il ben essere del suo popolo, estendendo le retacioni commerciali più degli altri suoi predecessori; sieche ne venne una tale abbondanza in Venezia da meritare che gli storici tulti ne facessero particolare memoria.

E di vero, conchiudeva egli trattato, nel 1313, con Foderico re di Sicilia; ne fermava un altro, nel 1317, con Matteo Visconti signor di Milano; altro ne stabiliva con VITE E RITRATTI DE POGI. 20 (153) Bologna, nel 521; cou Como e con Resansi, nel 528. — Poi otteneva giuramento di defedit del conte di Gorzia (1313) di Acelor e d'Ungheria vane facilitazioni al si commercio in quelle parti (1316); cola Finadra e colla inghiltera era pure vivissiono commercio in quelle parti (1316); cola Finadra e colla inghiltera era pure vivissiono commercio in quelle parti (1316); cola Finadra e colla inghiltera era pure vivissiono de concliuse il Servano nonvi trattali, e rafferendo concliuse il Servano nonvi trattali.

Tutti questi vitali vantaggi procurarono alla città un grande aumento alla sua industria, e una fonte stragrande di richeteza, massime per la venute in Venezia di molti Lucchezi, porecchi dei quali erano distinti lavoratori di scriche stoffe, che fuggirano dalla patria desolata dalle fazioni e della literandi dei Urgueicone e di Castruccio. — Fu introdotto cirandio allora (1318) a Venezio il lavoro degli specchi, per opera di tre industri cittafini, Nicolò Cauco, o Cocco, Muzio da Murano e Francesco fabbricatore di conecte.

tore ut coperte

Da cio fu augumentata grandemente la popotazione, catcolaudo gli attaliti contere allora Venera da dugettionilia altinati. — Londone, anche per questo, sorero per opera pubblica e privata molti edifinii, tra li quali le case nuove sulla piazza pei Procentrari di a. Narro: ai diese principio alla fabbrica del lata outarite della pubblica cunia, che, in più tarda stagione, venne rialatza colla sula del Maggior Consiglio, siccome dicemno al Copo X della istorio del Platazzo Disuche i si allego fi rennele, occupando il lago di ragione de' monaci di s. Danicle: si consolido la ponta della dogana, si costrusarco i mogazzini, il presso, pel sale si avurazono aleuiri ponti, seciaronai varie strade, costrusarchi sinori mulial, ed altri lavori ancora vennero compitti di abbilimento e decor odeli citi.; Pondosia i achiase edi esconòsi si ana Marta (1315), si rifabbricò quello di sasta Agnese (1321), ed alquanti palazzi si elevarono di stile archieroto, do tuttiva stettano la mengificenza le i ricchezza di que l'emotarcia.

Varie leggi ancora vennero emanate per la sicurezza, la salute e morale pubblica. Si aggiunsero si Sippóri di Notte sei capi, uno per sestiere; si augumentarono di due li Procuratori di s. Marco, cosicebè divennero sei (4319); e molti cittadini benemeriti al tempo della congiura Tiepolo, furopio ascritti al Maggior Consiglio.

Non ando immune per altro la città da alcune sciagure, tra le quali si annoverano la grande inondazione accaduta unel. 4314, e l'incendio, del 4318, che distrusse il fondaco de Tedeschi, con notabile danno di que mercatanti.

Di un caso eurioso fanno nota particolaro gli atorici, ed è il parto di una lionessa, mandata in dono al doge dal re Federico di Sicilia, la quale in una gabbia, ore si custodiva nel cortile di Palazzo, nel 1316, diede alla luce tre lioneini, uno de' quali in dal doge regalato a Can Grandé della Scala.

Dopo di aver governato sapienteimente la Repubblica per lo corso di sedici anni e mezzo, veniva a morte il doge Soranzo, pella età d'anni 88, il di ultimo decembre 1328; ed era con molta pompa sepolto nella cappella del Battisterio in s. Marco, nell'urna maranorca, che tuttavia osservasi segnata del suo atemma senza inserizione.

Il breve che gira alla sinistra del ritratto del nostro doge dice, con alcuna differenza in confronto del Sanudo, del Sansovino e del Palazzi, i quali in luogo di subiugavi, riportano sub inga milto.

TRIGVEIVE, SPALATRYM, ET SIBINICYM SVEIVGAVI.

(154)

(1) Trans origina le caus Servans delle gante Supervacido di Roma, recendo defense la Caloria, del non Transe Place and And Berma, ser regionation alori città di Allian, passi del n'escretari, per le Irranicai de barbert, esté inde della Venezia. Lonnée il Molittà (de, che a venerre da la cause il Rulla), pietro la Brans lina colte della venezia. Lonnée il Molittà (de, che a venerre da la cause il Rulla), pietro della recentaria del cause il Rulla della della della cause della c

entrett etw et et austre, ento no Santo et entre oppsit.

Tel III. par, 1801 obte a paire Anton presente de l'entre oppsit.

Tel III. par, 1801 obte a paire Anton presente de l'entre de l'entre de l'entre de les es experiminos il perció, dops avers notames la podestaria de Chiergh, il reggimen proposite altre del convente de l'entre de l'e

(2) Due tiò risulta l'inestateza di quai tutti gli storici, i quali dictio accordina il tradimento di Dalmanio, ducando il Giorgio; errora seguito eziondio da chi dettò, parcechi sacoli dopo, l'Inseriaione repolerale di quel doge, da noi anteredentemente riportila.

(3) Ere la seconda volta questa che Danta recursol a Venezia siecome ambasciatore. — La prima fu nel 4312, spedito dallo stesso Guido Noveliu, per felicitare Marino Giorgio nella sua assunaiume al duesto. — Veggasi latorna a ciò in auta N.º 4 della liastrazione unita alla Tavola CXXVI.

# FRANCESCO DANDOLO (4)

Doge LII. - Anno 1329.

Morto I Soranzo, i carrettori della Promissione decalo introdusero in essa nuove aggiunte, tra le quoti: doresse ammentarial o stipendia del doge e portario dalle lir. 4000 allo 5200 amusti: non potesse, conviceare da sè solo arrespo o concione: avesse ad usar, per decoro, vasi d'agento pel valore i solicento zocchini: teacre vocitienque exvri: casere del Comune forsito di un diadema, o corno codeste, da suser ne di solicen, del valore non più di millicanquecento zecchini; e di un bucentoro nobilissimo pro-prio della sua persona e dello Stato.

Regolata così la Promissione, il di 4 gennaio 4329, veniva eletto Francesco Dandolo, quello stesso che, soprannominato Cane, avea ottenuto da Clemente V, il toglimento della scomunica.

(155

Era allora la città alquanto scarsa di annona, per lo che il Dandolo, a farsi più grato il popolo, già festante per la di lui esaltazione, prometteva di provvedere la terra. E la provvide in fatti, mandando, ol dir del Sanuda, Nicolò Faliero in Sicilia con alcune navi a caricare frumenti.

Al principio del gorerno di esso dope accade, che, sdiratoli il patriarea di Aquiigia, Pagmo Torriani, del vedere i popoli di Pola e di Villa, nell'Istri, dinri moraunente alla Reguldòlica, si volte alle armi: a reprinter le quali spedissi, con la folta, instituina Gintaliniani, che, portatosi and Quararea, deperché o distrusse i pochi legni che colì avea il patrirare, e quindi, aboreato con le sue genzi, insegui i nemici fino nel territorio del patriarea tsasso, da ridurer si lai che il capitolo suo, a chieder puec, convenendo di lossica l'Oslo del Istria ni Veneziani, verso certa somma annaule Istria.

Ma più che questo fatto guerresco, chiamava il vigile occhio della Repubblica a guardare la nuova potenza che allora sorgera in Oriente, quella cioè degli Osmani, con la quale doves, in più tarda stagione, si di sorcute misurarsi, e sostenere quasi sempre da sè sola la difesa della cristianita e della civilità europea.

Vedeva la Repubblica che la stempre crescente potenza di quegl' infedeit I tornava di danuo gravisimo ol suo commercio, massime per le piraterie che incominciavano od aver luogo nei mari corsi dia legni veneziani: onde, udito che papa Gioranni XLII avea banditu una nouva cresciata fa losse di reicospisiatera il Terra santa, a sui grandemente aderiva Filippo IV di Valoh, inviteta da questa, spediva ambasciatori in Francia; o pocia al Ptorifecte ecetorie i Arigunos, nel qual luogo la Repubblica stesse convenne, unitamente ad ultri principi, di allestire navi od armi pel marzo 1334, onde porre ad effetto li impresa. — In morte per sia cecudat del Papa i l'amon ulesso, se fece svanire auche questa credata, non per questo i Veneziani ristettero dal proposito d'incominciare cessi la lotta co l'Irachi, i progressi e la natio d'e quali l'i poversuo in grave proniero.

Repressa, innanzi tratto, la sollevazione suscitatasi in Candia, a motivo dell'armameuto colà ordinato di due galee, spedicasi Pietro Zeno, con venti galee nell'Arcipelago, ore prese egli parecchi legni turchi: è quantunque la Repubblica si trovasse, poco poi distratta in altra guerra, per nuovi provvedimenti presi, nel 1339, contenne quella muova notenza barbarica.

E quest guerra fu quella che ruppeai contre Mastino della Scala, a cagione di alquante sperchierie da hi usate al commercio, agii aver, agii moire condeterali della Repubblica; a leglier le quali non valendo nei rappersaglie nei mezzi di concilizzione, fin d'upop venire alla decisione della erazi. — Egii univanzio ilea peza di Repubblica i Forentini; poi Azzo Viscotti signor di Milson, Olizzo d' Este marchese di Pereran, Lugli Gonzapa di Natoro, e finaminate Cario re di Boemia e Giovanni di Carintia sun fratello: già venirano a Venezio da tutta Italia susoidi; e Pietro de Rossi, ch'era chiuso in Postitenotti dilla ermi sedigere, fu chianto dalla Repubblica, coll' offerta di restituiragi Parma, qualora peradesse il supremo comando. — Pietro quindi tra-testifo faggi de Postemoli, giune a Firenze, e dopo aver maggiormente raffermata la propria rinomanza di prode capitano contro le arni senligere presso Lucca, si avvisi a venezio eggi engli fiserentia, or, il di il tottorie 233d, ricevetta sociamemente dalle mani stosso del doge il vessillo della Repubblica nella basilica di sun Marco.

Raccolo quindi l'esercito alla Motta del Friali, indirizzonsi il de Ronia i Padova, or, respinte la emit di Albetto, facte di Mastion, che tentarano impetiri i suo passaggio sul Brenta, giunes saccheggiando fino alle porta di Padova stessa; ed ottenute parecchie vittore per quelle terre poneva campa a Borolenta, esatello allora importutatiasimo, distante otto miglia de Padova; nel qual luogo rieevette motre genti. — col., ingrossato l'exercito, valgevara Pietro da Incompista di Tevriso, e accumpi nel hongo de Santi Quaranta, nel tempo atesso che assalivala Marco-Zeno d'altra parte, tesche tre benghi vennoro ilo propotere una tuttavia quel podesti Rambaldo faceva buona difesa. — Ebbero però totto i Veneziani Nosle, e videro i signori da Camino norsi sotto la ber proteziano.

A Mastino intanto andava fallito il disegno di assolire improvvisamente l'armata della Repubblica soto Padova, per coi sin obbligato di rilinarsi nouvamente la Yerona. Panos altora di; remire a condizioni di pace, o perciò inviava a Venezia Marsilio de Carrara, il quale, perduto il dominio di Padova, nontamente al fatelto sono Ubertino, serviva be Scaligero nelle coste di guerra, e principalmente Alberto di lui fratello, il quale teneva il regiomento di Padova atsesa. — Giunto a Venezia Marsilio, invace di complero il suo mandato, ingrazioni suppo il Senato, e con esso e coi Fiorentini strinas allenoza, affini d'elitence in signori di Padova, gono cerri palti, riportati dagli storici. — Ritornato quindi Marsilio dalla sua legazione, intese ad arte ad eccitar l'animo di Massilio, aizandolo a fer fronte elle granti confederate.

Ripresa adanque Mastino con più vigore la guerra, giussegi a un tratto la nonva senere Brescia associata dal Viscoini. Contretto allory a volgeria quella parta, difidò interamenta la difesa di Padova al fratello Alberta. — Senonché assettavansi extre quella città molte discovelto, pel nalo animo dei cittodiri verso di Scaligrei; quoti si avevano tescoregisto I odio più crudo, per lo efferate vessazioni di loro esercitate sui noncoli.

Continuarono intunto le vittorie del del Rossi, e Marsilio, che mitiamente ad Alberto er a quardia di Podova, associava si destro per anisgiorria della cilità.— Difatti, a sollecitare l'impresa ch' ci volgen; nell'animo, venne a sue notizia la troma ordità da Mustino contro di lui e di tutta la fantiglia currarese; ed ordinata perinoi di hi morte e quella del fratei suo. — Lonoste, vedulo che non eravi tempo da perdere, statui, col fratello etsoso Ubertino, di "porre in secordo l'occorrente per la prossima notte, e degli state con Alberto, accio mo sorgatares nouvoi pericoli.

Ubertino provvide alla guardia della città, forzi le porte dei più fiduit tra i Padovai, e indettatosi segretamente col dei Ragis, lo invito da appressimarsi coll'escretio.

— Accostavasi il capitano alla porta di santa Croce, secconando di abbatteria, e intanto, secondo le prese intelligenza, prolittando dei favor della notto, andò alla porta di Pontecerro seguito da cinquecenta Tedeschi, ed avendole trovata aperta per opera di Marzilio, a inisa dentro nel horgo; il di 3 agusto 1837, passò l'altra di s. Stofano alla seconda cinta di mura, che pure era schiusa, è giume fino alla piazza secazocerrere in opposition verman. — Marsilio, con tutti i suoi Carraresi el altri nobili padovani, aspettavalo ivi tranquillamente; ove giunto, lo accolsere con sommo giubilo, a festosamente, sciemen libertare della ros patris, aduttorno il d'Rossi, intonando il cantice di Zaccaria. — Scosso Alberto a quebla subita festa, diedesi a raccozzare le (167) proprie militie, ma indurno, perocchè il de' Roui, raffurzalo dal resto de' suoi, che erano arrivati in città, fece testa contro ai propagnatori, moltissimi ne impriginoio, parte ne spenne, ed ebbe a cattivo lo stesso Albertino, e conferito poi venne il governo di Padova a Marsilio. — Dopo cotale avvenimento, si dindero spontamenmento al Carraeses i castelli d'Este, di Montagname de Cittadella; e, e, dieriro l'essemplo di questi, fecero altrettanto i esatelli minori, le terre e i villaggi del territorio padovano; sicché, per orqui dove fib hos presto ristabilità la potenza dei sisomori da Carrara.

Mastino intunto perdere Breucin e Bergamo, che si arrestere si Visconti; Feltre e Belluuro, che tornarono a Carlo di Secusia: ve etdore, con suo serono, foltando dei Rossi (succeduto nel comando genarale delle armi al fratello Petro, morto nell'assallo di Monssifice) correre i palli fin satolo te mura di Vernona, e possia minusciar seriamente la città di Lucea. — Perduta quindi ogni speranza di riscossa, pennò Mastino di chiedro pace.

Spediva quindi a Venezia nuova ambasciata, capo della quale era Francesco da Rugolino professore di medieina, e quantunque la perplessità dei Fiorentini per le coso di Lucea, ponesse ostacolo, pure alla fine fu convenuto fra gli altri patti: che gli Scaligeri eederebbero al Comune di Firenze, Pescia, Buggiano, Colla ed Altopascio coi loro distretti : ehe Treviso col suo territorio, la terra e il castello di Castelbaldo, non ehe Bassano passerebbero sotto il dominio dei Veneziani: i patti antichi tra Verona, Vicenza a la Repubblica' si confermassero e mantenessero: sarebbero dagli Scaligeri dati compensi per tutti i danni cagionali e le somme inginstamente tolte ai monasteri o ai privati cittadini veneziani prima della guerra, e ciò fino alla somma di ducati diccimila e non più: fosse compreso nella pase Ubertino da Carrara, al quale gli Scaligeri non avrebbero à recare per l'avvenire alcuna molestia, ed al quale la Repubblica cedeva Castelhaldo, Bassano e il suo território: le figlie del defunto Rizzardo da Camino sarebbero sotto la protezione della Repubblica per la conservazione de loro beni e diritti: il vescovo di Parma riavrebbe le sue possessioni: sarebbero inclusi nella pace i de Rossi e conserverebberó le loro enstella e possidenze: si guarentirebbero i beni o castelli a Vivario di Vivario nel territorio veronese e vicentino, obbligandosi però il Vivario ad abitare fuori del territorio di Vicenza e Verona: promettevansi amnistia agli abitanti di Montecchio maggiore, ribelli allo Scaligero: perdonavansi, in fine, egualmente ad altri nominati nel trattato. - Dopo ciò stabili vesi ancora fra le altre cose : agli Sealigeri resterebbero Verona, Vicenza e Parma; salve le prestabilite condizioni: Lucca rimarrebbe col suo contado in mano degli Sealigeri, meno i castelli e le terre che i Fiorentini possedevano prima della guerra; sarebbero compresi nella pace i principi di Boemia e Giovanni di Carintia colle loro città di Feltre e Belluno e tutti i loro castelli e terre : così pure Azzo Visconti di Milano, Obizzo e Nicolò d' Este di Ferrara e Modeua, Luigi Conzaga di Mantova e Reggio, Ostasio da Polenta di Ravenna e Cervia. Sicea da Caldenazo o Castronovo ed altri, tra eui Francesco degli Ordelaffi aignore di Forli e Cesena.

Questo trattato di pace, conchiuso il di 24 gennaio 1339, fu promulgato il 14 febbraio ausseguente in tutte le città d'Italia con grande allegrezza, ed a Venezia massimamente, in eni cibbe luogo un solenne tormo nella piazza di S. Marco.

Venuta la Rapabblica in possesso di Treviso, farono spediti colà Marco Foscarini e

Jacopo Trevisan, quello come rettore, e questo quale capitano del castello. — Conservavasi però a quel Comune liberale costituzione, come può vedersi dal primo statuto datato 15 lugio 1339, essendo allora podestà e capitano Marino Falier.

A premier poi que' principi che avevano aiutalo la Repubblica in questa guerra, furono asertiti al patriziato gli Estensi, i Gonzaga e i Carraresi, i Vonici e gli Onighi di Treviso, e gli stessi Scaligeri, desiderosi di stringersi in all'canza co' Veneziani divenuti notenti.

L'a gioin per tanta conquista venne amareggiata poco poi dalla morte del doge Francesco Dandolo, accaduta il di 31 ottobre 1339; il quale principe suggio ed amato otteneva sepoltura in faccia del espitolo nel chiostro vicino alla porta per fianco del coro in Santa Maria dei Frari, entro un monumento nobilissimo posto ad oro (3).

At tempo del Dandolo, vennero gittate le fondamenta della chieso de' Servi, la cui prima pietra era stata posta tredici anni innanzi; fondavasi il monastero di Santo Andrea da quattro nobili matrone veneziane (1329-31), e si ampliava grandemente l'ospitale de' SS. Pietro e Paolo a Castello (1328-32).

Sul breve che gira intorno al ritratto del nostro doge leggesi:

MARCHIA TOTA DIV MECUM BELLANDO SUBACTA,
TARVISIUM TANDEM SUB MEL UNA DEDI.

(1) Francesco Dandos chõe a gibri Giovani, a Francesca. La us notas pradenas e destretià dei manegal politici qui metid di eserce eticto absociatore, con Carlo glutchia, a del 340, apoc Ciercas i tri, a posicia dissonati XAII, in Arignous, onde edopreni em titate Fingerio per l'assonatione dalla comunica findinale per la guerri al Ferrar e degli en que redica destone personan attenera in securito commente findinale per la guerri al Ferrar e degli en que redica destone personan attenera in securito persona diguide della patria, como electrona. — Altre notație di lui non potendou reconfliere dal genetic; il, transa quella de lui altri norti per est montă Elizabetic.

(9) Il printere Papus Terrial mories II di Hecumber 130, è in contragile exemuni le remain le remain le princi II de la combre 130, è in contragile exemuni le remain le princi III, 200, come del Commerci IIII, 200, città del Remain. — Diseppe en contrarre, Rata Derrande, correre quant er cant, gireche il profate Bertzende peres passesso di quelle cultiva il di Producti del La production del Pr

(3) il mossumento del despi Pracessano venua traspirata sel Semiagrici delli Silato, sillerquando richtici il centodo del Prart e des sell'a polisio estricho. E mel sommomichi e continò a in l'unus, sai prosti proprieta del pr

LYBRIN SOWNERS, RESTRICTED STORY REACTIONS. INTERACENCE THEORY STREEN, CLAIMMEN SPECIES BY REACHING THE STREEN, THE STREEN, TO THE STREEN, TO THE SECRETIFY AND RECOUNT FASTER STREEN, CT WELL SECRETLY THE STREEN, CT WELL SECRETLY THE STREEN, THE SECRET STREEN, THE SECRET STREEN, THE SECRET SECRET STREEN, THE SECRET SECRET STREEN, THE SECRET SECRET STREEN, THE SECRET SECRE

#### BARTOLOMEO GRADENIGO (9)

Doge LIII. - Anno 1339.

Morto il Dandolo, li cinque correttori della Promissione ducale fecero alcune riforme ed aggiunte, per ristringere più sempre il potero del doge. — Dopo eio, si procedette, giusta il metodo abbraceinto, alla eleziose del principe nuovo, e fu quindi crecto, il di 7 novembre 1339, Bartolomeo Uradenigo, allora in età di settantaseti anni ; nomo, come dicon gli storie, jo, nanasuto e generalmente altimato del annto.

Nel corso del breve son reggimento, poco o nulla intervenne che degno fosso di inchi, trame la memoribile insondazione acceduta il di 31 bibbrio 1334), narrana da tutti gli storici, dalla quale fu per prodejjo salvala la città tutta: prodigio, che a perpetuarro ne, pe quali, dalla confraternità di S. Marco, per cui furnon eseguite, passavano a decorrera la Pinacceta della patria Accedennia di Rella Arti.—Oltre questa disavventura, altre pure ne eccededero, vale a dire, una nuova incondazione seguita il 25 febbraio del-l'anno esgente, e la gravissima erestità durata pareccelò anni.

La fama della Repubblica tant' ero grande, che Odoardo III, re d'Ingbilterra, allora in discordia guerresca con Filippo di Francia, mandava a lei per saccorsi, ma il doge, negandoli, scusavasi dicendo, fra le altre cose, dover la Repubblica star sempre parata a frenare il Turco, che divenia sempre più formidabile.

Candia, un'altra volta ribellatasi per opera di un Costa Capsaenlini, veniva domata; ed a reprimere alquanti disordini che aveano l'uogo nelle isole di Poveglia, Malamoeco e Pellestrina, mandossi ivi per primo podesta Pietro Lando.

Durante il ducato del Gradonigo dicolosi mono eziondio a nuovi abbellimenti della cilti: decretossi, il di 32 decembre 1340, la fabbrica dell' altual sala del Maggior Consiglio, come meglio esponemno al capo XI della staria del Palazzo Ducale: si dicole compimento alla erezione del pubblici granai in Terransuora, ove sono ora i giardini rescii, si altagria la tratoda da S. Bartoloneo, partendo dal fanose fino a S. Giornani Crisostano; ed obbe conspignio, nel 1341, la fabbrica della confraternita della Miscrizordia. Dopo tre anni cui un mese e pochi giorni, veniva a marte dono Cardenico, il di 28

decembre 4342, ed otteneva sepoltura nell'atrio della basilica di S. Marco (2).

Nel breve tenuto nella destra mano del ritratto di questo doge leggesi, con poca diversità dal Sanudo:

PACIFICE REAL PUBLICAMOVE, ET MENTE PROTEXI.

<sup>(4)</sup> Bartelmuro Gradeligo de S. Lio, sueque net 1205 da Angelo, giá dom al Cardia. Le conjecture de la interactiva de illus excitace de illustro sue inspirate al citatrico in latel poseuronin de Citare il di 185 febrico 1335 m. v., in lungo del dedina Nicolo Facilir, e quind il di 7 accomber fa estrato di 185 m. del 185 febrico 1335 m. v., in lungo del dedina Nicolo Facilir, e quind il di 7 accomber fa estrato di 185 m. del 185 febrico 1335 m. v., in lungo del dedina Nicolo Facilir, e quindi il di 7 accomber fa estrato di 185 m. del 185 febrico 185 m. del 185 febrico 185 m. del 185 febrico 185 feb

(2) L'uran in sul giare il doge Bartelossee vedezi infissa nella parcia sotto il primo areo dell'atrio in S. Marco, che ripomo ella faccitata verso in parzetta del Lenal, sulla quale uran sono accipita ni piccole Sgure, nel centro, la Vergioe actina con ai lati il santi Marco e Bartelossee, enegli angoli, quincila Vergioe actessa, e quindi l'Acgelo annunalatore; la cui inarcisione è la seguenti:

MODIDYS INSIGNIS, RECTI DASIS, INDOLE CLARYS, CLARIOR ET MERITIS, PATRII SERVATOR BONORIS, CLAYDITYR BOG TAWALO GRABONICO BARTROLOMAEYS, DAX FYRT IS VENETUS, QUARTO DEFYACTYS IN ANNO.

### ANDREA DANDOLO (1)

Doge LIF. - Anno 1343.

Himasero lungamente incerti gli clettori intorno alla persona da unitiurisi al morto dogo Grandigo e quantiumpe attiti cavarnisirec, che in quanto in meriti ed alle qualità personali, il migliore d'ogni altro fosse Andrea Dandelo, pure la giovana une dia, d'una ir tentasci, metteva gli amiul loro in billie. Ma tanta era la opinione conceptiasi di lui, che finalmente venne, per replienti scrutini, sempre uscili con meg-gioranza di sufferi, finalzado, il di 4 gennosi 1933, al las supreme signiti della patrio.

La prima cosa che operò il Dandolo fu di aiutare la craciata promossa da papa Clemente VI contro gli Ottomani. - I Veneti, armata una poderosa flotta, si unirono agli alleati, ch'erano il Papa, il re di Cipro e i cavalieri di Rodi: Pietro Zeno pei Veneziani e Martino Zaccarin genovese pel Papa, comandarono la flotta. - La quale tostamente libero Negroponte assediato da' Turchi, e quindi con istupendo valore s'impadroni della città di Smirne, antico emporio de' erociati, poseia tolto loro dai Musulmani. - Ma questa città non istette lungo tempo sotto il nuovo dominio; pereiocchè i Musulmani, ritornati più numerosi, assalirono gli alleati; e questi, quando già crano la seconda volta vincitori, sparpagliatisi per amore del sacco, furono per la maggior parte trucidati. Lo Zeno, lo Zaccaria e il legato apostoliro, il quale ultimo nella memoranda e funesta giornata impugnò la spada di s. Giorgio, valorosamente, auzi erojcamente tutti pugnando, caddero, come i soldati di Leonida, scannuti, ma non vinti. -Narra però il Sanudo, che Pietro Zeno non pugnò in quell'incontro, ma che rimase ucciso nell'atto che assisteva ai divini misteri celebrati da Enrico patriarea di Costantinopoli. Comunque eiò fosse, il Senato volle, in età più tarda, che la morte dello Zeno, come è raccoutata dal Sanudo, venisse espressa a chiaro-scuro nel soppaleo della sala del Consiglio Maggiore, per mano di Pietro Longo. - La perdita di Smirne inticpidi gli animi, e quindi pose termine, l'anno 1345, alla erociata, la quale fini come tutto le altre. - Conchiusa la pace, doge Dandolo, attentissimo al hene della nazione, volle da ciò rieavare ogni possibile utilità: conchiuse un trattato col soldano d' Egitto, per lo quale i Veneziani piantarono allora fondachi in tutte quelle piazze, e incominciarono quel commercio che li rese col progresso di tempo si potenti.

Intanto Zara ribellò, e Lodovico re d'Ungheria, per odio contro i Veneziani, venne in suo aiuto. — Furono spediti tosto ad oppugnarla Pietro Canale con la flotta, e Mavite e Bitratti de Doct. 21 (161) rino Falicro come soprantendente alle militie terrestri. Nemorabile fu la battaglia accaduta il di 2 luglio 1346, quando questi, già in procinto d'essere viati, furono soccorsi dalla ciurma ebe stava osservando la pugna, e così ottennero la vittoria e la città. Questa fu, contro i suoi meriti, ma con somma prudenza e utilità, moderatamente tratata.

Ma nurvo complicazioni accodevano intanto nel Levante per la gelosia de 'commercii fina la Repubblica e Cenova - La quale ultima già avea dato alla prima motivo di disgunti, ed inditti avea parecchi dunni; e ad evitarra de' nuori e pergiori ventivano, nel 1332, dul tratatta. — Sennoncole anche questo no avendo bastato a faire ogni gelosia e rancore, accaduta una rissa a Cipro tra Genovai e' cueziani, ed avendo talenrisposto il governo di Genove con chergio alle trimodarmare che fece il Repubblica, s' incominicarono nuovamente le discorde, accagionato eziandio per nicune piraterio s' incominicarono nuovamente le discorde, accagionato eziandio per nicune piraterio s' incominicarono nuovamente le discorde, accagionato eziandio per nicune piraterio s' incominicarono nuovamente le discorde, accagionato eziandio per nicune piraterio s' incominicarono nuovamente le discorde, accagionato eziandio per nicune piraterio s' incominicarono nuovamente le discorde, accagionato eziandio s' incominicarono eziandio eziandio eziandio eziandio eziandio eziandio eziandio ezi

A sospender le îre tirăti avrenimenti seguirono, l'anno aspresso, a fusestare Venenia e tlust l'Italia. — Il primo în lo spaventos terremoto accedulo il di 25 gennaio 1317, durato più giorni, per lo quale caddero campanili e case, si seccarono causili per lo elevamento momentaneo de stavolo, ed altri gravi maii intervanero, da voler-sene perpetuats la memoria in una lapide, tutturis supersitie sullo interna porta della considerariia della Cartii, ora Accedendi di Blela Arti. — Il secondo, fu quella terri-hile peste, che nel 2358 desolo tutta Italia, e che con tanta compassione eloquente descrissici il Bocaccio. — Ad onate de pronti e saggi provedimenti proci dalla Repubblica, perirano da tre quinti della popolazione in Venetia, fra cui si estimero cinquunda finnigle nobili, che componervano nonecenocimpantamova individui, como registra lo erconaca dollo Svajer, citata dal Gallicciolli. — Cessata la loc, a ripopolare la città, d'invitarono li Forsiteiri conocedendo por orvilvei la trabiasimi.

La fedfrega Capodistria, approfitando della seisgura, ribellossi, exceiando il podesti Marco Giustiniani ed incendiando il palazzo di sua abitazione; ciò accadei il di 17 settembre 1348. — Ma la Repubblica spedira subitamente a reprimerta con lo flotta Marco Soranzo, e con le milizie terrestri Pancrazio Giustiniani, onde furono astretti quegli abbinti i sommetterii il di O tothore seguente.

Queste sventure furono lievemente consolate, prima della pace formata, per olto anni, il di 5 agosto 1348, col re d'Ungheria, verso il quale era cessato ogni rapporto amichevote, e ciò da quando egli, nel 1346, soccorse i Zaratini ribelli: poi dal trionió ottonuto sopra il conte di Gorizia, il quale, rotta guerra, fu vinto e mandato a Venezia, ove ottemo la pace, a condizione di demolire a sleure sue estella.

Ma altre gravissima sventura sorgeva poco appresso, la guerra cioè con Genova, le gelosie della quale erano radicale. — Nè le 'pratice di accomolamento avvinte tornando a hene, ed in quella rece accadendo nuori argomenti di selegno, nuove piccole rappressaglis, si venne da ultimo da peptra rottura. —Merce l'Uzzaii vivaira quindi spedito, con trentainiquo galee, nei mari di Grecia; e nelle enque di Negroponte pradava la maggior parte delle navi genovasi carriche di ricche merci, quiddet da Netolò 10 Magnere; e poco poi Filippo Deria, con la fotta di Genova, shoreava in Negro-(162) ponte stessa, ponendola a fuoco, saccheggiandola e adducendo seco cattivi i molti navigli cola trovati.

D'alora in poi, arse più furiosa la lotta, e, per sostenerla robustamente, la Repubblica contrasse allemara con Pieter re d'Argona con Giovanni Cantscurzon, imperatore d'Oriente; e spedira Nicolò Pissari con valida flotta in Levante. — Direttoi egla Pera, principale colonia del Cenovesi, ne devatasva i controri, catturava le navi nemiche che tornavano dalla Meotide, accorrendo poscia alla difesta di Neroponte, missacciata dalla flotta ovverzaria, retta da Paganino Davia. — Ciò mell'anno 1351. — Nel seguente, accadérer varie mosse sezza elcun risultato, fino a che cui non ò a dire la stragi ed i dunni patti di an abeduc le parti: dapopichi, quantimugo cui non ò a dire la stragi ed i dunni patti di an abeduc le parti: dapopichi, quantimugo contensarero vitoria i Genovesi, del avesser fatti prigioni gli stessi comondanti Panerazio Giustiniano, el l'aragonese luico Ivella Priente, pure non osarono inseguire il resto della venete flotta che iliviavasi sgonaissta.

Infratanto il Pisani scorreva i mari predando i legni nemici, ed il Senalo apediva nuovi rinforzi alla flotta, la quale, unita alla cotalana, consundata da Bernardo di Caberra, voglievasi nelle acque di Sardegna ad incontrare la flotta di Genova retta da Antonio Grimaddi. — Cola quindi avveniva, il di 29 ngosto 4333, una seconda e non men forra battagia, detta della Liegra, da cui suevira vittoriosi oi Pisani.

Disperata Cenova allora, e sempre più direinta assissa contro la rivale, a vendicarsi dell'onta e di danno patili, dicidei a Gioranni Visconti, vescoro e signor di Mlano, il quale da lungo tempo anchiva al dominio di quella citti. — Lacode per rimbalza, Venezia stringarui in lega con Cane Itella Scala, cò marcheta di Ferrara e di Mantova, esi signori di Budova e di Feenza, e col re di Boemia e de'Romani, poi importatore Carlo IV.

Il Visconti perà, visto il nembo addensaria, mostrava di vuler evitare la guerra: per la qual costa pediva ambasciatore a Venezia l'immortale Francesco Petrarea, alfora alla sua corte; ma invano: ed invano tornarono le lettere che il Petrarea stesso inviava al doge per conseguire la paec; dappoiche la Repubblica avea per fermo volesse il Visconti con tall' practiche addornatia, per preparara infantanio con pia gio alla guerra.

E di vero, not così tosto poler-no i Genovesi recozzare di notro in fiolta, questo raditamente spinore fino nel Goldi, incendiando e saccheggiando Leinia o Curzola nella Valmaria, ritirandori potcia. — Mandara Iostamente il Senato Marco Michiel con cinque galec a difesa del Goldo, e in pari tempo Nicolò Pisani, con altre quattordici ad inseguirif; e non avendoli pottu riggiangere, recosì nelle acque di Sardegaa, ove erano le navi di Genova communica de Pagano Doria. Ma questo evitò destramento lo scottor, e in quella vere valora pararona, devastandola.

A prevenire un colpo di mano del ligure ardito, la Repubblica cleggeva a tutela della capitale, col titolo di capitano, Paolo Loredan; ordinava che si munisse il porto del Lido con forte catena di ferro; disponeva milizie, e gittava un nuovo prestito per sopperire alle spese.

In mezzo a lanti travagli venne a morte il doge Andrea Dandolo, il di 7 settembre 1354, e veniva sepolto entro nobilissima urna nella eappella del battisterio di S. Marco (2). U suo tempo furono instituiti nuovi magistrali. — Per decreto del Maggior Consiglio 7 settembre 1343, ai cre quolto degli Auditori delle sentenza, con che venivasi a separare le cose civili dall'Arvogaria, a cui spettava, oltre le criminali, ingerirsi nell'eppellazione dei giudici rivili di prima istanza interia de esterni. Altoquando poi, nel 1440, per l'allargato dominio, si creserono altri tre Auditori, i primi furono detti valuitori vecchi, moori i secondi. — Nel 1439 venue pure censo un Coleggia sopra le Bisinic, colla facoltà di provvedere granaglie e disporte. E finalucate, nel 1333, fin institutio provvisorimente il magistrato detto delle Roson Fecchie, i cui ispezione cra la economia e la disciplina del pubblico erario; magistrato che fa poi reso stahien est 1375.

Fece aneora doge Dandolo eseguire una nuova raccolta di leggi, richiesta dalle undate condizioni, e che trovasi aggiunta si cinque libri dello Statuto di Jacopo Tienolo, col unne di Sesto libro.

Ne la peste, nà la guerra, nè le taute altre disaventure poterono seemner la pietà e la magnificana del Venezini il prosperenche sì videro, d'armate il duesto del Daudolo, crigersi move chiese o rifishèricarsi, instituirsi pii sodalizii, e dar mano' ad opere singuiari. Nel 1343, si erase la fabbirica della souda grande della Carità. — Fra Pietro d'Assisi, nel 1336, fondava, presso il eenobio di s. Francesco della Vigna, il po loago della Pieti, trasportato poi nel 1475, nel silo stuttae. — Ponevasi, nell'amo stesso 1346, la prima pietra della chiesi ad is. Antonio di Castello. — Rifishbericavasi, l'amon appresso, l'altra chiesa di sa Banilio, per opera della nobili fanziglia Basegio, — Marco Michieli disponeva in morte che venissero fondati una chiesa ed un monastero al Marao; effettuotato josca dei al 3363, elevandosi is chiesa ed il cenobio di S. Pietro Martire. — La basiliza di S. Marco, da ultino, venno ammentata della nonva cappedia di S. Isidoro, cretta ed arricchità di musai chi al dope Unadolo; rieceva nobil decerazione entla facciata principale; e, nel 1345, amplisvasi e' riducevasi nella forma statuale la palla d'oro in S. Marco nodensimo.

Il ritratto del Dandolo impugna nella sinistra mano un breve, su cui è scritto;

ALTA TRIVII PROBITAS NIHI QVARTO SYGGERIT INSTAB, QVI DE DANDYLEA PROLE PVERE DVCES,

(1) Nesque Andrea Bundho and el 1007, de Featine sealuce conjence. Fin chila une piecential distantant configuration of the product in relative conjecturity of the configuration of the configurat

e tanta virtù, che vincono i secoli, e rimangono siccome una delle principali fisceole dell'incivilimento. Euli fu intimo amico del Petrarca, ed caistono la lettere che si serivevano questi due nomini illustri. come esista in inscrizione che il Petrarea stesso oven dettata per assere posta sul suo monumento in luogo di quella che venne scolpita. - Tra i figli ch'obbe, merita particolare menzione Leonardo duca di Candia nel 1361; ambasciatore a varie corti ; podestà di Trevigi, più volte provvaditore in campo : e distintosi nella guerra contro i Genovesi a Chioggia, a finalmente eletto, ii di 16 marzo 1282, proeurstore di s. Marco de nitra, dignità che poscia rinunziò per isdegno, non avendo potuto ottenere il duento a cui capeorse dopo la morte di Andrea Conterini.

(2) Andrea Dondolo fu l'ultimo doge che fu tumniato nella basilica di S. Marco, dappolette dopo lui fu preso che nessumo più avessa ivi nepoitura, secondo riferisca il Sanudo. -- La magnifica cassa che rinserra I resti mortali di lui, di stile archiaento, porta sul coperchio disteso il simulaero del morto duce, dietro al cui capo ed al piedi stan due celesti con incensieri nell'una maco, nei mentre coll'altra aostengono i lembi della curtine, che giù scendono, e che son reccomandate ad un piano coperchio. La fronte della cassa stessa è divisa in cinque comportimenti, ne quali si veggono, in quallo centrale Maria seduta col Piglio in braccio, e negli altri quattro il martirlo degli apostoli Giovanni ed Andrea, e l'Anonnziazione della Vergine. Sotto la cassa è collocata la inseriaione saguente:

> OVER REVERENDA COHORR VIRTYTYM TEMPORE NYLLO DESCRYIT, GELIDI GREVIA HAEC TENENET AVLA SEPVLCHAL HEMBRA VALENTIS ERANT PROBITAS, CVI DOGMATA SENSYS INGENIVA PENETRANS MODVE ATQVE PROSABINIS ALTL NORILITATIS OPVS, MORYYN SERIESQVE VETYST OVI BERIT ASSIDYON PATRICE MEMORANDYS HONORES. ET OVIA CLARA SONANT POPYLIS SVA GESTA PER ORREM PLYBA SINIT CALAMYS MERITO DECITANDA NOTABE DANDYLA OVER SOROLES PEPERIT GENEROSA DYCATYR ANDREAM OMNIMODAY VENETUR RATIONS MERENTEN SEPTIMA DYMOYE DIES SEPTEMBRIS MILLE TRECENTOS QUATVOR AT DECIES IAM QUINQUE DEDISSET ORIVIT.

### MARINO FALIERO (9)

Doge LF. - Anno 1354.

Nuove correzioni ed aggiunte ricevea la Promissione ducale dopo la morte del Dandolo, che miravano tutte a ristringere l'autorità del doge. - Escguite queste, si raccolsero gli elettori, i queli inuanzi tratto obbligaronsi, sotto pena di libbre mille, di non pubblicare il nome dell'eletto, se questo per avventura si trovasse assente, o ciò fino al suo ripatrio. - Ed avvenne subito il caso; imperocchè veniva chiamato al trono ducale Marino Faliero, che trovavasi ambasciatore a papa Innocenzo IV in Avignone a trattare la pace con Genova. - Tenuta quindi segreta la nomina, fu tosto spedito il segretario Stefanello a dargliene la nuova e sollecitare il suo ritorno. -Recavasi egli alla patria il 5 ottobre 1354 con funesti presagi, imperocché si fitta era la nebbia, che il bucintoro, su cui era salito, non potè avanzare, e fu uopo che montasso con tutto l'accompagnamento nelle piatte per giugnere a riva; e in aggiunta, che invece di approdare al solito luogo, prendesse terra alla Piazzetta fra le due colonne, luogo infame allora pei giuochi, poi per le esceuzioni espitali.

Contava il Faliero settantasei anni quando assumeva il ducato, ma ciò non di meno conservava ancora robusta e vegeta salute e tutto l'ardore della gioventu. Continuava la guerra con Genova, giaeché la tregua, combinata a Pisa da Carlo IV

di quattro mesi, era spirata; e i Veneziani, non avendo potuto ottenere aiuto dagli alleati, dovettero sostener soli il pondo della lotta. - A tale effetto posero di nuovo la flotta sotto il comando di Nicolò Pisani, il quale avviossi verso la Romania, sperando (165)

d'incentrare i nemici. — Avuta poi notinie che Peganino Doris trovarsia c Chio, modis a regiunqueri ndinadodo a luttalgin. Il Doris non l'accettià instata di rinforzi; per lo che il Pianni girò bordo in ver l'isola di Panngia, ponendola a ferro ed fonco, poi al divessa e Carigo, paretto ad incentrare il gade che diovenno veniro da Genova; ma intanto, avvicinumdosi il verno, per ordine del Sensto ritiravasi a Portolungo, di fronte all'isola di Supleuro.

Disponexuai criandio il Doria di ripatriare colla flotta, ma, veduta l'occasione prizia d'assalire i rivali, improvvisamente ai diresse alla volta dell'isola anzialetta della Sapienza, ove neggiunse le asvi veneziane. — Entrado quindi arditamento nel porto, cen dedici galec Giovanni Doria, nipote dell'amoniraglio, repentiamente attese battaglia, niatto pio dal resta de legar, sische il generale Nicolò Querini, desdinato con venti galec alla castodia del porto, non trovandosi apparecchiato alla pugna, si confuse, e per di più videsi abbandona di suosi, i quali, spaventati di quel subito assatlo, gittarensi in mare per salvarsi a nnoto, per cui fa interamente perdata la veneta flotta.

Questa rotta fatale recò apavento e latto profondo nello citià, mentre casa non cavai che non svesse a niganere qualche perdulo. — A prevenire maggiori midi spedirosai ambasciatori a Padova, a Verona, a Verarra, a Mantova per domandure socresi, e cerivenami lattere in ogni luogo, affine di rincorrer gli nimi di varii recitori e consoli, onde mo dispersascro della patria. — Questa in fulti trovavasi in basso, unche per lo favore che godeva alfore Genova in Diretta de Giovanni Padologa, risasanto a quell'impero, e pel minacciare novello in Dalmazin del re Lodovico d'Uncheria.

A renderla vieppiù desolata sorse la coagiura tramata dal doge stesso, l'animo bidica c l'ambizione del quale mirava a sovvertire il governo, riducendo la Repubbica a signoria principesca, come in altre città italiane. — La causa principale che diede origine a quella trama fu la segmente.

Fetteggavasi, secondo il costuno, nel giovedi grasso dell'anno 1355 una festa da ballo nelle aud dei pubblico palazzo, e Nichelo Steno, norregignion una danigella della doparessa, nominata Lodovica, o Eloisa, accustatoria si, nel cuor della festa, lo feso un colla alto mone cho enoto e decate. Per la quel cosa, essendo stato dal dogo reduto, fin per di uli ordine esceisto fuor della sala. Irritato lo Steno vivanement di quello sriego, nell'unarie collegamente della colla palazzo, estrisso cocultamente colla dore stava una superiori si seggio dueste le parcie seguenti: Moria Palier — Da la bela margier — I altri la rodove. E la la margier.

Notiamo però che altri cronacisti più antichi narran diversamente questo fatto; anzi si gli antichi che i più receati sono discordi nel contesto di tal narrazione, per cui torna difficile, i tanta incertezza e lontananza di tempi, il poter veracemente far sortire il vero in tutto suo lume.

Ciò ch' di certo ai é, che uno afregio rievvette il Faliero, sia dallo Steno per la riferita caçioae, sia da alquanti giovani nobili, come riferizeono alcuni cromeristi. — Per la qual cous, non oltmendo egli soddistazione quale l'avrehbe desiderata dal tribunal dei quaranta, a cui fia demandato il giudizio della colpa, se ne adegnio grandemente, e nel cuo suo ne covava rendetta. Vennegfi il destro poco poi di mandarla ad effetto, alborquando un colale Stefano Chinzza, delto Ciello, ammirzigli odell'areanale, veniva un di battulo und vio dal palzirio Marco Barharo, per cui, ricorso l'oficeo al doge per averne giustizia, e sendosi rispondere, non aspere in qual modo rendergibile, sendo che non pode averla ogli stesso, quantunque doge, allorchè venne offeso nell'onore, a lui replicò parcel ce necennavano a vendette contro tutti indolli. Perdoche, di queste ad altre parole passando, incominciarono d'accordo a trattare del modo che dovessi tenere per condurer a fine la prosonta conditare.

La quale veniva conchiusa in breve, tirando al lor partito Bertuccio Faliero nipote del doge, e Filippo Calcudario, valentissimo architetto e scultore, e che lavorò nella fabbrica del palazzo ducale, dopo il Baseggio, e Bertucci Israello genero di quest' ultimo, padron di nave, ed altri moltissimi. Eletti quindi sedici capi, i quali avevano a lor disposizione quaranta uomini, o, come dicono alcuni, sessanta per cadauno, dovevano questi distribuirsi qua e cola nei diversi sestieri della città in attesa del segnale convenuto. Il quale cra fissato darsi sull'albeggiare del di 15 aprile 4355; e tosto dato, doveano tutti concorrere sulla piazza di S. Marco, affollarsi intorno al palazzo ducale, e far man bassa su tutti i nobili che avessero veduto accorrere al maggior consiglio. - Se non che, uno de'congiurati, per nome Beltrame, pellicciaio bergamaseo, od un oltro che non volle entrare, quantunque sollecitato, nella congiura, di nome Marco Negro o Nigro; il primo per salvare un suo compare e protettore, Nicolò Lioni, il secondo a salute del suo patrono Jacopo Conlarini, rivelarono confusamente la trama, Gli avvisati corsero tosto al Cousiglio dei Dieci, e quel Consiglio tanto operò nella notte che precedeva il giorno tremendo, che furono arrestati i principali capi della cougiura e tradotti in giudizio. Dai quali, saputo l'ordine della trama e come in essa v' entrava il doge medesimo, dannati a morte, furono impesi. - Quindi fu arrestato anche il doge, e, convinto e confesso del suo delitto, venne condannato da quattordici scuatori alla pena di morte, il di 17 aprile del citato anno 1355. - Pria di soggiacere alla sentenza gli fu conceduto di poter disporre di duemila soli ducati del suo, e gli fu tolto il berretto ducale sulla scalea cho allor metteva nella sala del Consiglio Maggiore. Dipoi, condotto sul pianerottolo della scalea di marmo allora esistente in altro luogo, diverso da quello ove poseia fu eretta l'attunle scalca de'Giganti, ed ove avea fatto sacramento di fedeltà alla patria il di che fu coronato, gli veniva recisa la testa. - Quindi, siccome dice álcuna cronaca, presa da uno dei capi del Consiglio de'Dieci la spada aucor sanguinante, venne questa mostrata al popolo, proelamando ad alta voce le seguenti parole: È stata fatta la oran giustizia del traditore.

Veniva quindi il di lui corpo tumulato nella cappella della Madonan della Pace, presso la chiesa de Santi Giovanni e Paolo, entro un'urna di marmo, la quale fu rimossa e scalpellata (2) nella suppressione di quel cenobio, e nel susseguente damolimento di quella cappella, e con barbaro consiglio disperse le ossa e la memoria di questo doge.

Ad och del delitto commesso dal Faliero, veniva capressa la sua immagine fra quello degli altri dogi, nel palazzo descale. — Chi supponerva, con luona critica, il Sansavino, che dice di aver trovato in copie antiche il aeguente brece, relativo appunto a quel ritratto: Temeritas mene poema lui. — Il Sanudo, in quella vece, seri-(167) vs., che aleuni solvemo che fosse messo nel suo brevet Marisus Feletro dux. Tennrisus nec pril. Pennes lui, deequisture pro crinisilus. — Ma, come diecumo, fu positivamente collecta l'immagine del Faliero fir gli ultri dogi: imperocche, sia per un o per altra capione, il Coussiglio del Dieci decretava, il di 8 genuio 1305, che, al essempio e terrore dei traditori, non potesse mai esnir anusiliata in aleuna parte la constanna contro Marin Falier (Islait VI, pag. 22), e il 16 murzo 1066, che si concedusse la sua affigire di mezzo a qualte delpi ultri dogi (Islait VI, pag. 26); conceduse la sua affigire di mezzo a qualte depi ultri dogi (Islait VI, pag. 26); conceduse la sua affigire di mezzo a qualte un tero velo, se cui si activa, come tuttati si si. veder. mi

> HIG EST LOCIS MARINI FALETRO DECAPITATI PRO CRIMINIBAS

(1) Narien de Fairen, enten de Visionière, marque de Leven e, Portelia E, Fine del 1211 à trende re gir elettre d'one Genomes, Neyl and 1205, 1808 e 2400 senteme la podereire de Padeva i le reture di derravale sel 1205 ; e sel 1317, persvellètre solt gaure soites Nation de vote l'excessione de la derravale sel 1205; e sel 1317, persvellètre solt gaure soites Nation et veille impressentent e, et desta d'est, le travelle e la distribution de l'extre de l'extre product et de la composition et de l'extre de l'extre product et de la composition de l'extre product et de la composition et de la composition de l'extre de l'e

(2) L'inserialon che era scoipita sull'urna del Pellero, riportata dal Sanudo, è la seguente: Heic joett dominus Marinus Foletto Duz. — Lo stesso Sanudo riferisce estandio quest'altra iserialono composta per essere icolpita sulla tomba medesima.

Bux l'enetum jacet heic, patriam qui prodere teatans, Sceptra, decus, cennum, perdidit, atque chput.

# GIOVANNI GRADENIGO ()

Doge LVI -- Anno 1355,

Alli 21 aprile 1355 gli elettori nominarono a doge Giovauni Gradenigo, uomo che, quantunque toccasse il quintodecimo lustro di età, fin per celo e rettitudine reputato il migliore in tento commovimento degli animi per l'accudata congiuro.

E, per veriti, amator della pace e del ben essere della nazione, ecroò tosto di por termine alla lunga e dolorosa guerra con Genova; siechè, aderendo agl'inviti del duca di Milano, ri i spedi ambasciatori, i quali, uniti con quelli di Genova, conchiusero finalmente, il di 1.º giugno, trattato di pace, nel quade furono compresi il duca stesso di Milano, edi signori di Podovo, Verona, Mantovo, Ferrara e Fearul.



9: 0: 0: 4r 9: 24a Ma.co Comaro 60 Andrea Contarini 61. Michael Merosini 62. Antonio Veniero

63. Michelo Stere 64. Temmase Medical

OHTAVIANO MOTENICO

Questa pace fece che poco stette Venezia a risorgere, imperocchè presto chème modo di rimettere in mare nuova fiotta, e riprendere con alacrità i und traffici, atringendo trattati cell'Egitto, colla Barbèria, colle Finadre e col gran can de "Insting col à do nacio de avvolte trovosi poco stante lin una nuova guerra, a cagione di Lodovico re d'Ungheria. — Il quale, cogliendo pretesto di a claumi danni recati i a sosi undditi de legni sistiliani entro II Golfo, di cui il Veneziani vinatavani protetto ri e difenneci, dichiarava leso, per quell'avvenimento, il trattato, onde i rispettivi sudditi dovenno sera riscuri e tattade.

Appena la Repubblica seppe la nuova emergenza, mandò provveditori in Istria, in Dalmazia, in Savonia a ben presidiare le piazze; spedi a protezione del Golfo una flotta; e nella prossima Terraferma, c massime a Treviso, prese non minori provvedimenti.

Assumeva la guerra larghe proporzioni, în quanto che collegati si erano al re unighero, Alberto e Mainardo conti di Gorizia e il patriarea di Aquileja; e tenevasi aneora che vi aderisse il Carrara, signor di Padova, il quale all'ambasciatore speditori, Lodovico Vital, rispondeva parole ambigue, che intraveder facevano il suo animo maldisposti.

Intanto re Lodovico jenetrava nella Dalmazia, ed, entralo nel Printi, impadronivasi di Saelle o Conegliano, ginangodo fin noto Treviso. — In questo stato eran le cose, albrquando, il di 8 agosto 1356, veniva s morte dope Gradenigo, somo dotato di ferca menorica edutissimo nelle patrie leggi, che voles atretamente osservate, come dice il seguente suo bevey; ed ottenera sepoltura nel capitolo de Prari, entro un uran dovetta, senza inscriba.

Il suo ritratto tiene nella destra mano un cartellino, su cui leggesi:

MEMORIA ET IVEIS PERITIA CLARVI, CVM IANVENSIBVS VTILE FORDVS INIJ.

(1) Girent Gredelije de, Phil, dette Tomos, Egile di Norice, Son date giventia è applica industionale maries delibergie; pres estadoui le lucerie in qualita fessible. Previ le per il valire un rich, divenue sentere libatre, gil li trevinno ni 1944 podrata di Trevit; il non segerite, un rich, divenue sentere libatre, gil li trevinno ni 1944 podrata di Trevit; il non segerite, la previ la la previ la degli de divenue dell'esta di la previ la la previ la la previ la degli della della previ la la previ la degli della della previ la la previ la la previ la degli della della previ la la previ la degli della del

#### GIOVANNI DELFINO (1)

Doge LVII. - Anno 1356.

Cinque giorni dopo la morte del Gradenigo, vale a dire, il di 13 agosto 1356, venivagli dato a successore Giovanni Defino, che trovavasi allora assediato a Treviso dalle armi ungariche. — Chiesto dalla Repubblica inutilmente un salvocondotto pel vitte in ITALITI DE DOL. 92 (169) nuovo doge al re Lodovico, il Delfino, uomo di grande animo, usei improvvisamente dalla etità alla testa di valorosa schiera, facendosi strada per mezzo a nemici, e giunse salvo a Mestre, ove fu ricevuto da dodici nobili ed onorevolmente accompagnato a Venezia il di 25 acosto.

La guerra intanto prendera tristissima pieng, si per l'appoggio che dava agli Unperi il Carrareze, e ai per le delcioni degli ilonjal della Marca trivigiame e dei vaseron di Ceneda, per cui credette la Repubblica spedire al Carrarese atsuo Simono Dimodolo, onde ramondora occulu il pratiche di accordo. Ma isvano; mettre egli son dava che buone parcle, ed intanto tringervai più sempre cel re unghere, vettovagiando le sue trappo, e, dimpedando perfico il passo si seccorsi che a' veceriati venivano dalla Romagna: lonode da qui i semi dell'odio che covò la Repubblica contro i Carraresi, che produsso in acestilo i fine miserando di questi.

Infrastanto, premendo a papa Innocenzo VI di possibilmente arrestare i rapidi progressi dei Turchi, sollecitava nna lega, onde abbattere quel comune nenieo de' cristiani; ma convenira cercare innanzi tratto la pace fra la Repubblica ed il re unghero, presso il quale appanto adoperossi in modo da concludere nna tregua di cinque mesi soltanto, che fu segnata il di fe stetembre 1300.

Sesonché spirato appena il termine, ricomineiò la guerra più acanita di pria, tanto nella Marca trivigiana, quanto nella Dalmazia, nella quale ultima perderonai le città di Trad, di Spalato e posici di Zara. Lacode più sorgore il bisogno di venire ad un accomodamento, per cui decise il Senato spedire al re Lodovico un' ambasceria, affine di manegiare il pace.

Dure fuvono le conditioni, con le quali, dopo mollo discutere ed esistere, venne dessa conclusia di 16 di behivio 1355. Fre esi fermavasi rimanirechbero i Venestasi alla Dalmazia e a tutti i diritti e ittoli increnti: farcibero, fre venti giorni, le consegna di que longhi non ancora dar pe compani: asrebbero gli aderetti dell'una parte e del-faltra liberi da ogni molestia, nominandori specificatamente, dalla parte del rel'altra liberi da ogni molestia, nominandori specificatamente, dalla parte del re, Franceco da Carrare del l'aptrairese di Aquiglei; non darethe le Republica aleun socroros alle città ed si popili della Pulmazia estric gl'interessi del re: conseguerebbe crittà del si popili della Pulmazia estric gl'interessi del re: conseguerebbe del propositione della conseguera della resistata del propositione della resistata del propositione della resistata del propositione della resistata del questi succire pirati : cambio resiproco de prigionieri: sieurezza e libertà di commercio ai Venezzia mielle terre por prigionieri: sieurezza e libertà di commercio ai Venezzia mielle terre por pridi del regno.

Conclins la pace, accolta però assti mestamente dal popolo, si specimon al Carrarese subnaciatori, che farono de his necelli Ricamente, ed anni ville egli stasso recenzi a Venezia, ove fi nonrato e festeggiato. — Ma poso appresso turbossi il boso accordo on la josiche ggi, cuttor a pisti, disclosi asi deripre due fortezes, i una sul canale del Bacchiglione che conduce a Chioggia, l'altra sul Brenta, sieche la Republica opposa que munimenti un catello a Santo Ilami od Ilzzar-Raina; onde ne naequero nuove discordie, alle quali volendo il Carrara dar tormine, non parendogli quello momento opportuno di riomper guerra, vuene ad consta compositione.

La guerra disastrosa col re ungbero non fu la sola ebe recasse dolore, avvilimento e lutto alla nazione, chè la peste, introduttasi in Venezia negli anali 1357-59-180 e fi, mietti assai vittime, e massime la prima, nella quale, narrasi da una eronaca antica, che perirono nel solo giorno di Pasqua novecento persone, senza i fanciulli. - E fu appunto il 12 luglio dell'anno 4361, che venne a morte il doge Giovanni Delfino, ottenendo sepoltura nella cappella maggiore del tempio de' SS. Gio. e Paolo (2).

Continuossi al suo tempo a lavorare nella fabbrica del Palazzo ducale, e a maggior decoro si costrusse, nel 1360, in pietra, il ponte della Paglia.

Il ritratto del Delfino, che dovea essere espresso con un occhio bendato, avendolo egli perduto a Treviso, tiene nella sinistra mano l'inscrizione seguente, che varia nell'ultima parola da quella riportata da tutti gli scrittori ch'è inita, in luogo di facta.

> TARVISIVM OBSIDIONE LIBERYM FECI: PACE CAM BANGLES PACTA

(4) Chi volesse accordare le varic opinioni degli acrittori intorno all'origine della casa Delfino avrebbe a compiere opera malagevoje e de altra parte vanissima. - Imperocché, chi dice essere derivoti i Delfini dalla famiglia Gradenigo; chi, che tutte due queste case discesero dalla Memo; e chi la vode venta, con Antenore da Treja, e con questa fendano la città di Alino, da cei poscio, per in lecurioni di Sorbart, ai trapisatane nelle indoi resiline, e pecció omorcarta tra le ventiquattro illustri case che cestituirmo il corpo della nobilità petrizia e chi in dice derivata colla Gradenigo de Aquileja; a chi, da ullimo, proventa la vuode dall'uloni di Misacopto.— Ed è curioso il racconto che intessono li Malfatti, il Frescot, il Palladio ed il Gualdo, intoron ai mutamento del cognome assunto dalla famiglia lu discorso quando separosai dalla Gradenigo. Dicono costoro, senan occessore l'epoca, che nno da Gradenigo, hello di corpo e di animo ardito, per la suo singulare perizia nel nuoto, acquistasse dal vulgo il soprancome di Delfino, e che agli, di ciò compiacendosi, mutasse in questo ii proprio cognome di Gradenigo. — Na ecteute aon favole a cui ripugua la critica. — Sbaglia poi il Coppellari nei registrare, sull'autorità da ini eltata dell'Ugbelli, aleccone primo di questa famiglia un Delino, nato in Altino e promosso, latorno al 480, a patriarca d'Aquilejo : quando allora non cravi in quella elità patriarca, ma veccovo, e ne teneva la sece, dal 458 al 455, a. Niceta, e quindi Morcelliano, e dimondo di Teasalonica, fino el 800; assumendo el attanto, el mostivamente, cal 1857 il iltito di patriarca II vescovo Paolo. -- Ad ogni modo la casa Deifao è autichissima, e trovasi ammessa, fin dali'800, al Maggior Consiglio.

Undiel armi diverse naste dal Delfino porta il Curonelli nel suo Blasone: sono però due sole le principali. La prima mostra in campo partito d'azzurro e d'argento un deifino d'oro; la seconda è

divisata con tre delfini d'oro in compo tutto azaurro.

Il nostro doge nacque da Benedetto da SS. Apostoli, e studio profondamente la ginrisprodenas, sicché fu presto premosso al grado di senatore. Nel 1349 fu spedito ambasciatore a Costantinopoli per stringer lega con quell'Augusto contro i Genovesi, onde, a premio di avere ben condotto a termine il maneggio, al suo ripatrio, venne decorato della stola procuratoria de supro il di 24 aprile 1350, la luoga del definito Jacopo Soranzo. -- L'anno appresso trovosal al conflitto navoir accaduto con il Genevesi nel Bosforo, e diede contegan ol Senato dello fatais aconfitta allora, toccata dalla flotta venegiono. unde venne eletto, con Marino Grimeni, Marco Cornaro e Marino Falier, procuratore in quella guerro. — Nel 1852 fu uno de quattro legati spediti in Candia al presido di quella isola, e nei 1866 fu scelto fra i procuratori alla edificoalone della esppella di sauto Isidoro in s. Marco. Quindi, come superiorosente dicemmo, trovavasi allo difesa di Treviso quando veniva innalzato al seggio ducale. — Dice li Sanudo, che ebba due figli, Benedetto e Niceiò, il secondo de queli troviamo ebe, essendo senatore nel 1367, fu uno fra quelli destinati o condurre al dogodo Andrea Contarisi, che eletto principe ricusoco quella dignità, come dice il Cappellari.

(2) L'urna che serra le spoglie mortali di questo doge, dalla cappella maggiore, ove era collocata, si trasportò nella vielna cappella di a. Pio, e ciò per dar luogo al trospuretto del doge Aadrea Yendra-mino, che, dalla demolito chiesa de Servi rimorso, si volle posto in quella de SS. Gio e Paolo. — Questa urme è di stile archiacuto, ed ho il prospetto diviso in cinque porti. Nel centro è accipito il Sal-vatore in trono sotto un padigliona il cui drappelloni sostenuti sono da due angeli, ed inginocchiate, in piccole proporzioni veggonsi le immagini del doge e di sua moglic. Alle estremità stanno quinci l'Angelu, e quindi la Vergine Annunziata, e fra questi ed il centrale è rappresentoto, da un conto, l'Adornaione de Magi, e dall'oltro il Transito della Vergine espresso al modo antico. — Nessuna havvi inseriaione, e lo acudo solo del Delfino Intagliato In teata alic mensole, accenna ia destinazione deli urno.

(171)

### LORENZO CELSI (1)

Doge LVIII. - Anno 1361.

Erano raceolii gii elettori per dare allo Stato un principe nuovo, e indesisi ancera nella scella da frait tra quattro illustri senstori concerrenti, cioè Pietro Gradenigo. Leonardo Dandelo, Marce Cornavo e Andrea Contarini, delta una vece nel cortile del pelazzo, che Lorenzo Cella, capitano del Golfo, avesae preso alcuni pirati genova; ciò value a la decideria ci di la iforce la sorte. — Il che avrenon il di 16 luglio 1361. — Benchè il notizia si scoprisse poi filas, pure, avendo reso il Celsi utili servigi alla patria, venne la fili cici ciono gradita. — Pernono tosto mandati dodici sm-bassiatori a levario in Candia, ova trovavati, e fece il suo ingresso, veramente magnifico, in patria il di 24 del susseguente ognoto.

I primordii dei suo regimento vennero rallegrati dalle feste per la venuta in Venezia del duca d'autaria (29 settembre 3461), e poco pier quella di Pier Lusignano, re di Cipro (5 dicembre). — Conduceva seco il dues i due si dues sinterazioni, Marco Contrara e Giovanni Grodenja, (a quala, nel ritorno ci d'e Revanto dallo loro missione appo l'imperatore Carlo IV, crano stati, contro il gius delle genti, carcerati di castellano di Senche, dei ora resi librici dal dues stesso.

Ad opere di pace subtinumente volte l'ainsion il doge, componendo ed Carrarese alacune nouve vertucali insorte i cris alle reciproche giriridationi nell'islos di Santo llairio; appinangdo quelle altre cogli Scaligeri, pel transito del 102 rinnovando, per cique anni, la solist tregiu cno Giroman Plachogo, imperatore d'Oriente. Ma tutta queste care space dal Celai per conservare la tranquillità vennero scorrolte dalla firer rivolta di Condia.

Questa rivolta nacque da leggiara cagiona; imperocchè, dovendosi, per interrimento fattosi delle sabbie marine, scavare quel porto e ripararsi quel molo, fu per decreto pubblico posto un balzello agl' isolani per sopperire alla spesa. - I primarii Greci di Candia e molti fra i coloni veneziani ebbero a sdegno quella disposizione, pretendendo essi, per le concedute franchigie, di andare immuni da tala gravezza, - Il maleontento, che serpeggiava da lungo tempo negli animi di quel popolo, ruppe in tala occasione in aperta rivolta. Della quale fattisi capi Marco Gradenigo, soprannominato Spiritello, Tito Veniero e Giovanni Calergi, uomo quest'nitimo assai potente tra i Greci, e di molta autorità in tutta l'isola, neunato numeroso stuolo di armati, recaronsi tumultuariamente, il di 9 agosto 1363, al palazzo del duca Laonardo Dandolo, minacciando. — Ma questi, non paventando il furore di que'rivoltosi, si presentò loro con perterrito animo, unitamente si due suoi consiglieri Jacopo Diedo a Stefano Gradenigo, e parlò parole di pace, rimproverandoli dolcemente di quell'atto infedele, non proprio di sudditi...nè valevole o conseguir grazia dal principe. Coloro però risposero arditamenté: Non avere diritto il Senato d'imporre loro balzelli; essere quindi il decreto che fi statuiva contrario a'privilegii accordati a'loro padri; volere che venisse revocato. - Dandolo coraggiosamente a ricontro dicea loro: Essere sovrana dell'isola la Repubblica; e perció poter ella ordinara gli aggravi, e più, come questo, rivolto all'utilità loro, al loro immediato vantaggio. - Tali rimproveri, quantunque (172)

dode, irritareno vieppii i rivoltoti: i quali provempendo în urla furiose, alanciaronai impetanamente controi Ulandole, a sia sos dei due cor adsti usal cenziglieri imprigionarono. — Pu merito principalmente di Andrea Coranava di Michele Faliero se
poternos far lora rossiva ta vita. — Pu eletto possita a sepo dal governo Marco Gradenigo, e furono tosto abbassati i vessitti di S. Marco ed inalherati quelli di s. Tito
prostotro delli ingra

Non appena fu nota al Senato l'aceaduta ribellione, che non risparmio ogni pacifico mezzo per indure ri rivoltata di obbridienza. Spediave olot ire de più ranguardevoli sonatori, affinchi tentassero ogni mezzo di doleezza per sadare gli animi: Pietro Sorazoa, Andrea Zanco Marco Morossia, incraetta di si ardua missione, partireno a quella volta con tre galez; ma, non appena arrivati, gli insorti fecero loro intendere, non si arrichiansero a dare fongo al perto, a evareno cara la vita. E poiché mallo valte argomento a richiamarii al dover loro, ritornavano gli inivati alian partia senza alem rittu. — Tanto di movro il Sensa opedire una seconda volta aliri cinque sensitori a cotaf fine, suelle persone. Si abstene contarti retete. Zu discotato di sensitori a cotaf fine, suelle persone. Si abstene contarti partete. Zu discotato di consolizione gli animi e richiamarii nello via della rattitudine, pure anche questa volta non valereo che ad irritara quegli sconsigliati.

Fu allora che la Republicia geliberò di domarti culla forza. — "Innanzi tratto però: Senato facea solleciti officii appo le corti straniere, affinchè cassuma dattase i ri-belli; ed ottenuto riscontro conforme a' desiderii, penati tosto gd all'estire una classe possente. — Discusso da prima il modo da tenerai nelle opere mulitari, arnol, quindi tertatticè galee dodie navi onarrai, ed inharcio un nerbo fortissimo di militari terrestri, al comando delle quali prepose Luchino Dal Verne, veronese, e a quello della folta Domenio Wichieli.

Seiolsa l'armata dal porto del Lido il di 10 aprile 1364, giunse a vista di Candia il di 7 del maggio susseguente, e all'indomani ancorossi nel porto di Fraschia.

Nel decorso di tempo, nel quale si preparavano tali armi, accaddero nell'isola vari tumulti: dappoichè un calogero greco per nome Miletó, volendosi render caro a Giovanni Calergi, ed avendo ucciso e fatto uccidere proditoriamente varii principali Veneziani. fini col perdere cieli stesso la vita.

Eseguio infrattanto lo sharco dal prode Dal Verme, una sola battaglia data per mare e per terra valea "veneziani per disperetare e canquidere i rivoltori, e a prendere i sobborghi della eittia. — Per la qual cosa, vodudisi alle stretta, i ribelli spedirapo devinicalori Andrea Coranca e Niledee Felice, i quali con calda orazione escuarono i rei, ed oltemero speranza di venia. — Il di 10 maggio, apérde le porte, entrarcoo i veneziani enlle ettità di Candia. — Lacaletremo qui dire, sere divotto il Bichieli, fotto cutsto nella città, sedare un tumulto accaduo per causa delle pultizie vincitire, quali volverano dari al aschegio; et ampore taseremo della "punizione a cui soggiacquero i principali ribelli. — Direnno soltanto, che ordinato fu dal Michieli mederano a Petro Sonazo di partir lotto con una galea difine di dare avvino i Senato del procupica con con una galea difine di dare avvino i Senato del procupero eventò. — Il Soranzo quindi stebite toato de Candia e giunse a, Venezia il di 4 del giugno assequente, secono rapporta il Petretra estamionio di vira calda di di calda con suspenente a secono rapporta il Petrarca testimionio di vira calda di successi di di 4 del giugno sussequente, secono rapporta il Petrarca testimionio di vira calda di successi di di del giuno seguente di secono rapporta il Petrarca testimionio di vira calda di successi di di del giuno calcano di petra di calda di

Indicibili furono le feste faite da Veneziani per quella vittoria, e, dopo rese grazie 185 nole Basilica, fin la latra estonantii si ordenarono splendole fostute nella piazza di s. Marca. — E perchè patessero condegnamente assistere a queste il doge, inditi o la disconsidazioni individuale del la Basilica, come il detto Petrarea racconta. — Il quale, negliore davanti in facciata della Basilica, come il detto Petrarea racconta. — Il quale, sestuta da la destra del doge, fa testimonio e gli atesso di quale pompso loctone, darata quattro giorni di seguito. — Il premio stabilito al vincitore fin il prezzo di un'aurea corna del valore di trecentonessanta dustati d'oro ji quale, per conocrede giutisio, conceduto venne a Pasqualico Minotto, e il secondo onare fin impartiti o un Perrarea; concentro venne a Pasqualico Minotto, e il secondo onare fin impartiti o un Perrarea;

Pece però stettero i ribelli di Candia a riatare il capo per opera di Giovanni e Giopio fartelli Calergi e di alti compogni. I quali, fortificati ni al tore castelli sui monti, e raccolli intorno a si alquanti segunci, impossessaroni di parrechi casali, appredo ovunque il larrera. – Fugati da provveditori cilosi Giantinni, continuasono i guasti ritirandosi: ma gianti, il 25 marza 1365, cinque neovi provveditori alla testa di bonn nerbo di armani, i ribelli firmo più volte sconditi, ilindichi, nell'appile dell'anno segunta, giunti altri provveditori, vennero interamente domati, e, presi i principali sottori di qualti rivolta, dannati a mottori di qualti rivolta, dannati a mottori.

Pla'quel punto il governo di Candia si fece più austero: Giovanni Zorzi fu mandato ivi cel titolo di capitano; vennero distrutte le mura, le fartezze, i luoghi che servivano di ricetto a ricelli; alloutanate le persone sospette, e per tal modo tornò l'isola tranquilla.

Mentre seguivano questi fatti accadeva, il di 48 luglio 1365, la morte del doge Celsi, il quale otteneva sepoltara nella chiesa di Santa Maria della Celestia (2).

Al sus tempo, circi nel 1982; il Petrarca donarsa alcuni susi libri alla Repubblica, allinde don quasti si dasse principio du una pubblica libreria. Ma quastumque la Repubblica strasa secettasse, il 44 settembre di quell'anno, il dono, nulla per albora fu falto, el anni per che pedistamir en basero concegniti, se al Morelli, con tutto lo stadio che pose per averne notiria, non potè venire al chizro del fatta, secconandone tre soli ore caistenti nella Marcina del la sicolettati di coulle razione.

Notismo ancora, che ducando il Celsi, încominciossi ad erigere, nel 1361, da Tomaso Viaro, il campanile de' Frari, compiuto poscia dai negozianti milanesi e modenesi nel 1396.

Il ritratto di questo doge tiene nella destra mano un breve, sn cui leggesi:

E MARI DYX YOCOR, CRETAE LIBERATOR OPINAE.

<sup>(4)</sup> Lorvans Longs, sells un Soltrie, il Prizzot, Grichius Reni selle un feter di Retena, el Palatti, espo par devenil for el cui, su interessa l'exiglie del linciplic ciud della grate co-residente del la regione de l'estate del la regione de l'estate del la regione de l'estate della grate considér, mobile e cutteril. Secondrel il prime sels trevium regiones, con auto distinte, è Vitate, che sei suit realité des qualités autorités, que altre distinte, è Vitate, che sei suit realité des prime de l'estate de l'estate

Lecrean Chil ricks a pairs Merce procurator q. Glovand, Treversi, in dail 1834, postesi, a pairson of Terrico, — of 10 generals follow for medical explane of Passadego, p. Passideries, verver programs of Terrico, — of 10 generals follow for medical explane of Passadego, p. Passideries, verver respects da Bernardo Giordinal procurators a replane of Farmata. — Tre gli subsenioris, che programs of Passideries, and 10 general procurators are primary for the procuration of the passideries, and the passideries, and the passideries of the passide

(3) L'uras, entre cul fu riposta la seima del Celai, reniva scolpita sicun tempo dopo la sua morte, dicendo il Sanodo; che fa sepolto allo Celestia di sopra la porto che vo sotto il portico. Poi gli fa

fatto un'orca bell'issima con un epitafio, ch' è il seguente:

FYREA DET YEATEN LAVRESTRY LEVIEL CELS
MOG LAREE IS ABO, STYLIS CALBISSIAVE ALTIS,
BAGGANIN'S, PATALAGOVE PATER, ENTISSIAVE BERGA,
BECOGREANS, ANIMEN VIGILATIVES VASIES HEREA,
ME GORGEANS, ANIMEN VIGILATIVES VASIES HEREA,
ME GORGEANS, ANIMEN VIGILATIVE VASIES HEREALIS,
ANY INCA BOX CRETAN BETOGANT PARKS, REGELLIS,
TANQVILLA TANGE PATHA SPAY PACE SELICE,
AD COLUMN ANTENO CILEBRANDY ROBBER BIGGATTIKEN ANDS LIVE, IN PRECIDENT IV.

Quest'urna pol, sopra la quale era scolpita la forma di uno atrumento detto rigodello, il quale i usava la chiesa inosasi l'invessione dell'organo, cosse dies il Sansovino, quest'urna, dicevasi, anabi distrotta cell'incendio eccacioto della chiesa della Calestia, il di 43 settembre 4569.

# MARCO CORNARO (1)

Doge LIX. — Anno 1365.

La Promisione ducule rieveva, in sede vacante, nuove correzioni ed aggiunte, fae lequili che dovesse il doge riumariàre, quando la fisse la volunità diese il volunità diese il volunità dei sei consiglieri e della maggior parte del Gran Consiglio, e uscire fra tre giorni dal pialazzo, sotto pena di confiace del beni, mentre da canto suo non porterbbe spontanementei minusalere senza l'amidelto consenso: non potesse trattar nulla da si, no essere giudicie in adeun affare: non avesse autorità di spendere se non sole cento lire del piccoli all'amo del domano del Comune per abbellimento del Palazzo.

Raccolti quindi gli elettori, pendevano i voti fra Giovanni Foscarini e Marco Cornaro. Sorse allora Giovanni Delfino, il quale usando del diritto che avevano gli elettori di muovere accuse o dubbii contro il candidato, prese a dimostrare, dover essere (475) eacluso il Cornaro per quattro ragioni, ciole: per la sua molta chi, per la poverià sua, per essere stretto in amicizia con principi esteri, in fine, per aver menata a moglie donna plebea, tuttora vivente. — Chiamato il Cornaro a giustificarsi, lo fece ggli con tale moderazione, semplicità e ingenuità, che meritò di essere eletto con ventisei voti, il di 21 ludio 1366.

Il hrve von regjinento fu di pare, quietali che faruou gli acemnati moli di Camia. — Pi soccorso il due di Sivvije, contro i Turchi, concedendogli qualche somma ci due galec comendate da Sarneino Dandolo e da Luchino Dal Vernac. — E polebi equegli sinti desparavono i Turchi, questi imprigiamento i Veneziani e sequestrarono le loro mercatanzie; a cui liberare non valse, per allora, l'ambasceria spedita dalla Repubblica al sultano di Alessandrio.

Papa Urbano V infrattanto, risolto avendo di trasportare la sede da Avigaone in Roma, la Repubblica spedi a levarlo ed onorarlo cinque galee, comandate da Pier Trevisano, con dodici ambasicatori; sicché quel Pontefice, accompagnato da queste e dalle galee di Genova, di Pisa e della regina Giovanna di Napoli, approdò a Genova, e fece il soleme suo incressio in Roma uell'agosto del 1367.

A promuovere poi col commercio la prosperità dello Stato, ottenevasi diploma, nel 1366, dai duchi Alberto e Leopoldo d'Austria per la sicurezza de' mercatanti veneziani; conchiudevasi forma pace col conto Mainardo di Gorizia e col patriarea di Aquilicia: e definivasi da ultimo le differenze col sultano d' Ecitto.

Ma era suonata l'estrema ora pel doge Cornaro, il quale nella grave età d'anni 82, moriva il di 43 gennanio 4368, e veniva tumulato in nobilissimo avello, nel tempio de SS. Giovanni e Paolo (2).

Al suo tempo, essendo stata compiuta la sala del Maggior Consiglio, s' incominciò a quanto narrammo al Capo XI della storia del Palazzo Ducale (3).

Il breve tenuto nella sinistra mano del ritratto esprimente il nostro doge, dice :

(4) De la grata romana Corradia, molto Bientre coll entire, atente, trues erighes la cese Corrections, etc. of the section of the first effect described. It quasicontrollers of the section of the section of the section of the first effect described. It quasimatantes or consolo, Il qualet gazante a Fudora, vi propaga la rionigita Corrello, et la read qualitation of the controllers or consolo, Il qualet gazante a Fudora, vi propaga la rionigita Corrello, et la readcontrollers or consolo, Il qualet gazante a Fudora, vi propaga la rionigita Corrello, et la readcontrollers or consolo, Il qualet gazante a Fudora, vi propaga la readcontrollers or consolo, Il qualet gazante a Fudora, vi proposa de consolo de la read
vinersia, mais previous, diet il citate Zahartita, gli gliconeo bitanese, che ten dari Partenet deliner.

Veneria, mais previous, diet il citate Zahartita, gli gliconeo bitanese, che ten dari Partenet delinera.

Veneria, mais la read
Corrivate provimes deli Correlli fil Rima, jatores a che i da veterrali il Cappellot, nai una Compidaja della

SS, il qualet reconde diffumente il escriberat di quali critica. — Trajutatica demonse la essa in

provio solo inde, fin sun chia prime deleti, detto, pri sumera, postedate, la real fa servitatio il primo

Biente. Coincide resea mais tipocatifi plassa, contribuda il principa esta deletio esta della consecuta il congolaria in molte citate di Venera is dont, con mai a del quantita della consecuta il mais compressione con consecutation controlla controlla consecutation controlla controll

e di azaurro, con una corona nel centro de colori contrepposti. — Il terzo, partite similmente d'oro c di aggurro, con due tronchi, l'uno sopra l'oro, l'altro sull'aggurro da colori contrapposti, e questi vogliono che fossere inseriti per concessione di un principe di Palestina. - Il quarto, partito come sopra ma con l'assurro a sinistra e l'oro a destra, ha nel mesao uno seudetto d'oru, earleo di un'aquila nera, conceduta dell'impero. — Il quinto è quadripartito colle armi di Gerusalemme e di Cipro, a con uno seudo in messo partito d'oro e d'aszurro. — Il sesto, finalmente, è partito con l'arma de Lusi-

guani a destra e la Cornero a sinistra.

In quanto pol riguarda alla persona del dogo Marco Cornaro, diremo che nacque nel 4285 da Gloranni, detto il Gronde, già provveditore in Candia, e che attesa nella verda età ad infurmarsi lo spirito nelle letteraria discipline, ond'ebbe titolo di dottore. Quali carlebe sostenesse fino all'età d'anni aprice only interacting distiplices, one who takes of asterne, Guidi carricles contenests the original experience of the content of the conte

de Romaoi, dal quale, nel marao 1254, venne creato cavaliere. - Nella conglura scoppiata l'anno appresso dei doge Marino Faliero, il Cornaro, alla testa delle militale fedeli guardò la piassa di 1. Mar-eo ed i luoghi eirconvicini, onde coi soo valore contribui a reprimere i rivoltosi. — Subita la sentenan di morte dal doge traditore, venae il nostro Marco eletto vice-doge, nella qual carica stette fino alla clealone del muovo doge Giovanni Gradenigo. — L'anno stesso possava a Padova siccome podestà, e venira rimonso l'anno appresso per essere unito a Marino Grimani, designati ambaseiatori a Lodo-vico re d'Ungleria, affin di stabilire i condisioni di pace, che non fornon poseia acettale; se solo febbraio 435 reniva fandimenta fermana. — Destinato noveliamenta ambacciatore appo Carlo IV, ri-tornando egli alla patria, fu imprigionato dal castellano di Sench; ma per ordine dei duca d'Astirla fullberato con Giovanni Cardenigo. — Morto il dogr Giovanni Delino, al trovarsoni voti divisi tra Pietro Gradenigo, Leonardo Dendolo ad il nostro Marco, il quale era tuttavia prigioniero in Germania se non che, come a suo ilugo narrammo, esaredo stato eletto Lorenzo Celvi, la patria dava al Carnero attentato socione di grattidudio, eccorando della tollo procuratori of espro, il di 4 gennio. 4808, in loogo del morto Nicolò Giustiniani. — Finalmente, passato ella seconda vita il Celai, veniva sesunto alla superena dignià dello Stato, il di 2 il toglio 4808, il ecom di Cemmo.

(2) L'urna cospicua, che chilute i resti mortali di questo duge, è collocata nella pereta destra della cappella maggiore in Santi Giovanni e Paola. Sopra assa urna giaca aupina la statna di lui veatita delle duesti divisa e cal brando a lato. Superiormente cono insertite cinque nicchie, delle quali le dos estreme, misori delle altre, finiscono in guglia. Entre le tra niceble centrali sono disposti i si-mulacri della Vergine Madra e degli apostoli Pietro a Paolo: le due minori oscolgono altrettanti garaoni coperti di unica talare, e recanti in mano un candelabro. — L'inscrialone-sottoposta, e che anti-camente non potè leggersi dal Sanuda e dal Sansovino, perchè coperta dei dorsali del coro, andò speaasta s quindi perduta allerquando fu rimosas l'orna, per collocarvi vicino il monumento grandioso

del duge Andrea Vendramino. - Essa inserizione diceva: MARCHA CORPARINE BYY

DEFICIENTES TEMEGARIO AVOV CRETENSES De CALESCIS BESELLISYS SYPLICIO AVMPTO DIVING ANLLO COMPRACTIT OVVNQ. PACATA INSVLA ANNOS DVOS AC MENSES OCTO arip/Prafervisser. IAN GRANDIS NATY NECESSITATI SYMANAS CONCRESIT ANNO A NATO SALVATORE

MCCCLXVIL MCCLEVIL.

(3) Il Ronsahln, nella sua Storia documentola ce. Vol. Ill, pag. 284, cadde in gravitsimo errore, diceado, the il Cornaro face cominciare la facciata del Palasta Ducate cerro il canal grande tatto in colonase, e consurer è lanori el las aled al Buggiore. Cantafilo, one volle dichinta mi unevo la totrica di popa Alessandro e di Federico ne.; non avvedendosì, che sena che fouerro centrutta le due loggie, nelle quali sole sono impiegate le colonne da loi memorate, non poteva esser mureta la sala del Maggior Consiglio elevantesi sopra le loggie atesse, ed in conseguenza non poteva venire dipinta interna-mente. — Gli sfuggi poi dalla memoria, che fin dal 1840 avec egil notata la costruzione di quella saia. nel quale anno, da un peaso, erano già stata complute le loggle sottoposte.

VITE E RITRATTI DE' DOCI. 23 (477)

### ANDREA CONTARINI (4)

Doge LX. - Anno 1368.

Fatte nuove correzioni ed aggiunte alla Promissione dueale, fra eui stabilito dei doge avease una veste lavorata în ovo, tatti i voil degli elettori si unirono, il di 21 gennaio 1368, nel chiamare al trouo Andrea Coutarini. — Ma egli, che gli rispinto avera per ben due volte quel grado supremo, ed erasi allora rilirato nel territorio di Podova, in mezco s' usoi campi, per non incorrere la terra volta all medestimo caso, allorchè vennero a lui dodici senatori a recengli la mora del suo esaltamento, risponeva loro: non accettare a qualisiani cesto la dignità. — Indraro si adoperarono a smouverio da tanta fermezza gli amici e i parenti; ogli persistè con maravigliosa contanza nel suo proposito.

Senonché il Senato finalmente, temendosi, per tale risoluzione di Andrea, officos nella sua digniti, spediugli un avogadore sa distinguigi di sottomettera illa voloniti della Repubblica, e a dichiarragli, che persistendo nel niego, sarebbe riputato reo di disobbedienza, e ne sarebbe stalo punto tolla conficacione de sono beni. — Tale núnoscio ottenne quanto non avenno potuto conseguire le preci el escrizioni di sunzi, piegandosi egidi a ultimo ed acestitando il nutene. — Lanonde, partitoli della sua terre, giunne in patria il di 27 del medesimo mene, ove fu ricevuto con grandissime dimontrazioni di risulta.

Poco però stette Venezia in quella pace, in cui l'asciata l'aveva il dogo defundo, che inturbata souré fingrovisamente a risclience Trieste, la quale, fin da l'empo di Enrico Dandolo, venuta sotto l'impero della Repubblica, mai soficriva quel giogo; sicdeb, totto a prefeta d'arresto fatto de una lor barca con merei di contrabando, assalirono la galea veneziana che predata l'aveva, ne uccisero il espitano e parte dell'equipaggio, ricuprenno ho barca perdota. "Pentitia posseta della colpa commonses, domandarono venia, e la ottenevano sotto certi patti, firi quali, di ricevere il vessillo di
so Marco ed innatario si uplasza della città ne'giora il sotenia. "Ma altorobè si venne
al riesvinento di quel vessillo, formalmente si opposero que' cittadini, dicendo voler
cerver situtato la sorte dell' armi.

La Repubblica quindi assoldò truppe terrestri, e spedi Denenico Michicii cola lost ad assedirar frieste. — Tilea saedio per i prolingaraci can alterna vicenda di piccole sconfitte e di vitiorie; ma quando furcon ivi spediti unovi comendanti e unoverani, i friestimi inveracono sinio de Loopdob tune di Austria, al quale prometterano sudditanza. — Mandava in fatto il duca une genti alla volta di Trieste, ed il senato provvedera totto dal dificas el di Triiginno e del Canedoni.

Invano adopecosal l'imperator Carlo IV a metter pace, chè l'Austriaco dava vame parde ed intalno preparevasi alle pugne. Calate finalmente le militie strainer, ed incontrato Taddeo Ciustiniani, il quale, al loro avricinarsi, fatto avea scendere a terra l'equipaggio delle use galee, tale rotta toccò gifi Austriaci, che, shabandonali 'Trictini alla loro sorte, tornarono alle proprie terre. — Perdate con ciò ogni speranza, dicesce movarament 'Tricte sgil accordi: lonche, di di 28 novembre 1309, di conve-

nuto che la città sarebbe consegnata a Psolo Loredano, governatore generale dell'Istria, a statniti nnovi patti di dedizione, fu nominato Domenico Miebieli capitano di quella città, e. a tenerne in freno gli abitanti, diedesi mano alla crezione del castello di s. Giusto.

Conchiusesi eziandio la pace eo' duchi austriaci, non senza però gravi difficoltà, il di 20 ottobre 1370, in Lubiana; per la quale cedevano e trasferivano, verso il compenso di settantacinquemila ducati, alla Repubblica, tutte le ragioni ed azioni che avar potesero nella città, castella, terre, luochi e giarrisdizioni pertinenti a Trieste.

Non dorea però Venezia goder pere durante il fortunoso duesto del Contaria. Iliditi, Francesco de Carrara, signore di Padova, mai potendo sottostara a patti della uttima convenzione statatia cella Repubblica, coles la opportunità, nella quale impegnati i veneziani, prima nelle guarre costo qui l'apperi, poi domare la ribellico di Candia, e finalmente stretti dalla guerra di Triesta, coles, dieversi, occasione per erigere de fortezze, ma catacellaro, l'eltra od Oriago, statisticono in quest'utilima un mercato settimanala franco di gabello; ed avea poi fatto tagliare argini e fossi vicini al Brenta, meditondo di costruire erizandio una salina, a dotta de patti statulti; cinde la Repubblica domandava a lui ragione: ed egli i rincontro sostenere, essere suo il terreco ver patticato vera quelle covità; desiderare però mantenere la poe con la Repubblica.

À por termine alle controversia invano s'intromisero il cardinale legato di Bologan, l'arcivescovo di Ravenna, il murchese d'Este, i Comuni di Firenza a di Pisa, a perfino lo stesso Lodovico, re d'Ungherid, invoesto dal Carrarese per soccersi; imperocchè la giunta incarieta di decidere le questioni non venne a conclusione veruna; sieche, scorsi il due mesi fastati il tercana. Un da ultimo dichiarata la eurera.

A farsi forte il Carrarese donandò siuto a parecchi principi strauieri, e più degli altri quello invocò nnovamente del re d'Ungheris; il quale, rompehdo, per gelosia di dominio, i patti giurati, promise al de Carrara il suo braccio. — Distit, pubblicava egil un manifesto, col quale dichiarò guerre alla Repubblica; manifesto giunto al Carrarese il di 26 febbraio 1373.

Intanto il Carracrea tistus, uno si fidundo abbatanza delle sue forze, pentò velerzi delle attazie e del tradinento. — Quindi trasse al, suo portito aleuni nolti veneziani; diviava la morte di aleuni altri, che aspeva a lni contrarii: a perciò apodiva a Venezia siardi, anche per avvelenari pozzi, o si vermente per appiecar fisco; ma sosperti, vennero dannoli, provvedendosi quindi di guardie e d'altri rimedii per rendere incolume la città di ospi tranello.

Annodavano i Veneziani da prima, come espitano delle genti da terra, Rinieri del Guasco, e ordinanco le loro truppe a Better, solto i provediori adarez Zeno e Domenieo Michieli; poi per la discordie nate fra questi e quello, eper la rotta tocesta a Nerreso dai notri, condusero si loro sitpodii Francesco degli Ordello, e quindi Gi-berto da Correggio, e ferificiareno e ben maniemo le terre del Trivigiano e dell'Istria, essendo questa minaceista della errai ungarriche secse in siuto del Corraresci.

Escado poi le more trattaive incoâte, per riduria illa pece, riuscite a nulla, cominuo più accanita la querra. Egià il re d'Ungheria sera spedito in Italia suo nipote, Stefano voivoda di Transilvania, in sottituzione di Benedetto Ungra, da prima mandato come rettore dell'ascerzio; e quindi, pervento a Cittadia, ore ricreè nuovo rindroza o di genti guidate dal vescovo di Strigonia, unito alle genti del Carrarese, presentò a' nodere dell'ascerzio dell'ascerzio dell'ascerzio dell'ascerzio dell'ascerzio dell'ascerzio di di genti guidate dal vescovo di Strigonia, unito alle genti del Carrarese, presentò a' nostri battaglia, il di 14 maggio 1373, la quale, dopo alterna vicenda, fu vinta dai Padovani e dagli Ungheri uniti, con molta strage de' Veneziani; secondo più divisatamente receonta lo storico Gattaro.

Per-cenula la nuova a Venezia, non è a dire di quale e quanta amaritudine tornasse d'attindin, massime per la perdici di tanta gente viotrosa, parte orinan in campo, e parte rimasta estiva. — Se non che penasvasi tosto a riparare al danno cel raccegiere move gend e nuove enti. — Nueva nani la horizo citolo, avere i nouvir dedotto cinquenila Turchi in loro nitot, quali, armati d'aroc e di scimilarra, erano terribilismi anche alla vista. Il Sanudo dice in quella vece, che erano arcieri vendid d'andani, che appellarana il Mortari. — Questi admuper recervosi ad sugmentare le forze rette moto; il primo de quali trovavasi chicano nella battida a Luva, non si peri che non avesse altora fatta una sortita e taglisto gli argini a Borgoforto, in modo che le acque dell' Adige allagota avvasno più ville del Padorano.

La venuta di quelle ganzi pose speranza in extore al Correggio di vendiener l'onore pordato. — Pertanto, ai esso che il Pottona, peravanso le recolte militrio; pronettea foro augumento di soble o premio, se avenno animo di entare a forza nella Pieve di Secce, perpodere ed abbrusieri le basti del Carrenze. Linva quidi tuta l'oste il di 29 giugno 5373, ed incominciò a sexurar una fossa, o formare un bastione, che per lo ilto furnare damono al Pievoto, e funesto estramenta a tutto il distritto di tolto travare damono al Pievoto, e funesto estramenta a tutto il distritto a

Risolae allora il Carrara di abbattere quelle opere ad ogni costo, e quindi useiva pur egli in eampo il di primo luglio, con animo di tentare una seconda battaglia. Chiamò il voivoda, ed ordinò le sue genti in tre schiere. Della prima assumae il comando il voivoda stesso, della seconda ne ebbe l'imperio il Carrara, l'ultima ressero i micilori cavalieri nelavini.

Il da Carreggio ed i provveditori invese disposero le loro milizie in das falangi; nella prima delle quali posero i cavalierie, e nell' latri a finali, cei quai finitia inneco-neulo prima delle quali posero i cavalieri, e nell' latri a finali, cei quai finitia inneco-neulo questi fectoro seguira la gentel d'arrai coi vesilii. — Il vivodo iratunonele cerse a percuotere quelle grati, solti di bro stendendo sul empo; ma la moltitudine del Can-dicti feriva de cavalili e negli sonali con numero inmense odi dardi, attaldebi, narrai lo storico Gattaro, l'arin pera oscurata. — La betteglia fit durissima, e il volvodo però granda proved visolve: me da ultimo, non potendo gli tulgheri sottamente el saettamento del Candioti, agminaronai, ruppersi, e la rotta loro trasse seco quella exiandio dell' lintere secretto padovane. Immeso fui il numero de morti e quel dei repitoni, fra i quali tultina innoveraronai lo stesso voivoda, Rizzardo conte di Sambonitazio e varii atri distinti.

La nuova di questa splendida vittoria fa ricevuta in Venezia con gioia smodata, e fu decretato per tutti gli anni avvenire il primo luglio giorno solenne, già memorabile per altre due segnalate vittorie conseguite in passato.

Questa retta decitiva poneva il Carrarene alla necessità di donnadar poce olla Repubblica. Pereiò pregava il pontelice Gregorio XI d'interporsi colla sua autorità; e questi spediva a Padova Tomaso de Frignano, patriaren di Grado, per teuere le pratiche opportune. — Desideravano, dall'altra parte, anche i Veueziani di vonire a paci-(180) fleamento col Carrarese, ma destreggiavano in guias da indurre Francesco a chiedere primo gil teste lo desideri... — Non fidificile quindi de Il patriares induesase il Carrarese a discendere agli accordi; e perció, avuta da lui una latera chiedente pace, portosa i Venesia, ed in hevre pote legi reccastare insieme le offerte dell'uno, le apostosa i Venesia, ed in hevre pote legi reccastare insieme le offerte dell'uno, le Apostino da Perli Pagninio da Sala, spediti a Venesiani, ritoraceno a Padova col patriares di Grado, recando le condizioni della pace, per verità alquanto dure, ma che in quegli stema inscettus si dovettero dal consiglio dentanto dal Carrarese... — Pra le quali condizioni creno queste: pagherebbe il Carrarese a Venesia quarantamila duesti en generale per le percenta del percenta del consiglio dentanto dal Carrarese a venesia quarantamila duesti percenta del Chioggia: demolirebbe quelli falla si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli falti si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia e di Chioggia: demolirebbe quelli fallati si adorerebbe a pocificare Venesia

Per adempinento di tali patti mandava il Carracera, con altri nobili, il proprio figinolo Francesco otto il Niveolio perrebe fasse accompagnato da un usono fimuso, caro anche a "encainni, pragava il Petrarca di farsi al di ini figlio compagno. — Giunevo quindi a"encaini di 27 settembre 1373, fra la più aniche accepilenza. — Si deputò alla udienza il secondo giorno di ottobre, e doveva il Petrarca proficerir un dicorca, che rispontesce alla dignità dell'assembre da olla importanza dell'argamento. — Ma quando fu nel cospetto del Senato, gli sembrò di vedere, come dice e gli melenio, un consesso sono di simmi, ai bene di Dei, e amerili la fecilia Solmente la dimana, rinfaneata la lena et da paparecchiato lo spirito, ruppe in parole che gli valaero gli acalusti di qualda domanza, da lui paventata (2).

Riconduta la pase in riguardo al Carrerese, rimanes stabilirla coi duchi d'Austria, na le pratiche non riuscirono a nulle; anzi, rotte queste, il duce Leopoldo penetrava, nal marzo 4376, con tremila cavalli nel Trevigiano commettendovi gravi gasati. — La Repubblica allora ordinava la ricdificazione del forti a Marghrava, mandava militare a Trevito, ed altri molti provvedimenti disponese, pedendo estandio ambascistori al Carrarese, el marchese d'Este, agli Scaligeri, al Visconti, onde avere soccorso; ma noco, oltre alle promeses, ottleriore.

Treviso indunto assailia, eeu valoresamente difesa de Piètre Emo; e Marino Sramano 4 avanzare fin sotto Pellre, pendevia la chiasa di Quee, usasolo, per la prima volta, di una specie di cannone, detto bomberdella. — Assoldava poi la Repubblica Japopo de Cavalli; le a guerra quindi procedeva con alterna vicenda; finche, le per mediazione del re d'Ungeria, fu conchiusa unia tregua, il di 3 novembre 1376, ed a questa segui paec, per la quele fraretilitat à vivenziani la rocchetta di a. Vittore e della Chiusa.

Ma queste furono guerre di poco momento a petto di quella che stava per rompere Genova, gelosa e rivale maisempre della gloria e della potenza della vencinan Repubblica. Le egioni antiche e nuove che fa mostero ora alle armi, narrammo diffusamente nella illustrazione della Tavola CXLVII. — Nondimeno qui brevenente le epilogheremo, onde no rompere il dis ordianto della storia.

Morto Pier Lusignano, re di Cipro, e salito al trono il figlio suo, di egual nome, volle esso coronarsi in Famagosta siccome re di Gerusalemme. — Invitati a quella (181)

ecremonia i ministri delle mazioni tutte, nacque discordia per la primazia del luogo fra il ministro di Genova qual di venezia. — Pretendera il primo preceder l'altro al corteo, e, non assentendolo questi, il genovene accende la dispota, induse confusione e disordine; ma i Ciprii, tolta la proteggere la causa del veneziano, acquetano per quell'Istante il tumulto. — Ma pri rianorosa li mezzo alle mense, e, invere di leli eti eviva e di libamenti giocnodi, i Genovesi inmalzano grida, e da queste discendono alla battagia, a'pugnala, alle ferrite, e turbano, opulti incomodi, duta festa solenne. Senon-ebe la reggia commossa di movo a favore de Veneziani, e insegue e caccia i tumultuanti fin fuori dell'isolo, della quale trasperano ogralo recons

Seppe Genova il fatto, e nella chòrezza dell' ira sua giarò a Venezia vendetta. — Quindi stringeva lega col Carrarese, col re d'Ungheria, col patriarca d'Aquileja, e con Gherardo da Camino, conte di Ceneda. — Per la qual eosa della sua parte Venezia stringevasi col duca di Milano Bernabò Visconti e col re di Cipro; i quali però, nelle

aspre guerre che seguirono, poco o nullo le dierono siuto.

Allestria quindi tostamente la Repubblica una fotta di quattordici galec, e ne dava i comando superno a Vittore Piania, il quale scioglica da potro nell'apprile dell'amo 1378. — Scorreva da prima Vittore la spisagia figure; predava le navi nemiche; prendeve Cattaro e Schenico, dava assalto a l'avaj assacitava ir la classe di Genova; nà potes conseguire l'intento. Biparavasi a Pola sasottigilato, principalmente pel me che introdoti o era nelle sue milific. Ricevava coltu un'inforza d'unidici gale e l'ordine di scortare le navi onerarie, che in Puglia recavansi alla provvista di grani. Lungo il golò s'abbatti cin emenio, e fin invitabile l'attace. Al primo scontro ri-muse ferito; ma non ismarrisce d'asimo, e il pugna ferocemente, da obbligare Lucia-no Doria c'avai a ritirari, inseguito fino a Zara.

Se non che il nemico torrava alla pagna, e sotto Pola, ove era ritorato Vittore, giugneva. Manista il Pissati il porto e tatva parto al le difice; ma archano del petto dei uni il desiderio di pugna, vide egli il pericole, craunò consesso di guerra. Nel quale, prevalendo sulta sua, l'opinione generale degli altri, fermà, quantuque repagnante, di venire alle mani. — E vanne in fatti il tosto. — Gil le due squadre si frentate si sono, già si batton con para vilove, già cade estino il superno comandante dei Liquri, già i Veneti inseguon vincenti i nemici. — Quand'ecco shoner improvvisa della lasi una squadro nascouta, le quale piomba impetosamente si quella di Vittore, l'assatta di fronte, la rompe ne finachi e converte la sperata vittori in lutto e ruina. Vindici giale, veniquattro patrini, modte milizie e marina istraconi il frutto della fortuna de' Liquri. — Salvatosi il Plinni con le reliquie della sna squadra a Parenza, dava notivi alla patria della toccata sconditi il Plinni con lor reliquie della sna squadra a Parenza, dava notivi alla patria della toccata sconditi.

La fatal nuova sparse in Venezia desolazione e terrore; e diede argomento a' nemici del Pisani di accagionarlo di colpa, accusandolo d' imprudente e pasillo animo; per cui si richiamò a render conto, avvinto fra 'ceppi.

Vi giunse egli, e ad onta che il popolo ffemesse nel vedere quel valoroso braccio stretto in catene, pure, venuto innanzi al Senato e gli Avvogadori, era dannato quel prezioso cepo alla morte. Il Senato nefò tramutava l'ingiusta sentenza in un anno

di carcere, in cinque anni di esclusione da ogni pubblico uffizio e nel pagamento di grave emenda.

(482)

Ciò non di manco mormorava il popolo, e le milizie minasciavano non veder altrocapituno. Il Senato però, forte era nella sua risoluzione, ai porgea orecchio ai clamori,
e penava solo al riparo del sorvatante periodo: ma il periodo giugneva; e già dalla
torre marciana scorgevana le ligari matenno inseguenti una nave oneraria, prenderia,
pogularia, e quial incendiaria. — Pia bladiazoa si spingona le porre, attenzaco l'isola
di Pelestrina, se ne impadroniscono, la metitono in fiamme. Procedono puesia in vet
l'ologgia, discendono; e qui cel ferro, la colle faccole apargono desolazione ne terrore.

Il Senato allora allesti una flotta, raccolae ertiginai, chiamà il popolo alla difesa. Bai i popolo nagi di prestar obbolicana al supremo comandante Tadedo Giustiniani, dicendo, non voler dare il sangue alla patria te non guidato da Vittore Pisani; questo sacre il solo alto a salvardo dalla insimienta ruina; questo aver l'amor uno; questo volere. Allora ruppe la molittudine in voci alto e terribili: si cavasse Vittore di prigine, il desse loro a cagilano, con esso voler combattere. — Turbarroni il prodri. c dopo lungo consiglio decisere, che si toglicaso l'innocente dai ceppi. — Si conversero allora le iratte vori in giulive; il popolo escorera al ducale Palazzo di nicontario l'im segli inno volle useire che il di appresso, nel quale ricevora fra la acclamazioni del popolo il gonfolono di coglino generale.

Assunto il conusado, si diede il Pisani con ogni aforzo a sollevare le abbattute speranze, provredendo alla migliore difesa delle patria laque minacciate di Liguri, che giù occupavano Chioggia. — Na il pericolo era imminente e gravissimo, e tanto, che crede utile il Seanto di richiame alli Oriente il Pivitto Carlo Zono, e procurare la pace, — Infrattanto però che lo Zono appretavasi a volare in difesa della patria pericolante, e che a latto foravani vonta le pratiche promoso per intalibilire un accordo, più e più empre augumentavano i maisi: e già i Liguri occupata vareno Malnmoco, che giace sul filo del narre non lunce che sole cinque misi dalle acutato.

Se non che irritati erano gli animi de' Veneziani per le orgagiore riputse di Piero Doria, il quale, lunge dall' accopière le propazioni di pace, espressa avvu, che solo a quelle avrebbe inchinato l'orecchio, alloraquando egli di um mano posto avessa la briglia al qualte cavalidi l'arona oretti sull'avoc etterno maggiore della narciana basilica. Per la qual cosa staturiono di compiere ogni sforzo e i acerifizii più crucuri per trioniere di tatta animonite a advara la patria. "Travegliavara peri assai nella città, sia pel caro de viveri, e sia per lo continuo approsimanti del legui nennici nelgini afinodati, o veramente de contini pali red il Pianti corvera, più que a difinodire quelle chiodre. "Stativarsi intanto di aronare trentaquattro galae, e si allestivama intatti in hervi giorni, voenedo persposi al comando di case i sonatori più rabora."

Il di 14 settembre 4379 però, secondo narra il Sanudo, corse un grido nella piazza di s. Marco i I nemici si pariono. Es tubliamente qualle voce volundo perveniva nel corcilio del Palazzo ducale, e uditale il dega, disse: E forza ora che tutti montiano in galea, policia Dio sarà per noi, agno lo si guittata dial lato notare. Ciò detto di buon anino, quantianque grave d' anni, secsa il Contarini nella piazza col godican decale, a confertar il popolo substituto, al eccilario in diesa solicione dische accidente della patria falcan decale, a confertar il popolo substituto, al eccilario in diesa solicione della patria (183). presa. Non era però tuttavia allestità in Botta, ma infettanto scorreva il doge le circostanti lagune a guardele e a difiendete dalle nemiche soprese, e per sopperire alle grevi spece, il Senato stimolava i elitadini, cella promessa di futuri premi, ca cencere quanti anti polevano, sia collo borra, che colla persona. Difatti, videta i torme concorrere il popolo sel diffire sull'altar della petria vita e sostanze. I soli prestiti salrono alla somara ribernatissimo, per quei tempi e in quelle ciercatanze, di line, 629-9,040, secondo la nota preziona conservateri de une eronese, in cui si riscontrano, per ogni contrada, in ondi tutti i constiti dei a quallo accessione feero prastiti.

N'é questi furono i soit soccorsi. Le donne venezione anch' esse reseronsi a gue no d'are al pubblico eravrio sanonigie, gumme ed altri prezissi ornamenti, le estor che il Senato, in più tarda stagione, volle che questo fatto magnanimo fosse dipinio uel soppateo dell' solo maggioro del l'alezzo ducade, che da noi compreso in questo proveder si potrà miesso alla Tavolo CLV.— Alfactitic finalmente la fotta, il di 2l' dicembre 4379, arringato il popolo, saliva il doge nella galee di Loca Contarini, e partiva onde strienzer in Chiossis de doupougnare il nemico.

Ivi giunto il Contarini, ed unitosi a Vittore Pisani, contennero tosto gli avversari che osavano spesso useire baldanzosi dal forte di Brondolo. Se non che le diuturne fatiche indussero stanchezza, e quindi maleontento uelle ciurme, sicchè, fattosi consiglio, statuivasi, dopo assai discussioni, di ritornare coll' armata a Venezia.

Erano in tali agitazioni terribili i Veneriani, quando sul romper dell'alba del prime genanio dell'anno 1830, sonperso nell'alba mare venir verco Roigiga aliquante vele, ed erano quelle appunto della sospireta fiolta guidata da Carlo Zeno, composta di diebitolo ben munite gules. — Una burrassa eccaduta però il di appresso recave assai danno alla classe di Carlo; e deò prone cocasione ai Econovesi di Entante l'assalto del castallo di Lova. Ma lo Zeno con tre galec, vinta l'ire dei flutti, vinse poi e agominió l'oste avverses.

Se non che la stagione contreria alle opre marittime, pochi di dopo, suscitò anovatempesta. Per la quale, spezzatesi le funi che tenerano la galea dello Zeno, tresportata fin dessa dei marcia a battere ne fondamenti della rocea di Brundolo, tenuta dai Genoresti.— I quali, tenundo l'assatlo, accorrero allo difesa, e tante armi sezgierono sulla galea malarrivata, de ollice una freccia giuna e conficerari estraverso ella gola di Carfo, il quale non di manno continuio a percorrere alseremente la cocerta della usa galea, dundo ordini per condurla foro di pericolo.

Ma questa nuova ferita, aggiunta alle eltre poe' amzi ricevute e non per ance subdate, gli toles modo di poter confinanze più a lango uella sua intrepletara. Egli eadde nel mezzo della galee, e dall' apertura di una boccaporta precipitò, a espoi innanzi, in fondo alla sitva. — Giunto quasi egli estremi momenti di vita, volevasi tradurio a venezia, ma egli alle preghire del doge e de' suoi cari non piegò l' indomito naimo, diemodo che se dovvera perire, anava perire adle sua proprie galea, sueglio estimando morire appoi suoi compagni di guerra, di quello sia cercar guarigione fra le nunz domestiche.

Si riebbe però dalle ferite ben presto, e tornava animoso alle pugne, le queli comandava siecome capitano, abile com ere enche nelle battaglie sui campi. — Recatosi a Pelestriua, rianimo le milizie scorate, ed acquetò le tumultuenti. Poi, ritornato (184) a Chioggia, dispose la sua semata în tre corpi, tenende egli quello del centro, e i vole ad atlacear la battafia, coglindo vibriar a plandiciania, cottando i nemici tremila estinti, ditre l'ictro Boria fino capitano supreno. Pai li caseiuva dal forte di Brendolo, intanto che Vittore Pissoi figarea la clease nouvamente specifia da Carono a rindrora; per cui cadde l'asimo del rimanente presidio di Chioggia, menomato gli dalle continuo di estreio de dalla fina erescacate. Centos meno pursone il diseppo concetto di un tradimento, penaò affine di rendersi. Quindi manudava il doge un Tão Cho con altri redepatali, supplicando avease pictà a lor condicione, non chiedere ne oro, ne armi, ne altro; domandar solo vita e libertia. — Contariari rispose accorder vita, non libertia; casere questa la rinciscione del Senato, mite, se si consideri el arcuso do di dimostrato da Cenova contro Venezia. Ricusarmos in pris gl'avisti; stretto possis il presidio da firma, economentire; aprendo le porte di Chioggia, fial 220, cono estir diccono, il 24 dividire la possio di dividire la possio di dividire la spossio di dividire la spossio di dividire la spossio di dividire la possio di dividire la spossio di distributa la spossio di dividire la spossio di distrata di distrita di di div

Il presido, composto di 4170 Ligari e di 168 Pedovasi, fu tratto a Venezia estativo. Fratto della vitticria farnos reutans, e, ginata altri, diciassette galer. — Luesiato Sarzeino Busdolo al comando della piazza riavata, pensà il Senato di dere al ristoro del doge un septeto trionifice. E dei debeo infatti, sicence narreamo nella illustrassione della Tav. CXLII, la quale reca inciso il dipinto di Puolo Vercence, che rappresenta appunto quel trionio, e che in chi più interia si volle decoranse la Sala del Maggior Consiglio.

Non era però cessato il péricolo. Impercoche Matteo Marufis, che comandava la fotta di Guova, ce che nou avera potto recare soccerso a Chiogia, impedito da Valora e dalla vigilanza dello Zeno e del Pissat, veziva da Zara in Golfo, el acerescito di forze delle pela guidata da Caspara Spinola, coll' sinto cinsindo delle milizio terrattir del patriarca di Aquileja, nequistava Trieste, Arbe, Pola, Capodistria, e movemento avanarazia vervo la capilate. D'alva ordine allora il Senato a Vittore Pissani di uscira e combatterlo; ce oggi, con quareatotto galee, volves auditamenta e ricupera Capodistria e a devastare le cesse della Pissanazia, vigalorado qui el qua in ceresa della conquistava. — Intorno alla quale ultima impresa veggasi la illustrazione della Tavola GLAXVI, vesè cinicio il digino il da Andrea Viccolino, che la rappressano, che la rappressa conquistava.

Portavati poncia il Fisani in Puglia cell' intendimento di sorprendere dodici galec genoresi ci di stanziate; le quali, avrisate a tempo, altontanaroni di que p'araggi, de il Pisani, inseguendole, impegnò un combattimento, in eui egli rimase ferito, senza poter impedire che trovassero i nesuici salvezza nella fuga. — Da quello ferite moriva quindi l'erce in Manfredoni ai di 31 agusto 1330.

Carlo Zeno, che lo surrogava nel comando generalo, partito dalla Puglia, incendiava Zara, sommetteva Veglia e ritornava in patria vittorioso.

Le one però della garera combattanti aclia prossima terraferma pegiforavano. Improvechi il Cararase stringue, più sempe l'Tevisi; Castelfinnoe e Noside eranti date al nemico, ci in sua fede tentennava Servarulle, sicchi in Repubblica, scorgendo di non poter salvare que viso i opsuedimenti, alinche hon cadessero in mano del Carrarase aborrito, li cedeva al daca Leopoldo d'Austria, il quale prendeva possesso di Treviso il 20 angglo 4334.

VITE E RITRATTI DE' DOGI. 24 (185

lafratanto alla novella stagione di questo medesimo anno, Carlo Zeno cettras in inmare, resevas à Godone affine di protegore inavili di commercio y ottoggiaro quindi cili.

mare, resevas à cili.

mare, resevas à commercio y ottoggiaro quindi cili.

per l'Advisicio in eera della fotta nenice, che evito in lattaglia; poi dirigenzai verso, una colto da fiera bi marea, priparvasi a Lavono. — I vasili contri, re
tene escediero in seguito, non conducerano a verun risultamento decisivo; i anne ne

verane che teveracio ano domate ma stanche ambedone i parti.

Allora Amedeo conto di Sevoia offerna la sua mediazione, che fu secolta. — Pertanto convenenre a Torino gli invisti di Venezia a di Genora, qualli del re d'Ungheria, di Francesco da Carrara, del patriarea di Aquileia; el crisindio i comuni di Firenze e di Anesoa mandarono i proprii oralori. — Dopo alquante difficoltà, fu conchiusa la nuece, col trattato 8 aquota 14381.

Pervenuta la nuova a Venezia, dopo rese solenni grazie al Signore, raumavasi, di settlembre seguente, il gran cousiglio, per dare a securione al decreto, attulizio già fino dal 10 decembre dell'auso precedente, col quale promettevasi, che, al cessar della guerra, serebbero ascritti alla nobilità veneziana treata fra coloro che più avessero siutato la partira. — Difatti dei essanta proposti a voi un rimassero trenta, i cui nomi elegonai in parecchi documenti, ed oltre a questi si concedetto il medesimo conor a Jacopo Cavalli, che avea fedelmente servita sicone centino dell'armi interretti.

Poco godè della paec doge Andres cha, domato dagli anni e dal malore che incolto lo avea, moriva il di 5 giugno 1389, in mezzo al compianto generale de' cittadini; ed ottenuti splendidi onori funebri ed elogio, veniva tumulato, entro una cassa di eletto marmo, nel ebiostro di santo Stefano (3).

Al suo tempo aesaddero varii fatti nell' interno della espitala. Nel 4373 fu per la prima volta accordato agli cheri di fermarsi per cinque anni a Venezia. — Nel 4370, secondo il Saunda, qui venno l' imperatore Carlo IV colla moglic, e nel 4377 veniva pure Valentina Viacondi, moglic del re di Cipro. — Fondavasi, intorno il 1375, il censo del Corpuz Domitt, ed incendiossa il imonatore dolle Vergini, ed 1888. — De-cretavasi e di 14 gennosi 1376, che gli atendardi della piazza fossero costrutti più no-bimente, e acesavasi, per la prima volta, nel 1389, il canal grande. — Oltre la guerra poi, desolava Venezia la peste durata del marzo all'ottobre del 1382, dalla quale peririnon da circa 19500 persono.

Il breve tenuto nella manea mano dal ritratto di questo doge dice, con alcuna diversità dal Sanudo:

> NE NYLLA TAGEBIT ARTAS, CYM IANYENSES PROPLIGAYERIM CLODIANQVE RECEPERIM, ET A NAXINIS PERICYLIS PATRIAN LIBERAYERIM.

<sup>(4)</sup> Necque Andres Contaria, de S. Patersinon, nel 1993, secondo il Stando, ed obbe a poder Men. Statistici giule dife gend, abbi une situatere, incité, dopos de rero sactente le carle piè globe e conjetes, votre insignite delle sicia precentrarie de dire, il di glugue 1892, in longo del defense del del grando delle sicia precentrarie de dire, il di glugue 1892, in longo del defense un consistente del grando del grando del grando del del grando del del grando del proposito del grando del g

ut de de Orgapilari, rispellies na mar resente sonte quente vata rismita, espi, entimado con lutega i cale pila fine com a religio del Sensor princi a elle pila fine com a religio del Sensor princi a fine del pila fine litte la matta di la spisa di construire del pila fine la matta di la spisa di construire del pila superiori del construire del'accession del princi e religio construire del construire del con

(2) Il Romanio, appoggiosissi alla Gromaca Levollo, la quais tare l'occionir a l'éture, apperta-(2) Il Romanio, appoggiosissi del Gromaca Levollo, la quais tare l'occionir a l'éture, appertadio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del

storia ch' el serisse.

(3) Il Cappeletti, nalla una Sirvica della Repubblica del Feneria (Vol. V, pag. 201 e sep.), cens callina censes Stavita las coltacia, etc degos i incenso del consistera (3) e Steffen, in Percia di imminumenta del reseases Stavita la sociata, etc degos i incenso del consistera (3) e Steffen, in Percia di imminumenta dei informationa (2) e del consiste del consiste

HIC SACER ANDREAS STEPS CONTARENA HORAT. 
DIX PATELAS PHACCIAVA SENSOR QVI LANTA CIVES, 
ANAEL SVOS FYNDENS, ET VICTOR CLASSE POTITVS, 
ANIBSAN VENETO CLYGIAM PACENQ. REDVXIT.

S.CCCLXXVII. DVE CREATYS.

B.CCCLXXVII. OF CREATYS.

# MICHIEL MOROSINI (4)

Doge LXI. — Anno 1382.

Compiute le correzioni e le aggiunte alla Promissione ducale, tra le quali era prescritto al principe di rinunziare a qualunque privato commercio, nè potesse prendere a prestito danari, se non per onorare persone notabili forestiere: dopo cinque giorni della (487) morte del Contarini, eioù il di 10 giugno 1388, veniva eletto Michiel Morosini, usono beenemerito della patria, massime pei soccorsi da lui larghoggiati durante la guerra di Chioggia, falso essendo dio che narrano aleuni storici, senza ombra di eritica, sull'appoggio di un errore di dizione commesso dal Muratori nel pubblicare lo vite de' dogi, del Sanudo.

Sórtanatamente perù il Morosini non visse principe che pochi mesi, nel qual tempo pedironsi navigli a proteggere il commercio veneziano sulle coste della Fiandra; et altre galee i riviarono a Tenedo, affine di riavere quel luogo dalte mani di Zanachi Madazzo, il quale obbedir non volca agli ordini del Senato. — Giovanni Miani, espitano della fotta, e Tamino Giorigo, che comundava le truppe terrestri, ottenero, esnaz resistenza, quell'isola, che la Repubblica rassegnò poscia, secondo i patti atatuiti, al conte di Savoia.

La terribil Ine, che irruppe in Venezia, del marco all'otobre dell'anno 1333, dalla quale perirono 19,000 persone, trasse a morte eziandio doge Morosini, il di 15 dello stesso ottobre, e veniva tumulato, entro nobilisimio monumento, nel tempio de SS. Giovanni e Paolo (2). — Avera egli in naimo di riformare alcune leggi: e già volle surrogada, centro gii omiedidi, alla pena del capestro quella della decapitativa del del decapetativa.

Il cartello che gira intorno al suo ritratto, dice :

#### PAYCA DAMYS PATRIAE, FESTINA MORTE REPRESSI ;

inscrizione cotesta affatto diversa da quella riportata dal Sanudo, ch'è questa: Quot potui feci, festina morte correptus.

<sup>(</sup>d) Michel Meronis, du a. Giuvani Luteren, fu Spinole Marcho, reputationius ensuture, existirepera della sun mette et recogie enere qui noti cana 2017. Dia juvocia di il un inti appiano,
frenze la posa sua, meno il tuore di lei, che fu quet di Giuvana, dia ergometione dati sigure da Batea posti sul marinio correttate le casso montrato di dise, paresso in stud al consonatere quanta
rica posti sul marinio correttate le casso montrato di dise, paresso in stud al consonatere quanta
rica Pollera, e che and 25 luglia 1874 fe creato procuratere di L. Rierze de supra, in longe del dicisso
rica Pollera, e che and 25 luglia 1874 fe creato procuratere di L. Rierze de supra, in longe del dicisso
pera territoria della consonata della

matter it descen marity, come discusse, poud must dope.

(§) Il manumente entre i late indirect della expepilia maggiore de '85. Giovanni e Tasob, è uno dei più cospicul di quel tempo. — Sopra dua mensade, peggia lli ben arranto fertera, su, cui giude supplea la sease and horret degle e volte in erchente la teorge, met al relativos, muntate, è disprata il Greciliane, sease and horret degle e volte in erchente la teorge de la dispeta, muntate, è disprata il Greciliane, del quella cella meglie vas, satisful dei santi comminia, che dall' arrangolo. Michele e dal Battian Eric.

di quella cella meglie vas, satisful dei santi comminia, che dall' arrangolo. Michele e dal Battian Eric.

fa vece cella . Nierce Desides, inserval pore a muniste, sin hanne riflere stata metta e quenti la sendo fi fa cel cella. Nierce Desides, internal pore a muniste, sin hanne riflere stata metta e quenti la sendo di in cina terraggia la stata dell' arrangolo Michel. Finandeggia on la momente di des presimilare, paglic.

enriche di arabeschi e statuine ; n ne' superiori labernacoli stan collocati i simulacri di Maria e dell'angelo annunziante. Sotto al feretro leggesi questa inserisione :

> INCLITA VITALES BICHALE QVER DYAIT IS AFRAS BAYBOCKAN DOWN, YENTYM DWY CIVENYM INGCENS SPER BEAT, ALTA PARANS, INTERCIPIT ABBYA PATTH GEPTA DYGIS WATTUE FORENS, PITI BANIS ACTUN FISTICIE. HEY MORIENS PATHE PER SHOULA LYCTUS OVA CINE BET INCET HIC, BROKE GAVERE FARM CORRESTANT, RECCLEXINI, DIE XVI. OCTUBER FUTT SEPVETUS. DYCAYU MERSHENS ONTONO. DIES. OUTDO.

# ANTONIO VENIERO (1)

Doge LXII. - Anno 4382.

Sei giorni dopo le morte del Moronin gli elettori mominarono Antonio Venicro a seneedergili, il quale trovarsai allora cegliano in Candin, Non appone agi cioni ricevette la nuova della sua esaltazione al treno, spedi uno dei moi al governatore di Candin disparità di grado: onde il governatore si officie e rispose all'iniviato, che se il cipatta no voltea priariggi dei miviavalo a nome del capo della Repubblica. Si presenta il antonio di annuniarigi che invitavalo a nome del capo della Repubblica. Si presenta altori si il advantario propriato della resultata della della

Imbarcossi poscia il Yeniero sopra una squedra di tre gelec di Candia, e giunto sulle cleate dell' Istri, trevò ris docici ambascialari spediti di incontrerlo, secondo l' nuo. Shareò il 13 gennaio 1383 ella badin di x. Nicolò del Lido, dove tatta la mobilità lo attendeva. Sali sul baccatioro, cutrò in Yeneria lo atesso giorno, e nel seguente fu corronolo. — La peste ce cessola, e la sua prima paterna sollectidinei si visore a ripopiar la città. Il mezzo che parvegli più opportuno fu quello di dotare con pubblico danavo le donzello orfine, e proposto da lini in Senato, vanne con applisuo approvato.

Intanto liberati si erano i Veneziani dal loro più fiero inenico, Lodovico re d'Unpheria, il quale morto, e a lui succedato Carlo III di Napoli, e quindi, uceiso questi, Sigismondo, marchese di Brandeburgo, la Repubblica spedira ambasciatore prima all' uno, poi all'altro, Pentaleone Barbo, sicebè giuguevesi a stringere perpetua amicizia con quel regnante.

Ma quelle gioie fu turbate dal possedimento delle terre del Tririgieno, del Cenedese, del Feltirio e del Bellamene, dietando de Francesco Cerrara, signore di Badova, mediante esborro di centomia decati al does Leopoldo d'Austrie; il che ingrandiva l'amimo ambiziono e intraperadento di quel formidalhi e ivelo, e foces orgete nella Repobblice morri mottri di sospetto e di nimicizia contro Francesco, al quale non poteva perdonare le guerra d'Chieggia.

(489)

Il Venier però attendava a riparare i danni sofferti dalla Repubblica dalla guerra cecanata, e rinhibricava la detta città di Chiogiqia quani distratta, ne riparava il castello e rimettera il commercio abbattuto. — Quindi rimovava la solita tregua cell'imperatore di Castantiaopoli (1828), atabiliva un doppio matrimonio di nua sua figlia con un figliaco di Francesco Ciripa, e del figlia un Nicolo con Petronilla Crispa, verdava di Ciovanni duca dell' Arcipelago, per cui si apriva la via si Veneziani di venire in possesso di incene iolo mell' Arcipelago atesso.

E gia pei torbidi accaduti in Napoli, accadde che l'isola di Corfù venisse in potere della Repubblica nel settembre 1385, il eui atto formale di dedirione è in data 20 maggio 1386: la cessione definitiva da parte di Ladislao re d'Ungheria veniva fatta però soltanto il di 16 agosto 1402, verso lo esborro di trentamila duesti.

Le turbolenze del Friuli chiamarono i Veneziani a soccorrere gli Udinesi contro il patriarca d'Aquileia, sostenuto dal Carrarese, e gli diedero battaglia, fugandolo in disordine fino nel Trivigiano.

Ma impegnata erai la lotta col Carrarese. Battuto nan seconda volta dal provvesior in campo li Pri Moronia, nelle terre di Savorganao, penasono il Venenia di uniria in lega con Giovan Galeszao, signor di Milino, ed il truttato fu conchisuo da Carlo Zeno, a nono della Repubble, il 39 maggio 1388. — Moto intanto il marchese Nicolò di Este, il suo successore e fratello Alberto entrò pare nella lega per la promessa che gli surebe eeduto il custedo di Este, e amerito da lan colità venete, che gli fia concessa con dicereto 30 giugno 1383. — Messe in esmplo d'un ernate confederate, strimero il Carrarese ad offirire proposizioni di pene, che non venenero occolle, e quindi Padova, Trovigi coi lar territoriri celerono, e di vecelho Carrare fu assegnata per asianza Cremono, e quindi trutto nalla prigicioni di Monao, ri moritori, vei dal giorane de nonceduto dinovare con la meglie che fratelli ad lati, da dure posici fuggi per andre incontro con cedito. — Petto di queste Vistorio fi il possesso del Trivigino, che il visaziani occuparnoo il di 14 dicembra 1388, ricevendo la consegna di Trevigi Nicolò Zeno, Benektlo Stranzo e Michele Contariorio fi

Në meno fortunati furono i nostri olite mare. Argo e Napoli di Romania venivaco i noro possesso por ressione fattane da Maria, figlia di Giodo de Engino e vedova di Pietro Comaro, esdute per finore dei granfi progressi del Turchi, che, gia padroni di Adrinopoli, minenciavano di l'uschere talta la Grecia. — La cessione di gnoste inole trasse anche quello di Alesso in Albania, o altri rilevanti vantaggi si ottenareo in quel retrolrois, pasvoso delle conquitate di Raiasatte. — Per reprinerer l'asdessi adel quale i mostri, colf Augusto d'Oriente, con Sigiamondo re d'Ingheria e cel Genovesi formato un elizante i tile de la fieta ligrere e ni venete si unit, e, cel piecol namero di licurativa i che la fieta ligrere e ni venete si unit, e, cel piecol namero di licurativa de l'andre de l'andre del protesti d'Indherias del hambalo con il consiste del l'andre del control l'excepti d'Ungheria, parti esas seana aver sulla operato, recongiente gli avant dei faculti villado.

La guerra insorta fra il duca di Milano, Firenze e Bologna, e quindi con Francesco Conzaga, signore di Manlova, chiamarono poco poi i Veneziani ad assistere l'ultimo. In fatti, pei soccorsi a lni dati, principalmente con la flotta al ponte di Governolo, comandata dal valoroso Francesco Bembo, potò egli fermare nonrevole pace. Ma l'inquieto animo del Milanese movea nuova pugna contro i Fiorentini, e la Repubblica ancora interponevasi a sedar le discordie, intimando a Galanzzo, per mezzo di Michale Steno e di Pietro Emo, di volgere miti pensieri, se non volea averla nemica: per la qual cosa fu conchinas pace generale, il di 21 marzo 1400.

In questo stato di pace lasciava la Repubblica il doge Antonio Venier, morendo il di 33 novembre 1400; ottenendo sepoltura e splendido monumento nel tempio de santi Giovanni e Paolo (2).

Le sua rigida osservanza alle leggi è passata in proverbio, ed ei rinnovellò gli antichi esempi della romana severità, condanuando il proprio figlinolo. — Era questo Luigi, da lui amato teneramente, il quale amoreggiava una gentildonna di casa Bocasi. Insorta fra gli amanti quistione, Luigi, in compagnia di Marco Loredano, giovane sconsiglisto al pari di lui, si portò di notte alla abitazione della dama, situata in parrocchia di santa Ternita, e vi disegnò salla porta la testa di un capro, ovveramente, come altri dicono, un mazzo di corna, aggiungendovi parole insultanti all'onore della moglie, della sorella e della succera del gentiluomo. - Sdegnato il marito, portò il mattino seguente i suoi lagni al tribunale degli avogadori, i quali condannarono i rei, oltre a cento ducati d'oro di pena, anche a due mesi di prigionia. Il doge approvò la sentenza e la volle senza riguardo eseguita. — Ammalatosi quindi Luigi, supplicò di essere tratto dal carcere fino a che si fosse ristabilito. Ma il doge fu inesorabile, nè si lasciò vinecre dalle istanze di molti fra' nobili che si erano interposti per ottenergli la chiesta grazia. Luigi Venier mori in prigione, compianto dalla intera città e dal padre desolato, che sostenne tanto disastro con erojca costanza, lasciando a posteri un terribile, ma ntilissimo esempio di singolare giustizia.

Tra le cose che accaddero nella città, duando il Veniera, notismo primamente la rennta in Venzzia, nel giugno 1388, di Alberto, marchese di Ferrara, al quale fureco mandati ad incontrarlo dodici ambasciatori, e fu quindi aseritto alla nobilità veneziana. Poi, nel marco dell'anno segnente, venue il duce di Mantore, ci a deiserre quarana nobili, di quali diecle per giorno dovessere o ordeggiario durante la sun dimora. Anche nel settembre del 1307, visitava la capitale il figlio del duca di Borgogna, e si stattud i spendere cinquecento docati per Feteggiario; o, nell' agotto dell'anno appresso, giugnova di passeggio per Terra santa, Alberto duca d'Austria, ed era incontrato dal doge col bacentoro.

A queste venute gioconde contrapponiamo le disgrazie, vale a dire, le pesti che descarono tre volte Venezia, ducando il voierro. — La prima irruppo nel 1393; la seconda, nel 1397; inconinciata nell' agosto e durata anche per molta parte dell'amo segenate, registrando varie cronache, perite dos dires 45,000 persone. Narra il Sanndo che fa presa parte, il di 18 ottobre del detto amo, di dure, a un fra Benedetto dell'ordine del presicatori, discatti trecetto all'ansa, ti quade si offerse di ovecentre ogli oppetatat, el supplime si morti di quel mole. — La tera petillanza, accor più grave, accadde nel 4400, dalla quale morirono fino cimpeccato al giorno, dorata del maggio al 12 agosto, sicche, dice una crossae, ciatta da Galliciosifi, che perirono estdenimia per-

Molte fabbriche ancora si eressero di questi tempi. — A citarle per ordine, ricorre prima la fondazione della chiesa di s. Lodovico (Alvise), procurata dalla pietà della no-(191)

bli matrona Antonia Veniero, nel 1388. — Bilobbricossi, nel 1389, per opera di Amedo de Bonguadeggi, la chiesa di a. Procolo. — Prondevaj, nel 1392, il monastero dei Gennati, per Inscito fatto da un Pietro Sasti. — Nel 1393, secondo nota il Saundo, fa costrutto I orologio di Rialto, che suonava l'ore a comodo de increanti. — L'anno appresso, si fabbrico i chiesa del Corpuz Donnic. — Nel 1395, a ri redifico la chiesa di s. Tommaso. — Nel segvente anno fondavasi la chiesa del il cendio di a. Sebastino; o che anni appresso ai eresse i campanie di s. Giovanna Elemonianzi, finili poi nel 1410 și ristaurò la chiesa della Madonna dell'Orto, e si ammationo, lo stesso anno, la pubblica pescherici di Rialto.

Il breve tenuto nella destra del ritratto di questo doge dice, con piccola diversità dal Sanudo:

#### CRETAE PRAEFECTVS DVX ELIGOR: MEQVE AVCTORE VNICVS IN VINCVLIS DAMNATVE PILIVS:

ET SI TRISTE, SALVBRE TAMEN EXEMPLYM IVSTITIAE, POSTERITATI MANDANDYM.

(4) Vegilion) į reschiptis distra la funigli Veitro dali guite contan Arvella, a moneranto tra in astendita Visiriane Callina, inperiorit; informada des pasta da Roma a Blancha, on Risa inspection Visiriane Callina, inperiorit; informada des pasta da Roma a Blancha, can Risa inspection Visiriane da Man, consedera Libertina, discussione visiriane reschita in Partie da Visiriane da Man, consedera Libertina, discussione visiriane reschita in Partie da Longolariane visiriane da Visiria

All Actions analysis of the farmances, peen as a prima ch' if hous state chita days. — Tecque and All's da Nicola, bond egil actient of those adures Danales e consigliere, a falter as a sata Martin. Nell'oceasione della guerre di Chieggie, il di ini factile Aimen't tronsal alliturato nell' estima per d. 3000. —
I'oceasione della guerre di Chieggie, il di ini factile Aimen't tronsal alliturato nell' estima per d. 3000. —
Actioni fa espisione occellente a escatore produntissima, o, venue adopertuta dalla Repubblica in varii insportusti neguli, fino ci 4530, ciel quale nano passò duen e applano dell'armi in Candia, dove essendo, in, come discenno, cietto doge.

(3) Il magnifes momentai e dellecte selle felias é é SS. Gis. e Pauls, sopre la porte des mette después el Reservi. — E contisto de utravalisate caso, sovrets de ciega esta festa de utravalisate caso, sovrets de ciega esta de la magnife de la ciega de la festa de la ciega de la

OVISOVIS AD INSIGNEM TVHVLVW TVA LVMINA FLECTIS. INGENTER, CVIVS CINEBES BARC BARRORA SERVANT. CONTEMPLANE DYCEN, PRINCEPS HIG HAR PER OWNER VENERIO FAMA VOLITANS ANTONIVE OFFER, OVI TRIEVS HANC VESCH LYSTRIS TOTIDENO, PER ANNOS REXEBAT ACTESNIS NUNIENS BY TEMPOSA PACTIS. TABVISINA SVAE CASTELLA, ET MOENIA MATRI SEDDITA, DYRACHIVM, COSCTRAQ. ET OPPIDA POSTI PLYSINA PASTA MANY, POENAS SIBI SYMPSIT AR ILLO OVER GENVIT NOMEN METVIT, DVM PERDESE INSTI IDELYS VY CLASVE MICKET CLEMENTA SYRVE SUBDIDIT VNGARICAE REGINAS SCEPTRA SVORVE SAPTA POLIS, NE TRISTE IVOVN PUBLANAE SVEIRES OBSTITIT, ITALICAN PACAVIT NVLTA PER ORAN. TYBRIDA POST TERRIS ARIENS SE RE INTULIT ARTRIS. WILLS OVARBINGENTIS CHRISTI TENDENTISVS ANNIS INSTITUT ATBA DIES VIGESIMA TRINA NOVEMBRIS.

# MICHELE STENO (0)

Doge LXIII. - Anno 1400.

Esquite nouve correzioni alla Promissione dueste, tra cui: non debba il obge riceve fundo n'e provigione alensa; non posso martirer con ferestieri it sus figiro o figiroli se non colla voluntà de consigiere, del tre capi di Quarantia, e di quaranti delle Quarantia e delle quattro parti del gran Consigiro, con obbia a rispondere ad alcuno offeruntivamente o negativamente, se insuozi tratto non domanda « consigieri cic he far debba it do poci cie telle, til di primo decembre 14400, Michole Steno. —
Trovavasi egli albra mulato, per cui non pole prendere possesso della sua dignità se
mon il di 9 gennosi o usseguente, e di uso a revenimento al troro fin festeggiato con
istraordinaria pompa di giostre e tornei, che divarroro un sono, a cura principalmente
delle corporazioni della rati. — Pui ultora, secondo il Suavavivo, che che principi lo
compagnia della Calza, così appellata dal portare per assiani giavani che n'erano
ascritti, sui loro attetti calzoni, dala meta della coscia a piceli una impresa, partità in
più colori; siccome può vederia ne' dipinti tuttavia supersitti di Contile Bellini e de
Carpaccio, ora estationi culta l'inaccidente della Accadenti veneta di Belle I etti.

La pace però che godera la Repubblica vonne turbata novamente dai Cenorea; i quali, sanogustitati, fino dall'amo 1398, alla protezione di Prancia, avana per governatore, nel 1403, il francese Bucicardo, o Bucicaldo, come altri lo chiamano; il quale, sella primavera dell'amo medenino, salpò con la fotta dal porto di Gimova, recandosi contro Cipro, coll'intendimento eziandio di otteggiare i Voneziani. — Incuritatiosi egli con la folta capitanta da Carlo Zeno, spedito dalla Repubblica per tener d'occibio i Genovesi stessi e per proteggere il commercio, ocacde fiera battagia: dalla quale usua viniciore lo Zeno. cide quale splendio fatto se no volle perpetuata, più tardi, la memoria, nel soppalco della sala del Maggior Consiglio, per mano di Antosio Vassiachi: inforta o au ci el av escela in illustrazione della Tavolo CALVIII. — A tale vittoria segui toto la pace, conchiusa il di 22 marzo 1404, per la quale, restituiti i prigicai, figi gil altri compensi, ditenera Venocia da Cuenva 1490, do della resi calculario.

VITE B RITRATTI DE' DOGL. 25 (493)

Tale halteglia fe poec sona a petto della guerra cui andava incontro la Repubblica, a eagione di Francesco II Novello da Carrara, signore di Palova.— Il quale Volendo, dopo la morte di Giovanni Goleazzo, signore di Milano, conseguire, fra gli altri luoghi, Vicunza, ed essendo stata data questa città, dalla duchessa di Milano, alla Repubblica, questa fe la referenza di petto del Senato pei danoi che le di lui milizir evavamo in quel territorio, anni impadornisoli di Gologo, che cerni data alla Repubblica, questa fe astretta a rompergli guerra. — Il teore della quale, ed i vanii fatti seritorio della della

Presa Padova, Francesco da Carrara, che n' era prima fuggito, per consiglio di Galcazzo da Mantova, e riposando sulla di lui fede, s' uoi al proprio figliuolo Franceseo III, che erasi riparato ad Oriago, venne in deliberazione di recarsi a Veoczia per trattare egli stesso do' suoi interessi. Sconsigliatamente però portavasi senza avere ottenuto salvocondotto, assieme col detto suo figliuolo. Non appena saputo il di lui divisamento dal Scoato, gli si mandava incontro cioque barche armate. - Padre e figlio vennero posti nell'isola di s. Giorgio Maggiore sotto vigitanza; e intanto si fece inquisizione dei principi catturati; i quali pochi di dopo si presentarono chiamati alla signoria nella sala delle due Nappe, ed ivi gittandosi ai piedi del doge Michele Steno, disse il vecchio Francesco: Ho peccuto, signori, abbiate misericordia di me. Tosto il doge li rilevò rispondendo: Voi avrete quella misericordia che meritate. Poi siedettero ni lati di lui, che ricordate loro le benemerenze della Repubblica ed i benefizii dei quali era stata loro prodiga, li rimproverò della loro condotta; al che non avendo i due prigionieri risposto, se non col chiedere venia, furono rimandati a s. Giorgio, da cui pochi giorni dono si trasportarono nella prigione di palazzo appellata Orba, dalla quale poi tolto il vecchio Francesco, ed unito all' altro suo figlio Jacopo, nella prigione detta la Forte, caduto pur esso in mano della Repubblica, stettero fioo il di 17 genosio 1405, Nel quale, dopo molti consigli tenuti dalla signoria sul da farsi di essi, finalmente furono tutti tre posti o morte col mezzo della strozzatura entro della carcere stessa; non senza che il loro fine funesto sia stato dappoi narrato diversamente dagli scrittori che vennero appresso. - Noi non biasimeremo, nè giustificheremo il truce fatto : solo invitiamo l'acuto lettore ad osservare ai tempi in cui accade; a riflettere al carattere del vecebio Carrarese; da ultimo, a por mente, non doversi misurare le vie della oscura politica colla sincera giustizia; nè le ragioni di Stato col dritto del particolare.

Il fine di questa guerra fu l'acquisto delle città di Vicenza, di Varona c di Padova, dei diretteli fishanti dei Sette Cammi, di Esta, Muntagana, Moneiler, Camposampiero, Cittadello, Piove e di altri langhi nel Padovano. — Splendide foste si celebrarono per full acquisti, e fra le altra, il di 4 gennoi 1406, una giostra, sulla piazza di s. Marco. — A queste, altre facta esquirano, per la venuta di Alfonno, figlio del re di Portogallo (140%), che recursai a vialtere i luoghi santi; ed altra pompa soleme instituvasi, fianno appresso, ocia la processiono del Corpus Domini; come l'amo stenso, altre grandi feste eziandio si facevano per la casaltazione al trono pontificale di Angelo Corraro, patrizio vendo, che assumeva il nome di Gregorio XII.

Semonehè la elezione di lui non poneva fine allo sciuna; chè i antipapa Benedelto XIII non disendrava da secordi, sicheli zardialat lutti, raccollisi in Pisa, i deponevano estrambi, ed eleggevano in loro longo Pietro Filargo de Candia, che prendeva nome di Alessandro V. — Pu questa lo engione per cui, anche in Venezio, si divisero gli animi nel riconoscere, overenmente nel rifutare Gregorio quale pupa legitimo; ed beli l'amertio degli Steno di parlare in Senalo e convionere, essere ottima cosa, per

la pace della Chicsa, accettare per pontefice vero Alessandro.

Infrattanto la Repubblica allargava più sempre il suo dominia e le sue relazioni, e per oggi dore facere suonner il suo nome cinto di un'aurelo al gioria. Fino dulle Indie il prete Gianni mandava al dogo quattro lospardi e di aroni preziosi (4402): Oblizzo da Polenta si incette asotto la protezione della Repubblica, ricevette in Ravenna un podesti veneziano e la chiamare a succedergi alla eventuale mancanza d'eredi maschi: aven, il 22 maggio 1406, rimovata, con Emmauelle II, imperatore di Costantinopoli, la solita tregau per rienque anni: procurvas una tega col duce Federico di Astria (2 giugno 1407), ed criando con Pandello Mahesta, divenoto signore di artica (2 giugno 1407), ed criando con Pandello Mahesta, divenoto signore di Cista.— Acquisitava, per duarva, la castello di Lepasto nella Mores (1407). Patrasso variva a dediziana (1508): seguitava, per trattativa col marches del Ferrara, i castelli sul Po, di Gusstalla, Brecello. Casalmaggiore e Colorno: Zara pura caquistava per escione fatane da Ladisto di Napoli, verso lo estora di economia ficeria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia ficeria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia floria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia floria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia floria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia floria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia floria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia floria di Cadisto di Napoli, verso lo estora di economia floria di Cadisto di Napoli, verso le ostora di centunia

Ma appundo per tela equinto si travò la Repubblica impegnata in mas guerra con Sigimondo re d'Implenia, dirento imperatore nel 1400 și quale, nal potendo fernare lo solegno concetto per tela equinto, mono eziandia dalle suggestioni e sollecitacio di Marsilo da Carrara e Brunoro dalla Seala, spedira, nel Tivigina, con dodicinila evaulti e ottomila fanti, Filippo degli Solari, detto Pipos Spano, fiorentino, allora al suo sodas; e in para tiempo tentavo, con nezzo di emissarii, far rivolare le citia can-tro la Repubblica. — La quale invivas tosto a Sigimondo Giovanni Barbarigo e Tromas Moccaigia, difine di vogerlo a mili pensieri, ma isruno, che egifi facesta rolo interedere, audia pace spersas Venezia, se non cedeva la provincia di Zara. Veduta incrivibale la lotta, chimara la Resubblica, al procrio soldo. Taddro dal

Verme, al quale surrogava poco poi Carlo Malatesta; fortificava la linea del Frinli; eleggeva un cansiglio di cento savii alle bisogne della guerra, e stringeva, da ultimo,

lega con parecehi feudalarii del Friusi.
Passato però de'tobbero gli Ungheri il Tagliamento il 20 aprile 4411, si distecra
nel passe, e benchè battuti a Prata dal Malatesta, s'impadronirona di Feltre e di Belluno, i cui abitanti, esceitati il potesti Marco Cornaro, aprirono toro lo parte. — La
guerra quidoi gilyavasi con varia fartuna; e quantunque il Malatesta desse grave
sconfilta agli Ungheri sui campi della Matta, ne rimasse egli stesso ferita così, che gli for
fora rimunaire il comando, sasuna ollare ad Pandolfa, son frettlo, signore di Bressio.

Il Savorgnano eziandio, devoto alla Repubblica, tempetatva gli Ungheri, ma non in maniera volerole ad operar cose decisive; e i che quantunque l'ippo Spano era ritornato in Ungheria per riaversi, nulladimeno continuavano le correire sia dall'una cle dall'altra parte. Lina congiura transta da un cotal Francesco Balduino, il cai seapo era di tradire la patria, uscidendone i nobili, venne in questo mezzo scoperta.

per opera di Bartolameo d'Anselmi, per cui fu il eospiratore impeso, e premiato lo scuopritore, coll'ammetterlo a far parte del Maggior Consiglio.

Riesperalois Pippo, ritornava, e l'Istria e la Dalmazia venivano dagli Ungheri sacebeggiate e devastate; e lanto crebbe il loro ardire, che la notte dell' Il siguio-1412 si spinsero con aleune auttere fino a s. Nocolò del Lido, e, sorprese le scolle, diedersi alle devastazioni. — I sacri bronzi, suonati a stormo, raecolsero il popolo da tutte parti, e i nemiei ritiravoni.

Accadeva postia, il di 24 agosto, Iremendo battaglia presso alla Motta, al passo del Livenza, alloque finume era pura acestro Nicolà Berbarigo con tre galea, venti ganzeruoli e cinquanta altre piecele barche; ed il furore svolto dagli Ungheri gia facca pendere la vittoria in pro loro. Seanonche il valore di Petro I rocteano e del Malatesta porrò si, che rattenute e irordinate le fuggenti milizie, e approfittando di un istante propizio, ritornate alla pugna, diedero piena seconditta all' esercito avversario, che venne inseculto fina e Porbobuffoli, con molta perdita di genti e d'insegne.

Comondimento continuava la guerra, divenuta oggimai pesantissima ad ambedae parti; siche incomisciosia trattare di pace. — A tringer la quale interpossi il papa, il re di Francia e Giovanni de Medici; e quantunque Loddiso, re di Poloni; papa, il re di Francia e Giovanni de Medici; e quantunque Loddiso, re di Poloni; promettesse, in quella vece, lega e alpito à 'enecarian, Sigiamondo, stance pur egli della guerra importabile, mostrossi più inchinevole agli accordi, maneggiali principale uneste dal conte di Ciller e da Lorenzo cavaliere de Paulo, gran sinisache. — Spediva allora la Repubblica, Tomasso Moccaigo e Antonio Contarini in Frinii, e superate finalmente motte difficioli fu coscibius, il di 17 aprile 1313, nan tergua per empue anti— Altra tregua esiandio di ciuque anni fermavasi ced duca Pederico d' Austria, per midiazione dello tesso Sigiamondo, e deposte così difine le armi, si dello pensiero a rimarginare le piche che la guerra avea aperte.

— Signatura della di alconi di escrettore la contanta di provincio di controlo della controlo del sale che esiavasi nelle provincie in terraferra, all'acquisto di imprestiti, cio e a triturare lo biblizzazioni emesse durante la guerra.

In tale condizione di cose lasciava la Repubblica doge Michele Steno, il di 26 decembre 1413, ultimo della sua vita, ed era tumulato, secondo la sua disposizione testamentaria, nella chiesa di santa Marina, ove poscia, da suoi parenti, gli fu cretto nobil monumento (2).

Hurante il governo dello Steno accoddero nella città deuni ditti degni di nota. — Olire le accennate venute di principi, sono da aggiungeria quelle di Roberto, imperatore de Romani e di sua moglie, nel 4001, e di Emanuele II, augusto d'Oriente, nel 1403, venuto a chiedervi soccero di danne. Egli fi incontrato dal doge cel bucentora, allogatalo nel palizzo del marchese di Perrara, poi fondeco dei Turchi, e donato largamente alla sua partezaz. — Enigerazia, nel 1401, il estalle al aprote del 14do; e di ponte di littlo, ravinatusi il di 12 decembre della stasso nano, rifacevasi in e-gno, quale era dapprima. — Campievasi, nel 1494, il grande verone del palazzo du-cale, veno il mare, e due nani dopo prendevasi a castraire il sopuelco della sala del Maggior Consiglio, cone dicasumo di Copo XI della storia di quella fabbris. — A ciù tutto aggiungiamo: l'incendio, accadutoi il di 25 stubre 1403 del pinacolo del campa(1996)

nile di « Marco, totamente rifatto, e per di più posto ad oro; aggiungeremo il turbino ed il terremoto che imperversarono il di 40 agosto 1410, in guisa da procurare una escresacezza d'acqua stragrande, e la rovina di parecchie case, de cumpanili di santa Fosca, e del Corpus Domini, di mura, etamia ec.; e da ultimo, ricorderemo la peste, che durata dal giugno al decembre del 4413, fece perire da circa 80000 persone.

he durata dal giugno al decembre del 1413, fece perire da circa 50,000 persone. Il breve tenuto nella destra mano dal ritratto dello Steno è il seguente :

> SVB ME CAPTA VEXIS JANVENSIS PLATRIMA GLASSIS, SAXOSA ET DONINVM ME NOSTI PVLCHRA VERONA, TV QVOQVE PATAVIVM, TV VICENTINA PROPAGO.

(i) I. a famiglia Stesse vance della città d'Alties a per dissera milli inde di Burana, circa II 221, e. de questa tradicissi in Verzicia cam molta varre, a seconda percendi percelegitti, proposesa antichi tribuni y diencio il Multitu, che per in innunti speplitivali Plabengchi, il che, aggiunti la sociaziare solie socio, cosi in fingilia del Plabendi, il cuisi chibito si e operato ultima singuini degli Stesse procurentore di L. Nevez nel 1932, ci dua Titorico, che se del 122 travavani (ra i nobili dei Condigio che socio cascedona del oggo Domonio Nicheli alla città e trefriscio di Bart. — Urareno gli Stesse anticenente per suma una habuta d'oce in campa sazaren, an mezzo di due par como per del del città con del condigio che per del percenta del percenta con la stalla procure del mezzo del condigio con controli della città città del condigio che del per con con controli chiefa il discribi con della condigio con con constante del percenta del percenta con sono con con controli della condigio con controli della condigio che con controli della condigio controli della condigio con controli della condigio controli della condigio controli.

lori contrapposti, ed è appunto quello che vedesi espresso sotto la lamagine dei aostro doge. Il quale nacque da Giovanni envaliere, quello che unitamente a Paolo Gradenigo passò ambusciatore, nel 4350, appo Pietro, re di Aragona, onde striagere seco lui una lega contro i Genovesi; morto poi nella battaglia seguito contro i Genovesi stessi, accaduta ael 1381-52 nelle acque del Bosforo. - Era Michele ia età giovanile allorchè commisc quella celebre Imprudenza cuntro l'osore del doge Marino Paiiero e di sua moglie, di cul toccammo a suo luogo, e intorno alla quale può vedersi quanto ne scrisse l'illustre cav. Cicogno nelle sue Inscrinioni Feneziane (vol. VI, pag. 68 e seg.), dalla quale opera reputatissimo raccogliemano ie notizie seguenti. - Sostenuto dal nostro Michele la pena che per quella sua imprudenza ando soggetto, divenuto, collo andare degli sani, più maturo di seano, era, nel 4378, provveditore a Pola, sottu il capitano Vittore Pisani, nell'armata contro i Genovesi, e con Daniele Bracadiso consigliò di dare battaglia. Dappriscipio ebber la peggiu i Genovei; poscia, tornati alla riscossa, toccarono i nostri sconfitta, siccè il Pissani a lo Steno ebbero gran merci salvarsi nelle acque di Pranca, rimatta sul campo il Bragadino (Sonnto, cod. 68, 685). Raceutilisi i Veneziani e consiglio, i Steno obbe molta parte alia deliberazioni che venzero prese. - L'aono seguente, 4379, troviamo Michele fra i provveditori della fiotta espitanata dai dage Audrea Contarini ; e anch' egli col suo valore e colla esperienza sua contribul alla vittoria riportata a Chioggia nel 4280, - Del 4281 recavasi castellaso a Corone e a Modone; e nei 1380 era podestà a Chioggia, ove stette in quel eariro un anno, dappolche fu spedito dalla Repubblica ambasciatore nei Frisli, unitamente a Giovanni Gradenigo e Legoardo Dandolo, affine di fermare la lega con Udine ed altri luoghi, contro Francesco da Carrara. — Ripatria-to, venne insignito della stola procoratoria de sapro, il di 30 decembre 4386, in luogo del morto Gioanni Gradenigo. - Siecorre procuratore di s. Nurco, egii cun Pietru Cornaro, come esceutori del testamento di Nicolò Lion, fece innalzare, nel 1390, la cappella di s. Nomenico, oggidi del Rusario, nella chiesa de' ss. Gio. e Paolo. — Nella Basilica di s. Marco, nel 1394, fu sotto gli stessi procuratori eretta la chiudenda decorata di eletti marmi e di statue, che divide il coro dalla savata centrale ; e nell' anno stesso ambedoc curarono il lavoro della croce argentea, cretta nei centro sullo architrave della chiudenda medesima. - L' anno seguente 4391, fu lo Steno une de' venti savil eletti dal Consiglio de' Pregadi per sovraintendere alla fortificazione dell'argine fino in Lama e alia serraglia di Lizzafissina. -Nel 4392, come nota il Pajiadio ( Stor. I, 431), fu presente alla pubblicazione del componimento fra il patriorea di Aquileja e gli Udinesi, istorno il modo di governare la città di Udine. Il muno appresso fu scito, ia unione di Beardetto Soranzo, a governatore nello minorità di Nicolò d'Este figlio naturale di Albertu, - Nei 1398, intervenne nello istrumento di lega de Veneziani ed altri, contro il Viaconti (Verel, XVII, pag. 97 ); e di questo medesimo annu 4398, con Pietro Emo, fu invitato ambasciatore al duca di Milaso, per accordare le differenze issorte tra esso duca naito al marchese di Mastova dall' una parte, e i collegati Piorentini, Bolognesi e il Carrarese dall'altra, per la pace già conchinsa in Venezia ael juglio dell'aono citato, i cui patti il duca di Milano pon aveva osservati. - Lu Steno e l'Emo colla ioro eloquenza e destrezza ottennero latanto una tregua per trattare in questo mezzo la pace. - Pinalmente, passato alla seconda vita il doge Antonio Veniero, senne ezaltato al trono il nostro Michele, e sede mente, parseto ann recultar en a vo. principe fino al 26 decembre 4413, in col moriva nell'età sua di circz ottantadue anni, di mai di pietra. Era divenuto affutto sordo, e in lui si estinse la linea mascolina della sua famiglia. — Aveva però quattro sorelie. La prima, appellata Berlola, ero dama di compagnia di sua cognata Marina, moglie del doge Nighter is stronds, di nome Doubts, fo moglic di Petter Premarita i la terra. Cristiane, fin nunces i Lorenza: la quiert, Permessen, meritione in Petter, qu'inventide della Pettana. Il ristato desprais Lorenza: la quiert, Permessen, meritione in Petter, qu'inventide della Pettana. Il ristato desprais l'autorità dium matine Cronnettes, dire et bere porrere gualibienne, e etili Petre sarà stata nel 1500, mon ne in pregrence di lesson y superdicar d'interdio del Sabaratione dei es sa solicial d'ecculier ris i pris delevante della della

(2) Il menumento di pretto dagr., rices on tempo per molto cro, come dice il Sanocio la Grazzia, p. 4, b) er a collecta oppra la porta meggiero intera della chien di maria Maria. Continivati di una casa interini internamente, ma nell'etterno impelliriate di mermi distinti, quali il portico, il expentico le c. Sporp in cassa state dictare in attain in marmo difficialita, dual il portico, il expentico le c. Sporp in cassa state dictare in attain in marmo difficialita, bui praspieto diverse estate la Vergiare cel Pargolo in harmeto; e l'uran stena appoggiava topre due menole, al di otto delle qualificaventi la reguente elgirate.

IACET IN MOC TYMYLO . REBENIASHIVA PRINCEPS, ET BORNYA, BORNYA MICHAEL STENO GUIN D'A TENETAEVE : AMATOS IVETTIES, PACES, ET VERTATIE : ANIMA CYVE REQUESCAT IV PACE . OSIT MILLESIMO . OYADAINCENTESIMO . TEN TO BECIMO DIE VIOESIMO SENTO BECEMBER.

Al di sopro dell'urna involtavasi un arco a sesto-acuto, ornatissimo, nel vano del quale, a masalco. era espressa la Vergine col Putto, a pie della quale stavan prostrati il doge e la moglie pas, guidati dai santi omonimi, vale a dire, dall'arcanggio Michele e da sante Marion. A' lati dell'arco stesso pendevano quinei a quiodi le chiavi dorate, simboli della città di Padova e di Verona, venute in dominio della Repubblics, sotto il durato dei morto principe. — Se non che, nei 1892, voicado il pievano di quella chicar ristaorare la facelata interiore, implorò ed ottenne il permesso di iceare il mocumento in parola. Apertalo, fu trovata incoloma la salma, coperta di velluto; ma non appena i muratori vi misero le mani, che tra per l'aria cotrata, tra per le macerie cadute, le ossa tutte si disunirono, o s'infransero, e hecché fosse volontă di alcuni serbare gli avanai di questu principe illustre, per riporli in luogo addatto nella nuova rifabbrica, nondimeno non più si corarono, sicché le ossa stesse con la marerie mescalate si ricosare in un'area della chiesa stessa confondendole con quelle colà giaccali.—Accaduta poi, nei 1810, la soppressione delle chicas di santa Marisa, e quindi lo demoliaione di casa, vennero in parte confusi, in parte trafugati i mermi appartenenti al monumento del nostro doge, infino a che Eusmanuele Lodi, allora parroco della chiesa de as. Giovenni e Paoio, poi vescovo di Udine, ottenne ciò che rimaneva dei monumento in perole, vale a dire, la statua appina e la inserialone, e si l'una che l'altre dispose pella chiesa stessa. sottonomendovi si almujarro un urna essai ronsa, perduta essendosi quella dello Steno. — Le chiavi mai di Verona e di Padova furono ricuperate dai canonico Giannantonio Mosebini, che le collocava nei chiostro di saota Maria della Salute, fra le altre memorie da luiraccolta; ed il hasso riliceo con la Vergine, che stava nel centro dell'uren, fu acquistato dell'ora defunto consigliere Giovanni Rossi, che lo trasportava in un suo inogo a santo Andrea di Barbarana, nel Trevigiano, ove tuttavia si conserva, secondo rapporta il più volte Iodatu cav. Cicogna, nell'opera suddetta.

## TOMMASO MOCENIGO (1)

Doge LXIV. — Anno 1414.

Prima di eleggere il principe nuovo i cinquo nominati a correggere la Promissione ducula, quod eviogni ristringere i autorità del due, proposere e fu quidin approvato tra le altre cose : avere gli avvogadori sulorità, noche essende due soli d'accordo, di portura necasa cortori i doge : non plesses questi convocarei cionagli esnali denocriso dei suoi consiglieri : non si vedesse il suo stemma dipinto o scolpito fiori del palazzo, soli estimato del proposito del proposito del proposito prima esta esta del proposito del proposito prima escetto le feste : chiamareo goni mese tutti i giudici di palazzo alla sua prescuriatori. za, e ammonirii di amministrare koona e imparriale giuntinia: continuare il pranzo solito dara silla erita lasu aclezione. — A ristringere estandio il potero del popolo, statuivani, non poter più il doge convocare l'arrespo se non coll'approvazione della maggior parte del Consiglio mione e maggiore, o per espori solo qualle cose già precedentemente da quei consigli approvate. — Preparamento cetesto alla legge finale del 1432, per qui la concione fiul da titota doblia, none redereno.

Dopo ciò, il di 7 gennaio 4414, veniva innatzato al trono ducale Tomaso Mocenigo, che essendo a Lodi oratore, appo re Sigisnondo, fu spedito un corriere a recargliene la nuva; e quindi vennero mandati dodici senatori ad incontrarlo fino a Verona,

giungendo egli a Venezia il di 27 del mese stesso.

Il primo anno del suo reggimento fu speso dalla repubblica per recare ad effetto la puec tra Ladislao di Napoli e i Fiorentini; nel concludere una lega con Filippo Maria Visconti, succeduto nella signoria di Milano il 16 giugno 1412; nelle pratiche ad equistare la Lombardia; negli interessi, infine, che si agitavano di tutta la eristianità, nel concilio allora adunto in Costanza, onde dar fine allo sicima.

Ed ebbe appunto allor fine lo seisma per la rinunzia di Gregorio XII, di Giovanni XXIII e per la deposizione di Benedetto XIII, e quindi per la elezione del cardinale Ottone Coloana, che prese il nome di Martino V. — Al quale spediva tosto la Repubblica quattro ambasciatori di ubbidienza.

Quantunque l'Italia fosse allora in preda a perpetue rivoluzioni, alle quati non prese parte la Repubblica, pure più gravi cose accadendo nell' Oriente, per lo vigore a cui

era salita la ottomana potenza, dovette la Repubblica prendervi parte. E di vero, dopo che fermato si era fra i Veneziani ed i Turchi, nel 1413, un trattato

E ai vero, copo can ermaso si era ira i venezanu cei i turcia, inte itali, un itatulos per la sieurezza delle loro colonie, questi ultimi, sia per uma o per l'altra cagione, non ben divisata dagli storici, rotti gli accordi, si diedero, l'anno 4816, a predare le navi mercantili de nostrir, che ritornavano dai mercanti di Trebisonda, e ehe navigavano nei mari d'Oriente.

Per la qual coas la Repubblica spedi toto nelle acque di Costantinopoli nan fiolta di quindici galee, capitanata da Pietro Loredano, el accompagnato da due provveditori, Andrea Foscari e Doffino Veniero, il quale ultimo avea comandamento ezisudio di rearsi, in qualiti di ambasicatore, presso il Sultano, per veder modo di comporre le diferenze, altori nisorte, in maniera vantaziona alla Resubblica.

Arvieinavasi il Loredano con la sua squadra allo stretto di Gellipoli, affine di shercare l'invisto, in mi Turchi lo repulsarono, sacriancia linnuserevoli frecci; alle quali risposero i nostri con altre feecie, verrettoni, quadrella, e con oqni maniera d'armi suate a que' templ. — I Turchi allero, non conoscendo isti a resistere alle armi veneziane, pensarono modo di vincerie coll'ingamon. De imperché, fingendo di volere sendere a parlimento co capitani, fatte tacere le armi, si avvieinarono col trov legni alla proposita del consistente del consi

Ma non su tardo il Loredano a porsi nella disesa ; imperocche, ritratte alquanto le sua galce, e riusorzatele colle genti tolte dai legni minori, le girò in guisa di volger le spalle al sole, costringendo così i nemici ad avere in saccia l'infocato raggio e la luce smagliente del grande astro. Quindi investilli con si alto valore, che quantunque rimanose ferito, n' ebbe vittoria luminosa, facendo perire da oltre tremila nemici, loro tagliendo quindici tra galec e galeotte e parecchie fuste, e fatti 4100 prigioni. Ciò secade li 32 maggio 4146. — Frutto di tale vittoria fu la pace vantaggiosa conchinsa dalla Repubblica col Turco.

In questo frattempo erasi maneggiata eziandio la pace fra i nostri e Sigismondo, ma tornata vana ogni pratica, preparossi la Repubblica agli eventi di nuova guerra, col radunar armi e procacciarsi alleati. - Adoperavasi a tale effetto nello restituire la pace fra Filippo Visconti c Pandolfo Malatesta, signore di Brescia, e gli altri principi di Lombardia : spediva ambasciatori a Firenze ; proponeva un' unione ganerale d' Italia per opporsi alle mire di Sigismoudo, resa note spiccatamente al concilio di Costanza, ed avca conchinso con l'ilippo stesso un trattato, fino dal 40 marzo 1414, col quale stabilivasi, che ambedue la parti metterebbero in pronto mille cavalli contro chiunque le molestasse, fossa ancha il re dei Romani ; la Repubblica non darebbe a questo il passo quando venisse ostilmente ; ne farcibbe pace con esso seuza intelligenze e consenso del duca ; non ingerirchbesi delle terre già spettanti al pedre di Filippo e da altri occupate, ma quando venissero nelle suo mani gliele restituirebbe, non però Verona e Vicenza, nè Feitre, Cividale c Belluno e dipendenze. Se il re venisse a gnerreggiare nel Friuli, nell' Istria, nel Trivigiano, il duca manderebbe i mille cavalli in soccorso dei Veneziani per rinforzo dei mille forniti da questi, e così pare farchbesi quando fosse lor mossa guerra da qualunque principe d'Italia, nè il duca si accorderebbe col re od altro nemico senza intelligenza e consenso de' suoi alleati : non tollererebbe la Repubblica ne' suoi stati alcuno che avesse avuto parte alla uccisione del fratello del duca, come questi non darebbe asilo ad alcuno dei Carraresi o Scaligeri; infine farebbe il duca solenne rinunzia di Vicenza, Verona e altre terre or possedute dalla Repubblica. - Lega consimile stringavano con Giovanna II di Napoli il 28 luglio 1416. - Contemporaneamente aveano lnogo altre pratiche col capitano di Trento (1415), col duca Federico d' Austria (1417), con alcuni signori feudali del Tirolo, per acquistare colà castelli ed altri luoghi ben fortificati ; nè mancò alla Repubblica il destro di venire in possesso di Roveredo : dal quale però ne derivarono gravi complicazioni coi duchi d' Austria.

Senonche în progetiata lega di tatta l'Italia anche questa volta non chhe effetto, a motivo dei sempe pullutati dissidir ia vi ari signori che à dominavano, monit da perpetue rivalità, animati da basso interesse, accesi da vecchi odi; aicebè allorquando Sigiamondo, net 4415, colò con novo cerecito nel Printi, quantunque la Repubblica fatto avesse provvedimenti opportuni a difadere i susi possedimenti, apunto per le continuate ostilità del principi italiani fra hore, dovette dissimulare, cercando psee, affine di impedire che il duce di Milano si dassa alle parte imperiale.

Intanto la guerra cominciava nel Friuli, o' erano due partiti, l'uno pegli imperiali, sostenulo dal paltriare da Aquilagi, l'altro pei Veneziani, capitanelo da Trialano Sevorgnano. — Mentre si adoperavano, per forza, le armi, non lasciossi di tentare unovi maneggi per venire ad accordo. Me Fantino Dilchiel e Roberto Morosini spediti a Siginnomolo in Panavai, non potendo suaderio alla continuazione della tregua, nel tampoco risuscendo a hene la interposizione di papa Martino V, seeso Siginomodo setzos a prignere piu ardenie la guerra a Veneziani, questi directo opera a repulsarlo.

— Innanzi tratio pensonii sotienere il Savorganon già cocciato de Ufine, e a chindere il panso del Frini alle armi imperiali, penetrate fin sotto qualle città, ce che tutto vi mettenno e ferro ed a fuoca. — Poi in genti venenziane, assalirono Soslio, che si arrese; e, continuando i corro delle loro vittorio, remore in possesso di Cividate, che vionatriamente, catò ad obbedienza; ebbero Prata, Portograror ed atiri inoghi, nel tempo assos che Filippo di Arcelli lattere in truppe di Sigimmondo, e ottenere in educitione edi Belluno e di Peltre. — Ufine, stretta d'assessito, delibero ia resa, e que' cittadini insiriarono quindi fore deputatal el campo; dicelero totagi, domandarono un adavocendotto pel loro sunbasciatori che avrobero invisti a Venezia, e aprirono le porte all' oste veneziani 19 d'aguno 4390.

La resa di Udine trassa ditro quella delle altre estelle a della stessa Aquileja per cui il patriare, vedendo ormai disperale le cose une, falle varie pratiche col messo del papa, dovrette acquetarsi esdendo il Printi alla Repubblica, con facoltà di esercitarvi i la pinea giurisficino civile e criminale, menti "e fili ne menpono rieverebbe tremila di-cati amuni, e conserverebbe il pousesso di S. Vito, S. Daniele e Aquileja. — Nel conserverebbe il pousesso di S. Daniele e Aquileja. — Nel conserverebbe il pousesso di S. Daniele e Aquileja. — In parte i arrecene, i prate di recone richita per forza. — Così la Repubblica travavasi in possesso, dalla parte di possente, di Pedoro, Vicensa, Veronza, da quella d'orienta, di Trevito, Pellora, della conservere del produce di Corrida, il eti conte Enrico si foce una fundatorio nel 1424, per lo che si trovò ese reo nos los poleznas fornidables mentitima, ma estimalo terrestre e di grande influenza nelle sorti italiane; dominatrice del golfo Adristico da una parte, dell'altra del Prila, porta d'Irina, porta d'Irina del Prila, porta d'Irina, dell'altra del Prila, porta d'Irina, dell'altra del Prila, porta d'Irina d'Irina, porta del Prila del Pril

Alle acquistate città conservò la Repubblica la maggior parte dei propri statuti e privilegi, solo mettendovi alla testa del governo nn rettore od altro magistrato, con poteri più o meno estesi a norma dei privilegi stessi del luogo, e coll'appello a Venezia.

Net tempo stesso che i Veneciani combattevano nel Frindi, portavamo le loro armi anche nella Dalmazia, che toglicimo finalmenteal e re d'Ungheria, troppo impaccisto allora nelle sue guerre di Boenia contro gil Custit, e nella difesa dell' Ungheria contro gil Cuttomai, per poter vigorosamente accorrere alla tatela del Frindi e delle terre dalmate. — Il 12 maggio 1320 partira Pietro Loredano a quella volta con quindici gase cel altre navie, prestamente i s'mpatroni di Almiza, Brazza, Lesina e Currola. Anche Cattaro gli si sottomise, come pure Truò; e di npoter parimente della Renabilica vanenco Populato, Bandon ad altri moghi. Nell' Allansia che Sectuati, Drivato, Antivari, Dulcigno ed Alessio, e, per cessione, l'importantissima città di Carinto, chiave della Morea.

Delle guerre veneziane nel Friuli e nella Dalmania avea intanto profittato Filippo Maria Visconii, Luca di Milano, per estendere sippini le sue conquiste in Lombardia, ed avendo i Genovesi dato seccorso all' Arcelli, signore di Piacenza, poco stattero ad sesere essi pure assallii. Nel 1490, poso avere lentala rismoso Seronos, le genti milanesi posero i assedio a Genova, che il 2 novembre si vide di nuovo ridotta sotto il dominio visconte, a cui potch anni prima errasi ottorata.

Tenta fortuna del Visconti non poteva non ingelosire i Veneziani: nulladimeno, adescati dalle promesse di lni, e desiderosi di procecciarsi un potente alleato al easo di una VITE E RITRATTI DE DOGI. 26 (201) noura calata degli Ungheri in Italia pel risequitato di quanto avenso perduta, accunsentirono ad un trattato, ecquato il di 31 bichario 1422. — I Genovesti, perduta la propria indipendenza, incepaci ormai alle grandi imprese, si davano al pirateggiare, e Gian Ambrogio Spinola particolarmente infestuava con tre navi il goli, adondo la escoia a tutti i legin ineccastili de le piresentavavo. — Jacopo Trevisana fiu tosto spedito a combatterlo, e, salpato da Venezia con diciotto galee, strinse la città di Gesta, ove il corsaro crasi ritersto, domandano deta, a cessar le modesta, gia histanti gli consegnassero lo Spinola. Na questi, fortificatosi nel porte, colò disperatamente si diese, finché ferito fu receto a terze, e i suoi, piutotoso de arrendera, incenderamo il 100 navigle.

Allargavasi più sempri il dominio in Italia del dues di Milato, il quale, resoni signare, come nodamon, di Genore, en estandio venuto in possesso di Brescio e di Forti, sicchè i Fiorentini temettero non fosse egli per mirare alla signoria della loro citti; ya node volgevanai a Venezia per socconi. Ma vivendo tuttavia ha legafi raquesta e il Viaconti, rispondeva loro il Senato, persuaso del consiglio del saggio doge, non potere accediere i lovo ull'artico.

Questo fa l'ultimo atto di dege Mocenigo, il quale, sentendosi giunto al termine della sucarriera mortile, volle, sicome parce che lesnie i l'ultima volottà e si oni figliusi, chimane a nè i principati senatori. — Poiché dunque li vide circodare il letto de' soni doiri, viden ole acci, con parcele di religione, di consiglio de piese, incutava ivo insansari at tratto, i doveri che agli clettori del nuovo doge incumbevano, filiane di dare alla Republica una capo degno di ele, che difendese la religione, de emansa il popolo, che faccase mi in cui lasciava i la città o di estato della pasce de massa il popolo, che faccase moi in cui lasciava la città, o adjone appunto della pasce che avea curata di mantanere con tutto l'assimo, rencomundando dero di conservare sempre la sanicio contumenza.

Bello è il conoscere, dal patetico discorso fatto allore dal doge morente, lo stato escenanto, da quale si viene a supere cono Venezia spodise allore ogni anno merci per to mondo del valore di dieci milioni di ducati, de cui ne risultava un gundagno nella montati da 17,000 marino, lotre 300 navi con 8000 altri marin, a bis galec con 15,000 altri marini, altri mari

Gli peara poi sul cunce l'affanzo, in questi ultimi istanti, non si volesse dargli a successiore Prancesco Foncaci, che hi repatato di spiriti guerrieri, e quindi annator delle pugno, e preconizzava loro il basso stato a cui sarebbe venuta la Rerebbesi rotta subtisamente la guerra con quella o questa potenza. — Laonde nuovamente pregatili di tenere fisse nella menta le ultime di lui parole, il benediuse, unplicando il somoni foldi di videri concertare a fari reggere e hen governare lo Stato. — Questo fatto, che mostra specchistamente l'animo del Mocenigo, è esempio preclaro di patrio amore; mentre in esso si compendimo tutte le più belle viriti escretate da Ini. — Il quale piezo di anni e di meriti, nell' cità di sedici lustri, moriva il di a pinti 4325, ottenendo, siccome l'uo, pubblico clogio, che gil veniva recitato aci tempo de St. Giovanni e Peolo, ove veniva tumulato (2), da fra Caristorio da Sicana. — Ma non siccome l'uo sovre egili doli grandissimo da tutti gli storici, i quali lo celebravono pel suggio reggimento, per molti vantaggi con che aveva ingamente fata propoperare lo Stato, per la pace manentuata, per la religiono pro-tetta, pel costume corretto severamente da lui, pel commercio allirgato, e pella generacia con la quale cumo il abbellimento delle pubblicche bibiriche, fra cui del pubazzo costato con la quale cumo il abbellimento delle pubblicche bibiriche, fra cui del pubazzo tata decretata la pena di milic ducedi a colni che ne versos fatta morione, come meglio diciano al caso XII della Storia del hanazzo mockiono.

Duranta îl di lui governo, cioi nel 4416, furono eletti sei savii per la sopriniteneura alla aguna, portie lidi, numero che i restrative porcia; infinchio, el 4601, decretossi l'instituzione del Magistrato alle acque, composto di tre senstori. — Altri fatti eziandio accaddero nell'interno della città. — Nel 1417 una setetta distrusa si pianeto del campanie di a. Marco; l'anno appresso incendiorano il ecupio della Basilica ducate, ci di 7 marzo 1419, nuovamente il fuoco danneggiò la Basilica stessa: e l'anno modesimo fui instituita, pull'isola della Giudecca, l'Accademia detta de noncesimo fui instituita, pull'isola della Giudecca, l'Accademia detta de noncesimo fui instituita, pull'isola della Giudecca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudecca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della Giudeca, l'Accademia detta de noncesimo fui suituita, pull'isola della giudeca, l'Accademia della giudeca, l'Accademia della giudeca, l'Accademia della della giudeca, l'Accademia della giudeca, l'Accademia della giudeca, l'Accademia della giudeca, l'Accademia della giudeca

Il breve che svolgesi dalla sinistra mano del ritratto del Mocenigo, dice, con qualche differenza dal Sanudo:

> HYNGAROS BELLO DONYI, TYRCARYM CLASSEM DELBYI, PYRATAS YBIQVE FYGAYL IMPERIO NOSTRO TRAGVRIYM, SPALATRYM, CATHARYM, PELTRYM, GENETAMOVE ADIVNXL

(203)

<sup>(1)</sup> Le origini della famiglio Mocenigo sono, come molte altre, avvelte nella nebble de secoli, eleche non mancarono cerittori che intorno ad esse fantesticarono cose lontane dal vero, e spoglie quindi d'opin critica. — Per tanto, due sono le opinioni riguardo e siò, le prima, cioè, che discende da Londro cante di Angió, restrio di Roberto i Pio, re di Francia e daglio di Ugo Cappto, il quole, escrizio, dal fratelle, luggi in Germania appo Ottone III imperatore, e quindi il figlio eus Benefetto, venuto in Unitario prima del Milaco e possio mella Venzia terrestre pose stansa; nel quelo ultimo longo, discone, cellficasse il castello di Musettre, e da qui passò finalmente a por atabile dimore in Venesle, intorno al 4000. Quivi giunto, fin aceritto al patrialato, e fondò l'illustre case Moccaigo. Tale al è la merresione che ne fa il Bresciano Malvezzi, nella ana Istoria; aeguito pol da Francesco Spicola, da Elia Renancro Leccino, nella sua Geneciogia della casa di Sassonio, e da altri serittori, tre quali, in qualche modo aderisce, il Frescot. — La secconda opinione, atrana in vero e si tutto falsa, è del conte Jacopo Zobarella, il quale nel trattato Le Thou, discorrendo particolarmecte di queste cesa, la vode originata, inditemeno, da Aleso figliavio accondogenito di Agamennane, re di Micena, il quale, passato in Ilelia, fondò la città di Aricia, e diede principio al regno de Faliaci. Ma il dabbeti como non a avvide che Aricia fu in quelle vece fondata essal prima de Ippelito figlicolo di Tesco, e quindi quelle città è più estice dello stabilimento de Greci e de Trojani in Italia, secondo dicono Virgilio, Ovidio ed eltri scrittori latini; ne al avvide, essere persuo falso che Aleso fusse figlio di Agamennone, sua si suo compagno d'arma, giusta Servio. - Aggiunge poi per muova atranessa, che dal nipote di Aleso, detto Corneto, ed enche Cornello, discese quel Cornello che trovossi con Bomolo ella fondazione di Rome, e che fatto patrialo remano 'u progenitore della famosa gente Cornelia, dalla quala si diramarono il Sabatini, che trapiantaronii in Bologno, da sui discocen Morco Sabatino, che nel 985 piantò discora in Venesia ed ottenne il patriziato. — Come poi, e per quala maniera mattase quata famiglia il rognome, i 'ndiro dal prefeto Zabarella è cosa veramente gioconda ; come è giocondo il sentire da lui provata l'origine da Agamennone, dallo sendo usato da Moccalghi composto di due rose de colori contrapposti del cempo sezurro e d'argento, dicendo che Agamennone portava una corona di rose ; e una rosa per insegna gestava caiandio la geste Cornelie, voluta de Agamennone discres. — Tutte soteste novelic non sorrette de sleuns entorità, c menu soatennia della critica, fan ridere chiunque sa esseral sempre e fino del suo giugnere lo Venezia que-

sto caso appellitat Morenigo, income tentimonino in trenache e le vontes tortie.—Plantata pre tanto in Venezia questa combiliante mesa, processo, fine de primorie, l'intubul e al diri neglicitet qu'evalime, il como il malgai ed illustri nella toga, nelle areni a nei sterréazio ; a possede larghe richezar, colle quei port crigere motif tedit, tra 'qual in faccinta delle chiene il. Eschateloba, in expeplia moggiere di estato delle chiene il a. Eschateloba, in expeplia moggiere di successor delle chiene il sente della respectato delle chiene il anno sono della reputato il regione il sente maria Marginer; ofter unti patarai, monumenti insigni especieral, el altra couplene momorie.

La recdo accomoto deli die erva, sono fil solo gratata de queste sensi imperende à unuò altrare.

use luquerate con l'ami de Francis, et un ettre, pere impartate, cell qualité héglis de l'Impre-Cible in quate couvere la fondigé de louve des per des quoir règarde le protission de la constantion de la comme de la comme de la que qui require le protission de la comme del la comme de la comme del la comme de la comm

(2) Spheddeldinino per copie di seniture, a pel tempo e per gli attefet in le inserezno, è il momenta di quato des, cent and stropio di S. Giovanta i Pono. — Sotto marmoro palificare concetto di Ili di de ca neggii, approgiate a des moncios parative in nobile unue, in cion alla qualcut applica i la cardo di printepe, di opporte del l'arm accesso e reflanchi, in esto dicide, une solve applica i la cardo di printepe, di opporte del l'arm accesso e reflanchi, in esto dicide, une solve applica i la cardo di printepe, di opporte del di arm accesso e reflanchi, in esto dicide, une solve applica i la cardo di printepe di printepe del prin

PETRYS ' MAGISTRI ' NICHOLAI ' BE ' FLORENCIA ' ET ' IDVANNES MARTINI ' DE ' FERVLIS ' INCISERVNT ' BOC ' OPVS , R ' CCCC ' XXIII.

Questi due scultori sono gii stessi ebe lavorarono l'insigne capitello detto della Giustizia e de Legislatori acila loggia esterna terrena del Palazan Ducale, come abbiamo provato a suo luogo.



Mode Same MESSANDRO MARCELLO
Cov dell'Orien de Surgeo H.

### FRANCESCO FOSCARI (4)

Doge LXV. - Anno 1423.

Prima di passare alla nomina del principo nuovo i correttori della Promissione daci vi sigilissoro calence cose di livere nomento. — Me ciò che rende distintamente degno di nota questo instrurgno, è la delliberazione presa il di 7 aprile 4823, per la quale fa statula, che i partiti viati nel Haggio Conniglio revasero quindi innazzi atcare in esta della provinta, come se approvati fossero dell' Arrenço, il quale da quale na tenta di londo. — In consequenza di ciò, dopo molte discussioni e conflitto di partili fire coloro delli quarantasuso, che sontenvaso uno o l'altro de sei concorretta il aprilegiose; celto il di 45 del mese atexo, ad ora tarche, Pranesero Poscari, venne la mattina segmente, da Albano Badoaro, consigliere anziano, anunaziata semplicemente al popolo, dal pogiguolo del palazzo, tale elezione; e il qi popolo, al quale si preparavano apotteccii e foste, che dicesi durassero un rano, e che tosto fa distratto dell' rispesso trionida della obgaressa Maria Neni, applandi. — Per I tal modo esselò oggi aperto del popolo en al governo, che si fece del tutto aristoratice, e venne a cessare al teresi la denominazione di Comuner Peresiarum, sontitutari quella di Signato del parate cale resteriarum, attituta quella di Signato del parate cale resteriarum, attituta quella di Signato del parate cale resteriarum, attituta quella di Signato del propolo nel governo, che si fece del tutto aristoratice, e venne a cessare al teresia de anominazione di Comuner Peresiarum, sottitutari quella di Signato.

Assunto al trono il Foscari, ordinava che il maggior Consiglio si adunasse nella nuova sala a ciò destinata e ridotta a perfezione, sicchè la prima volta che colà si raecolse, che fu il di 23 aprile, si annoverarono novecento undiei nobili, giusta la cronaca Agostini ed il Sanudo, e v'intervenne eziandio il marchese di Mantova.

Li progressi rapidissimi delle armi ottomane in Oriente, che aveano posto in grave periodo la città atessa di Costantinopoli, da esse armi per la quarta volta assediata, mossero gli abitanti di Salonichi di darsi al'veneziani, siechè, accettata la dedizione, furono colà apediti due provveditori al governo.

Questo fato irrità siffattamente l'animo del sultano Murad, che tostamente arrate fece l'ambassietore Nicelò Zoris, psedito per tentare un accomodamento; e già le cose piegarano a guerra, se la spedizione interpresa da Murad stesso in Asia non in avene per allera rosposea; sicche Pattino Michiel e dià fiviata, pode l'insuire a conchiudere, il 20 aprile 4/26, un accordo di cessione di Salonichi, verso certi annai compensi.

Le perpetue comunicazioni coll'Oriente portarono infrattanto a Venezia Ia Ice, la quale monà si orrido strage, che dall'agonta all'ottorie 1423 perirono softonimia tracento persone. — Pu allora, che a mitigare in qualehe parte il furore del morbo, si deliberò stabilire un luogo fuori delle eltit ove trasportare gl'inferna. Dapprima volevasi usare dell'isola di Santo Spirito, poi in destinata a quest'uspo l'itola di Santa Maria di Naraette cola g'intetti di peste trovavano medici, medicine, infernieri e quant'altro era lor necessario, provvedendosi il tutto dal pubblico. Tale full'origine del Lazaretti, di cui il Necesia la prima a dore l'a prima estinadi o comporre lunosi regolamenti santieri i e ad eleggere tratto tratta, e secondo l'occorreaza, trecontanti dell'adoli della di sontieri e del designe della della di sontieri della dissistati di sinsistati della dissistati di di dissistati di dissist

Filippo Maria Visconti, duca di Milano, aeeceato da smodata ambizione, cereava (205) modo e colle armi e colle astuzie di più sempre allargare il suo dominio ; laonde, insignoritosi di Brescia e di Genova, volgeva il cupido sguardo alla Romagna. E già le sue genti, entrate improvvisamente in Imola nel febbraio 1424, imprigionavano Lodovico degli Alidosi signore di essa città, e lo mandavano a Milano, poi ottenevano anche Faenza ; sicché giustamente sospettarono i Fiorentini, che in onta all' altimo trattato, da essi stabilito con Filippo, non fosse egli per riaccendere contro essi la guerra. - Perciò si armarono e provvidero ad ogni evenienza, e cercarono l'aiuto e l'alleanza dei Veneziani. - I quali, perchè erano tuttavia stretti in lega con Filippo, scusaronsi di non poter aderire a' desideri loro, e soltanto promettevano interporsi affinchè durasse la pace. - Sennonehè le male arti di Filippo ogni di più venendo in chiaro, procurarono finalmente l'unione dei nostri co Fiorentini e con altri principi italiani, onde abbassare l'ambizione e la potenza di lui, per cui si venne a guerra aperta e micidiale. Le cui cagioni e le varie vicende occorse, fra le quali la presa di Brescia, operata da' nostri, potrannosi leggere nella illustrazione della Tavola CXIII, ove è inciso il dipinto di Antonio Vassilachi, detto l' Aliense, collocato nella sala della Bussola, figurante la dediziono di Brescia stessa.

La pace seguita il di 30 decembre 1450, veniva rotta tostamente per le subdole artidi duca, il teno delle quali di di lati accadiu nella nuova guerra interpresa, potranosi vedere nelle illustrazioni delle Tavole CLIX e CLYII, recumì ie due tele del soppaleo del Maggior Consiglio, caprimenti la vittoria navale sul Po conseguita da Tavoecco Bembo, e quello tottanta a Maccoldo dal Carmagolo, generale dell'armi venete; una eolorita da Jacopo Palma Juniore, l'altra da Francesco da Ponte, detto il Bassano. Interponersia dopo questi fatti, per venire gali accordi, a some di papa Martino V,

il cardinale di Santa Croce : e in seguito a molte esitazioni, maneggi, difficoltà mosse e superate, veniva finalmente conchiusa la pace il di 19 aprile 1428, a' patti seguenti : Si dovesse cessare da ogni ostilità ; cederebbe il duea definitivamente alla Repubblica Brescia con tutte lo terre, castella, giurisdizioni annesse, rimettendo nel cardinale di Santa Croce la decisione circa ai confini ; guarentivansi a Rolando marchese Pallavicino, a Lodovico dal Verme, a Filippo d'Arcelli le loro terre, e rimarrebbero sotto la protezione della Repubblica : i sudditi e aderenti dei Veneziani o del duca continuerebbero nel possesso de' beni immobili che avessero negli stati dell' una o dell'altra parte; non farebbe il duca alcuna chiudenda o impedimento nel Po, nè esigerebbe dazii che nci soliti Inoghi ; i Malatesta sarebbero sciolti da ogni impegno contratto col duca ; il Carmagnola riavrebbe i suoi beni e potrebbe esigere i suoi crediti ; il comune di Firenze avrebbe libera facoltà di condurre a Genova merci d'Inghilterra e di Fiandra sopra propri navigli, sciolto l'obbligo precedente di valorsi soltanto di barche genovesi; il duca non s'impaccerebbe delle cose di Romagna, Bologna, Toscana, Pontremoli, come neppur la lega s' immischierebbe in quanto si riferisce alle due prime provincie, meno però i luoghi che nell'attuale trattato si dichiareranno come da essa protetti, ed Imola e Forli; le controversie circa alle terre dei Fieschi e del Campofregoso sarebbero rimesse nel cardinale, dichiarato arbitro anche nelle differenze che potessero insorgere nell'avvenire tra le parti contraenti ; nominerebbe infine, ciascuna di queste, i propri aderenti e protetti che avrebbero ad essere inclusi nella pace presente, la quale verrobbe solennemente pubblicata il giorno 16 maggio di quell'anno 1428. - La Repubblica, a segno (206)

di grato animo verso il Carmagnols ed il marchese di Mantova Gisn Francesco Gonzaga, donava al primo alcune terre, al secondo un palazzo che acquistava a tal fine dai Giustiniani, sul canal grande a san Pantaleone: dava al popolo grandi feste, e ai poveri distribuiva danaro.

Tranquillata per tal modo l'Italia, parea non avesse più, per un tratto di tempo, a seste turbata. Seanonchè, mal potendo sofferire i Bolognesi il giogo pontificio, leraronai a tunulto, onde, volto in fing il legalo, costituironai a repubblice, chiedendo ai Veneziani la loro interposizione presso la santa Sede, uffine di aver la città a titolo di vicientato, e, in quella vese, in caso di rifutto, assisteril di avvalli ci armi.— Ma non ottenendo le domande loro alcua effetto, dovettero, astretti dalle genti pontificie, calare anti accordi.

Infrattanto il autiano Murad, fittosi in espo di riavere Salonichi, nè volondo porreo orecchio alle proposto del Senato, no alle mediazioni procurate per venire agli accordi, alla metà di febbrato 1430, novea con poderoto esercito, all'auscio di qualto accordi, alla metà di febbrato 1430, novea con poderoto esercito, all'auscio di qualto citti. La quale, quantoque difest valvosamente di rostri, dovette finalmente ecdere, provando tatti gli orrori di cui sono espaci gli uomini di nulla fede, di pletà mulla e di unala vergogna. – Le imprese operate dalla fotta veneriana, capitanta da Silvestro Morostini, condussero alla conchiusione di un trattato, segnato in Adrianopoli il 4 seinebre 4430, ple quale Murad prometteva di non recer danno a neasama delle terre odi siode veneziane, di severamento ponire ogni moletti fusue ed esti recata, di nonz-conentire ad duent tradimento la bora pregidazio; i biere fosse il commercio, libera la navigazione: psegherebbe però la flepubblica al sultano, annusinente, dugento trenta-esti duenti d'oro, colo cento per Leonotto e cento trentasio per Sentire di Atessio.

Në le cose d'Italia procedevaco a bene. Imperceché inizato per le perpetue artimalvagie di Flippo Visconti, non dempivania je alta tatalti alle illultus trattato, chè
in onta di essi fabbricava fortezze, dava molestie all'Arcelli, turbava Firenze, anzi,
lea guarar mossa da questa a Lucca, aiutava celatamente l'alinia; e d'altra parte
assaliva le terre dei Fieché, del Pallavicino, del marchese di Monferrato e degli altriprotetti dial lego, ani mentre non peritavasi di recere disturbic i impedimenta il libero
commercio de' venziani, arrestando i corrieri sche da questi si mandvano al Monferrato, mettedon unovi dari sul Pro, pi la alessado cossione di spiegneri la sou mal anino
verso di inev sicché la Repubblica volte l'anino a rompera nova guerra quel fedifreça. — Ausolèare quiela maggieli ruppe, dava successi il commodo del rami terrefreça. — Ausolèare quiela maggieli ruppe, dava successi il commodo del rami terrefonta sal marca a Fistro Lorochano, e atringavasi in lega col Pallavicino, co' marchesti di
Monferrato dei Edus, co' Fiscalis c'e di sinerra di Mandre.

Ordinava poscia, nell' aprile 1431, al Carmagnola di useire in campo e di passar l' Adda; ma il Carmagnola, in quella vece, ad onta delle sollecitudini del Senato, nulla operava, continuando a ricever lettere e messi da Filippo, quantunque ordinato di non darri assetto.

Rompevasi finalmente gli indugi, e già loceavan sconfitta le armi terrestri venezione e così la flotta sul Po, per cui fu costretto il Trevisano, che la comandava, a faggire. — Nasceva quindi dissidio fra il Carmagnola e Peolo Correr provveditore, e intanto che sorgeva dubbio sulla fede del primo, le armi visconlee devastavano la Tosca-(207) na, peuetravano nel Monferrato, si mostravano per ogni dove attivissime, nè peranco il Carmagnola, il di 9 agosto 1431, non avea passato l'Adda, anzi domandava, sotto vani pretesti, ridurai agli alloggiamenti. Nè valse a smuoverlo dalla sua inazione le rimostranze del senato.

Pietro Loredano infrattanto otteneva, il di 27 agusto, splendida vittoria sul mare contro la fiolta genovea a Rapallo, facendo prigioniero lo istano Francesco Spinola che la comandava. Ma dalla parte di terra le cose non miglioravano, e massime nel Fritii, sinanciacho da una nuova calcada d'Lugheri: e Ceromon, che per sorpressa dovea endere per opera del Cavalicabò, a motivo del negato soccesso a lui del Caramojo, non polo seveni.— Accrescenzona per cotal mode i nospetti verso di hi, ma il Senato per allora e credette opportuno sospendere sgui deliberazione a suo riguardo, ordinadogi di recenti a Fritii.— Producti del mode del supera della consecuenza del consecuenza del mode della consecuenza della conse

Prometteva a lui il sensto di farto signor di Milano quando risucisse a cacciarre il duca; e tatra possiona intendendo se quel capitiona si decideses spontamementa a qualche fatto. — Ma attendeva in vano, e fu creduto necessario mandare al campo, siccome provveditore generale, Glorgio Coraneo, con particolari istrazioni. — Nel tempo 
setsos Pranescos polucio faceso deferta di ostitarre Genora al dominio di Milano, ma il 
Carmagnola non si movea, ed intanto giagnera nuova a Venezia che il marchese di 
Mantova s'era risconsiliato col duca di Savuis e con Pilinoso.

La continuata inazione del Carmagnola, il perpetuo suo ricevere messi e lettere da parte del Visconti, il nullo ascolto di lui dato allo insinuazioni del Senato, indussero questo finalmente a procedere contro di lui, in via segreta però, onde non si avesse a promuovere tumulto fra le sue genti. - Laonde, il di 29 marzo 1432, mandavasi a Brescia il segretario Giovanni de Imperiis, affinchè, con modi velati facesse intendere al Carmagnola, desiderare il Senato ch' ei tosto si recasse a Venezia, onde consigliare seco lui quanto conveniva intraprendere nella prossima campagna; ordinando in pari tempo al segretario medesimo, che se mai per avventura egli ricusasse, e trovasse pretesti per non venire, ponessesi d'accordo coi capitani di Brescia e col provveditore Francesco Garzoni, onde arrestarlo e tradurio secretamente e con ogni sollecitudine nel castello apperiore di Brescia, e con esso arrestare sua moglie, raccogliendo ogni sua scrittura, danaro ed altri beni, facendone occurato inventario. Fu munito il de Imperiis di una lettera d'invito, diretta al Carmagnola, onde acquistassero fede le di lui parole e il desiderio del Senato. - Inchinavasi tostamente il Carmagnola, nulla sosnettando del fine cui andava incontro, e giunto a Venezia il di 7 aprile, veniva ricevnto orrevolmente da otto nobili a ciò deputati e introdotto nel palazzo. - Chiuse le porte, dopo di avere lungamente atteso il doge, avvertito che per essere questi indisposto, lo avrebbe vednto l'indomani (altri narrano diversamente questi particolari), il Carmagnola, movendosi per recarsi alla sua casa, venne, in quella vece, dagli sgherri tratto nelle carceri, allora esistenti nel pian terreno dello stesso palazzo ducale. -Quindi, incominciato il regolare processo, il di 9 dello stesso aprile, risultava manifesta la reità sus, sia per la deposizione de' testimoni, come dal contesto delle scritture trovste in sua mano, per cui veniva condannato a perdere il capo fra le due colonne della piazzetta di s. Marco; il che accadeva il di 5 maggio 4432; intorno a cui è da vedersi quanto dicemmo, più divisatamente, nella nota 4 della illustraz. alla Tav. CXIII.

Proseguiva frattanto la guerra in Lombardia, e la Repubblica s' era già collegata col nuovo papa Eugenio IV, veneziano, di casa Condulmer, succeduto, nel 1431, a Martino V; e le sue armi conquistavano Bordellano, Romanengo, Foutanella e Soncino, spingendosi fino nella Valtellina; ma in questa ultima il provveditore Giorgio Cornaro fu poi accerchiato dal ganerale di Filippo, Piccinino, preso e mandato, nel novembre 1432, a Milano. — A tale notizia la Repubblica chiamò a sè il marchese Gian Francesco Gonzaga di Mantova, conferendogli il comando generalo delle armi; il quale ricuperava la Valtellina ed assicurava la Val Camonica, sicchè Filippo allora volse l'animo seriamente alla pace : la quale, dopo molta difficoltà superate, veniva alfine conchiusa, per la mediazione del marchese di Ferrara, il di 26 aprile 1433. - Erano i patti, fra gli altri: Bergamo e il suo territorio fossero della Repubblica; il duca restituirebbe le terre tolte al marchese di Monferrato, e si adoprerebbe ad ottenere che anche il duca di Savoia facesse altrettanto; Orlando l'allavicini resterebbe ligio al duca e non alla lega, e sarebbe assolto di tutti i danni recati ai Veneziani durante la guerra : sarebbe restituita a Firenze tutta la contea di Pisa, meno Pontremoli e le sue adiaceuze, che rimarrebbero al duca, il quale sarebbesi ritirato da tutte le altre terre da lui occupate in Toscana. Succederebbe scambievole restituzione di territori tra Siena e Firenze, e tra questa e Lucca, la quale sarebbe compresa nella pace e rimarrebbe nella sua libertà. Il duca non s'impaccerebbe minimamente nelle cose di Toscana, e ne ritirerebbe le sue milizie, come Pirenze non prenderebbe parte nelle cose di Lombardia e di Genova. Rimarrebbero liberi il signor di Piombino ed il conte Tomaso di Campofregoso. -Cotal pace veniva pubblicata il 10 maggio 1433.

Queste Inaghe e dispendiose guerra amaregiarono l'animo di dope Pescari, a cuj a aggiunte le varie pesti de inferirono nella espiale e l'attentato centre la sua persona, commesso da Andrea Conterini, il quale, non venedo potuto ottenere il espituanto del gollo, e lui incolpadono, lo sassira ferendol a nella faceia; e da ultimo le congiura di aleuni nobili, transta allo scopo di pervenire, nelle varie hallottarioni, egli uffiti e di al principalo, il che fece il di 37 giugno 1433. — Seanonochi, non concorrendo in ciù parrere dei suo consiglieri, siconoco volvea la Promissione duale, con irregolata fino dall'avvenimento al trono di Marco Cornara, la cosa non fu neppure discussa nel Magcior Considio, e di doce contino nella sua digniti.

In mezzo a tanti malí averano però i Veneziani conchiuso, fin del 18 piugno 1432, giun un tregua quinopunata cell importavos Espianondo, colle quale obbligavani ambeun tregua quinopunata cell importavos Espianondo, colle quale obbligavani ambeciolari di ciascuma di esse; dovasesco i Vaneziania godere pena liberta di grare e commerciare nell'impero; polosse l'imperatore far guerra ai propri vassalli, principi i grare e commerciare nell'impero; polosse l'imperatore far guerra ai propri vassalli, principi i giapro di Rtvanna, condederati e devoti della Repubblica; per ciò avrebbe l'esercito imperiale
vanna, condederati e devoti della Repubblica; per ciò avrebbe l'esercito imperiale
libero il passo nelle terre veneziane, dandone però avviso di tale passaggio un meses
prima, e pagundo le provvigioni che ricevesere dai Veneziani, astenendosi da ogni
VITE RETATTA DE 800. 27 (2009)

danno e violenza. — La quale condicione di poter l'imperatore nauver guerra si suoi vassalli accennant acciannente al ducci di Nilmo, col quale allora Siginmodo trovavai in aperta ostilità, e motivo principalmente di aversi rifiutato Filippo di reudere ricevere lo occono imperiale da popa Eugenio IV. — Questo postefece, massime per la resistenza opposta nel riconoscere il concilio sdanuto in Basilea, trovossi a mal partilo es suoi Stati, gravemente mimocati dalla rivotta; e si che dovette, a prande ventura, salvarsi o Firenze: conde chhe agio l'inquieto animo di Filippo Viccosti di cola muovere le carni, affine di porre ad deficto la grapetta sua brama di dominore tetta l'Italia.

Sennonché la Republica, continuando nella protezione da lei accordata al pontefer, suodiava i due generali Erosmo da Naria detto il Gattanchate e il Brandolino; fermava, il 24 gennaio 1834, una lega cell'imperatore; seriteva ol suo invisto o Napoli, persuadesse quella regina Giovanna II a proteggere gli Stati del papa, rappresentando il duca Filippo, che i imiacciava, come principe di modela nubicione, il quale, esquistate le terre della Chiesa, valgerebbe le arnii all'acquisto di quelle di Napoli; quindi, se ad una lega colla Republica fosse disponsta, escetterebber.

Dall'altra parte le pratiche dei sensici de 'Venezioni, e in ispecialità quelle del Viscoti, moverono il patriare di Aquidio, Lodovio al Iluca di Tecka, a portare d'eccilio i suò lagni contro la Repubblica, como usurpatrice delle sua terre e dello provincia del Priuli, di cui di osana d'ana l'arattiquoria. — Nè value quanto la Repubblica atessa poneva inanazi onde giutificersi della ingiuta accusa, che giù dovette incominciare la guerre contro i Visconti, principale sommovitore di quel piato, e delle rivolte nella Romagna. — E di vero, Imola, cacciate le truppe del papo, aver rievatu un presido milanese, contro l'espresse teore dei tuttati, i quali vietavamo al duce di Milano ingeriria nelle cose di Romagna. — Per ciò furono mandati a difesto di quella provincia il Galtonepta come guerare dei Vernesian è Nicolò da Tolentino pei Fiorentini, ma il Piccinino, ol soldo del duca, accorso dalle vicinanze di Roma, e venuto a battaglia cella truppe della peni 128 squab 4134 presso Ostalchologene, cinde loro totale sensitta, rinanendo lo stesso Nicolò da Tolentino prigioniero, e con esso Gismpsolo Orsini, Antore Manferfe, signore di Fezera, cel altri parecchi, algore di Fezera, cel altri parecchi, algore di Fezera, cel altri parecchi, algore di Fezera, cel altri parecchi, a

Ad onta di ciò, continuando i maneggi diplomatici, nos potevasi di veramente rottu offatto la guerra, Quando a drel l'ultima spitta serumenero i fatti di Genova, La quale, intollerante del dominio visconteo, prese farrissamente le armi, esceiù il presidon manese, e riendenosa si falteria, disendeno proteziono si Veneziosi, che glien a scordarono, intimando, intannati trutto, a Filippo la guerra, quando eggi non restilutiuse o Genova tutte le terre che di quale repubblica ancor tenes occupate, e onno ne riebi-masso le sun genti. — Filippo rispose cel mandere Nicolò Piccinino ad assaltor tosto Genova, ma ji suoi sierzi toravaroso al tutto vosti d'effica.

La Republica allora non perdette tempo uel farai forte con uno lega conchiusa coll imperatore e co l'inerutin, e co d'invention e co l'invention, e co l'invention, e co l'invention, e con l'invention d'applica por cui, spaventato l'ilippo della lega potente che andra fermondosi contro di lui, cercò di scongiarra la procella, col venici, el 161 popi el 4353, alla conclusione della pace col pontefica, per la quale cesso la guerro nella Romagna, Innola fu restituita alla Chiesa, e Bolocus lorrò al dobdecienzo.

Non ristando però le negoziazioni colla lega, anche tutto il 1436 scorreva senza che la guerra oltrepassasse il confine di poche insignificanti avvisaglie. - Ma in seguito più sempre avviluppandosi le cose, e manifestando vie più sempre Filippo la sua smodata ambizione, la nulla sua fede, le svergognate sne cabale, si venne ad una guerra micidiale, la cui varia fortuna toccata dal marchese di Mantova, eletto da prima dal Senato a capitan generale delle venete armi; il suo ritiro dal comando; la incostanza de' Fiorentini staccatisi dalla lega; i fatti ora avversi, ora prosperi del capitano Erasmo da Narni, surrogato al Gonzaga: l'assedio e la successiva liberazione di Brescia; le battaglie navali sul Po e sul lago di Garda; il ritorno alla lega de' Fiorentini; le imprese operate dal capitano generale Francesco Sforza, chiamato poscia pur esso a combattere le armi viscontee, rette dal Piccipino: la perdita e il riacquisto di Verona. le molte altre battaglie accadute fino alla pace conchiusa, e pubblicata poscia il di 20 novembre 1441, potrannosi leggere, in gran parte, nelle illustrazioni delle Tavole LXV. CXLVIII, CLIII bis, e CLV, le quali recano le incisioni dei dipinti del cav. Giovanni Contarini e del Tintoretto, e nella descrizione del chiaroscuro di Girolamo Padovanino, il primo col riacquisto di Verona, collocato nella sala delle quattro porte, e gli altri tre mostranti il trasporto della flotta pei monti nel lago di Garda, la vittoria riportata sul lago stesso, e la difesa di Brescia, decoranti il softitto della sala del Maggior Consiglio.

Per la pace venivano restituiti i reciproci possedimenti come erano aelitutino trata todi Ferrara del 4335, sarche to comfor i dado, la quise speterebe al doca di Miano, ma liberi rimarrebbero il passaggio e l' uso ai Veneziani; restituirebbe il marchese di Mantova Gio. Francese Connaga ai medesimi Porto, Lengago e la filte terre occupate, aggiungendovi Lonato, Valeggio, Asola e Peschiera, e rimarrebbe egli aderente al duse di Milano; restituirebbe di puri Londovico dal Verene il veneziani la terre di Nogarola, e quanto altro avesso occupato nel Veronese e Padovano; rimarrebbe alla Republisa Riva sul algo di Garda; l'indipendenza di Genora sarebbe rionosciula; restituirebbe il duse Bologna ed Imola al papa; non s'immischierebbe delle cose toscano ni direttamente di ordirettamente di affortationente di direttamento di midrettamente di midrettamente di migra verso Toscano e Romagna; libero sarebbe a tutti il commercio negli Stati reciproci; restituirebboni gli ostaggi ei arpidoni sarebbe data piena saminità a coloro che seguito avessor l'una o l'altra parte; (remona veniva laszida allo Sforza come dote della moglie Bianca figlia naturate del duse Rijippo.

Furson exiandio, dopo oltre tre anni, composte le differenze col patriarea di Aquigie; e pel traltato lo figuno 4145 la Repubblica riconocevez Lodovico di Teck per solo patriarea, e la usa supermazia sullo cose spirituali, gli concedeva la ciltà di Aquiiga è i losgò di S. Vito e S. Danicie, meno i feudi, ora cioquanto duculi 'i ano: e gli, del canto uso, prometteva d'impedire i contrabbandi, di con dar ricovero a 'ribelli e' bouditi, di rillarea i alsa solatato da Vencai, a ci d'immichatori colle cost temporali.

La puec col Viscouli tolas ed Ostasio da Polenta la sua città di Ravenna. Improcecio ella guerra elle arar fea la Repubblica ed i Carraresi, passavo Disizo di lui padre, ogli tilpendi della prima, e, dimostrato il suo valore e la fede sua in quella occasione, meritava di essere aeritto dalla soldilà veneziana. — De saffatta origine che bi inominciamento quell' amiciria strettissima che lego sempre Obizzo coi Veneziani, e tatol che, vedendosi egli nella impossibilità dia frontea ille condinee rivotte de cui era agitata la Romagna per lo scisme, lasció Ravenna e cercessi sailo a Yenezia. — E fu allorache Obizzo implorò la protezione della Repubblica, con lettera diretta al doge Tomaso Mocenigo, il quala, a noma del Senato, mandò a Ravenna sicome podestà Giovanni Cocco, alfine di governare, di concerto col Polenta, quasi consociati entrambi nella sovranità.

Quest' alleanza fu, nel 1424, cagione della salute di Ravenna contro le armi del duca di Milano, il quale non pote nuocerle in guisa vernna. - Durante quindi la vita di Obizzo mantenne egli l'affetto c la reverenza per la Repubblica, e molte volte portossi a Venezia per sollevar l'animo suo e per visitare il Senato. - Vennto finalmente a morte, il che fu, secondo alcuni, nel gennajo 1431, e giusta il Ginnani, il di 25 gennajo 1432, pensava egli di raccomandare il figlio suo Ostasio III alla Signoria di Venezia, alla quale fasciava il dominio di Ravenna, caso mai avesse suo figlio a mancar senza eredi. - Perciò, chiamatolo al letto di morte, lo offidava alle cure del podestà veneziano. pregandolo di partecipare questa sua ultima volontà al Senato, Laonda spedivasi a Venezia, il di 27 del mese ora detto, un messo a render nota tal cosa : ed il Senato subitamenta eleggeva Girolamo Caotorta, col carattere di provveditore, affinehè prendesso eura del giovane principe e del governo della città di Ravenna, dipendendo fino alla minorità del principe stesso dalla madre patria. - Sennonchè nella guerra col Visconti accennata, stretto Ostasio dalle armi del Piccinino, avea aderito al duca; poi nell'agosto 1440, tornato alla parte dei Vaneziani, questi avevano spedito a Ravenna un provveditore, per veder modo di manteuere la città a devozione. Gli abitanti però, facendo intendere essere decisi di non più oltre voler rimanere sotto la tirannia del Polenta, e temendo la Repubblica che venisse quella città in mani straniere, fe' noto ad Ostasio, esser suo desiderio di conservarsi Ravenno, a cui agognavano tutti i vicini, e anindi si recasse agli a Venezia ad attendere che si fussero assodate le cose. - Venne Ostasio infatti a Venezia, ove fu trattenuto, ed intanto non si laseiò provvisione alcuna per impedire che la città di Ravenna cadesse in mano del Piccinino. - Seguita poscia la pace. decretava il Senato, che Ostasio con la moglie ed il figlinolo di quattro anni, si recassero tatti a confine a Treviso; ed in pari tempo, giusta la domanda del popolo, deliberava che la città di Ravenna passasse in potere della Repubblica.

La pace fermata col duca Filippo, non doven neppur questa volta durare, par le solite sua ent. le. Egi esceitava egil in pontelle a ricepearre la Marca conferia also solite sua ent. le. Egi esceitava egil in pontelle a ricepearre la Marca conferia also Sorza, offenndogli s tal uppo il braccio del Piccianino; e del pari, con tutto l'animo, si posse ad impedire i faulto che esso Sorza en per recara e Rasioric, contro Alfonso re di Napoli. — Tutte queste cone, e gli altri moitri della nuova guerra rotta dalla teppa pubblica al duna, e le battaglia escadute, fino alla vittoria conceptità d'veneziani sopra le armi di tui, presso Casal maggiore, il di 25 settembra 1446, legger potramo in ella littattazione della Tarvao Call, recenzia di dipitato che la rappresensa, operato del Prancesco De Ponte delto il Bassano, posto nel soppalco della sala del Maggior Considito.

Poi, il duea per la sua perpetua incostanza, cercò modo di rappaciarsi col genero: ed allorchè questi, partito da Pesaro, recavasi per abbracciarlo, l'ilippo, colto da febbra mopinata, moriva il di 12 apacio 1447, canza poter vederlo. — A tale notizia la Repubblica spediva a Milano il segretario Bertueci Nigro, affine di accordarsi con quei

cittadini, i quali già inclinavano alle proposte. Ma la rivoluzione scoppiata nella Lombardia, dopo la morte del Visconti, infirmò le pratiche, le quali, prolungatesi fino al gennaio 1448, riuscivano senza effetto.

Laonde per le imprese di Francesco Sforza e del Coleoni, perduti dai Veneziani quai tutti i inqué il di Lombardia, trame Carvangio, il appiocavano partide collo Sforza, al quale la Repubblica offeriva perfino di farò signore di Milano, solo ondendo Cramona. — Ma e gli, facto orgoglioso dalla fortua dell'armi, non diede ascolto, e di vanatavasi verno Carvangio. — Bartolomuno Coleoni, ch' era infrattanto passato a dori della Repubblica, e il Mitendolo, cip roverdiori in veneziani, non accerdavansi da prima nella opinione di dare battaglia; poi avendo il capitano Tiberto Brandolino, serori una sia per la quale diviavas portari celatamente da assaltarg il accompanenti dello Sforza, indusa: l' Attondolo di venire al combattinento. — L' esito del quale ria la rotta completa dello Sforza carvangio e la rotta completa della armi veneziane, siechi endedi in poter dello Sforza Carvanggio e la altre circunvicino estella, avanzandola egil perè, con nullo dello, od assaltar

Nel mentre che la Repubblica cereava, con l'assueta sua fermezza, a raccogliere unoveraria, accade che le vittorie dello Sforza ingulosiasero illianesi per siffatto modo, che, disgustato egli della diffidenza e degli ostacoli che gli si opponevano, alimatoi ogni di più de loro, inchinosia i maneggi gli ni addettro inessi colla Repubblica, e. fundimente, conchinue un trattato il di 18 ottobre 1488, pel quale i Veneziani concenti cuota e fini si gorore di liliano, paggragfi fino a quell' esquisio tredicinilal deutati d'oro il meca, dandogli intanto un'anticipazione di quarantamità deuta; il call'altra parte eggi promettiva esociere foro. Crenna, la Chilarendela equata posiciali si deutati dei della dira parte eggi promettiva esociere foro. Crenna, la Chilarendela e quata posiciali si deveni della della parte eggi promettiva esociere foro Crenna, la Chilarendela e quata posicia di quel potente cupitano, amoderono a propor pace, alia Republica, la quala rispose mono peter ora si dia pros accolto decchi i erano covarnati collo Sforza.

and poter de la pravada of avacero decide a relatina chievanta con constitue.

Appena fermato in movo accerode, lo Sbera, strince la stessa Minino, alla quale infinima voluese riconocercio per uno siguere; nasi li populo rispone colli ingigiri e discissa collectiva collectiva con constitue dell'antico del

Mostrossi il conte dispotto ad approvare cotesto accordo, ma tenendo tutt' i passi pei quali potevano cutrar viveri in Milano, affanava più sempre quella città, e scorsi i venti giorni assegnati, dichiarò non ratificare la pecc. — Costretta fu allor la Repubblica di ricorrere alle armi; e già Sigismondo Malatesta, preso il comando di esse, (213) tentava, però in vano, di vettovagliare la capitale lombarda: se non che, levatisi per fame que cittadini a tumulto, nel vario conflitto de partiti prevalse quello di darsi allo Sforza. Al quale, proposti alcuni patti, da lui accettati, aprivasi al suo ingresso le porte di Milano il 26 marza 1450.

Questo fatto, se recò giois à l'iorentini, i quali ripronettevansi grandi beni dallo Sforza, valse però ad allontanare i Veneziani della lega con essi contratta; ed anzi, per rivalsa, vennero a pace con Alfonso re di Napoli acerrimo nemico de l'iorentini; e dopo la pace segui la sipulazione d'una lega contro lo Sforza, duratura dieci anni, a cui aderimo di loca di Savioi, il marchese di Monferrato e la Reobblic di Siena.

La guerra intimata da' Veneziani e dal re di Napoli, incominciava; e già i primi, guidati da Gentile da Lionessa e da Carlo Fortebraccio, passato l' Adda, impadronivansi di Soneino e di altre eastella del Milanese; penetravano, d'altro lato, nel Lodigiano e venivano, nella pianura di Montechiaro, a fronte del nemieo. — Impediti però sulle prime per densa nobbia, poi rattenuti per la incertitudine de capitani, peritosi di commettere alla sorte di una sola giornata tanti e si grandi interessi, separnronsi. - D'altra parte, il marchese di Monferrato avvicinavasi a Milano, le genti di Alfonso addentravansi nella Toseana, siechè tutta Italia aspettava ansiosamente l'esito di quella lotta. - Ad arrestare la quale giunse, con alto terrore. la infausta nuova della caduta di Costantinopoli, conquistata dal Turco, per cui le parti tutte inclinarono a pace. - E sebbene le pratiche andassero per la linga, a merito degli operosi maneggi di fra Simeone da Camerino e di Paolo Barbo, la Repubblica venne ad accordo collo Sforza, sottoscritto a Lodi il di 9 aprile 1454. - Statuivasi in esso, fra le altre cose : conscrvasse lo Sforza la Ghiaradadda; restituisse a' Veneziani le conquiste fatte su quel di Brescia e di Bergamo; cedesse loro Cremona: l'Adda restcrebbegli come nel trattato del 1441, eosì nure Caravaggio, Treviglio, Vailate, Brignano, Rivolta: demolirebbe la fortezza di Cereti. - Erano inclusi nel trattato il re di Napoli, il duca di Savoja, i marchesi di Monferrato e di Mantova, Firenze e Siena, lasciandosi luogo a Genova ad aderirvi. - Dopo alcone discrepanze per parte di re Alfonso, veniva finalmente ratificata la pace il di 26 gennaio 1455; per la quale posarono alquanto tempo le armi nella Lombardia, e il dominio della veneziana Repubblica consolidossi nelle terre da essa acquistato.

La cabuta di Costantinopoli, alla quale cercato aves indarno la Repubblica di ripara ce ano gnia omezza possible, pose in necessità il Sentalo, dopo che le terre e gli Stati finitimi aveano fatto pase col sultano Naometto II. di erezar modo di venire pur sui ad eccordo, de fin in fatti conditivo il di 48 napiri 4634. — I patti principali di esuo portavano: la conferna del trattato precedente, con piena libertà di commercio si Venezina, compersi nella paer il dinea di Nasso e gli altri nobili venezinai, posseditori di sobe; dovere: il suttano obbligare i Cenovesi di Pera a pagare i lora debiti verso i sudditi della flaspobblica; il pairiarea di Costantinopoli continuerche a godere le entrate che avea in tatti i losghi della signoria di Venezia a l'empi degli imperatori; in reretatanti turchi paghererbero nelle terre veneziane quanto e non piu pagassero nelle terre lurethe, per diritto di commercio, i Veneziani; darchelesi aiuto e protezione inavigii dell' ma parte e dell' altra che nunfragassero, e sarebbero salve le loro robe. La Repubblica non darebbe aiuto di navi ai neuzici del sultano, nè fornirebbe loro (214)

viveri, armi, uomini o denaro, e così il saltano verso la Repubblica. La quale coutinuerebbe a mandare, come per l'addietro, a Costantinopoli il suo console col nome di bailo e con facoltà di reggere e governare tutt' i Veneziani ed amministrar loro giustizia. ec.

Aceettó la Repubblica sotto la sua protezione le isole di Scio, Sebiato e Scopulo: ebbero i Genovasi di Galata altresi ampli privilegi, e benebi le loro mura venissero demolite, conservarono per alcuu tempo ancora vivo commercio nel mar Nero, ver possedevano tuttavia Gefa. — La supremazia veneziana invece in quei mari cessò, e ne venno grande seemannto alla prosperitia nazionale.

Pacificas cosi la Repubblica, non potera però fra le sule ducali goder quiete il principe Franceso Fosori. — Domato dagi sani, e pia della esiagare domatiche, dovea compirer la usa mortale carriera fra amarczae ineffabili. — L'unico uso figlio Jacopo ne fu la egione. Il quale essendo, fia da febbrigo il Abri, cadato in sospetto di avere accettato doni da parecchi cittadini e da alti personaggi, contro le statuto dalle leggi, evaria processato in contunnesia e dannato quindi al bando da tutte la terre della Repubblica, e relegato a Napoli di Rousnia. — Sennouché, riparatosi egli a Triesto, e coli caduto in grave malore, per decreto del di 28 novembre 1446, gli fa tranustato il luogo di confiamento in Treviso e uso territorio, con facoltà eziandio di abitra ni villa, purche non rompesa el condine. — Recosia egli in fatti, e calà attetti fion al di 13 settembre del susseguente anno 1447, nel quale, in seguito alla istanza prodotta dal ologe uso parte, vuniar richimato in patria.

Passarono circa tre anni, dopo i quali, essendo stato ucciso la sera del 5 novembre 1450, Ermolao Douato, uno dei capi dei dieci che agitarono il processo di Jacopo, cadde questi in sospetto di avere procurata la morte di lui. - L'inquisizione che venne aperta offrendo qualche indizio, qualche pruova lontana della sua reità, si chiuse il di 26 marzo 1451, condannandolo al confinamento nell'isola di Candia. -- Laonde, done tre giorni. Jacono Foscari partiva a quella volta sulla nave di Luca Marcello. — Giunto cola, l'intollerante e leggero suo animo, non potendo sopportare l'esilio, venne a disperata risoluzione. - E fu questa di scrivere al sultano, affinebè mandasse una sua galea a levario, speraudo per tal modo sottrarsi alle pene e alle strettezze dell'esilio; e penso cotal lettera far giungere al suo destino col mezzo del genovese Jacopo Giustiniani. - Scoperta la cosa, venne fatto tradurre il Foscari a Venezia, ove giunto il di 21 luglio 1456, fu assoggettato ad esame : e poichè confessava il tutto spontaneamente, veniva tre giorni appresso condannato ad un anno di carcere ed al rinvio alla Canca. - Nello stesso giorno, e fino a che stesse nella prigione della torricella, in palazzo dueale, attendendo di partire pel suo destino, gli fu conceduto di poter rivedere la sua famiglia nel carcere stesso. - L'ultimo commiato però accadde, secondo narra il cronecista Delfino, nella stanza del cavaliere del doge; ove Jacopo, dicendo al padre: Padre, ve priego, procure per mi, che ritorni a casa mia; questi a rincontro risposegli: Jacomo va, e obbedisci quel che vuol la terra, e non cercar più oltre.

Partito che su Jacopo, sulla galea di Masso Leon, non intermise tuttavia il doge di adoperarsi in suo favore; ed altri nobili ancora manegigiavansi per ottenergi grazia; ma in quel mentre giuuse, il di 12 gennaio 1457, la nuova che lo aventurato era morto. A tanta sciazura non nolè resistere il vecchio doge, aggravato dall'età, dal dolore, dalla malattia che lo ineolse, siechè trovossi allo intutto ineapace di attendere alle faccende di Stato. -- Per la qual cosa, nell'ottobre seguente, trattossi, col più alto segreto, nel consiglio de' Dieci, intorno al modo di provvedervi ; giacehè dimostravasi i gravi inconvenienti che derivavano dalla incapacità in cui era il doge di più intervenire a' consigli e trattare intorno alla cose di Stato, - Alcuni partiti furono proposti, ma finalmente, il di 21 del mese ora detto, stabilivasi d'invisre al principe i consiglieri ducali e i capi del consiglio, onde manifestargli i disordini che derivavano dal suo non intervento ne' consigli : essere quindi necessario pel bene dello Stato. ehe spontaneamente e liberamente rinuneissse al dogado, considerando eziandio avere provveduto il consiglio perchè egli onorificamente e con decoro potesse vivere, assegnandogli annualmente millecinquecento ducati d'oro, ed oltre a ciò soddisfacendolo di quanto fosse aneora ereditore per ragione del suo stipendio. -- Con queste proposizioni recavansi i designati al doge; il quale rispondeva loro, fra le altre cose, non volersi decidere ne al sì, ne al no, ma conservare la propria libertà. - Riferita la risposta ai Dieci, sorsero varie opinioni, e proponevasi se la decisione avesse da dinendere dal loro consiglio, o dal maggiore, al quale ultimo veramente spettava, secondo voleva la legge. Prevalse la prima sentenzo, e fu mandata di nuovo la deputazione, ma eol medesimo risultamento. - Il di appresso, defiuitivamente stanziossi : intimare al doge, ch' era uopo ch' egli rinunziasse, e dovesse, nel termine di otto giorni uscir di nalazzo, coll'assegnamento di millecinquecento ducati d'oro all'anno sua vita durante, sotto pena della confisca di tutti i snoi beni, se disobbedisse. - Il vecchio ed infelice Foseari dovette piegarsi. Trattogli quindi l'anello dueale di dito fu spezzato alla presenza dei consiglieri e dei capi, gli furon levati il berretto dueale e il fregio d'oro di testa, ed ei promise di useire di palazzo e di restituirai alle sue case a s. Pantaleone. - Il di seguente 24 ottobre, discendendo il doge di palazzo, per la seala di pietra, con la mazzetta in mano senz'appoggio d'altri, se non che accompagnato da Marco suo fratello, e seguito dai parenti e famigliari, disse Marco : Serenissimo. l' é bene che andemo a montar in barca per l'altra scala de sotto a coverto : e il doge rispose : Io voio andar soso (giù) per quella scala per la qual scesi in dogado.

Radunavasi il maggior consiglio quel medesimo giorno per provvedere, come al solito, alla elezione del nuovo doge, e per infrenare l'abuso di potere commesso dai Dieci ; e quindi venia deeretato, non doversi quel consiglio più ingerire in futuro intorno a quanto si riferisce alla Promissione ducale, eccetto il caso di fellonia.

Scelti i guarantuno, elessero il di 30 ottobre 1457 Pasquale Malipiero, ed assunse il ducato il giorno stesso. - Francesco Foscari moriva il primo del seguente novemhre, e Andrea Donato recava la triste notizia alla signoria allorché col nuovo doge assisteva alla messa solenne in s. Marco.

Gli furono decretati solenni esequie a pubbliche spese, renitente la moglie Marina Nani, che disse quello essere tardo e vano compenso ai dolori recatigli : saprebbe ella degnamente onorario, quando avesse pure ad alienare parte della sua dote.

Il di 3 novembre în portata la salma del Foscari nel palazzo ducale, vestita delle assise ducali. Accompagnavano il feretro lo stesso nuovo doge Malipiero in semplice veste senetoria ; la signoria, tutto il elero, tutte le confraternite. Stavano intorno alla bara venti gentiluomini colle vesti di scarlatto, ed era portata dai principali marinai (216)

sotto un ombrello di tocea d'oro con solenne pompa e copia di cerei per tutta la merceria fino al tempio de' Frari, ove recitò l'orazione funchre Bernardo Giustiniano, ed ove venne tumulato, ed in eui poco poi gli veniva eretto dai suoi magnifico monumento (3).

Oltre gli avvenimenti memorabili esterni che ebbero luogo durante il reggimento del Foscari, altri, non pure degni di nota, ne accaddero nell'interno. - Toccando i quali per sommi capi diremo, innanzi tratto, de' lieti e dei puovi ordinamenti introdotti nell'amministrazione della pubblica cosa, poseia dei tristi. -- Parecchi principi vennero a Venezia, fra' quali, nel 1423, Giovanni Paleologo imperatore di Costantinopoli, che fu complimentato in lingua greca, a nome della Repubblica, da Leonardo Giustiniano e Francesco Barbaro; nel 1424, il re di Dacia, il quale imbarcossi qui sulla galea di Giovanni Giustiniano, per recarsi alla visita del santo sepolero; nel 1428. il principe di Portogallo, festeggiato splendidamente; nel 1433, Cosimo de Medici, che cacciato della patria, trovò sicaro asilo nell' isola di S. Giorgio Maggiore, e fondava a proprie apese, in quel cenobio, cospicua biblioteca; nel 1437-38, l'imperatore orientale Caloianni, con suo fratello Alessio, di passaggio per recarsi al concilio di Ferrara; nel maggio 1440, l'imperatore Federico III, che qui montava sulla galea di Jacopo Loredano, onde compiere il pellegrinaggio di Terrasanta; e da ultimo, nel 4452, lo stesso imperatore colla moglie ed il re d'Ungheria, a' quali fecersi accoglienze e feste solennissime durante li dieci giorni di loro permauenza.

Molte fabbriche cospieue eziandio s'innalzarono; e prima lu maravigliosa del palazzo ducale dal lato della Piazzetta, e la porta della Carta, in eui si lavorò durante tutto l'intero ducato del Foscari; crigevasi una loggia a Rialto presso il ponte sopra il canale; e si costrusse di nuovo in legno, nel 1431, il ponte stesso; si compi, nel 1436, la fabbrica della chiesa e del cenobio di santo Alvise (Lodovico); e nell'anno stesso, l'osnitale nell'isola del Lazzaretto vecchio; poco dopo il 1442 fondossi la chiesa di s. Giobbe, e nell'anno medesimo si rinnovarono, per la seconda volta, la chiesa e il monastero del Corpus Domini, e la chicsa di s. Luca : come nel 1446 chbe riforma la chiesa di santa Maria della Carità; l'anno appresso si eresse la scuola degli Albanesi a a, Maurizio, e poco poi si rifabbrico la chiesa di s. Zaccaria. - Aleune isole acquistarono pure incremento per nuove fabbriche. Tali furono, quella di santo Spirito, conceduta, nel 1423, a' monaci cisterciensi di Brondolo ; quella di s. Cristoforo, prima data, nel 1424, a Giovanni Brunacci per istabilirvi un cenobio, poi conceduta, nel 1436, a fra Simeone da Camerino per fondarvi un monastero di frati eremitani di Monte Ortone : quella di santo Andrea, data, il di 18 maggio 1424, a' Certosini : quella di s.ta Maria delle Grazie, conceduta, nel 1439, a Corrado Armanno, eremita; e finalmente, nel 1453, si assegnò l'isola di s. Francesco del Deserto a' minori osservanti. - Altri avvenimenti lieti furono: il privilegio concesso da papa Martino V. nel 4425, a' canonici di s. Marco di portare l'almuzia ; la spada benedetta inviata, nel 1450, da Nicolò papa V al doge, spada che tuttavia conservasi nelle sale d'armi dell'arsenale ; e, da ultimo. l'erezione in patriarcato del vescovato di Castello, accaduta il di 45 ottobre 1451. nella persona di Lorenzo Giustiniani, poi santo; intorno a cui leggasi l'illustrazione della Tavola XCII, recente l'incisione del dipinto di Marco Vecellio, locato nella sala de' Pregadi, che rappresenta questo avvenimento.

In quanto poi riguarda a' magistrati novamente istituiti, per le più sollecita ammivite e ritratti de' doci. 28 (217) nistrazione della pubblica cosa, molti ne vennero creati ducando il Foscari. -- E prima, nel 1423, fu aggiunto un quarto console de' Mercanti, appunto per poter più facilmente dar corso agli affari. - Nel 1433, furono instituiti tre governatori, i quali ebbero il govarno generale delle pubbliche entrate. - Alli tre capi della Quarantia, per decreto del Maggior Consiglio del 1437, si aggiunsero tre consiglieri inferiori, affinché rappresentassero nella Quarantia Criminale la Signoria, — Nel 1444 si stabili il numero preciso de' Savi, e quindi sa ne designarono sei detti Grandi al consiglio do' Pregadi, cinque della Terraferma, ed altrettanti agli Ordini. - Nel 1442 vennero aggiunti tro aj sei Procuratori di s. Marco, cosiccho da quel tempo in poi furono nove, cioè tre de supra, a cui spettava la cura della chiesa di s. Marco: tre de ultra, a' quali erano commesse la tutele, la esceuzione de' testamenti ec., in quella parte della città che giacc oltre al capal grande; e tre de citra, aventi lo stesso incarico di qua del canale medesimo. - Nello stesso anno si clessero sei Sindaci, tre de' quali presieder doveano alle cose di s. Marco, e gli altri tre a quelle di Rialto, con obbligo di risiedere ogni di dopo pranzo, per sindacare tutti i ministri, udire querele, formar processi, e recarli poscia al Consiglio de' quaranta. - Alli tre Giustizieri Vecchi, nel 1449, sa ne aggiunse un quarto, onde esaurire più sollecitamente gli affari. - Nel 4449, fu creato il magistrato sopra le Camere, onde vegliare sopra le Camere nelle città della Terraferma, per togliera i disordini, le frodi c le mancanze de'ministri e de' debitori. — Finalmente, nel 1452, fu creato dal Senato un provveditore ai boschi dello Stato, per la regolata provvista della legna da fuoco.

Ad accennare adesso i tristi fatti accaduti nell'interno della città, ricorderemo innanzi le pesti, la prima delle quali dicemmo infierita nagli anni 1423-24, che diede motivo alla instituziona del Lazzaretto, e dalla quale perirono, secondo varie eronache, 16,300 persone nel primo anno, e nel secondo 11,300. La seconda invase la città nel 4427, e per sei mesi di seguito ne morirono da circa contoventi al giorno. Continuava l'anno dopo, e si estinsero da intorno 20,000 abitanti. - Ne meno terribile della prima fu la lue del 4447, per la quale spopolossi quasi la capitale, mentre rimasero preda di morte da trecanto persone al giorno. Processioni continue ebbero luogo, su d'ogni via si cressero altari, recavansi i colniti al Lazzaretto vecchio. — Anche nel 1456 la peste infieri per alcuni mesi. - Recarono gravi danni eziandio le inondazioni accaduto nel 1423, e nel 1428 agli 11 maggio l'acqua salì a cinque piedi sopra le strade, escrescenza rinnovatasi egualmento a' di 2 marzo dell'anno seguente. - Altre grandi montate d'acqua accaddero il 10 ottobre 1430, nal 1440, 1444 e 1445; ma la più fatale occorse il 10 novembre 1442, mentre salita la marca a quattro passi sopra comune, recò cotal danno nelle merci, che fu valutato ad oltre un milione d'oro, e nelle case per centomila ducati. - La laguna gelò nal 1431 e 1442 iu guisa, che la prima volta venue da Mestre, sopra un carro, nna sposa colla sua dote, e la seconda, andayasi pure a Mestre ed a Murano a piedi. - Quattro fierissimi turbini apportarono eziandio gravi danni. L'accaduto il di 1.º aprile 1430, affondo settantacinque navigli; quello del 7 aprile 1441, rovesció molte barcha, sieché si annegarono da trecento nersone : nell'altro, scoppiato il 3 marzo dell'anno seguente, una saetta colpi i campanili di san Giorgio Maggiore, di s. Antonio e di s. Pietro di Castello ; e l'ultimo, del 1455, ruppe tante finestre che il danno salì a ducati scimila. - Finalmente due incendi arsero nel (248)

1436 e 1456: il primo distrusse le botteghe intorno il campanile di s. Marco , l'altro ruinò interamente la chiesa di s. Girolamo.

Il ritratto del nostro doge porta nella destra mano un breve, su cui è scritto:

POST MARE PERDONITYM, POST VRBES MARTE SYBACTAS FLORENTEM PATRIAM LONGAEVYS PAGE RELIGIVAL

(4) Concordano tutti gili serittori nell'asserire venus da Mestre nell'882 is famiglia Foscari, e qui stabilitati produce tribusi antiche e nomici indepi in ogni faccidi. Esvesa nobli monument, tre quali l'altere coppieno nella chiesa di a. Giobba, ove era colicosta in tavula di Merco Bassili, colla Grazione di colo, or existente o niles Pinacciones del l'11. A caccodonia di Belle Arti.—Quantimogo chiego excedi, però di gloro di eventi di colo per accid, però di gloro di eveni, perti di questa famiglia il Coronnilli, nel non Albanon, pure vua principalmente.

quello diviso d'argento e d'oro, col primo punto vermiglio, carleato del lenne di s. Merco d'argento. Il nostro doge nacque nel 1373, da Nicolò q. Giovanni, e, at dir dell'Egnasio, fece risplendere la un famigitis, fios aliora vissuta în ristrette fortuse, perché poco prima revocata dall'esilio. Secras în gionanezas la carriara degl' impieghi minori, egli îlu, nel 4405, eletto a podestă e capitano di Pettre, restantende de arriae con assal fode. Giunto intanto agli estremi di un vita Francecce Gonzaga mente de consideratione de consideration chose di Mantova, raccomandava alla protezione della veneta Repubblica Il figilo suo Gianfrancesco, il quaie, toccando appena il dodicesimo anno di ctà, avea duopo di cunsiglio e di ajuto. Perciò il Senato spediva governatore a Mentova il nostro Francesco, il quale, al dir degli storici, compiè si gelose ufficio con multa saviessa, in modo che i popoli di quel picculo Stato non furono mai più si tranquilli cellei; c tanto maggiormente rispiende allora la gioria del Foscari e di Vencaia, in quanto cha avvvano i Man-tovani sotto gli oochi il contegno crodele di Gio. Maria Visconti duea di Miano, che tiramicamente governava i popoli ai suo dominiu soggetti. — Ma non andò gusri che veone ai Fosesti sedidio il reg-gimento di Vicense, dei quaie passava ambarcitatore in Germania a Sigiamondo, a fine di trattar della puec, la quale non chès aliora effetto per le gravose condisioni che quell' Augusto voice imporra fi Repubblica. — Stabilita finalmente, dopo alquanti mesi, nun tregua di cinque anni con Sigismondo medesimo, veniva, nel 1413, spedito a ini nuovamenta li Foscari a pregario di maneggiara la pace coi duca Federico d'Austria, il quale, fatta un'Irrusione nel Trevigiano, avea toccata sconfitta dalle venete armi, comandate da Francesco Bembo. — Ottenuto l'intente, reduce in patria, easendo anaogador di cossan, si vida ocorato dei titolo di procurator di a Marco da citra che gli fu conferito il di 26 gennaia 1445, ntesa la morte di Giovanni Barbo.—Le differense in questo messo nato fra il pontefice Giovanni XXIII a Sigimondo, per lu seisma della Chiesa, appianar si dovevano in un vicino concilio. Pereiò entrambi si erano recati a Lodi, e ila Repubblica spedi in tre sumbasciatori, nel munero de'quali fui il Foseari. Il terents recent Louis, a nelegopation spoint rever association, are manufactor, and supervise spoint our research at the Company of the Compan the set deposits to the set of th morte il dogr Tommuso Moccnigo, fu, come matamuno, assunto al principate il nostro Franceso, le cui arieni, giogi e dolori, durante il suo reggiumente più sopra dicemno. — Ebbe dieu mogli, la seconda delle quali, Marina Nani, gli sopravisse; un noico figlio, e fu lo sfortunto Jacopo. — Francese P-scari, dienon gli storiel, era adomo di esimie doli mente vive e protetrante, giunto rasiocitolo, parlar esquisset, milita mobile e generous. Amó la guerra, ma solo per abbattero la putenas dei vicini, che renderio plesano fuenti illa patria; e ettando possibilinente quelle di mare per non recar danno al commercio. Nel suo governo furono abanditi gii abusi, regoò l'ordine e la giunizio. Provò gloie e affanni senze maiura. — La suu depositaione di utinaente disappororatu, e la sua morte generalmente

(2) Il Bomanin cia la testinonisma del Meligiere (Amadi suesti, Vol. II, pag. 663) per instillation fono dal 1600 piruno magistra del Sanlai, a mon assunata omni dipo, criso nel 1683, me rerori qui commise lo storico perfato. Il primo mi calcini degi mani, che non suno sessonata dal 1480 al 1883, il succodo, phi imporatora, questici cicle; che non poe mente nel al senso iniumo del testo altegato, che dies essere stati nel 4189 fatti ire conservatori della manida, per un unno e più fin che narmon detti i necessori, con liberta di prender de ilmanir del Sard quanto ple parera; il che accenno precario.

quells leur jennelleurs, et replatus con appoint leggi; i à serre à pei questo nare lo resplicit misse audétite, di resonante a for personale, a tel faction and telle, with se effect, des personale a for personale, a tel faction de la resonante a for personale, a tell faction des authorités de la resonante de la reso

cement e sento, Vol. IX, jur. 200].

3) Il momunos del Feorie, collectat odit shistra pereta delle cappella maggiore de Perri, ve(s) Il momunos del Feorie, collectat odit shistra pereta delle cappella maggiore de Perri, ve(s) Il momunos del Feorie, collectat delle c

ACCIPITE CIVES PRANCISCI FOSCADI VESTRI DVCIR INAGINERI INGENIO REMORIA ELOQUENTIA AD HAEC INSTICIA FORTITYOINE ANIMI CONSILIO SI NIBIL AMPLIYS CERTI SYMMOBYR PRINCIPYS GLORIAN ARMYLADI CONTENDI. PIETATI EEGA PATRIAN MEAK SATISFECI NYNOAN . MAXIMA BELLA PRO VESTBA SALVIR ET DIONITATE TERRA MARIQVE PER ANNOS PLUS OVAN XXX GESSI SVANA FELICITATE CONFECT LABANTER SYFFYLS: ITALIAE LIBERTATES - TYBEATORES OVIETIS ABNIS CONPESCYL . RAIXIAM REBGONYN BAYENNAN CREMAN IMPERIO ADIVNXI VESTRO , ORNIAVE ORNAMENTIS PATRIAM AVXI . PAGE YORIS PARTA ITALIA IN TRANQVILLYM FORDERE SEDACIA POST TOT LABORES EXHAVSTOS AETATIS ANNO LXXXIIII OVCATVS THE SYPBA XXX SALVEISOVE R'CCCC'LYH' KALENOIS NOVEMBRIBYS AD ACTERNAM REQUIEM CORNIGRAVI . VOS IVSTICIAN ET CONCOBOLIN QUO SEMPITERNYN BOC SIT IMPERIVE CONSERVATE-

Soi pilastri poi che reggono le colonne laterali ata stritto, verso l'eltare: franciaco — avo — osvo diei — franciaco — germano— pientissamo — e dell'altre perte: nicolats — iacobi — nonvernyve noc — naconyrice — postri

# PASQUALE MALIPIERO (4)

Doge LXVI. - Anno 1457.

Non appena rendati gli estremi e tardi conri al dogo defunto, solemnissime freste clerberavani al principe nuovo, non gli perché fossero publiche dimottracini di esultanza per cetale avvenimento, ma erano ordinate affin di distrare il popolo dal conciamento friendito per il torio talto all'infelice e venerondo Fosceri, il quala nella orazione funche recistata dal Giustiniani al cospetto del nuovo doge e de Senatori, i appellato più podre che principe, adorno di statte visiri, gloria della partiri, testificandosi acer lui follerato per la saleezza altrui, quanto gli altri neppur per la proprin astengomo (2). Salito al trono il Malipiero nella grave età d'anni settantadne, fa brevei il uso denesto, durante il quale conservi la prosperite la pace, tanto più nvidabili, in quanto che l'Italia dilimiata era da continue discordie. — La lega ideata contro il Turre da papa Pio II, e, che sperava conchiedre nel consosiglio admanto per cò a Mantora, a cui intervennero, per la Repubblica, Orasto Giustiniani, e Lodovico Foscarioi, non ottenero neficto appunto per le discordie de principi. — Null'altro possi avvenne di notabile nel reggimento del Malipiero, transe il trattato di commercio conchiuso col Soldano di Egitto, il eni tenore riporta il Sanuto; e la definizione delle vettenze insorte, and 4459, ed duce Borso di Perrara, intorno a' confini dell' Adige nel Polesino, en ci pretossi ono dele Paolo Morostini, figlio di Egitto. — Alteura fabbriche cospicue nel suo tempo si eressero, tra i equali, la magnifica porta di terra dell'arensale, e lo ingrandimento del potto di ext., vale a dire delle statula procurativa vecchie.

Moriva il Malipiero il di 5 maggio 1462, e alle di lui esequie solenni intervennero il cardinal Ressarione e Tomaso Paleologo, già despota della Morea. Antonio Dandolo, figlio di Andrea, recitava l'elogio in funere nella chiesa de s.t.i Giovanni e Paolo, ove veniva il nostro doge tumulato, ed in suo onore eretto di poi cospicuo monumento (3).

veniva il nostro doge tumulato, ed in suo onore eretto di poi cospicuo monumento (3).

Il breve che vedesi svolgere dalla mano sinistra del suo ritratto, dice, con lieve diversità dal Sanuto:

ME DYCE PAX PATRIAE DATA EST, ET TEMPORA PAYSTA

(4) Neoper Pasquab Melipire de Prencesco e Pastino, sel 1885. La prima volta che la traviani cuelta qui attata del al man 1444), in cit de letta prevenibre di ranta, nella gera contre l'increta gui attata del la man 1440, in cit del prevenibre di ranta, nella gera contre l'increta del reseau del contre Louverté Giuttinino. La tes in gravita a visitati sono au tratatare l'application par la lorge mercha contre del contre Louverté Giuttinino. La tes in gravita e visitati sono au tratatare l'application par la fina manife del Visantini del la manifera del la manife del Visantini del la manifera del la m

(1) Oranious, shapi e stile, e.v. Val., pp. 2, 1, 2.6 acti. vents, 1786, p. 3.\*

(3) Il caspines momente events, shall chans of valid Soveral Public stalls married indistry.

(3) Il caspines momente events, shall chans of valid Soveral Public stalls married indistry.

Siccome sendre alidis still cen not al Invents, in cridinum opera of Priora Lumbrels, statistic della some of special, and in the stall stall cen not alice align benefit, the ell sames press, of era passo of special control of the stall stall central stalls, control to the stall stall control of the stall stall central stalls, che, spain stans, results i ferere addebbé de magnifica desperier, oranion stall central stalls, che, spain stans, results i ferere addebbé de magnifica desperier, un son al tendes a control oranion stall s

a bassorillevo, Crista marta sorretta da due angeli. — L'inscrizione seguente, che una volta era collocata sotta il monumento, adasso vedesi si fianco sinistro del medesimo:

PASCHALIS MALIFITATOR F.

ANAISIS SELIR, NEAVYORIN'S DOSITATE ET

LLOQVANTIA SERBER PAL, RELIGIONE AC

REVAY WAY NULLI SECURDS F. ST CY IIS

LAVRIBAY IN CUIVATE EXCELLERET IN LIC

CWF FARME, POSCHAE JANVE VIVIATIE

A PATIBLYS SYSTECTYS . QVOD ANTEA DOBS

BERLITATY ERAT SYA ATVOSITATE IN PRIS

TINYM STATYM DIVINITYS RESITIVIT . VILIT

N. PA. AN, III. N. EV. J. B. J. V. J. B. SCOLLE,

N. PA. AN, III. N. EV. J. B. J. V. J. B. SCOLLE,

Giova però notare che per labaglia della scarpellino venne qui notato l'anno della sua morte al 4461, in luppa dell'4462.

# CRISTOFORO MORO (0)

Doge LXVII. - Anno 1462.

Il di 12 maggio 1462 veniva eletto a doge Cristoforo Moro, nella grave età di anni 73. — Il suo avvenimento al trono fu celebrato dal popolo con giostre, danze, caece e con altre dimostrazioni di gioia, ed i principi cristiani si congratularono seco lui quasi tutti in iscritto.

Nei primordi del suo reggimento, vale a dire nel 1463, si ruppe guerra ai Triestini, a motivo degl'impedimenti che avevano frapposto al commercio veneziano nell'Istria, rotte le strade, molestato i morcadanti; ma interpostosi papa Pio II, a cui stava a cuore la sacra lega da lui promossa contro il Turco, fu il di 17 decembre conchiusa la pace. - Già fino dal di 19 dell' ottobre antecedente erasi stretta essa lega tra il Papa medesimo, la Repubblica e Filippo duca di Borgogna; e già per le invasioni del Turco stesso operate nella Bosnia, Moldavia, Valacchia, ed altre terre, erasi incominciata nella Morea una guerra, durata sedici anni. - Già preso da'Turchi il castello d'Argo, avevasi spedito colà a ricuperarlo Luigi Loredano, il quale ricevuto poscia rinforzo da Lorenzo Moro, duca di Candia, acquistato avea il castello di Valica, visitate le isole dell' Arcipelago, ripreso Argo, ristaurato l'istmo di Corinto, intorno al quale ultimo fatto è da vedersi quanto dicemmo nella illustrazione della Tavola CXLVIII, recante il soffitto della sala del Maggior Consiglio, ove per mano di Leonardo Corona, a chiaroscuro, fu espresso quel memorando ristauro. -- Perduto poscia quell' istmo, ed assunto il comando della flotta Orsato Giustiniani, questi assaltò Metelino, però con avversa fortuna, siechè ne moriva dat dolore a Modone. - Nella lega conchiusa, come dicemmo, sia il Papa come il duca di Borgogna obbligavansi di recarsi in persona all'armata, e così pure disse il doge di fare. Se non che, armata la flotta comandata da Jacopo Loredano, pentitosi il Moro della fatta promossa, scusavasi adducendo la sua vecchinia e la mal ferma salute. Ma alzatosi in seuato Vittore Cappello, dimostrò esser deveroso ed utile che il doge partisse; sicchè egli domandò ed ottenne in sua compa-(222)

gnia Lorenzo Moro, e partiva a' primi giorni di agosto 1464, conducendo seco ventiquattro galee, con le quali giunso in Ancona il di 12 del mese stesso. — Il Papa, che era pur giunto coli, caduto malato, moriva il di appresso, attalchè imbarcatosi il doge ritornava in patria il 23 del medesimo agosto.

Innaizato infrattanto al soglio pontificale Pietro Barlov veneziano, che prese il nome di Pado II, la Repubblica mandavo diesi ambasciatori a gratulario; con ila disciguata spedicione finira in vane ciance. — Non pertanto Jacopo Loredano, succedato al Giustiniano nel comando della fotto, la condevera nel canale di Gallipili, el scopo Venice coava penetrare oltre lo atretto sificando i projectitii che dallo rive segliavano Turchi; na nulla di decisivio secadora. — Surrogotto al Loredano Vittor Cappello, perendeva Modone (29 settembre 1464), ce li soile d'Imbro, Tano, Samotracia, e più ratid Aten (30 settembre 1466), ace di overte però popo pri ritiraria non avendo forze bastanti a sostemerviti. — Nello stesso tempo Seanderbeg, rotta guerra al Turchi contra Sigimnoso Mallateta, e sali mare soilo Parasso despo Barbaringo e Vittor Coppello, onde la Repubblica procurò almeno di formare una tregua, le cui lunghe trattativo però fini con a nulla.

I grandi preparamenti a movra guerra, eni dava mano il Turco; la lega stretta per opporvia, procurata de Pado II; la pertita dell'isoli di Reproposta e i revica morte sostenuta da Pado Erizzo, fino alla presa delle Smirna, operata più tarti dal nuovo oppita generale Petro Mocenigo, potrannoi leggeren nelli illustrazione alla Tuvola CL, che reca inciso il dipitato di Pado Caliari, collecto nel soppadeo della sala del Maggor Considijo, mottrante soponito il comunitamento di quelle città.

Il fine però di questa guerra tremenda, per la quale la Repubblica space fino di un milione e dugatomini ducati il mano, no polti volere il dogo, che, donoto degli anni, moriva il di 9 settembre 4371. — Le solemi sue escupie compiervani nella chiesa dei Frati Minori, ove gli riteassevo rescisono funebre Andono Bernardo dottore; e la di lui salma venira tumulata nella cappella maggiore di a. Giobbe, il cui vicin monastero avea eggli fatto ampline, peneficianolo poi largamente in morte (2).

Al suo tempo accaddero nell'interno vari fatti degni di nota. Nel 1463 Pio II donava una spada al doge, la cui lama conservasi tuttora nell'arsenale. - Nel 1467, Borso, duca di Ferrara, veniva a visitare il doge. - Caterina Cornaro, figlia di Marco. nel 4468, impalmava Jacopo Lusignano re di Cipro. - L'anno stesso, il cardinale Bessarione donava alla Repubblica la preziosa sua biblioteca, la quale, collocata da prima nel palazzo ducale, veniva poi data al cenobio de' SS.ti Giovanni e Paolo. - Il seguente anno s'introdusse l'arte della stampa a Venezia per opera di Giovanni di Spira, il quale ottenne privilegio di stampare le Epistole di Cicerone per cinque anni. - Intorno poi alle fabbriche nuove erette al tempo del Moro, ricordiamo la continuazione de' lavori nel palazzo ducale, sopra cui leggasi quanto dicemmo nella storia di questa fabbrica. Nel 1463, si fondò il campanile di s. Pietro di Castello, finito nel 1474. Circa il 1465 si eressero i dne altari di s. Paolo e di s. Jacopo in s. Marco: nel 1469 si costrusse di nuovo la chiesa di s. Michiele in isola, con architettura di Moreto di Lorenzo da Venezia, e da ultimo continuossi, per volontà e coll'oro di questo doge, la fabbrica della maggior cappella di s. Giobbe e del vicino cenobio. - A rego-(223)

lare magiormante alcuni rani della pubblica sumministrazione s'instituirono i seguessi inagistrati. Nel 1463, per decreto del Senato 35 Giogno, ai ero ili colligio dei dieci Savi sopre la decine, a' quali fin devoltata l'imposizione del baltello sopre gli affitti della case, molini, beni di gualunque sorto possediti d'eritedini, tunto reclesisatici che se-colari. Nel 1408 fin aggiunto na secondo provveditore si bondi dello Sixto per in provita della legga ad uso cella citti pe da utilima, ad 4417, a' inituiti il magistrato. Sopra Gantidio, a cui fin commenza la secondo provveditore si bondi dello Sixto per in Sopra Gantidio, a cui fin commenza la cui fine quali della discuita della commenza della consume la presta firmepa nel 1456 a nel etetro, a' gastaldi ducali. — Noliano anorra, rectto norvo, per cessione fatta da' monaci di a. Giorgio Maggiore della vigna in quell'isola da lor possocida.

L'inscrizione tenuta nella sinistra mano del ritratto di questo doge è la seguente, riportata dal Sanudo con la variazione di Teucris, in vece di Turcas, siccome leggesi:

INSTITUM COLVI PINS, ET SI PATA PRISSENT, PRO PATRIA IN TYRCAS DEX MORITIRES BRAM.

(i) You're Fire Autonia Red, noils am Aguila copputa bioga, de la Inniglia Natu traver l'origina ils Meritaires qu'olis trapistates il lona e divusila molt min, di difinicates au pareriale città del Meritaire qu'olis trapistates il none a divusila molt min, di difinicates au pareriale città d'Itales de la sidi I longit azimale. Los di sotti rangi pattenti in Padova, a coli liber esa sual lattra, d'Itales de la sidi I longit al simultate del partici anti indicate del partici del par

tinteres als percess del sentes desg, ecce sum disserte, con poss divertidi, il chierishma Emmeter. George, noise ser Aureinne Frenzeine (Val. 13, pp. 473 ecc.); a Cicinder Root Figli. di sono serve, George, noise ser Aureinne Frenzeine (Val. 13, pp. 473 ecc.); a Cicinder Root Figli. di qualitati di prabate di qual men a conservati di resultati di prabate (1400 partici di prabate (1400 partici di prabate) (1400 partici di prabate)

da malattia, ottenne dispensa, a fu surrogato Zuccaria Trevisano. -- Morto Federico Contarini proce ratore di s. Marco de nitra, veune in suo luogo eletto il nostro Cristoforo, il che fu il di 44 settembre 1448. - Nel 1453 venne movamente spedito legato struordinario, con Oranto Giustiniano, a Nicolò V. per trettare la pace con lo Sforan e la lega contro i Turchi; pace che fu conchiusa nell'aprile dell'anno aeguente. Fromezzo le ambascerie ebbe in patria gli uffinii di savio del consiglio, di censore, di consigliera e fu dei consiglio de' Dicci. - Vacante, in fine, la ducca nell'attobre 4457, per la deposizione di Francesco Foscari, concorse il Moro ai principoto, che ottenne invece Pasquale Molipiero, Narrano a questo passo i eronacisti Magno e Franceschi: Come nno aorno, molti anni avanti dimando col Moro san Bernardina li disse che dopo la worte de m. Pruncesco Foscari lui saria dose, el quando fu follo in logo del Foscari lui tenica indubitotamente de essere fetto, et visto fore il Molipiero lui que perse la fede che haveva in ditto Santa per le parole che lui li diun dimanda, essendo ditto Moro capit nio di Pudoa; e poi venutoli a mente la parola dil ditto santo siando sta fatto nu. Pasquat in vita dil Foscari, et lui li disse dopo in morte, ini, il Moro, si neguietò. Ma quando poi, nel 1462, dopo la morte del Malipiero, fu esso in sno luogo eletto principe, li crescate pri la fede et decocion in detto son Ber-nordino, ce. — Pertanto assunto al duenta, il Moro, fe' istanza che fosse solenne il giorno di san Bernardino, e il 1470 fu il primo anno che ebbe luogo tal festa, secondo il Malipiero (Annali seneti, Vol. II, pag. 658). - Superiormente vedemmo quanto egli operò durante il suo reggimento. - Lo spirito di enescenza ebe lo animava opparisce del suo testamento pubblicato dall' lifustre Cicogna (Inse. sen., Yol. VI, pag. 728 e seg.). — Era guercio, di piccola statoru, e, secondo dicono il Sanoto e il Malipiero, morì con cattica fima d'ipocrita, di vendication, di doppia, d' avara; ed cro mal volnto del popolo. Ma giusto quanto rileva saggiamente il Cicogna, tali cose sono certamente contrarie al vero, riferite forse a motivo di qualche particolore animosità o del Sonuto o del Malipiero. Imperelocebé attestano gli storiel che mori con dispiacere universale; e le azioni di lui, narrate dallo stesso Sanuto, palesano speclaimente la sua pietà verso la petria, e verso la religione; intorno a che veggasi l'Agostial (Scrittori veneziani, pag. 91 e 92 del volume I), che ne fa l'apologia. E dicono Giovanni Palazzi (Fosti ducales, p. 462) ed il Papadopoli (Gymn. Potan. Vol. 1, pag. 51) essere stato illustre questo doge per enstità, imperocche, sendo ancora giorane a soggetto ad smare, una monaca uscita dal ecuobio se gli cra offerto, egli, lunge dell' abusarne, la costrinse tornara al suo ritiro; aggiongendo esso Papadopoli, che di oesta generosa anione in ringraziato da una lignea imagine del Salvatore che abbassò la testa mentre il Moro le passava davanti. - Da sua moglie Cristina Sanuto pon risulta che abbia avuto figliuoli.

(2) Le repetture del More, ch' è net mexan della cappella maggiore di a Giobba, è decreta da un lasigna siglia, oranto d'intaggi a foglia, lavorato farre da Fietre Lamberda, de cle si silia sono del pari gli oramenti che vestono tatta quella cappella, cretta cell'ore di questo doge. — Sul detto siglilo è ecolotta ha sequente insertalement.

CHRISTOPHORYS
MAYBYS PRINCIPS
MCCCCLIX, NENSIS SEPTIMAIS.

Tale cpora, accondo annota il Cicopna, aceenna la data del testamento del Moru, non già qualle della sua morte. Diffetti eso ettemente porta la data del primo artembre 4870, e di su stil di per Toneo de Tomal, pirvano di senta Sulis; ore è detto che l'arca era già stata costrutta per ordine di cuso doge.

## NICOLO TRONO (4)

Doge LXVIII. - Anno 1471.

A' di 23 novembre 1471 veniva eletto doge, in lango del Moro defanto, Nicolo Trono, ehe contava settantaquattro anni di eti, brutto della persana e inpigliato nel parlare, ma di grande e generoso animo. — Yenne festeggiato con fasto il suo innalzamento, massime per lo ingresso soleane in Palazzo della dogaressa sua moglie, Dea Morosini.

Il breve ducalo del Trono non offre alla storia cosa degua di nota, tranne la nuova lega promossa da papa Sisto IV contro il Tures, conchiusa il di 15 giugno 4873; 'altra lega procurata dalla Repubblica con Ussun Cassan re di Persia, al cui fine fu colà spedito Catarino Zeno, ricordata eziandio nella inserizione del ritratto del Trono, e da

VITE E RITRATTI DE' DOGE. 29 (225)

ultimo, la morte, seguita il di 7 luglio dell'anno seguente, di Jacopo Lusignano re di Cipro, lasciando incinta Caterina Cornaro sua sposa; per lo che la coltattrofe di quel regno era prossima a risolvera; sendo che la politica del Senato, che avea da lungo tempo statuito di segiugzerlo a' suoi dominii. dava mano a maturarone il destino.

Ma ventun giorno dopo il trapasso di Jacopo, vale a dire, il 28 del mese stesso di luglio, seguiva pur quello del nostro doge, il quale veniva laudato, con orazione funebre, da Gianfrancesco Pasqualigo dottore, e sepolto nella chiesa di santa Maria de Frari, ove il di lui figlio Filippo eriger facevagli cospicuo monumento (2).

Sotto di lui coniavasi, per la prima volta, la lira effettiva di argento da sodi venti, detta lira Tron, e fu introdotto altresi l'uso di conteggiare per duenti da lire 6. 4; valore, a quel tempo, dello zecchino. — Le monte del Trono hamon la particolarità di portare la sua imagine, cosa di cui non trovasi esempio se non in una rarissima di rame del suo predecesore Cristoloro Moro.

Al suo tempo ancora, cioc nel 1472, s' incominció a fondare quella parte dell'arsenale detta novizzima, capace di cento galec; si cresse il monastero di Tutti i santi, a cui fu annessa poco poi la chiesa, si l'uno che l'altra però captruti di tavole.

Il ritratto del nostro doge tiene nella sinistra mano un hreve su eui è scritto:

HIC THRONYS ABTHEREIS DVX EST DEMISSUS AB ASTRIS,
VT PERSAN VENETO IVAGERET INPERIO.

(4) Vegition cleant the la insight. Troos derivi daths satises can Tribuna, come in Meanne, as reprised against March, egelf America (Marche (M. V.)), distance (M. V.), distance care venue in departs that not reprise a proposal part of the control of the con

la quanto concerne alla persona del nostro doge, il chiarissimo cav. Cicogoa, nella sua iodatissime Inscrizioni praezione (Vol. VI, pag. 645) presso a poco così acrive: — Nicolò Trono, figlio di Luca q. De-anto, e di Lucia Trevisno di Girolamo, nacqua circa il 4297. — Alcani storici gli danno due mogli. La prima Laura Nogarola, Sglia del conte Leonardo, veronese : la seconda, Alidea, detta anche Dea Morosini, - Sennonehè rileva giustamente il sullodato Cicogna, essere corso errore la quegli storici, poiché dal registro di nozae esistente nella Marciana non risulta il primo maritaggio. - Passò Nicolò Trono la maggior parte della sus gioventù nel cosamercio, attestandoci il Melipiero ed il Sanuto, che stette quindiel sani a Rodi, unde poté raccorre riechease per 60,000 doesti di contanti, e 20,000 di stabili. -- Riturnato in patria, fu occupato acile magistrature, fu del coasiglio del X, e nel 1462 capitacio di Paduva. Al tempo della guerra, sel 1463, fu eletto generale delle armi, e unito ad Uson Cassano re di Persia, riportò molte vittorie sopra i Turchi. L'asmo sppresso, 1464, fu uno del dicei ambasciatari a Pie-tro Barbo, assunto al pontificato coi nome di Paolo II. L'asso stesso fu nno de consiglieri del doge, e nel 1466, a di 12 aprile, ottenae la stola procuratoria de sapra, in longo del defunto Bernardo Bragadia ; finalmente, morto Cristoforo Moro, fu innalanto al grado sopremo della petria. - Dalla moglie Dea o Alidea Morosini ebbe Nicolò due figli ; il prima Giavanoi, che fu, nel 4470, ucciso dai Turchi iu uccasiane della presa di Negropoot», della quale disavventura amareggisto il podre, a segno di lotto, portò sempre ultuga la barba. Il secondo, Pilippo, erese al genitore, nei 1473, nobile monumento nella chiesa dei Fra-ri : e dopo d'essre stata, nel 1477, longutenente ad Udine, ael 1479, capitano di Verosa, nel 1484, podestà di Padova, nel 1491, savio grande, veniva il di 34 decembre 1492 creato procurator di s. Marca de supra, la luogo del defunto Pietro Priuli; morenda finalmente ael 1501, sepuitu aelis tomba stessa di suo pedre. - Dea Morusini, moglie del doge Nicolò, sopravvisse si merito, mortu nel 4478. Essa, per testimonisma degli storici, fra' qual del Palassi, fa donna altamente pirtosa ed umile, ed appuato per la sua grande modestia comaodò nei suo testamento d'esser soia ed umilmente sepolta nei chiostro di S. Giubbe ; intorno a cui veggasi quanto serisse il prefato cav. Cleogna (i. c.).

(2) Il manumento del Traso, non è opera di Antonia Bregno, come una dissera il Sensorine et il Ciccapara; in la quella vece contrato i arrostato da Antonia Biccio, quello atteno che elevo la profesciona interna del cortille di Palasno. Esso monumento è mo de' più ricchi a de' più laborina di statano in Verenio, de' l'octro di destra dell'are mansiam not tempo de Frari. – Diviso lo quatti corretta corretta corretta del cortillo de l'archive del contra del cortillo de l'archive del cortillo de dini posa sur un basamento di asolte e sobili membrature, ed è coronato da un archivolto che aporge dalla parete in gulsa da coprire dignitosamenta l'arma dell'illustre defunto. Il primo ardine è ornato di tre niechie. Quella di messo reca la statua pedestre del doge, le altre due portano, quella sila destra, il simulacro della Prudenza, e quella a sinistra, l'aitro sprimente la Carità. Due binati pilastrini chiudono ai lati quest' ordine, sopra I quali pilastrial, a reggere l'archivolto anzidetto, e a chiudera gli altri tre ordini superiori, sorgono, spicente dal monumento, una soll'altra tra nicchie, divise appunto dalla ricorrenza degli ordini stessi, entro le quali s' accolgono sei statue. Le prima dua figurana guerrieri re-cauti in mano lo sendo gentilialo del principe; le secuoda esprimono l'Armonia e la Sapienza, e le ultime rappresentano, unitamenta alle altre cinque sehierate nell'ordine superiore, i sette doni dello Spi-rito Santo. — Nell'ordine di messo aporge i' urna funebre, entro la quale riposano le ceneri del principe. Sopra un basamento posa la detta urna, li cui prospetto è diviso la due compartimenti delle tre atotue che sorgono soora i risalti dalla base analdetta, e che fan i' uffaso di reggare la coralce e li coperchio dell'urna medesima. Esse rappresentano l'Abbondanza, la Fortcasa e la Prodenza. Di prospetto e di fisneo all'uros stessa, in mezzo una corone di frutte e foglie in besso rilievo, si veggono attro busti, recenti le Imagini di Giulio Cesara, di Giulia sua Egliupia, di Ottavia a di Cornella mad quattro busti, recenti le linagim di triuno Comen, vi triuno e della contra della c Astant ed doge, vesitia colle assise duessi.— Il sottoposto ordize rese is inserziante seguente, an el sistema del doge, vesitia colle assise duessi.— Il sottoposto ordize rese is inserziante argentet, an el siste due bassi rilliari figuranti due geni.— Sulla estrema caralez, a sotto il citato archivotto, disposto a gracoli incurazi, l' Crita te irodestre ed imarte, c'esto ri ediffere, quisier l'Angelo, quindi Maria Annonziata, nati mettre che sul pinacolo, in messo alle nubi, mostrasi l'eterno Padre in atto di benedira. Tutto il monumenta è di pietra istriana ; di marmo carrarese sono le statue, e nelle colonne, ne' fondi nella alcenia si veggono impiegati il venato, il rosso di Francia, il bardiglio, il greco con lusso principesco, a gli ornamenti, le vesti del doge, le mensole e i membri sono posti ad oro. Questa è l' Inserisione :

NICOLAYS. THROWS. OPTIMES
CITES OFTHEWS, SHANGES, OPTIMES
AMBITCHATCH, PRINCERS, FYET
QUO, FILCIDES, SAVE. FLORANTIAN,
VANCENS, SAVE. FLORANTIAN,
VANCENS, SAVE. FLORANTIAN,
VANCENS, SAVE. FLORANTIAN,
CONTYNER, FARINATAM,
FARINATAM,
AND CONTYNER, FARINATAM,
FARINATAM,
AND CONTYNERS,
FARINATAM,
AND CONTYNERS,
FARINATAM,
FARINATAM,
FRANCES,
FRANC

# NICOLO MARCELLO (1)

Doge LX1X. - Anno 1473.

Prima di cleggrer il nuovo doge i correttori della promissione ducale focero statire che no flosse più rapprecentala a insagine del principe sulle monete, se non che in giuocebio innanzi a. Marco; e, fra le altre cose, che il doge dovreus esegüere i suoi servi ira' i sudditi della Repubblica, e che ne egii nei aleuno di sun famiglia polesta trecedere grazia seruna per chichensia. — Cosa tala endorinoi era assuno al trono, il di 33 apsiso 1473, Nicolo Marcello, che contava estantassei cani d'etzi; uomo di profonda gioci, di parasta inoli de di ertale giustira. — Il suo estatunento quindi fia festeggiato grandemente, conducendo la dogaressa sua moglie nel pubblico Palazzo con pompa solenne. (227)

Nel herre tempo del uso docado la Repubblica trovosati impegnata nella guerra contro il Turco; a cui siguagreco can laccità stringessa più scarpre col re di Pernia. Il quale, ottenuta da prima vittoria, veniva quindi escotitto nel luglio 1473; ma nuo pertanto mettevo aggio fistora per toranze in campo, nel menter che la Repubblica ordinava a Pier Moornigo di operare virilmente colla folta, ed inateva, però inutilmente, presso i principi è Europa, affinche accervasere od oppagnare quel counum enneino. — Infrattanto gi Ottomani si voluero ad assediare Scutari, alla cui difesa vegliava l'invita Antonio Lorendon. — Tremendo fi el 'assablo da do E'rurcia i quello città il di 38 lugito 1473, ma si vulorestamente fir respinto dal Loredano, quantituque con impari forre, che devettero i barbari, depo inciedabili predice, firatesi. — Il tancre di quella difesa, che devettero i barbari, depo inciedabili predice, firatesi. — Il tancre di quella difesa, della Tavota CXLIX, recenta la inciento del dispita del Paolo Caliari che la rappresenta, tocato nel sonosito delli sati ad 188 lunciere Consistión.

In quel mentre manegiavasi e conchisidevasi una lega, per la quale Yenezia, Firenze e il duca di Milano confermavano la pace di Lodi del 4554; lega che durar doveva venticinque anni e più a beceplacito delle parti, per la conservazione e difesa degli Stati d'Italia contro chiunque cossae assafirsi, invilando enche il Papa e il re di Napoli ad aderivi, e serviconsi altresi al duca di Borgogana per la lega generale contro il Turco.

Le cue di Cipre, dopo la morte di ra Jacopa, per le mene di Carlotta, moglie di Luigi di Savolja, andavano a male: impercechi, translasi engiura fra regeli isotani, alla cui testa eramo l'arcivescovo, li coati di Tripoli e del Zaflo, il contestabile e Rizzo da Marin napoletano, per cui la usote 14 novembre 1473, levalui a tumulto, uccierci il medio della regian Carnaro, il di ei sio Andree e Marzo Bendu sou nipote, siechi fa duspo che Pier Mocenigo ini accorresse con la Botta e domasse que' rivoltosi, il donasse a morte e tripritainase casi l'ordine trabboti in usuell'isola.

Poco poi suconava pel dogo Marcello I ultima ora, morendo egi il primo dirembre. M74, e, dopo gli mori innebri ottenti nel tentopio di SS.1 Gis. e Paolo, in esi dissel te usu lodi Ermolao Barbaro, lodi che abbiamo alle stampe, veniva tumukto nell' isola stanto Andrea della Certasa, nel lango detto Galifac, dove si seppelitura que' monaci, nella tamba che vivo si avea fatto porree egli stesso (2). — I pietosi di ini fratelli pere gli eressor, in seguito, nella chesse di santa Marcia, un monumento modilissimo, che venne trasportato nel tempio ora delto de' SS.il Gio. e Paolo, dopo che nel 1810 fo quella chiesa soporessa, e possi distrutta (3).

Al tempo del nostro dogo, cioè nel 4574, fa instituito il Magistrato de l'er Sorrii oppore-conti, al quale magistrato i impose il aerico di rivedere i costi de governatori delle pubbliche estrate, e, coll'andare degli anni, l'esame del conti dell'armanento de legni da guerra. — Per la vittoria risportata la Suttari sopo gli Ottomani, il Sentol decretara, il di 7 astiembre dell'anno attesso, he cresiono dell'ospitalo detto di a. Nicolò di Cattello, per der ricetto a vecedà marinat poveri oli informi, del quale ponevasi poi la prima pietra il di 7 aprile 4165, capitale, che, minimente din chicas, varira demonstrate dell'anno attesso, and al 718, e finolata, cel 4273, la chicas de Gesuiti, per la quale fabbrica il doge clargi denaro e lassivas rice, bisca del 757, la chicas de Gesuiti, per la quale fabbrica il doge clargi denaro e lassivas rice, bisca del 600;

Il breve che avolgesi intorno al ritratto del Marcello, dice, con poca diversità dal Sanndo e dal Sansovino, i quali in luogo di Turcis, scrivono Teucris:

> ME POPVLI PIETAS ET OPES ESPONERE MOVIT, ET VITAM CIVES COLERE, SCODRAMOVE RECEPI, OBSESSAM TYRCIS. SERVAVI IN PACE LATINOS.

(i) Il comune degli architecti veglimo discesa le san Mercello dalle gaste remana. Claudi Mercia, selandi distinction per percenta de l'aggingia, subri de Viscesa; cei da Milano, le ci) più direttacione il resoluto della della cominazione di succesa di succesa della cominazione d

Il mottre degt Nicola biba ; pafer; Girerand Narrefis ç, Bernerde di sant Merins, e uneque 1897 — Bosteniet de pinta insuler racido della Repubble, voules, ed 1445, c'elles padere c'enetta del processo de la companio del processo della companio del processo del companio della della patrica della della della patrica della d

(2) Ecco l'epitafilo che avevazi fatto scolpire il Marcello sulla sus tomba, aucor prims d'essere doge :

AN . MCCCCLI . DIE V MENSIS IVLII . V . N .
NICOLAI MARCALLO Q . SPECTABLLIS DM. IOANNIR
DE CONTINIO SANCTAY MARINAE
ET STOR . EBEDY.

NICOLAVE WARCELIVE DVX CLARESS
INTR. SVETYR PACEFICVE. CVNCTHS CR
ATVS. WYSERTATHS ANNONE. PRABABLO,
PVALICI CONSERVATOR , CYPRO IN POTER
TATER REPORTO. S.CORE A CERBINA
TATER REPORTO. S.CORE LENGATA
CVBIS. R. P. ANXIVS. VIVENS ROBLESS
Q. IN PAVPESUS PILENEYS. ANNUM CE
LO. B. E. TRANSBURT OSSA.

RESTAUR. OSIJT
ANNO MCCCCLXXI
ROCCLIII BALEMBIR
BECCES.

(229)

#### PIETRO MOCENIGO (0)

Doge LXX. - Anno 1474.

Al defunto doge Nicolò Marcello fu dato a successore, il di 16 decembre 1474, Pietro Mocenigo, famuso pei grandi fatti operati sul mare contro i Turchi. Egli contava quasi il quarto decimo lustro di età, era malatecio per le sostenute fatiche e pele ferite sofferte sul campi di Marte, sicchè poco godé dell'onore con cni la patria lo rimeritò.

La guerra che ardeva tuttaria col Turco, era speranna dovesae ceasare: imperocichi matrigna del Sultano mandalo avera a Venezia, il di 6 gennioli 4175, um messo con proposte di pace. — Girolamo Zorai fu spedito ambasciatore affin di trattaria: ma instato che i principi criatini dicutevamo interno la lega da stringersi controi il Turco medicino, sonza mulla operare, l'armata ottomano preso avea Cafia; e le pretensioni del Sultano per venire a pace estendo tila di non poteria escettare, foi i di 5 ottobre rotta ogni pratica; ciandosi quindi più rigorosamente a conchiuder la lega, per cui fare State I V covoscesso in Roma, il di 16 del ennez esteso, gli ambasciatori di tutte le potenza cristane, impiegandosi il verno seguente nel mandaria ad effetto, siechè il doge non pote volenne ggi effetti, morendo il di 23 fabbria di 476.

Ben vide represse le nuove turbulezze susciatesi in Candia, per le mene di Carlolta; e vide il morire del generale Betolomneo Colocoi, Jaccido da lui alla patria ricco legato, affine di condinuore la guerra col Turco, domandando però che gli fosse erettu una statua nella piazza di a Marco; il che, non parendo proprio alla Repubblica, fut trovalo l'especiatesi inmaziara nella piazza della secula di a. Marco, or tuttavia si ammira; opera insigne fusa in bronzo da Alessandro Leopardi nel 4896, sopra modello di Andres del Vercoccia.

Al tempo di Pier Mocenigo, cioè nel 1475, s'inccudiò la chiesa di s. Giovanni Crisostomo, e venne, nell'anno stesso, riedificata quella di s. Giovanni in Bragora.

Il doge morendo lasciava tutto il suo al fratello Nicolò, giusta il Sanudo, ordinando, che gli fosse eretto un monumento nel tempio de' Sa. Gio. e Paolo, ove ebbe pompa funebre, elocio da Domenico Belani e senoltura (2).

Il breve tennto nella destra mano del suo ritratto, dice:

ILLE EGO Q11 PERYGIAS YRBES, ASIAEQVE POTENTIS OPPIDA, QVI CHLICYM CLASSEM, CYPRYMQVE RECEPI, AEQVORA PIRATIS, SCODRAM OBSIDIONE LEVYNI, PATRYM CONSENSI, POPTAL DIN YOCE CREATYS.

<sup>(1)</sup> Nacque Pietro Mocenigo, de Leonardo q Pietro, nel 1400, e nel 1412, esendo supercensito di galve contro i cersari la goldis, sospinto de una burraro a Brindial, e preso e mendo a Napoli, fa egli per rispetto al suo nome e alla Repubblica a cui appartenera, fatto libero da quel re, quantunque (230)

in guerra co' nostri. -- Tornato in patria, era scrito, nai 1466, qual consigliere del doge, e poca aj presso spedito a Paolo II umbasefatora straordinorio nella sua esaltazione al pontificata. -- Ma i gran talenti militari del Mocenigo lo chiamavano a posto più geloso a di gloria maggiore. - Era la Repubbijes impegnata in strocissima guerra coi Turchi, e la loro armi avenno assediato Negroponte. Nicolò force impregnate in environme guerra cui turcus, e la nota grand avecano integrophotic. Auteut Canale, che comendava in veneta flotta, e eve tatio indefente testimanio della presa di quelli isola, per lo che il Senato commettava il montro Mocenigo il commono, in pari tempo i Dicci ordinavangii di spedice in ferri il suo untecessore per exarer gindicato a Veneala. — Porti Pietro, e trovato il Canale già impegnato neil' assalto di Negroponte, secultò l'ordina dei Dicei. Ma poiché il Cannie al sopravvenire del nuovo generalissimo fu tocco di gelosia, e dichiarò non voler correre il pericolo di un' impresa di cui sarebbe poi per dividera la gloria con altri, il Mocenigo pose ad effetto li volere de Dicel, e spedi in ferri a Veneaia l'ontecessore e il figliuolo di lui. — Svernate le truppe a Modone, doves nella primavera ricevera il Mocanigo trenta galca da Veneala, venti dal Papa, alcune da Ferdinando di Napoli a da aitri Stati. Ma parvo a lui di non dover perder tempo in vano, e prese in Mocea truppe da sbarco, pose alla vela per Metelino e mise tutta l'isola n ferro ed a fuoco. Indi ai volse contro Delo e le Cleiadi, e rientrò nei porto di Napoli di Romania, carico di spoglie e di gioria; ove posela tutti i rinforsi promessi giunsero prima della metà di giugno di quell'anno 1472.—Il cardinale Orsini comandante le galce pontificie, ed il generale della fotta di Napoli misero nelle moni del Mocenigo il supremo comundo deil armi. Partita la fotta tatta, posero assedio a Satasia, ma forte essendo quella piosan, il Mocenigo si ridusse a Rodi, abbandonato ivi, pel verno imminente, dai legni di Napoli, alcebè entrò nel porto di Smirne, sorprese la città, la pose in Samme, a carico di sciulavi e di bottimo fece ritorno a Modone.—Essendo alla armata, avea ottenuto dalla Repubblica, il di 4 novembre 4574, il titolo di procuratore di S. Marco de citra,in iuogo del defunto Jacopo Loredano.-Portossi poscia il Mocenigo in Persia per mettere ordine alle opere maraiali dirette da quel re contro i Turchi; indi cacciò questi dalla Caramania, espugnò Sicione, Gerico, Seleucia, e varii altri inoghi di quella provincia; e polchè i Persiani tocearono scofitta, e poleha rientravano ne porti loro le fiotte di Napoli e della Chiesa. parti Pietro verso Cipro, saputo che Jacopo Lusignano re di quell'isola e marito di Caterine Cornaro era agli estremi di sua vita. Ginnto coli confortò il moribondo, ricevendo de lui vive ruccomandazioni arciorchè fosse accolta sotto la protezione della Repubblica ana moglic. Morenigo rimase in Cipro in attesa degli ordini del Senato, consolò la vedova e intese a rassodare l'autorità di lei. disponend» con Aodrea Cornaro le più seggie misure pel buon governo di quell' isola. - Appena Pietro ricevette le istruzioni dalla madre patria, non laseid occasione per assistere la regina vedova, e call'opera e ol consiglio contro i congiurati, che tentavano di porre sui trono di Cipro Cariotta moglie di Lodovico di Sovoja. E poiché la vedova metteva alla lure un figituolo, cgli, il Moceniga. lo teneva al saero fonte; e poco appresso partiva colla fotta per Modoce. - Ma ardeva più rhe mai il fuoco della ribellione in Cipru, e il Mocenigu tornava a domar la discordia punendo di morte i più colproil. — Ern molta tempo però che l'intro battera il nasre, ed ra domo dalle fatiche. Quindi de-mundara ed uttenera dai Senato di poter riposorari in patria, « Ma non a itodo preparavata pode della quiete, che gli in duspo partire di 100000, conde, unitamente a Triudano Gritti, diffendere il annali Albania e principalmente Secutiri dall'armi altamane e monostante chi egli e la une cianne missero cotte da malattia, por non volle abbandonere il comando in fino a che i Turchi non evanero de quelle terre. — Tornava pertanto in patria affitto da grave morbo, e non si era per aneo ben riavuto che fu sasunto al grado supremo della Repubblica, come sopra notammo, morredo dupo un anno, due mesi e quindlel giorni.

(2) Quantanque dien il Samuda, che Pietro, morendo, lascissae tutto ii sun al fratelio Nicolò, pure, dalla inarrizione scolpita sni monumento, tisuita che questo fosse cretto da Nicolò e da Giovanni, poi doge, snoi fratelli.

Fixer Lombrein for a resistant as in great parts to avalance del monuments in percha signate de Tallico d'Amanico, la crea, cent error di porte un notamo hamassente in finon dei un redicti di Tallico d'Amanico, la crea, cent error di porte un notamo hamassente in finon dei un redicti di Nation di più puttile può veteriri dell' gran, che, surrette da tre guerriteri a successitata dal riberti, cent di Norsing, propried la parte erentico del mananante. In crea, percen in accesso di che publi. Con la companie del propried del mananante del propriedo della considerata del propriedo depigie largue di dupe e guerriere, tale si mostra ali generoso tendionite e al risoluto integliamente. — Des della sembre che solventi del manta del propriedo esta — Des della sembre che solventi della considerata del considerata della considerata a soliti città di Sentari, el li rierevere della manti del rista l'error is chessi di quello città. — Nel soliti città di Sentari, el li rierevere della manti del rista l'error i reducci di quello città. — Nel soliti città di Sentari, el li rierevere della manti del rista l'error i chessi di quello città. — Nel soliti città di Sentari, el li rierevere della manti del rista l'error i chessi di quello città. — Nel soliti città della considerata della considera PTED - SOCIEMO - LEGICARI - P. CONTR. SON - HEVR. - OPTED:

QUAN - LEGICATE - ARRADON - RVEILES - SON - TORSIGNE,

IN - TORSIGNE - TORSIGNE - TORSIGNE - TORSIGNE,

IN - RELIAR - FREED - LEGIC - TORSIGNE - ARRADONE - REGISTRATE

TENTEDER - LOCAL - FORDING - OPTEGALS - LEGICARI

TO - TRATES - LOCAL - SANILES - CTEMP - A . COUNTAINS - LOCAL

TO - TRATES - LOCAL - SANILES - CTEMP - A . COUNTAINS - LOCAL

HOST - ARREST - SON - COMPONE - LOCAL - A . COUNTAINS - LOCAL

HOST - ARREST - LOCAL - SANILES - TORSIGNE - LOCAL

HOST - ARREST - LOCAL - SANILES - LOCAL - LOCAL - SANILES - LOCAL

TORSIGNE - LOCAL - ROCKERS - LOTTER - LOCAL - LOCAL - LOCAL

TORSIGNE - LOCAL - ROCKERS - LOTTER - LOCAL - L

#### ANDREA VENDRAMINO (9)

Doge LXXI. - Anno 1476.

Il di 5 marzo 4176 gli elettori promossero alla dignità ducale Andres Vendramino, non eszazi intudenzieto di alcuni mollidi Gasea mitche, i quali dicevano, non dovevazi elegge principa uno, la cai famiglia era stata elevata a nobilità dopo la guerra di chioggia. — Andrea contava riccheza per 100,000 decale, era di animo liberale e di gran parentado, al quale principalmente devette il sue cealitamento. — Non appena assuma al tenos, Saiti IV, col mezzo dell' ambasciativa Antinolio Decado, Gonavalo della contro il Turco. Questa Rosa, che fia la prima vedidosti in Venezia, venue riposta un' Tessor di s. Marzo Chesta Rosa, che fia la prima vedidosti in Venezia, venue riposta un' Tessor di s. Marzo.

Continuava la guerra col Trace, e poco mancio non si perdesse Lepanto per traciento, verdato i per opera di uno dell'intesti Turchi si più labatuli di Craja sassicitati, in una filice sortita cacciavano il nemico; ma poi risassititi, toccarnoo grave econitita. 
Ne la sola Mulmini era minacciatio, che il Turchi di nouvo correvano e devratavano il Printi, ove, dopo di sver rotto il generale Circiamo Nverdio, caduto sal compo di figio, si gettoreso, quanti turretto, end paese, incendiande le vitte tutte tra ILisonno e il Tagliamento, per modo che, nell'alto della notte, dalla torre di s. Marco da Braccia, il ceresco qui e qua ferificazioni, ma contesti pretvedimenti i tornavono tardi o inefficeci per resisfere alle numerone orde del barbari, che tratto tratto pioparano lor opora; finche circibi i nensici di botton rittarona, lacatuno dellero a lorraine e la poste, durata dalla primavera fino al mese di novembre dell'amo 4478, dalla quale perivono da 30 fino a 80 pressone al giorna, escono di Minigireo.

Le pratiche di pace un'altra volta riprese tornavano a vuoto, sicché alla morte del noso doge, accaduta il di 6 maggio 1478, era tuttavia la Repubblica nello stato affannoso con cui l'aveva trovata al suo pergiungere al principato.

Ebbe il Vendramino onori funebri nel tempio da' SS.ti Gio. e Paolo, ed elogio da Girolamo Contarini, dottora e priore di s. Giovanni del Tempio, ad altro elogio, ebe (232)

va alle stampe, da Pietro Marcello; e veniva tumulato nella chiesa di santa Maria de' Servi, ove i figlinoli, alcun tempo dopo, gli cressero cospicuo monumento, il quale nella demolizione di quella chiesa, venne traslocato nel tempio ora detto dei SS.ti Gio. e Paolo, ove tuttora si ammira (2).

Al suo tempo fondossi l'ospitale di Gesù Cristo, presso S. Antonio di Castello, desimilato ad accogliere i poveri vecchi marinati e solto di lui pure, cioè nel 1476, promulzossi la prima legge contro il lasso smodalo delle donne.

Il hreve che svolgesi dalla destra mano del ritratto del Vendramino, dice :

SENIO LAM CONFECTTS REMPVELICAN DIVITANO BELLO VEXATAM INTERPIDE GUBERNAVI. DOMI INSTITTAM ADRO COLVI, VT PROPRIO NEC PEPERCERIM FILIO. FORIS OVIDEM NAVPACTUM, FORNIDANDA HOSTIVM OBSIDIONE LIBERAVI.

(i) Vosé il Fallutis, sotti un Storia del Frink, du cătăi cită di Cătăr și straderire, sei 1 dilly venezit la fringlic Vocelunius și ed thir godile sere subregue, che vetiste da Aquijică, Mari secre, tre 'quali li Ralicuti purcehi remetidul, diena gianti Vendemani zilah Schwonla, rhe Trente rizindo ferire origitate quarte cesa dal Illicirea se sucheda il revusa il vandemani dalla Schwonla, rhe Perrente rizindo ferirea origitate quarte cesa dal Illicirea se sucheda il revusa il vanțită siemi de Vendemani prima del Educario cas dal Illicirea se sucheda il revusa il resulta formati relevante se such si such se sucheda il revusa il santiți relevante del resultate se such si such such

Il nostro doge ebbe a padre Bartolummeo q. Andrea, e meque nel 4293. Fino dagli sani più teneri caercitosal nelle lettere, nella orti liberali e negli esercizii del corpo, massime nello acherma, in cui divenne eccellentissimo più che altri mai del tempo suo. - Mortogli il padre, affine di conservorsi il potrimonio redato, esercitò in mercatura, ad aggiunse per ciò maggior ricche aza alla sun casa, sicche norrano i eronacisti essere stata la più dovisioso fra le nobili famiglie. Applicatosi posela alle mugistroture della patria, per lo suo ingegno, prudenza e virtù, consegui tosto gli uffinii più gelesi. Sostenne quindi varie ambaseerie, fra le quali quella oppo il pontene Paolo II, che mostravasi avverso alla Repubblica, ed ebbe Andreo II merito, unitamente a Lodovico Foscariul, di valger s'animo di Paolo a miti pensieri. Eletto avvogadore, senatore e savia del consiglio, veniva il di 40 giugno 4406, deco-rato della tela procursatoria de elira, il luogo del defunto Motteo Vitteri. — La guerra nossa dal Turco obbligò in Repubblica a farsi forte con leghe ce principi cristiani. A tale effetto il Vendramino fu eletto quale commissario alla lega proposta con Pirenac e Milano, ael 1474, ed ottenache questi due Stati mandossero il danaro necessario per ormare alquante galce. - Norto finalmente il doge Pier Mocenigo, veniva Innalanto, come dicemmo, al supremu onore della Repubblica, vissuto essendo la quella carica due anni ed altrettanti mesi, passando a vita migliora nella grave sun età di anni 85, e mesi 8. — Ebbe cinque figli, non tre, come dice il Sanndo, e sette figlia. — Il primo de figli, Nicolò, era morto quando suo padre fa eresta doge, e fa capitaso valoroso, che stilitò eogli eserciti vesti nalle guerre de suoi tempi (Crogna, Inc. ne. Vol. I., pag. 60); il secondo, Bartalosmo, acquistò, nel 4357, Il feudo di Latisana di Glavannia e Bartalosmo, Malombro. Questi, giuta il Sonudo, standi 1457, Il feudo di Latisana di Glavannia e Bartalosmo, Malombro. Questi, giuta il Sonudo, standi va nel detto suo feudu bandito da Venezia per avere, a enso, con una freccia neciso un ufficiale di barebe, a cui allude il breve che veduto abbiano in palazzo: il terao, Girolamo, morto nel 4881 (Cicogns, I. c.); il quarto, Alvise, e non Aiessandro, come mal dice il Sanndo, fu, nel 1480 e 1181, podesti e capitano di Treviso, poscia, nel 1488 e 1489, Inogotenente a Udine (Geogna, I. c.): finalmente, l'ultimu-Poolo, fu senstore e savio di terraferma. Le setta figliuole maritò Andrea spiendidamente, siando loro di dote dal 5,000 al 7,000 daesti. La prima impalmo Alessandro Diedo q. Antonio provurstore; in se-conda, il cavaliere Zacearia Barbaro; la terza, Girolomo Morosini, morto pravveditore d'armata; la quarta Nicolò Donato dalla Beccarin; in quinta, Michele Valler, q. Ottavinne; in sesta, Giovanni Con-tarini, q. Andrea da s. Bernaba; l'ultima, Andrea Contarini da s. Moisè, sepramouninato Buontempo.

VITE E RITRATTI DE' DOGL 30 (233)

Dog Andrea, per testinonianza de cennerial, ful lpiù bello e granison como della cità, di grande statura, valentisiamo nella persona, diccome diere il uno eneminatore, il qualo argiopore, avere la la vatuacutezza di mente, memoria vigorosa e pronta, moderazione d' naimo, giuntizia, aplendidezza e mioricordia verso i poserelli.

(3) Il momenta she cressers I figi a queste dege, pol fired II principe dei momental repolerati of versite per graduath di male, per belasse di menie, per degassa di lasera y nei resculto di offenta del principe d

ATBELLE, YANDRAMENG, SPCI
OPVR. SPLENDER, CLADO, SED. EX. SPLE. IX. PATRIX
PRITTE, GPVL. VNV. LONG. CLAUMAING, QVI. CEDIA
TYPICLAYE. GREGORIO. LIBERAT. CONTRIBUS
PROBLE, REPAIRS, ORDINAN, FIT. PORTYMER, ET
NATURAL ET, HATTIS, NUMBER, PARICHATY
SENITARIN, REPAIRS, GRAN, EXIL GLOBIA, CORPINANT
VILLE, ANDRES, KIXIN, ENESE, VIII
ORIT, PRIBE, NONA, MAII
FRIEDER, MICHAELE, SONA, MAII
FRIEDER, MICHAELE, GRANA, MAII
FRIEDER, MICHAELE, MICHAELE, GRANA, MAII
FRIEDER, MICHAELE, MICHAELE,

#### GIOVANNI MOCENIGO (0)

Doge LXXII. - Anno 1478.

Giovanni Mecnigo, firatello del precedente dogo Fietro, veniva, il di 18 maggio III.8, elevato al troso docale, nel feis and anni 70 y mono etimo em obelosto, e quantunque non decorato della stola procuratoria, degissiano del principato. — Egli assumava il goreno della Repubblica in tenegi difficiissiati, imperencebi intanto la peste continuava a desobre la capitale, e la guerra col Turco proseguiva accanita; alla quale succeditero altre querre no meno finatel.

Crojo codeva, e Sculari era morramente assediata dalle armi oltomane; e giia, perduta Alessio e Il vivasto, lutta sperara ponevasi nel adavre Sculari almono. Ma meche
questo, riansalita dall' impedo di Manonetto II, fenea temere di sua ruine; sicchè il di egennalo 1473 fi ripreas in Sentalo idiacussion della pace. Si convenne, dopo molte
considerazioni, di spodire Giovannii Dario alla Perta, con facoltà di promettere Sculari.
Stalianne, Razzo di Minia, kvate prima le persone, le roche, i presidir, e di pagare da
tto fino a decenniia ducati per la navigazione del mar Nevo. — Se queste norme for
concluius um trattato con Manonetto II, il di 25 gennalo 1473, ed quale stabilivansi,
fra le oltre cose, libera e sizera in navigazione; avrebbe la Repubblica a Costantinopoli i sua balia, com giuristizione su Venezinia; papelerebbe ducati dicenniii I anno
per franchippe del commerco, ed altri desale emotionalia in due anni, a pereggio di opi anterior pretensione del sallona; cerebropati in Morea nella guerra presente: in cambio di che il sultano restituirebbe i Inoghi della Signoria fino agli antichi confini, per regolare i quali mandavasi poscia Benedetto Trevisan.

Morto poco appressio Maometto, e succedutogli suo figlio Bajazet II, risoniniciando le ostilità de l'urchi in Dalmazia, la Repubblica spedi a Costantinepoli Antosio Vitturi, il quale ottenne, il di 12 gennaio 1832, la conferna della pace, ed il sultano, a richiesta della Repubblica, le cedette poi, nel 1854, Zante per cinquecento ducati l'anno, una per allora ritenno Cefalonia.

Firenze intanto sommoss, per la congiuna de Pazzi, procuravasi le ire del ponetece Sisto IV e quelle di re Perdinando di Xapoli; e la Repubblica invocata la socorreva, fino a che, conchiusa la puece da Firenze siesa con re Ferdinando, alla insuputa di tutti, venne a fermaria una lega fra Venezia del Papa, a tatela reciproca. — Se non che il Turco, pedificato con Venezia, moveva le ariai contra ulti, rife quati contro Federico; e venuto ad Otranol la prendeva, commettendori orribili guasti. — Il comune pericolo procurava allora la rionacitasione di Sisto co Fiseratini; el avinza opci cercossi di stringere suova lega contro il Turco, a cagione delle perpetue incertezze e gelosio de trincini cristiasi.

Anzi, non appena si erano i Turebi allontanati da Otranto, che nuova guerra rompevasi tra i Veneziani ed Ercole I duca di Ferrara, le cui cagioni e le varie battaglie accadute, non che le vittorie conseguite da Damiano Moro e da Vittore Soranzo sul Po, legger potrannosi nelle illastrazioni delle Tavole CLI e CLIII, che recano incisi i dipinti che le figurano, lavorati da Francesco da Ponte detto il Bassano e da Jacopo Tintoretto, collocati nel soppalco della sala del Maggior Consiglio. - Sisto però, che in quella guerra, unito in lega co'Voneziani, combatteva il duca di Calabria da cui era assalito, tutto ad un tratto staccossi dalla Repubblica, e ciò per le insinuazioni di Lodovico il Moro, duca di Milano, spinto altresi dal pericolo di Roma assalita dalle genti napoletane e Colonnesi; sicebè dannava la guerra di Ferrara, sollecitando la Repubblica a desister da quella. Ma avendo il Senato risposto, non convenire alla giustizio, all' interesse ed alla dignità de' Veneziani rimettere le armi, imbrandite eziandio a persuasione del Pontefice stesso, questi, veduti vani gli ammonimenti, il di 22 giugno t483, pronunziava l'interdetto contro la Repubblica, con minaccia di scomunica, laddove entro quindici giorni non si fosse ritirata dall'assedio di Ferrara. - La Signoria, a tutta rispoata, proibiva la promulgazione di quella bolla, e dichiarò appellarsi ad un futuro concilio ; e quindi spingeva più e più la guerra, anche sul mare contro la flotta di re Ferdinando, sopra la quale Jacopo Marcello conseguiva splendida vittoria colla presa di Gallipoli; fatto colesto dipinto da Jacopo Tintoretto nel soppelco della sala accennata del Maggior Consiglio; intorno al quale ed agli avvenimenti che lo segnirono leggasi la illustrazione della Tavola CLIV, ove è inciso il dipinto ora detto.

I maneggi poi del Senato, le movre armi da easo spedite in Lombardia contro Lochico il Moro, lo assedio continuado poto a Ferrara, le sonofite tocacie dal re di Napoli, condussero gli animi alla pace, la quale veniva finalmente conchiusa il di 7 agusto 1484, confermandosi in essa i confini quali erano stati determinati dal trattato di Lodi del 1435; e fa le altre cose rimanendo in perpetuo alla Repubblica il dominio sul Polesime di Rovigo con ogni sua appartenenza. — Morto poi essendo nello stesso mese di agosto 1488 (255)

papa Sisto IV, Innocenzo VIII, ehe lo sussegui nel pontificato, alle preghiere della Repubblica, levava l'interdetto, con bolla dell'ultimo febbraio 1485.

Né le guerre combattutes furono i soit mail che affinarre Venezia, che la peste difficasi nella espitale nel maggio dell'uno tibbs, secondo il Sando, il Malipirer, Picirza ce altri eronacisti durata un anno, mietera la vila del dogo Giovanni Mocenigo, il di 4 novembre dell'anno citato; per cui, tunnitato tastono lempio de SSL di Gio. e Puolo, gii nonri innebri a lui renduti nello tesso tentipo si compirono sopra il simuliarero bel o rappresentava disteso sulla bara, recitandovi il clogio il dottore Girolano Molino. Alcan tempo dopo il figlio gi crese, nel tempio medesimo, cospiero monumento (2).

Ad dirt disastri cainado andi seggetta la città disenno Giovanni. — Il di 44 settembre 4883 are il Palzazo dancio di late d'oriente, nome dicemma el Logo XIII della Storia di questa fiableria, over prevanno non essere acceduto quell'incendio nel 4879, come acrissero alcumi: ed area, nel 1485, parte del truppi dei SXIII dign. Pano le tutta la fiableria della vicina confrateraità di s. Marco. — Non pertanto dicdesi mano accurire in più bello forma, sita la parte rimaita della publica carini, cone della confrateraità accurina della publica carini, cone della confrateraità accumata; ed altri edifinii cospicii si murranon, tre' quali la senola de' calsola a. Tomaso, compiante el 4479, ed il palzazo magnifico di Andrea Lorendono ud Canal grande, passato passia in proprietà de' Vendramino, e quindi, di questi utilimi suni, sila dichessa di Berri. — Si fondi, ed 1483, il monastere dello Spirito Santo; e 7 anno seguente venne instituità, da Ermolao Barbaro, alla Giodecan un'accidentia di filsosfo,
mutata poi dibi torico Nuni, sulla secondo meti dal segolo XVII, in quelle dei Piaretti.

Il ritratto del nostro doge tiene nella destra mano un cartello che dice:

HIC BELLYM HERCYLEVN EXTINXIT, ITALIAN TOTAN, TERRA NARIOVE PVRENTEN REPRESSIT, IMPERIVN AVXIT, AVCTYNOTE BELIOVIT.

(1) Frankle del dage Fietra, al est partiment, la Gersuell Neccesia, natus al 4400, e um minore a pare finus ol apere reggie inpercebe passate per grad de magnicitare pia piène del partie, la, pare finus ol apere reggie inpercebe passate per grad de magnicitare pia piène del partie, la bequestencia, milts d'eccontant difficile che il passi di Bonda era prosente partie que della bequestencia, milts d'eccontant difficile che il passi di Bonda era prosente partie que per di questi de commettere pervisi ganti. Gircuma airea ne fentilence i passate della serie, a partie della serie era que della serie al serie del consigliar, a sono de departe della serie era possibilità della serie anoma della per principe cui almosticant dell'era partie del consigliar, e i sono molto bonti, prodenza ed stittedare ad maneggia del pubblic della gif univerpe retarreri a seprema diginà del serie anoma della per serie del consigliar, e i sono molto bonti, prodenza ed stittedare ani maneggia del pubblic della gif univerpe retarreri a seprema diginà del serie anticanti della seminatione del series, della consiste gifte et una figlia, que transistatio en Anticoli Dundolo, della seminatione del series, per consiste del consiste per presentanti nel consistenti della selectiva e quello, di sono Leconordo, riscel sentere presistonios, che antenes verie anabasierier, e del sono della percentanti del series della selectiva della della percentanti della selectiva del della selectiva del della selectiva del della selectiva della della percentanti della selectiva della selecti

(2) It couples monoments du la pietà di Lomento foce reigne el porte, o opera stribitita ratio molecto, el qui montante el un materia colta mante sinda, mantena sondità, l'atte el accessio tentreria, monomento del porte del presente del



3 Marco Barbarigo 74. Agostino Barbarigo

75. Leonardo Loredano 76. Antonio Grimani 77. Andrea Gritti ofi Poetro Lando 79. Francesco Dunato 80 Antonio Trevisano

rente 610YANNI BARBABIGO Coogle

sull'altro, sopportano il fastigio coronante il monomento, nell'inferiore de' quali attici, per fianca, è ripetato lo scudo genillicio de' Moccaligo. — Le tebella colloccia nella parte centrele della bese, sorretta da due genil alati, rece la seguente inscrizione:

> BYX. DOANES. MOCENCYA THOMAS, PARTYL ET, PETRI DYCHY. RECYTTS. VYRTIGIS. BELLYN FERRALINESER. INVITES. CESSIT ET. BODGGUI. PENNSYLLAY. ADRICTI IMPERIO. PACEN. COLVIT, CEX. VENITAR. ADRINSTRAVIT UNITERA. DOCUMENTAL DIES. OPT. ET. ADANTISS. MARY. MARITYS. EST.

L.F.2. O4HT.ANN.MCBLXXXV.VIXIT.ANN.LXXVI.BVX.ANN.VII.M.VI.

#### MARCO BARBARIGO (4)

Doge LXXIII. - Anno 1485.

Durante la herve vacanta del troso donale in instituiro l'ufficio de' Sopro i atti, ciòdo provvoltiori agli atti de Sopracataldi, de formavano la secondi sitama in appello dalle sentenze dei gastaldi duceli. Altri però dicoso cresto questo ufficio nel 1473.—1 correttori pi della Promissione ducele ferce ratature tre a lutre cose: non potere il dogo eleggere primierio della chiesa di n. Narco alcun suo parente; non dovesa dara ad alcuno il tilio di mognifico; lasse ecoronalo solemanente e pubblicamente col corno ducale dal consigliere anziano, colle partie: Accipie cornoma ducatura Fructiarun; e che gli celtiti canasti per deverto dei Consiglii, fassero in none dei dogo.

Con questi nuovi oblighi ed onorificerax venne eletto doge, il di 19 novembre 1485. Marco Rabraigo, di indule savare, pie e calció i patrio more. Ma egli non visue che soli novo mesi non per une compiti, impersoché la di lui morte escadde a notivo di mo forte alterca vatur la Seastaco di Retalel Agatino. — Il quale mostravagili sempre oppositore, e sembra cho tanto affettata disparità di opinione non fosse, per parte di Agsino, tottamente secreva di niminosità; mentre, per di de narra il Saundo, un giorno che Agostino avena di mostrato piri che mai institente a contradiferò il fratello, questi intorne dicendo: Pareze Agostino, qui fato qui cina perchi noi musiona per succidere in notaro luogo: ma se la terra conacesse così bene, cone froccimus nol, la perman sontra, i acopierabe più pira cono qui attre, e disecco dal truso, catoni di ra, andò nelle uno stanze, dove pochi giorni dopo, cioè il 14 agosto 1485, essava di vivre. Ebbe inmenti nel tempi de SS.S.Gi. C. Podo, clogio fir bro Por Finni , Danze, se tomba nella chica di santa Maria della Cariti, ove poscia i di lui figli gi eressero nobile monumento (2).

Egli procurò con saggi ordinamenti che la peste cessasse, provvide per tener da lunge la carestia, fece progredire alacremente la fabbrica del prospetto maggiore del cortile del Palazzo ducale, e sollecitò la costruzione di varii ponti di pietra per la città.

Il breve che gira intorno al ritratto del nostro doge dice : SERVAVI MORBO PATRIAM, BELLOOVE, FAMEOVE.

IVSTITIAM COLVI; PLVS DARE NON POTVI.

(237)

(4) Texti į generiopidi si veneriona nd dire ventas da Triena node laine Rebline is, insiglis Bereita; e cale indirena cent B ja. Piene dielic Corne e di la 2. Septe Zebersila, in sycligiona venta a compariga centa de la centa del produce de la centa del conservatione del conservatione del conservatione del conservatione qualitatione del conservatione qualitatione del conservatione qualitatione del conservatione qualitatione per conservatione qualitatione qualitatio

Ha march deep pel sampe un el 1814 de Fremento presenter de S. March de peut l'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'a

(3) Il monomento di Marrio Barbarigo, che res muito a quello dei dope Apsultos um fratello, screpars tra exchi di lettema della Cartila, de centrale dei qual acception un altrare, gli stri do les 1-tus un genellessa delli dan dept. Suppressa la chiese a ricotto and Accedenti di Belle arti, venne distrutta barbaramenta. Bi momenta, sai si achie che la soni sattende di dept. Apposito, che conservani dei sensiario di Santa Mario della Saluta; opera depuisiona d' opul lucio, ce che fa si di deliberrare il peri-rela del Santale. Supressa della distrutta della Santale.

seguente epithino, diverso da quello riportato din Sando:

NARCI EARRADIO FRINCIPIS

OSSA BIC SYNT,

ELYSDAN RECTE PACTORYN

INTER BORNAES NYSQUAR INTERITURA LEVA.

QUER CUE RIV IN PRINCIPATY ADRIGANT NON POTVISSENT,

EVERGE FERS VIVENTER PATRICE INTERVE ANTITUPERNT,

EVERTANTE PATRICE EL SUFFECIEVAT,

BEGIVER VIRTUIT ERSTHRONIUM, QUOD ANTER LEAVESTUR,

TORSTEGOS ARE GLORIAN SENSER EXCITAVIT.

PRAEFVIT RENSES IX. VIX. ANN. LXXII. MCCCCLXXXVI.

#### AGOSTINO BARBARIGO (4)

Doge LXXIV. - Anno 1486.

Pensano i eronacisti, tra'quali il Sanudo, che a quella specie di antagonismo dimostrato da Agostino Barbarigo al morto doge suo fratello, albina egli ottenuto di susseguirlo nel principato, il che avvenne il di 30 agosto 1486. — Contava Agostino 66 anni (238) di età, avea portamento venerando, augumentato dalla grande statura e della bianca e diffusa sua barba; amene ed insinuanti maniere. — Il non breve reggimento di lui fu stadio perpetuo di fatti gravissimi, e da riguardarsi siecome epoca in cui si sono disposte le cause che influirono possia sulle sorti future della Repubblica.

E di vero, non poté egli conservare la puec come anava, e di cui avea bisiquo in Repubblica dopo di Sarpoli, e di Grattara guerra di Ferrata, edi, intanto, la rottura di Ferdinando di Napoli con papa Innocenzo VIII; quella di Firenzo con Genova, per lo possesso di Sarzano; Fordi, de, nosso a rivilta, tolto avea la signorio i si vila al conte Girolatovo Riario; Fernza e Bologna conquiratesi a damo de' ler principi: tutte queste discordi e aglización intettrara lo. Repubblica in pensiero, a la eli vida informetteria per condurre la pace fra il Poatedice c il re di Napoli, onde l'Italia non avesse a commu-versi in meterra festi.

Sigimondo poi, dues d'Austria, veniva più da vicino a turbare la tranquillità della Republica, e di per gloisi degli seguinti di essa avestata nel Tirolo, Unindi, da prima, egli toglieva a Venezinai le miniere di ferro e d'argento che avevano al confine, una, egli toglieva a Venezinai le miniere di ferro e d'argento che avevano al confine, coi in Primiero e Vetagunza poi intuito loro la gentre, confiscando, contro il gius delle genti, i depositi che, per ragios di commercio, avevano in Bolzano. — Il Senato mando toto use genti, comandete del notte Gialio Cesare di Camerino, con Pittero Diedo e Girolano Maccello, provveditori ja na i perdette Reveredo, per cui fa sotituito al comando Roberto Sanseverino; che pur esso boceava senditis a inapocine, non aexas però avere fatta costar cara la vittoria al nenico. — E quantunque peco dopo i nostri risquistassero Roveredo, pure in un'alira battaglia, combattuitas à Callinon, nouvemente vitoriavano gli Austriaci, morrendo sul campo la stesso copitano Boberto Sanseverino que, magnicata lo interprosizione del Paga e dell' Importante, vanivia finalmente conchiusa il di 13 novembre 1487, colta restituzione del mal totto e delle terro alla Repubblica.

Erasi intanto maturalo il disegno preconectto dalla Repubblica di possedere il repoi di Gipro, che a Caterina Cornare contrastava internamente, per segrete centen, la regima Carlotta, externamente gl'insidiosi Ottomani; per cui, suasa da Giorgio Cornaro, di lei fratello, veniva esas nella delilterazione di cedere quel regno alla Repubblica, ci di literari nella sua mundre patria. Tade rimanzia, sicomor fatto di aloriterio, veniva espressa a chiaro-scuro nel sopuloso della sala del Maggior Consiglio, per opera di Leonardo Corona, infessa nella Tavlos CLAIV, alla cui illustrazione rimettimano il lettore.

II possedimento di Cipro, di Veglia nel Quarrano, di Nasso e di Pares nell' Arripelaça, escaduto interno a questi lempia, non paragonarono gii importanti avvenimenti che nell'Occidente andavani succedendo, le cui conseguenze non doverano tardar molto a rearer grave damo agli interessi ed alla potenza della Repubblica. — La esoperte delle Camarie e dell'America, i viaggi de' Portoghesi e degli Spagnosli, poi la scoperta del Capo di Bonos Speranza, preparavono sensable ninonenzato al commercio ed alla unvigaziona, e quindi all' affaira delle ricchezza: in Venezia. Ai quali futti non pose mente la Repubblica, ecuputa allores in peretto sospetto delle core el Tinla; e massime degli oppar ecchiamenti di Carlo VIII pi Pirano qual cose conchiamenti de Carlo VIII pi Pirano qual cose conchiamenti de Carlo VIII pi Pirano. il di Saprile 1483, cella quale dava parte si re di Francia e di Napoli, assievano quest'ultimo, nessum pericolo minacciarre da lea confederazione a in 30 Stati. — Bu tanto si avvilupparono poscio le cuer, massime allora che il re di Francia, venuto in Italia, preso avveni il estatto di Frivinace, conseguito molte terre e fortezze della Toscana, entrato in Firenze, e poscio in Roma, e quindi in Napoli; per eui formossi una nuova per affice di altrare Ferdinando al rivopero del perdeta so oregoni d'Angolio. — Alcani dei fatti allora accadudi potrannosi leggero nella illustrazione della Tavola CXLVIII, reennel il olifitto dello lasta del Maggior Consiglio, over les espressa, a chiaro-seuro, da Antonio Natislichi delto l'Alienze, Bernardo Contrini, che officei di uccidera Lodovico Serza, dace di Milano, il quale l'elitoria.

Infrattuto la flotta vecetà, comandato da Antonio Crimani, unita alla spagnuoda, raciquistava gran parte del regno di Napoli, el reservolo del re Carlo socialito al Tara, e l'associo posto a Novara, leutula del Francesi, feeror che gfi animi inclinassero a pase. Convenuti pertanto, in un luogo tra Bolgari e Camarino, i deputati a trattarta, i Veneziani volevano che prima d'ogni cona fasse restituita Novara, poi che re Carlo dovese riautetteri a rathiri le un pertenenioni su Napoli, ce centuttari di una ricognizione adequata per parte del re Ferdinando. Mis il duca di Nilano mottravasi assui più peighevide, mosso estando dal timore di una calatta di Sizierzi; sicchi tratti da ste, ed. ottenuta la essione di Novara, segnò pace separata, lasciando però luogo al Venciani deleriri, e per la quale stabilità, re la altre cose, che il re conserverebbe in Genova il diritto di farri costriure sue navi; il duca darche il passo alle sue grati che mostassera alla compista di Napole i estairenbe di adeni marigli; non polessero i Veneziani soccorrere quel regno, e faceudolo, se Carlo volesse far loro guerra, Lodovico l'auterebbe.

Domando la Repubblica di conocere i patti di questa pace da casa ignorati; e poché trovavaria na partila, sogolista di ousaine da nono dati in soceron a duesa steaso di Nilano, per altora dissimutò in mala fede di lni, contenta intonto che re Carlo partisse dall'Italia: la quale però, da questa venuta di Francesi, fo devoltata dal morbo galicio manifestatosi illara. — Rilatto poi il Sessato d'aderire alla pace, allorche sepo che doveva Yenenia astenersi dal porger soccurso ai re di Napoli; ed anzi dichiarossi in favore di la, segundo socca, di d'al gennano 1496, un trattato, col quale obbligarsa di dargii uomini e danaro, ricevendo da Ferdinando, siecome cauzione, Brindisi, Utranto e Trani celle loro fortezze e giurisdizioni.

Senonoché, più e più sempre avvilappandosì le cose in Italia, ora per le disconde de agiavan Firenze, Siena, Piis e Lucez, ora per le continue motazioni nell'animo del dinca di Milano; e quando pei torbidi suscituli per le asurpazioni del duca Valentino, figlio del pontefice Alessandro VI; e quando, da ultimo, per lo timore di una celata in llatia dell'ami finence; la Republica, trovandois perpensuanente nelle incertezze difficoltà; skaliiva nuova lega cen Milano, col Papa, colla Spagna e coll'Imperatore, a esi aderi eziandio Enrico VII d'Inglallicarico VII d'Inglallicarico.

Moriva infrattanto, il di 5 ottobre 1496, ro Ferdinando di Napoli, e le turbolenze agiavano quel regno, per le quali venne Taranto a devozione della Repubblica. — Nè moti nainori aceadévano per ogni parte di Italia, ne quali Itatti, più omeno, prendo parfe i Veneziani, onde veder modo di ricondurla a quiete, trovavansi questi aggravati (230) oltre ogni dre di debiti, senza speranza siezra di ottenere il loco intento. — Morivo pure re Carlo, e los montai indecera il dese di Milano a fevarire l'Eventini, negazio di il passaggio per Pisa agli stradioli veneziani, ed intinuando perfino alla Repubblica, mon dovresse ingerira nelle cose di quella citti. — Alforni il Senza irvitegerira il nuevo re di Francis Luigi XII, stabilendo seco lui, di di 5a parlie 1499, una lega per la cenume difesa, contre chianque si fosso, trame li Papa. — Luigi admunge, cui stava a cuare il passedimento del dusato di Milano, spediva truppe in Italia, e la Repubblica il cente un contrato di contrato di contrato di contrato del cuasto di Milano, spediva truppe in Italia, e la Repubblica di cerva unuovere le suo verso il Cramonas, esquistundo varie terre, siachè Lodovico il Moro, apavantato e marrito d'ogni consiglio, non sapea che risolvere, finabè, collevatais Milano, figgiri e gii in Germania, e le milizio del re Luigi entravano a peraderne il possesso. — Dal canto loro i Veneziani oltenevano, il di 40 settembre 1499, In città di Cremona.

L'orgeglio però dei Francesi, i loro duri trattamenti verso i popoli, l'aspro governo del Trivitalo, lassito da Luigi a reggere la etti, inaccritivono gli animi, onde Lodvico il More, ciutato dall'imperatore Mussimiliano, discese con buon nerbo di Svizzeri e di Borgognosi, a pel divora ciando dei popoli ricuperarali suo Satlo, catrando in Nilamo al principio del febbraio 1540; perdendolo poli tre mesi appresso a Novara, ove fu assediato e falto cuttivo dalle mosre centi mandate dei Prancia.

Ma senza immorar più sulle guerre combattutesi allora in Italia, principalmente pel contrastato possedimento del regno di Napoli, diremo adesso di quella che mossiil Turco o Venezia.

Dopo la poce rimovata con Bajazette II, nel 4494, era speralaic che all'ombra di queta fassero situri inari e le cuta, ma i pirati turvin, non atretti a disun obbligo, raginavano gli abitanti randrodoli schiavi, lungo le spiaggie della Delmantia adell'Istria e oavano i Viencianti vigorosamente reprimeri per timore di una rottarno colla Porta. — Per finalmente, vedendo che non v'era modo o frenare quelle violenza, e le fortame di andibili forze de preparava il Turco, senza consocerno la seopo, matteva in necessiti a Requibilite di ordinare ad Andrea Loredano, provvediore a Corfó, di vegilare alti la Reducció de la como de la Andrea Cordono, provvediore a Corfó, di vegilare alti nel desta de quello colo, di comunidare di Antiono Grimani, lettle generale della fotta, che discussione del consocio del nel consocio del consocio del

Era giunto il Grimani a Modone, quando il di 22 luglio 1499, la fotta tures, uscita du porte, dirigiava illa volta di Nopoli di Romania, a la suo genti di terra piatavano il campo a quattro giorante da Lepanto, in un luogo appellato Vardari. — Allora il Grimani siciole, e venutu a Sopienza e cella fotta, compactati ci centodice i vele, perparavaia ad incentrar il nenico, forte di dugentoseanatasette legni. — Hopo avver voltegia odapanto, lemendoi ambedua e acerta distanza l'una dadi iltra, la folta turea andio a trinsietraria i Portolungo, dietro la Supienza; e la veneziana tornio o Modone per sor-gera Sopienza stessa, appettando de il menico cusices fiori ri da lora investirito, se si odfinisa fravorevole evento. — Era il 12 agosto, e di 1 vento spirava propizio dalla fotta tungo; e quindi inagglivata illostigale terribie, o renda mi venegiando versa Devisionale, o principali della discontanta della di lora del uno grossa nave dell'arrelia, questa lo apprese a due veneziano, comondate da VITE E RETATTO ESOCA. 31 (2411)

Mano Armerio e da Andrea Loredano, accorso spontaneamente da Corfii ad suisistre suoi. Si quale the queste perivano, salvandori da morte il Loredano soltanto, de ri-mase però estitvo. — Intorno alla perdita poi dell'Armerio vegani l'illustrazione della Tavola CXLVIII, che rees l'intesione dei soppodeo della sala del Minggio Comiglio, over Francesco Montenezzano, in uno dei comparti a chiavaccove, operesse il fine di quell'il lustre, però in modo contrario alla storia. — De questa battaglia useirono perdenti il veneziani, e le agono fen attribuita oli Grimnoi, accustosi decidrafa. Ed. ciordar de zisindio che la taceia nella seconda battaglia accaduta nel susseguente di 35 agosto, nella male nerimo o tlocento numici e il perdeletro nove legai, secondo narra Il Malijoiro.

Tali sconfitte recarono grave dolore al Senato ed alla città tutta; sicchè, eletto Melchiorre Trevisano a muovo generale, fu ordinato che si traesse in ferri a Venezia il Grimani, onde sottoporto a processo. Il quale fini col confinario nelle isode di Cherso ed

Ossaro nella Dalmazia.

Consequenza di tanta sciegara fa la perdita di Lepanto, di Modone, Corose, Zondico Pavarino, e l'escresciulo ardie de Turchi, i quali correvano di nuovo il Findi.—
A por riparo a si gravi mali tentava Venezia di venire a pace o la tregua col Turco, a
ton spedira, il di 37 ottobre 1499, Alivis Manetti, coli finacrico di entrare in pratiche,
usando peri grande cautela, a cagione dei maneggi che in pari tempo facevansi appo e certi d'Europa, per concluidere usu lega generale. Mar insuciavon avai in espoziati,
sicché convenne pensare nuovomente alla guerra. — Lonnde operava la Repubblica a
tutto potre per risingere allenza cor i d'Ungheria, d'Francia e di Fortagola; ma nulla condussero gli studisti maneggi, e solo la Spagna univa la sua flotta, esmandati
da D. Consardo di Cordova, a quella dei Veneziani, retta da Benedette Pesta.

Debole compenso alle toccate sconfitte fu l'acquisto di Cefsionia, operato dalle accennate due fiotte; ma rialzaronsi le speranze, dalla lega finalmente conchiusa, il di 13 maggio 1501, col re d'Ungheria e col Papa. Gli fifetti della quale non potè vedere doge Agostino, chè moriva il di 20 settembre dell'anno stesso, e veniva lodato da Domenico

Veniero, e tamulato nella chiesa della Carità, presso il doge fratello (2).

Al suo tempo s'instituirono nuovi magistrati, accaddero nell'interno varii fatti degni di nota, e si cressero fabbriche cospicue, onde si abbelli grandemente la città. - E in quanto riguarda a' nuovi magistrati, ci ricorre prima, nel 1492, la instituzione della Quarantia civil nuova, alla quale, per sollievo della Quarantia vecchia, fu demandato giudicare le controversie della Terraferma e di altri luoghi dello Stato. Poscia, nel 1499, furono creati gli Auditori novissimi, per ascoltare le appellazioni dalle sentenze delle eause de' minori ; e nell' anno stesso venne instituito provvisoriamente il Magistrato dell' armar, ossia armamento, preposto alle cose marittime ; magistrato, che, in seguito, per la riconosciuta sua necessità, divenne permanente. - Fra i casi successi di maggior rilievo notismo la peste che irruppe, nel 1498, per cui si sospese la fiera dell'Ascensione : le grandi nevicate e ghiacci degli anni 1486 e 1490, la prima delle quali duro nn mese, sicche le viti tutte morirono, e, gelatasi la laguna, venivano da Marghera a Venezia genti a cavallo, e il podestà di Mestre giunse tirato sur un carro fino all'isola di S. Secondo. La seconda non fu da meno, e cosi il ghiaccio, narrando il Bembo che gli stratioti giostrarono in canal grande. Una saetta, nel 1489, arse la cima del campanile di s. Marco; e, nel 1487, incendiò, per la seconda il volta, monastero delle Vergini. (242)

- Altra curiosità degna a sapersi è, che venuta a Venezia, nel 1493, Beatrice d'Este, moglie di Lodovico Sforza duen di Milano, per festeggiarla diedesi nna sontuosa regata, nella quale, per la prima volta, si disputarono il premio le donne, siecome riferiscono il Sabellico e il Bembo. — Accenneremo, da ultimo, le fondazioni di chiese e le fabbriche che ebbero Inogo e che si murarono di questi tempi. Nel 1488 si fondo la chiesa e il monastero de' SS.ti Rocco e Margherita: l' auno appresso si rifece l'altra chiesa di s. Roceo; e si rifahhricò la ehiesa, giù incendiata, di S. Gio. Crisostomo. Nel 1492, ebbe luogo l'altra rifabbrica della chiesa di S.ta Maria Formosa ; nel 1493 fondossi il monastero e la chiesa del Santo Sepolero, e l'anno dopo si murò quella de' Gesuati. Fondavasi eziondio, nel 1497, il monastero di S.ta Maria Maggiore ; muravasi, l' anno appresso, la scuola della Misericordia, e nel 1500 rifabbricavasi la chiesa di S.ta Giustina e la maggior cappella del SS. Salvatore. - Pubblici monumenti cospicui non pure si ercssero. Tali sono la torre dell'Orologio, innalzata nel 1496, e nel 1500 le fahhriche che la fiancheggiano: finalmente, nel 1496, gettavasi la statua equestre del generale Coleuni. - Dall' aecenno che si è fatto di tutte queste opere, hen si vede quanta fosse stata l'operosità de' Veneziani, d'in mezzo a tempi difficilissimi, e come la città contasse architetti distinti, tra' quali Antonio Rizzo, la famiglia de' Lombardi, Mastro Buono, Moro Lombardo, Giorgio Spavento, Sebastiano da Lugano.

Il cartellino che circondo il ritratto del nostro dogo ha questa inserzisone, che diesvillea da quella riportata dal Samorino e dal Palazzi, che, in logo di finire con la parola cerrimus, dopo conservator, aggiunge, quam mullos in illera civilate titulos, praeter civirus moramo hereceleniane, qued est este principio (Fichius, respezziria: BIRETICI BELLO CONFEC, CITATA BECEP, PERDOCASTRAVORE INSORRE IL REGIONA RESTITI, INOS CHAUTTUS AFILLAS PUBBINS, CERRONA COME BADINATORE CHELE, VIPEZIONA RESTITI, INOS CHAUTTUS AFILLAS PUBBINS, CERRONA COME BADINATORE CHELE, VIPEZIONA

ADIECTIS, PYBLICAE TRANQVILLITATIS CONSERVATOR ACERRINYS.

(1) Agazinio Barborigo, cursile del degr. Narco, seeper nel 1418, e dal Cappellari soppissa, che central nel 1618, capitalos e Faderia, su mondate el aperco de Rango e del Delata, altro agestica del 1618, capitalos e Faderia, su mondate el aperco del Rango e del Delata, altro agestica del regione del partir, como e del capitalo e del partir del partir del partir (e, que al 2018 e servere e 1618, il accesso del solis proseno, ellerari e el tamento e del capitalo e del

### LEONARDO LOREDANO (9)

Doge LXXV. - Anno 1504,

Institutti i tre inquisitori del doge defauto, conte dicemmo, renuero, nella nuova Promissione ducale, rimuovati con maggior severità gli articoli che prohivvano l'acceltazione di qualtaque dono, il favorire de parenti negli offici; ed essendo costume che ogni sposa patrizia si presentasse al principe, tale cosa non fa più permessa, se non alle sole suo parenti.

Dapo cis veniva eletto doge, il di 2 ottobre 1301, I. conardo Loredano, d'anni sersuatasei, non distito per meriti a questiati, ma solo perdeb uscito d'illustre famiglia ; e ricome dice il Sonodo, avea patrimonio medioree, cioè da trentamia deuesti; era d'aspetto macilente, d'alta saltaru, di salute ma le frans, e però ivivva con gran regole; d'unanisiami indole, ma collerior; savio e di molta destrezza nel maneggio della cosa pubblica, nonde il uno consiglio in Collegio per lo pii prevalvare de era sompre appressio

Appena assunto al trouo, cereò il Loredano di conchiuder pace col Turco, al quale effetto spediva a Bajazette il segretario del Consiglio de dicci Zacceria Freschi, con ampia facoltà di trattarla: e di fatti riusci a stabilirla il di 20 marzo 4503; confermata poi dal Senato due mosì dopo.

Le cose però uella Romagna, dopo la morte dei pontefici Messandro VI e Po III predravano appetto minuccioso. Imprecebe, eletto Giulio II a pontificies, si fece egif a domandero vigorosamente alla Repubblica la retilizzione delle terre da essa occupae; di Urbino, cisc, consegnita per essaine del dues Guidebaldo; di Bertinovo, di Fino, di Montefiore sottrattesi sila tiraminie del dues Valentino; di Rimini, avuto per convazione con Pameldo Malentesi de Fesenza, acquistata per ferza sincebe la Repubblica, non potendo suadere il Pontefice a miti pensiori, volte l'animo a resistervi; per la
qual cona pregaramania desa suovone e grandi svaturo.

E di vero, il Papa macchiava una lega con Francia e Germania; amengi dipionatici aggivinos per indurer i principali sovani di Europa ad ottener che la Republica restituisiae alla Chiesa tutte le terre gii possedute dal dena Vatentino. Quindi ri-rono spediti oratori a Venezia dall'imperator Massimiliano, affine d'indurre il Senato a cotal restituzione; a' quali rispondevasi, non tanero le ragioni adotte da Giulo II, per aver quelle terre; ed auri, fatto forte un'aco diritti, il Senato non avrebbe mis di rimuniato. - NeSepatosi vispoli il Potatelice per il colinazione, vedegania i tutti i principi cristiami, rinscendo a conchiodere tre diversi trattati, coll'ultimo del quali, il principiamente la Frencie di l'e de Romani, colleguarnia contro la Repubblica, con obbligo di assalire di conserva, e dividere i suoi Stati di terraferna; trattato cho venne poi confernato il 4 sprile 1500, del quale intervenne anche il Papa.

Non appena chbe quiche sentore di ciù il Senato, apiegava la sua operatità dipiomatica, e, tatta dissimulundo, procurva di conservari il re di Francia benevolo; cercava di micrari Mussimiliano e Spagna; e per agorolare le praticho, placava il Poctice cedendogli le terre di Romaga gia tolte e a Valentin, risienno do soltano Rimini e Faenza, coi patti medzimi coi quali avevale possedute Pandolfo Musteeta.—Coi parvero accomdache le cone col Papa: e der a lusinga, che tutto poteser volgera e quiete. Ma l'Italia continuava a commuoversi; ché Firenze perseverava in guerra con Pisa; Genova era agitata dalle fazioni; il Pontefice deliberava di abbattere tutti i tirannucci di Romagna; e Massimiliano disegnava calare in Italia, onde farvi valere i suoi diritti e punire il ro di Francia, che mancava ai patti.

Quantonque la Repubblica a tutti codesti movimenti itemsas vigile occiòs, pare le tranvas impassible impedire de tatto a visippamendo di cose ano prorouspese, o tosto o tardi, in qualche scoppio violento. — E di fatti scoppiava, allorche Massimiliano chèse val alla Repubblica il passaggio delle suo genti per la terre di ele, oder recensi a Roma per ricevere datie mani del Postefice la ocrona imperiale, nas cel fine coperto di oligiere a Prancasi il decato di Minono, passaggio che gira na getta pi cache, salibi in ra Massimiliano, spingera il suo esercito ad occupare i territorii di Trento e del Prinzi. Na il Sexata gii popose visila resistenza da melede dei perti. riportando in Printi il al Sexata gii popose visila resistenza da melede dei perti. riportando in Printi il a Scata gii per pere visila della di perinti per sono in Printi il a cache con consensa di perinti per sono il perinti pe

Quella tregua però non servi che a preparare i principi ed il Papa eziandio a rompere la più funesta guerra che abbia mai sostenuta la Repubblica ; guerra che veniva deliberata nel trattato conchiuso, il di 10 decembre 1508, a Cambrai; col quale trattato papa Giulio II, Luigi XII di Francia, l'imperatore Massimiliano I e Ferdinando V, redi Aragona e di Napoli ed altri principi, si obbligavano scambievolmente ad aiutarsi in ogni maniera, affine di ricuperare le porzioni de' loro Stati, passate, o per compera o per diritti di guerra, in potere della Repubblica, la quale in quel trattato veniva appellata usurpatrice illegittima. - Intorno al quale trattato, e intorno alle principali battaglie, alle perdite, alle vittorie, ed altri fatti che ebbero luogo durante quel lungo periodo, fino alla tregua conchiusa nel 1517, duratura un anno e un mese, veggansi le illustrazioni delle Tavole XCIV, CLVIII e CXLVII; ove sono incisi, nella prima, il dipinto di Jacopo Palma Juniore, recante la lega di Cambrai, collocato nella sala del Pregadi ; nella seconda, l'altro dipinto dell' autore medesimo, con Padova riacquistata da Andrea Gritti e da Giovanni Diedo, inserito nel soppalco della sala del Maggior Consiglio; e nella terza, il soppaleo atesso, in cui per mano di Pietro Longo, in une de' molti comparti che lo compongono, a chiaro-scuro, rappresentò il doge Loredano che dà udienza agli ambasciatori del sultano Bajazette.

Lunghi maneggi dipharattic ibbero lungo in seguito per comporte le cose ed appianare le difficolis ; once il di 30 luglo 1515, si vene ad una più lunga tregun, che durare dovera un quinquennio. — Senonotele, venuto a morte, il di 19 gennaio 1519, l'imperator Massimilino, vive grare si aneserso per la successione, tra Carlo di Spagna e Francesco I di Francis; c ripigliatesi le pratiche per condisidere definitivamente la pace, non poternon ottenere che il rinnovamento della tregun per altri cinque anni, segnata in Worms, il di 3 maggio 1521; per conseguire la quale dovette la Repubblica cedere Augulies ed attri locaj al muoro imperatore Carlo V.

Altre e più gravi discordie e furiosi turbini dovenno accadere in Italia per lo possedimento del regno di Nopoli, cui pretendevano il re di Francia e l'imperatore: e più (295) gravi da cerche nell'Europa, chila mova eraisa di Latera, alla quale tennero dietro quelde I Zuniglio e di Melantone, diligensi enlla Germania, nella Svizzera, nel Paci-Bassi e nella Svezia. — La Repubblica, senza motrarni severisimia e perfino atroce, como alcune, com poce critica, l'eccagionio, segoi una publica conciliativa, per non allontanare dalla città e dallo Stato le genti varie che concorrevano a cagion de commercii. — Ebbe a regola la giuntiria, cure glossamente che fossore contenuit gli sanndai, puni talvolta i rei contunuci, e per lal modo non suscibi le ire, salvò intenera la la religione; dimostrando assere quellas sola la visa grovordere, onde non si dilatasse la mala semente, come accadde in Germania ed altrove per avere abbracciato diverso consiglio.

În tale stato lasciava la Repubblica doge Leonardo Loredano, allorche, il di 22 giugno 1521, moriva nell'età di ottantatre anni, come dice la sua inscrizione sepolerale.— Ebbe onori funchri e tomba nel tempio de' santi Gio. a Paolo (2), ed elogio da Andrea Avaqero, che va alle stampe.

Ne solamente il lungo suo donato fa gravido di grandi fatti all'esterno, che nall'interno ne accademo notti e ribevantisni, per cui, a segurire lo stille do noi obbracciato, qui fig njioghiamo. — E. inanazi tratto, accenaremo la venuta in Venezia, nel 4506, di quattro ambasciatori di Norimberga, spoditi a chiedre en a cempatra delle venelleggi, a regola del proprio governo; fatto cottota espresso da Carlo a Gabriele Claira; venel assia delle quattro porte, inciso nella Taroda LAVIII, alla cui illustrazione rimandiamo il teltore: soggetto rispetuto poi a chiaro-acuro, nel soppalco della sala del Maggior Considio, per opera di Andres Vicentino.

E poichè accennammo alle leggi, ricorderemo i nuovi magistrati instituiti al tempo del Loredano. - Nel 1501, si decretò il magistrato de' Tre Savi alle acque, che poscia, nel 1505, si converti in un Collegio di quindici, accresciuto fino al numero di venticiuque, e, nel 1543, portato a quello di settantacinque, -- Nel 1506, furono instituiti provvisoriamente li Cinque Savi alla mercanzia, affinche intendessero ed investigassero ogni disordine nel commercio, apprestandovi il dovuto rimedio: magistrato cotesto che fu reso perpetuo nel 1517. — Il Collegio delle arti, a cui era commesso il correggere gli alsusi, fu creato nel 1513, ed era composto delli tre provveditori sopra la giustizia vecchia, delli cinque savi alla mercanzia, de' quattro giustizieri e del magistrato dei regolatori de' dazii. -- Nel 1514, fu reso stabile ed ordinario il magistrato de'Tre Propreditori sonra le pomue, vale a dire, sonra il lusso smodato. - Li Tre Riformatori dello studio di Padora furono instituiti nel 1516, e ciò per for risorgere lo studio delle lettere, scaduto in occasione della guerra sostenuta per lo lega di Cambrai. - Nel 1517. affine d'impedire i mali cagionati dall'ambito, si creò il Magistrato de Censori, composto di due nobili. - Leggi eziandio speciali si emanarono per la buona amministrazione della giustizia, per la economia dello Stato, e per la couservazione della morale, di che ne fa pruova, oltre la instituzione dell'accennato ufficio sopra le pompe, il decreto del 1516, col quale si ordinò che gli Ebrei dovessero abitaro separatamente dai cristiani nel luogo appellato il Ghetto, cioè in un circondarin di case chiuso con due porte; proibendo loro di uscire dal medesimo nottetempo.

A tutte queste notizie aggiungiamo quelle delle nuove fondazioni e fabbriche cospieue innalzate sotto il reggimento del Loredano; dalle quali sarà dato rilevare co-(236) me, in mezzo a tante calamità, da eui furono afflitti i Veneziani, non prelermisero curare il decoro della religione e l'abbellimento della città. - In riguardo alla prima, si rifabbricarono, nel 1505, le chiese degli Ognissanti e di s. Geminiano, quest'ultima nuurata con disegno di Jacopo Sausovino; come pure nell'anno appresso si rifece quella di s. Sebastiano. Nel 1508, s'ingrandirono le chiese di s. Pietro di Castello e di s. Tomaso; e nel 1510, rinnovossi quella di S. M. Mater Domini, Fondossi, nel 1512, la chiesa ed il monastero di s. Giuseppe di Castello; nel 1517, si diede principio a murare la grandiosa fabbrica della confraternita di s. Rocco, con la direzione degli architetti Giulio e Santo Lombardo, e finalmente, nel 1520, si riedificò, da' fondamenti, la chiesa di s. Leone. - Ad abbellimento poi della città si continuarono i lavori nella fabbrica del Palazzo Ducale, come narramino al Capo XIII della Storia di essa fabbrica. Nel 1505, si gettarono da Alessaudro Leopardi li tre pili di bronzo eretti nella gran piazza di san Marco; ed ordinossi il mouumento al cardinale Zeno, e l'altare della Madonna detta della Scarpa, nella chiesa di s. Marco, opere stupende fuse pure in bronzo. Nel 1511 si rifece la cima del campanile di s. Marco, ponendovisi sopra, nel 1517, l'augelo dorato, e nello stesso anno, elevossi il terzo ordine delle Procuratie veechie.

Ne le guerre solutato travegliarono, in questo periodo, la città, chè chbe cass a solirire pasti, terrenoti el cinecadi. – Indierix la pete nel 4500, e tre anni dopo fixvi cotolo epidemia, che perirono molti abitanti. Rinnovellavasi la pete, che fa periune, nel 1501 m. nel ranno appresso infirris, sieche o morizano da quaranta al giorno, a motivo exiundio della grave carestin, di cui parla ampiamente ne 'suo Diarri il Primi-Il—Il terrento, nel 1500 e 1511, fece damia gravistami, giacebe cadebre molte case, chiese e torri campanarie, rinnanendo ofieso perfino il campanile di a. Marco. — O'li-cuedii pur recareno perfitie incalcabibi. Tali farona, quelo che are sue 1505 il fiondoco de 'Teckeschi, l'altro del 1506, che distravame molte case a s. Cassiano; il due escului est 1509 e 1521, che rinararono molta parte dell'arcanole, con varie cesa appresano, e pei quali perirono alquante persone; el ni fine quello che abbrucià, il di 10 genno 1514, il carolo del Crescicchieri e tutto Rialto, con duno di dagaculmin duenti.

Sul breve, ebe tiene nella destra mano il ritratto del Loredano, leggesi la seguente inscrizione:

OWNING PROPE EVROPAE PRINCIPYN IN REMPPELICAN CONSPIRANTIN, ARMA COMPRESSI, LIBERGS ET FORTYMAS PRO REIPYR INCOLUMITATE DEVOY, EO EXITY, YT GIVW NYMOVAM DE REPYR DESPELARIM, AB ONNIBYS EVROPAE REGIBYS OPPIGNATYS, VNITERSO DEWIN BELLIN VICTOR BYASERIM.

Il Sansovino ed il Palazzi la riportano con molta diferenza, cio è: Pere cum Baisnethe Turcerura rege constituta, omnium prope Europea principum in Rempublicam compirantium, arma compressă, fiberos el factunas pro Reipub. incolumitate devovi, cocuita, ut quum ad exemplum. Romanies constantios entere sirvitati sumaqua de Repub. desperarim, ab omnibus Europea regibus oppugantus ar pluribus praesis prae cictus, universo denum bello victor voascula. (4) Non curraduct di quanta nerre una cronson suttire, datta del Cappelleri, Interno allo relicio assa Lordenia pretire cunteria di surità en san Lordenia pretire cittaria del militari, dell'assa situati del Raberdia ni sur Trans. Prin, a reli sersionizioni il Present ed il Militari, dierno che il Lordenia functioni più appara sur l'accessioni dell'assa depublici Lordenia i pentine dell'assa depublici Lordenia il perina si dell'assa dell'a

House degré hère spaire (Grisbane, N. 1861), et la giunneau, ammertant nelle ertl, selle inter selle en seel disso, due les hier personne all « Die pour exancisate certies meint ette finite en la ferie de la commentation d

mete sin police depo quello del fall mercanera Antonio Grimani, aucresio pol nel 1840, qui Grima Carella del Care

D . O . N.

LENSUBO LANGRAN PRINCESS

TOTUS FILE SPONGA VISING SCHELCOSS FORMS:
IN BELL VEXTA COMMANDING PRIME STORMS:
IN BELL VEXTA COMMANDING PRIME STORMS OF PAYAND ORGANICAL PLANTS AS THE STORM STATE STORMS STORMS OF COMMANDING PRIME STORMS AND THE SHEET AS BELL PRIME STORMS OF PAYAND S

OBIIT . N . D . XIX.

## ANTONIO GRIMANI (0)

Doge LXXVI. - Anno 1521.

Prima di passare alla nomina del principe nuovo, i correttori della Promissione duela feeco aggiungeri altri obblighi, vale a dire, non petesse gildi arripotta aggii anhasciatori se non con termini generali, prima di aver consultato il collegio dal driro mosigli; non petesse vere parte alcuna ne dazi; dasse nelienza a chiunque, il lunceli e giovedi pubblicamente a porte aperte; i malistori che, dopo il processo e confessato i dellitto, ai presentavano al doga e ratificare la lore condensione, chi fonessero d'ora in poi innanzi si consiglieri un giorno almeno dopo confessato. Stabilivati erimidio, che stata la difficulo di procurare il numero coocrerato di ucetti silvatici, soli dispensari del doge, il 4 decembre, secro a santa Barbara, a tutte lo magistrature, fosso a quelli sostitulta una moesta del vidore di un quarto di dance (2). — Dopo ciò, reccil·tti gil elettori, fra parecchi concorrenti, classoro, il di fi lugito 1212, Antonio Grimana; terro utili satrigio, nelle guerra di Cambria, papo il panelfore. Giulio II p. Il uno tinatzamento fu grandemente festeggiuto nella estita e nello Stato; ma la grave sua etia, d'ami 50, non permise che si esdegas a lungo sul trovo.

Continuavano le discordie tra Francia e l'impero a tenere agiata l'Italia; e la Repubblica patromando essere più vantagiono alla sua politica staro unita colla prima, negava, con huone ragioni, il passo richiesto dall'imperatore alla sua genti per incere in Italia, e mainvia confini, rinforava l'esercite del diffusva of Drazio Ragioni la cifesa di Brescia: na debolmente secondata dalla Francia, dovette shibandonare la difesa di Milano, che edeva in potere di Cesera e con essa Lodi, Pavia, Parame e Piasenza. Toccata poscia mae rotta dall' armi franche, il di 22 aprile 1592, capitonate dal Luviree, pena la Repubblica di stringere vispini la pratiche, non mai state intermesse coll'imperatore, onde le cone fossero restitutie in printino, riavendo quanto prima della giaerra di Cambra jo socievare, finalmente si conchines, il di 29 aprile 1592, il tratitoto definitivo di pace, nel quale farono nominati quali comuni minici i rei di Po-to, olio, d'Ungheria e di Protegla, il di lance di Savoja, Ra repubblica di Firence, la casa Medici, il dicae di Genova e il marchese di Monderrato. Il Papa e il re d'Inghilletra errano dichiariet utodio e conservatori delle convenzioni statuite.

Doge Grimani però non vide la conclusione di questa pace pubblicatasi in Yenezia il di 15 agosto 1523, imperocchè passava a vita migliore il 71 maggio dell'anno stesso. Era laudato in finnere da Federico Valaresso, e sepolo nella chiesa di s. Antonio di Castello: dicendo però il Palazzi che furono poscia le di lui ossa trasportate nel tempio di s. Francesco della Vigna (3).

Al suo tempo, cio il 17 actimalme 1321, in istituito il Magistrato sopra Monasteri. composto di tra nobili, onde, colla intelligianza degli ordinarii, ponesse inspellabile fine nel alle querele de'monasteri, intorno alle riformo, e provvedesse a tatte cose ad essi monasteri relative. — Si sopresse, mell'amo atesso, e quindi tre anni dopo si richiamni in vigoro il Magistrato del Censori, e nel 1523, sistemossi l'altro Magistrato del Porrevte E RIVATTI DE NOLLA 32 (249)

stiere. — Fondavasi poi nell'anno ultimo citato lo spedale degli Incurabili della pieto di Maria Malipiero e Marina Grimani.

Il breve che gira intorno al ritratto del Grimani dice :

ATTOLLENTIS PRIEMEASQUE FORTYMAE MIRABILES LYBOS SEMPER DESPEXI, QU'M INFRACTO ANNI VIGORE PIRMUS ET CONSTANS, AB HOC SALVERI TEMPERAMENTO ME IPSO MAIOR ET CLARIOR EVASERIN.

(i) Come sempre, coil Interna die resu Grimani Intensiteranzo i generaligati, viendedie chi di core dalle remane inquiglie sigil Armanile, verve chia Servita, escendi i en Adarberi, siri è suite derivate dalla finniglia Grimanide di Genere, everenente dalla Pepoli di Bolgua; a chia ledi ex- derivate dalla finniglia Grimanide di Genere, everenente dalla Pepoli di Bolgua; a chia ledi ex- per color di Persitati della della Persitati della della della Persitati della della Persitati della della

In elò concerne poi la persona del nostro doge, epiloghismo quanto nerrò il cav. Cigogos nelle suo Inscriziuni Venezione (Vol. I, pag. 470 e seg.). — Antonio Grinani nacque nel 1435 da Marino q. Giovanni e da Agnesina Montaner, di Gio. da Modone. Diedesi giovinetto al trafico, finebe, scorsi quasi tutti i mercati della Soria, dell'Egitto e dell'Africa, gionse all'età conveniente e soteoere i magistrati e gli onori della patria. Molti ne consegui la efictio, ma due in particolora puorevolissimi nell'anno 1494, cioè la carica di capitan generale del more, allorquando Bajazette apparecchiavasi a muover guerra, e la veste procuratoria de citra, la luogo di Gio. Moro. Coochiuse oliconas tra la Republica, Alessadro VI ed altri principi a favore di Alcono d'Aragona, re di Na-poli, contro Carlo VIII di Francia, il nostro Grimani, con grossa fiotta fa oci 1495, spedito in Poglia, e prese valorosamente molte terre occupate già di Francesi, e sforsò Monopoli, el equi-stò Polignons, Mola, Brindini ed Otranto. Richiamato in patria nel 1496, fu, spedito ambiacistore a Massimiliaco L Sennonché, nel 1409, datogli di nnovo il comando generale contro i Turchi, la fortuna gli si mostrò avversa, perdendo la battaglia combattutasi nelle acque della Sapienza, per eni, mancatagli la grasia della Repubblica, su spogliato degli onori di procurutare di S. Marco e di generale, e richianato a Venesia fu sosteunto, processato e mandato a confine nelle Isole di Cherso ed Ossero, l'anno stesso 1490. — Dull'esilio fuggi e portosal a Roma presso Domenico cardinale suo figlio, ove rimaso fino at 4509, in cui, pei servigi ch' egli prestò elle Repubblica al tempo della lega di Cambral, fu solememente richismato in patria, e restituito il di 24 decembra 1510 nella carica di procurator di S. Marco de supra, in Imogo dei defunto Nicolò Trevisano. Durante la reggenza coprocoretore, molto al adoperó nel ristauro del campanile di S. Marco, danneggiato dal terremoto. Fu posela il Grimoni, nel 4515, spedito ambaselatore a Francesco I re di Francia per rallegrarsi della vittoria da lui riportata sopra gli Sviazeri, a Snaimente fu assunto al ducato, nel 1521, dopo la morte del Loredano, come superiormente dicemano. — Il Grissani possedeva annolesbili qualità. L'amor della patria fa in lui grandissimo, la feda asa intemerata, listerno a cui veggasi la lillustrazione della Tavola LXIV, recenta l'igizione del quadro di Taino, collecta nelle sta della comi con la companio della cara cara con la companio della cara companio della cara companio della cara con la caracterizatione della cara con la caracterizatione della caracterizatione dell Quattro porte, ove è la sua immagice prostreta davanti la Fede; e finalmente fu di graede animo, bestando per tutti il fetto di quel Nicolò Miebiel avvogador di comune, che gli fu principale ed acerrimo accusatore allorche venne processato, al quele, allorche glunse al principato, perdonogli l'inginria, ma caiandio lo protesse in ogni occasione, siccome norra l'Egnazio. — Altre minute particolarità di lai potrannosì leggere nelle sullodate opere del cav. Cleugna.

(2) L'intere cult-nione delle oselle conlate ogni anno dal dogi agende a dugentosetantanique, esona tatte commenderal, perché nel loro reversio recanhe la memorie di qualche fatto della Repubblico in quell'anno accaduto. Il conte Leunardo Manin ne porse l'ilinstruzione e il disegno di ognum (Venesia, 1834 e 1847).

(3) La inscrizione che leggevasi già nella chiesa di S. Antonio di Castello, ora distrutta, è così ripuriata dai Cicogna, che la trasse dal Palfero:

SERVINS ATQ. INVICTISE. PRINCIPS TENTINE. ANTONI GRIBARI MOVMENT ATQ. ROBINICI HILI IT MARIN MEDITS S. B. CARDINALIW MERGARIA FORTICI HICHISSINE RELIVORATI. IN SYMDOMY ANY WIDONY DE PATRIA ET DE SANCTA SEDE APOSTOLICA SENT MERCHYTT NORMA DEATH FRANÇA SANYA ROBOGO, CYMANTIA SORRINGO ET VICTORIO VINACULUI HILIS PARINCIPS PROMYDETICAL

# ANDREA GRITTI (1)

Doge LXXVII. - Anno 1523.

La Promissione ducale rivista in sede vasante, sempre più ristringeva il potere del nuovo doge, stablendo, fine la dre cosee, che i magistrati elettino più ai recassero a ringraziare il principe, ni questo avesse cariche ecclesiastiche nella sua famiglia. — Dopo ciò, il d'a) omaggio 1923. Andrea Gritti rearbus innalazio al trouo ducele, non senza perè che la pubblica opinione se gli mostrasse contraris, per la voce che avea di superdo.

Le tratative, ĝis molto avanzate per conchindere pose definitiva coll'imperatore coll'arciduse, debero compinento il di 59 hagio dell' anno citato: me hevre tempo accireva, ché muovo rounce d'armi obbligava Venezia a militari provvedimenti, e l'avvolgeva nuvumente in quella polities, et e Frencie e Germanis, tenebrous, fedificap, non curante del bene de' popoli, e solo rivolta ad ingrandirsi in potenza, a sugrifizio di giustisi e di onore, e a deprimento, come sempre, dello misera Italia, perpetuo campo di
pugne. — Lonode seendevano a difiniaria le armi di Francia invalendo lo stato di Mituo, e la Rupublica, a tateda de proprio cinafia, spedra truppe in soccorso di Cermona
assediata, per lo che i Franchi tentavano si collegases seco hore contro l'impero, ma finrotu vue le pracidech, che anoi del patentato state unita con Cesare.

Le genti del quale, dinesce pur esse in Lombardia, posero in Rodo la fortana di Pennais ; ma, dia sur volta, questa riprendeva il perchito, e mettera quindi la Repubbica in grave pensiero; colatele, all'amito di Casere di unire le proprie colle forze di ite, temporeggis ; poi decise di stringer paece col Pennie. — Teccata in seguito, da questa utitona, confitta a Pavia, e rimato perfin prigioniero re Francesco 1, 3 senato, a pur riprao nalla tenula pocella, spedira a Carlo V ambacatalori per gratularia secon indicio-tenuta vittoria, e cercara intanto, copertamente, di tenera intertito col Papa. — Ma l'incontanza di Cimente VII, che volger facerola o Casera, e questi, che, per le tettafativi di accomodumento incoste col re di Prancia suo prigioniero, sieché destato avenuo genoi e soupetti in tutti princigi italiani, facerno testemare gi simini in giusi, che cra uno, ora ma altro partito abbracciavasi, per cui ai videro leghe conchiuse e poco poi rotte in movimenti d'armi, quando con quello e quando con questo divinamento lindrite; e infinchè, conchiusasi lega tra si Papa, Venezia, Francia, Inghilterra ed altri principii, si antanono tutti a comme difesa contro di Casare.

Le guerre combattutesi, e i diversi fatti accaduti in quel vortice fatale che desolò l'Italia; e quindi le battaglie, le sconfitte, le vittorie toccate e couseguite, quando dagli uni e quando dagli altri; l'oppuguazione di Milano, la presa di Roum operata dagl' im
(251)

peciali ; l'acquisto di Lod; i d'ineperamento delle sue città nella Romagan fatto dalla Repubblica ; l'ascoloi insulté di Georgia, fino alla pose eggesta in Bologan il di 23 decembre 1529, fin l'imperatore, il Papa, il re de' Romani, la Repubblica di Veneria ed altri principi, per la qual pose riceversa colpo mertale la Repubblica di Funeza, potranoni leggere nella illustrazione della Tavela CVI, ore è inciso il dipisto che la figura, conditoto da Marco Vecellio a decoro della sud el Consiglio de' Dieci.

Rissicurate per colal modo la Repubblica le sue cose di terraferua, metteva ogni studio a rimarginare le piaghe interne, e a mantener le quiete duff etterne; per cui al sultano, imaspettito pel ecogresso di Bologna, spediva Tomaso Moceniga ad assicurado delle pacifiche di lei intenzioni, presentandolo, in pari tempo, di ricchi doni, nelle facte che vir eleberavami per la circoccisione del figlio suo.—Somonoche la polenza del Turco, che diveniva ogni di maggiore, i suoi progressi nell' Ungheria; i grandi prepamenti che faceve, di el escencie radire chi print disioni, poneruno in necessità la Repubblica di armare; e quindi dava l'inexirio a Girolamo Da Canale di raccoglier la fichta e provvedere alla sicurezza del mari.

Ne poteva la Repubblica, in mezzo a tanta complicazione di cose, conservare piena nestratità. Da un lato le invasioni dei Turchi in Transitàmai, in Engheria, colla Stiria; dall'altro le imprese maritilme di Andrea Doria, ch' erasi impodronilo di Corone, di Patrasso edi altri lough, la tennava difficie subermini do qualche impego gorrerso. Null-dimono sollecitata di entreva nella lega tra il Papa, l'imperatore, Milano, Genora, Siena, Perara a Lucca pera difica di Ilaia, riditavasi in quanto svener relazione alle cose ottomane, dichiarando, volersi attenere soltunto alla statuito nella pace di Rolorna.

Ma per quanto fosse ferma la Repubblica nel suo proposito, accadde un fatto che per poco non la trascinò nella guerra che con tanta cura cercava evitare, Girolamo Da Canale, che guardava colla flotta alla sicurezza de' mari, come dicemmo, informato che una squadra di dodici galee erasi diretta verso i paraggi da lui vigilati, si tolse dal porto in cui per tempesta s'era dovuto ritirare nella vicinanze di Candia, ed avanzossi ad incontrarla, supponendola appartenente a' corsari, quando era del Turco. Incagliata battaglia accanita, feroce, usciva da quella vittorioso il Da Canala, catturando einque legni a due colandone a fondo. - A prevenire le conseguenze funeste di tale errore, spediva il Senato Daniele Ludovici al sultano per chiederne scusa. - Da altra parte a reprimere le correrie formidabili di Chaireddin Barbarossa, famoso capitano de' Turchi, che, insignoritosi d' Algeri, fino dal tempo di Selim I, e poscia di Tunisi, usciva da quel suo nido a desolare Sicilia e Napoli, si mosse Carlo V. e con invitto valore prendeva Tunisi e fiuccava, pel momento, la potenza di quel barbaro. - Ma le confusioni di Germania sconvolta dai protestanti, le guerre turchesche, la morte del duca di Milano Francesco Sforza, accaduta il 24 ottobre 1535, favorendo i disegni di Francesco I di Francia, il quala dar non potevasi pace di avera perduto l'Italia, operarono, che a conseguire il suo intento, eccitasse i Turchi a penetrare nell'Ungheria, e ad eseguire uno sbarco nel regno di Napoli; mentre il Barbarossa, già vinto da Cesare, e rialzatosi poi, opererebbe di concerto colla flotta francese.

Il Turco, cui l'alleanza con uno dei prineipali monarchi cristiani inspirava nuovi pensieri di guerra e di conquiste, iaviava a Venezia un ambaseistore per invitarla ad (2052) entrar nella lega progettata contro Carlo V. - Cercò il Senato sebermirsi, ed infrattauto reccomendave al capitano generale Girolamo Pesaro, succeduto al De Canale, morto al Zante, di tenere bene unita la flotta, di evitare ogni scontro, e curare soltanto la custodia del Golfo, senza dar motivo alcuno di sospetto. - Non lasciava perciò il sultano di recare molestia; e non avendo la Repubblica annuito alla sua domanda dalla lega. impose gabella sopra tutte le merci de Vancziani in Soria, fece ritenere, sotto varii pretesti, i capitali di alcuni loro mercatanti a Costantinopoli; fu predata perfino, presso Cipro, una nave di Alessandro Conterini carica di ricche merci; e da ultimo messa in mare poderosissima flotta, sotto il comando del Barbarossa, cui dava appoggio numerosissimo esercito, tutte queste forze si diressero alla Vallona, e correndo fino alla costa di Napoli, davano il guasto alla Puglia. - L'aggirarsi di tanti navigli turchi e veneziani nell' Adriatico doveva condurre a qualche spiacevole scontro; e benchè il governo veneziano rimproverasse e punisse ogni fatto di tale natura, il sultano non cessava di muover lamento, e ogni cosa cogliendo a pretesto di guerra, la flotta turca comparve il 26 agosto 4537, nel canale di Corfu. - Sbarcavano quindi venticinquemila uomini, con trenta cannoni, i quali dieronsi a devastare i contorni; e poscia, stretto assedio alla fortezza, ne intimavano la resa, ebe venne negata dal provveditore Luigi Da Riva; par cui, sopraggiunte violenti tempeste e pioggie dirotte, che impedivano il progresso dei lavori, a cui aggiunte le malattie micidiali, e il disagio dello cose più necessarie, i Turchi levarono il campo il 45 settembre, rimanendo così l'isola sciolta, volgendosi poi il Barbarossa, e correre i mari e desolare le coste d' Italia.

Ma se Corfú salvost da ruína, nos abbro peró la stessa sorte Seio, Patno, Egina, No, Stampaño e Partos, le quali cadero l'usa dopo i Patra in potere di quel barbaro. 
— Fine, anch' essa venuta in mano dei Tarchi, rivendicavasi poco poi a libertà, mandando a chiedere un periddio veneziono a Candia, mantenenciosi poi nol dominio della Repubblica; a Nasso, quantunque pattuisse un tributo di cinquennia ducati col Barbarosas medesimo, no pote luttavia salvaria dible deperdacioni turchechech.

Liberata Corfú dell'assedio, la fiolta veneziana stette in forze dapprima se dovease inseguire i nemici, che seoraggiati partivano da quell'isole; ma prevalas il partito di volgere all'espugnazione di Scardona, nella Delamazia, allora posseduta dai Turchi; ed ottenutala quindi, diede l'assalto ad Ostrovizza, che non riusci. Laonde fu diretta ogni eura nel ben munire Corfú, a prevenire nuovo effect.

A continuare con pin nerbo la guerra col Turco, la Repubblica maneggiavasi per cercare ad effetto una paeso calmon una lregua fre il imperature el ir el Francia. La treguo instati fin conchiuma nel novembre (1837, ma duratura solt tre mesi, poi proluaza per artir tre el infine, superarto molte difficolti, stringurasi in Bona, il di 18 febbraio 1538, una lega fra il Papa, l'imperatore, il re de Romani e la Repubblica, ondecombattere il Turco.

A preparari, alle pugne novelle Vanczia grandi provvisioni allestiva di navi, uomini, armi e danare. — Ma, anche questa volta, come sempre, gli siuti promessi, massime dall'imperatore, non vennero ; chè erai : gli rappacificato odi re di Francia, al quale stava a petto rivalersi contro la Repubblica per non averba assistion nelle sua strate; sciche all'unici della fotta oltaman de Contantipopoli, nel giugno 1638, trovossi sola Venezia a fronte di isate forze. — Quindi il Barbarossa, che dirigan quella flotta, impa-

dronivasi di akune inole dell' Arcipelago, e volgeva poscia i unoi sierzi contro Candia, ma invano, difesa comi era volorosamente da Giovanni Moro e da Andrea Gritti. Napoli di Romania eziandio, assalita del anngiacco della Morea, resisti gagliardamente. Cadevano però i mano dei Turchi, nella Ibalmazia, Madino, Urano e Nona, esi che incolne limore, non fassero le barbariche armi per invadere il Priuli; onde a prevenirle, sedfomnia guastadori a rendere le vici importicabili.

La flotta veneziana infrattanto, comandata da Vincenzo Cannello, avea finalmente ricevuto a Corfu un rinforzo delle galee del Papa, capitanate dal patriarca d'Aquilcia Marco Grimani, e poco poi univansi eziandio quelle di Spagna, rette da Ferrante Gonzaga, vicere di Napoli, il quale però, non volendo annuire alla proposta del Cappello e del Grimani, di recarsi, cioè, in Levante per tentare alcuna impresa contro i nemici, adducendo a scusa, voler attendere la vennta di altre navi comandate dal Doria, il Grimani, impaziente del lungo ozio. levatosi con trentasci galee, recossi ad assalire il castello di Prevesa, non riuscendo però al suo intento. - Giugueva in quel mezzo il Doria, e deliberavasi partire alla vôlta di Prevesa stessa, onde combattere il Barbarossa ivi stanziato. - Componevasi la flotta alleata di centotrentasei galee, due galeoni e trenta navi armate, e saputo che il nemico era uscito con la sna dal canale dell' Arta, si volse ad incontrario. - Il Cappello fu primo ad incagliar la battaglia; e già le navi turche cominciavano a dar vôlta, quando ad un tratto il Doria si ritrasse dalla nugna. e colle sue galee ridussesi a Capo Ducato nell' isola di Santa Maura. - E poichè usciva di nuovo la flotta nemica, alle insinuazioni del Cappello per combatterla piegavasi il Doria; sicché, dopo alquanto alternare di mosse, per ottenere il sopravvento, si attaccò la battaglia, la quale, pel nuovo ritrarsi del Doria stesso, tornò vana agli alleati, per non dire dannosa, avendo dovuto, col favor della notte sorgiunta, ritrarsi con molto disordine a Corfii. - Dalla qual ritirata preso animo i Turchi, osarono presentarsi all'isola di Paxo, sfidando la flotta de' collegati a battaglia; ma invano, che la diffidenza in qualnnque consiglio del Doria, tagliava i nervi, impediva ogni vigorosa risoluzione, onde il barbaro, dopo avere insultato eosi dappresso all'oste cristiana, temendo il mar burrascoso, ritirossi nel golfo di Larta.

Tale fa Il risultamento di si grande apparecchio di navi od armi per combattere il comune nemice; del quele versulo accapionosi da un lato il Iboria, geloto dell'altrai gloria, dall'altro l'Imperatore, che voleva guerra difensiva non offensiva. — Quindi rultimo fatto accaduto! ranno 1538 fu la presa di Castelmuovo nella Dalmazia, poco dopo perduto: nano che chindevasi colla morte del doge Andrea Gritti, succeduta il 38 decembre. — Ebbe egli pompa fumbre nella chiesa de Ss. Gio. e Paolo, elogio da Bernardo Navagerva, e tomba in S. Francesco della Vigna (2).

Al suo tempo crearonsi li moori magistrali sequenti. — Nel 1528 si elessero i tre Proseciliori soppa banchi, per decidere le contraversi, e, per far esquire le leggi emanate sopra i banchi e i cembisti ; magistrato che durò fino all'instituzione del Bancegiro, avvenuta end 1538. — Il Collegio de / X suni del cropo del Strantori, fis cretto nel 1529, accresciuto poi di altri X nel 1509, al quate furnon delegate le liti di privitegi e pretece escenzioni di datai, importo o gravazza dello città, comuni e prenone suddite faori della capitale. — Nel 1531, s'institurono due Provendirori sopra-chii, a'quali, 1 1537, gen engiquime un terzo, gesia avvano l'Uligio di mantenere l'obbondanza edil'dio nella capitale, di regiatrac il prezzo e quindi di dar fuori il calamiere a norma delle circostanza, convegiara difinchi con accessione contrabanda. — Nel 1837 si instititi il magiatrato dei tre Escentori contro la Bestemmio, il cui incerico era quello di gunirei Instemmiotri e colore cho maneavamo di rispetto l'inoghi anti, di corvegliare allo donne perdate, a' forestieri, agli Ebrie, e' di generale at costume; il ecconomis disciplimare e il quisice della città; il fine alla stampa del libri. Oltra e questi magiatrati disciplimare, al casile della città, il fine alla stampa del libri. Oltra e questi magiatrati di 1856.

Sebbene discande il Gritti în travagilist la Repubblica dalle guerre accennate, e da brit gravidiastri, cap insulto regitarino, nondiscono mole fishirche copieus ei ressero a lustro della religione e a decesor della città. — Tali sono, il ponte di Rislot, visuano nel 1525 e di movo costrutto in legion; il polazzo de Camerlenghi, compinio nel medesimo suno; la rifalbrica della chiesa di S. Givanni Elemosianzio, nel 1527, e il excento di qualda di S. Mario de Derrettiti coll'amesso pendelle. Pion la esguente anno fondavasi, da s. Guetano Tieno, la chiesa dei il cenobio di S. Nicola da Tolentino; per dei anni dopo, rivordinovasi il teceso di S. Marzo, de rigeresa i la cappella Emiliana, o megito tempietto, persao S. Michede in indo. Rificevasi, nel 1531, i e cliesa di S. Pelest. Ce te mosi appraesa portevo ila prima piatre di qualdi rimovati di S. Perenceso dello della Miscrizorida. Finalmente, nel 4535 e 4536, decretavasi la fobbrica della zecolo della Miscrizorida. Finalmente, nel 4535 e 4536, decretavasi la fobbrica della zecono della Miscrizorida. Finalmente, nel 4535 e 4536, decretavasi la fobbrica della zecono della Miscrizorida. Finalmente, nel 4535 e 4536, decretavasi la fobbrica della zecono della Miscrizorida. Finalmente, nel 4535 e 4536, decretavasi la fobbrica della cappa.

I diasatri, de nitino, che afflisiere, oltre le guerre, la eagitale, furono, la pente e la curettia degli anni 1527 e 1528 che, a detta de' cronacisti, superarono la memoria dei viventi; peste che rinnovossi nel 1536; e li due incendii accadoi negli anni 1528 e 1533; nel primo de'quali arsero, in due tempi diversi, il monsatero delle Grazie in isola, e i chiostri di santo Stefano, e di la econdo che rece gravissimo danno all'arsenale.

Il breve ebe gira intorno al ritratto del Gritti dice :

IMPERIYM UVOD ARMITYS FORIS, SYMMIS MEIS PERICYLIS AMISSYM RESTITTERAM, DOMI PRINCEPS, ET ACERAIMIS BOSTIBYS, ET FAME SAEPE OPPYGNATYM ITA CONSERVAVI, VT NYLLA PNATE INMINYTYM, MORIENS RELUVERIM.

<sup>(1)</sup> Various, some skulles, i geneslogski set flasor r forigine delta famiglia Gritti, skomb velombie vanis de Cardin, com I Trialius, sett Tromasse of dega famour forigit (Renn 1821), with, come it in the contract of th

e' al argint, eus uns creectis purc d'argints oport l'azarro.
Dopa Andres nomes mit àpuit e this Bardollin, villaggio det territorio verontes, da Francecco d'Irèndanc e da Visana Zano. In temm eta, rinnota orde de poler, l'avols prese eura dalla élai cis-curione, collescado and escoder d'irèndanc; e da livres eurapean, evende faita repubblishail propressi est contone, collescados adei escoder d'irèndanc; e de li luves eurapean, evende faita repubblishail propressi est colore.

I avols seco il conduste nelle varie ambasceric des outseurs nell'Ingalitera, in Francés celle Spapza, e foi su soudificio de della. Niggip de Andres a Constaliongia, de hi, francés de celte Spapza, e

nsreii, pei quali arricchi grandemente, e ripatriato, menò a moglie Benedetta, figlia di Luca Vendramino. Seonouché, mortagli questa poco dopo, ritornava Andrea a' commercii in Costantinopoli, ove, scoppiata guerra, solo ebba facoltà di rimanervi, tanto era l'amore che cattivarsi seppa da Turchi. Ma recoporar guerra, sono ches mones un immerera, semo era i mange con catalante. Il princhio di nerigione a privato d'ogni soo avere; e colà stette finebè si venne o trattato di paco, ai quale Andrea ebbs mano, per eui recavasi in patria, ritornando quindi o Costantinopoli il 3 margo 4503 per la conferma In premio dell'opera sua fu creato consigliore, o quel medesimo anno mandato ambasciatore a Giulio II, per gratulario nello sua assunzione al pontificoto. - Fu indi eletto del consiglio de Dicci, poi savio grande, r l'anno 4505 podestà di Padova : dne anni appresso fu provveditore dell'escrelto nelle guerra contro l'imperatore Massimiliano; a dai 1800 il 18 aprile fa creato procurator di S. Marco de sepre, in togo dei defunto Marc' Atantoi Morconial. — Nella prenera mons dalle armi collegate a Cambral, fatto provve-ditoro il Gritti, conservà Trevigi e ricaperò Fedoro, ia quale poi con moita na giorio difece. Carto in-fermo, per lo sontante fattiche, e di in brevo riamato, ripgibi è armi, ricaquistamo Vicenza o Brectia, nella quale ultima città, fatto prigioniero do Francesi, venne condotto a Parigi. Ma, libera o servo, Andrea dovevo essere il principale sostegno della patris, dappoiché fu opera sus la pace e la lega segnata con quel monarca. Fu quindi, nel 1543, restituita alla liberta ad alla carica di provveditore, o nella sconfitta che all' Olmo oppresso Vicenza toccarono i Veneziani dagli Spagnuoli salvossi in quella città colla fugo. — Nel 4514 intervenno, siccome capitano di cinquanta gaice, alla impresa di Puglia: l'auno se-guente andò ambasciatore al re di Francia per seca rallegrarai dell'acquisto di Milmo; ancora del 4516 provveditora dell' armi veneziane e dalla Terraferma; nei seguente anno coll'incarico della ispezione e del riattumento di quelle piazze. Dei 4549, per sospetto de Turchi, fu cietto capitano generale di mare: dei 1524 în spedito appressa ii Lentree în qualită di provveditore, c ii medesimo anno concorse al doga-do. Dei 1583 dissuase ai Senato la lega proposta doll' imperatore, o finsimente ii 20 maggio dell' anno suddetto ottenne il supremo onor della patria, come superiormente dicemmo.
Nicolò Barbarigo, serittore della vita dei nostro doge, il loda per la bellezza della persona, e si

the in tree's all compares di digitales e veneruite provents, some i poi veter dai no frettais. For compilier of moil e d'obte (posseda), s'éloné meissaites, province a giover dichembre; print perpetumente à fundati dérevui) prodéctour est interes provinces a giover dichembre; print perpetumente à fundati dérevuil prodéctour est interes provinces de provinces au sont des audits loites agir est-comme de la comme propriée de la consecure qui somme propriées au données qui somme, le proceepfonds di espidage excessiva all gioria o di lunes soverais not vivera, la content are aux backets on principie, per est viverais principales de la consecure qui somme propriées au sont de la consecure qui somme, le pront de la content de la comme de la content de la consecure qui somme, le prodection de la principie, per est viverais principales de la principie, per est viverais qui content de la principie per de viverais principales de la principie per de la principie per de la principie per de la principie per de la principie de

Oltre al ritratto di Andrea, superiormente accessato, vedesi, nella sais dei Collegio, la sua immagine inginocchiata davanti sila Vergine la atto di orare, colorita da Jacopo Tintoretto, in questa opera illustrata e di neisa nella Tavoja L.XXXVI.

(2) Il monnantio cretto degli credi ai conce dei feritit, selle sitena di S. Prancesco della Vipna, paper della Scannal, corcupi il las demone attenda noline cappella maggine. Simile ai al lare di Vipna, sorre alla menori ai Triedano ano patro. Compossati di pattre grandiare colonna, che sopra piedentale porpro alsi vio della mangia in quanto più della mede di pred interde l'almen cese il richiateno di serzazi inessa e cono coronate di rices trobeccione. Rei don interesionni di fiance sono inserite le armi predifficio del deveni della colonna di pattre di predifficio del dever e predifficio del dever e l'operatio de certa inegra di marcinione segonate:

ANDREAL CONTYO
DVC1. OPTING . ET. A SIPVA.
ARLYMSKING . PAGES. TERM.
TRAIN, PASTC. AVCTORS
AC. VERET1. TERMETTERS
MINISTRATION . PASTC. AVCTORS
MAKERING . PRIVISION
MAKERING . P

#### PIETRO LANDO (0)

Doge LXXVIII. - Anno 1539.

Il di 19 gennaio 1539, al defunto Gritti fu dato successore Pietro Lando, illustre nelle armi e acuto politico.

A por fine alla dispendiona guerra cel Turco delliberonai inviare a Costantinopoli Pietro Zeno per avviare pratiche di puece si qualqa, numalationi poco pio, fin surrogato Tommoso Contarini, — E quantinoque si fonse intanto conchinus una tregua di 
tre onesi, il Barbarosa nono ristavo di autostare le tere veneziane, e particolarmente la Dalmania, ove riperendeva Castelnuovo; ma trovava forte resistenza in Cattaro, guardata da Giós. Matto Bembo.

I maneggi di pace incoati col sultano dal Contarini non procedevano a bene, attase le pretensioni smodate poste in campo da lui. Voleva, tra le altre cose, la cessione di Napoli di Romania e Malvasia, e la Repubblica, piuttosto che perdere dominio, inchinavasi a pagare grossa somma a titolo di compenso, e da ultimo assoggettavasi perfino ad annuo tributo; tutto per venire alla pace desiderata. - Ma non potendo avere i Veneziani alcuno aiuto dal Papa e dall'imperatore, a' quali si volsero in tanta distretta, e ritornato senza effetto il Contarini, spedirono Alvise Badouro a Costantinopoli, col segreto incarico di concludere ad ogni costo la paca, cedendo, a caso disperato, Napoli di Romania e Malvasia volute per assoluto dal Turco. - Questo segreto mandato, venendo fellonescamente scoperto alla Francia o alla Porta per opera di alcuni, tra' quali di Costantino e Nicolò Cavazza, quello segretario de' Dieci e questo del Senato, impedi al Badoaro di conchiuder la pace a buone condizioni, e dovette per tanto la Repubblica, se volle conseguirla, cedere al Turco quelle dua città, fermando finalmente, li 2 ottobre 1540, la pace con Solimano. — Fu doloroso e miserando spettacolo il vedore i principali abitanti di esse città, piuttosto che rimanere in obbedienza dell'infedele, partir desolati e abbandonare per sempre la patria diletta, le case loro, le ceneri de cari congiunti, recandosi a Venezia sulle galce del Contarini, colà per tale ufficio spedite.

Il fatto accaduto della propalazione del segreto commesso al Badooro, diauzi riferio, diede notivo a ordinare in forma stabila li tre Inquisitori di Stato, il che arriverio per decreto del consiglio de X, 20 settembre 4539, intorno al quale gelosissimo e importantissimo utilicio si spacciarono da maligni od ignoranti serittori tante favole, amascherate poscie con la forza di documenti irrefranzabili.

La pace segnala con Solinano pareva dovrase far respirare dalle lunghe guerre soliette; an la golioti enpur y cive tra Francia e l'Impero, la mova gierra poco poi coltati dal Turco a Ferdimado, pel possedimento dell' Ungheris; Marno, piecolo homo posto sulla signigia dell' Adriatico, posseduto dall' Imperatore, ed altora cequistato per sorpresa da Beltrame Sachia udinese, luogo da pria posseduto dalla Regubblica, es deseso da lei vagagegiata, tutti questi rimescolamenti poneavano a pravora la prodenza del Sevato; il quale, ad incarara le sue mire senza esporsi, acquistava per trentacinque unila doculi Mararaco da Petros Discara, forouscilo forontino, al quale eduto lo saves il

VITE E RITRATTI DE' DOGL 33 (257)

Sachia prefato: a eui annui l'imperatore, suaso delle ragioni addotte dai nostri.— Anche le differenze da lungo tempo pendenti con l'erdinando, re dei Romani, a engione dei conflui nel Friuli, vennero appianate, coll'esborso fatto dalla Repubblica di settontacionuemita ducati.

Infrattante il doge Pietro Lando moriva il di 8 novembre 1515, c. lodato in funere da Michele Barozzi, dottore e filosofo, veniva sepolto nella chiesa di S. Antonio di Castello (2).

Oltre I Ire Inquisitori di Stato accessonati, si ercarsono, durante il reggimento del Lando, i Provendiro nie Portesse; il Chofigio del Stapori di Note at Citelie, quello della Milicia da Mar, edi Magistrato de Proseeditori copra le Beccarie. Il primo, centa nel 1512, covregiava alla conservazione delle mura, terrapeiri, foses ; al-l'a cercasionello delle fortezze, vestiario dei soldati, munizioni, artiglierie, ec. — Il setto condo, institution nel 1544, era composta di esi nobili seeli per endum assierre della etitia, e ad essi furoco demandate le cause etvili, per affitti di case, per pega, per eccucioni di sectorize di liori, per atti di arreado personale es, siedel venne abolito l'antico Magistrato dei capi di Sestiere. — Il terza, cretto l'anno dopo, composto di quattra nobili, in inscriato di proverdere i marinia occernati per I rareo de pubblicato dei consecucioni del consecucioni della consecucioni della consecucioni del consecucioni della consecucioni de

Nota una cronaca antica, citata dal Gallicciolli, che la carestia gravissima accaduta nel 1539 procurò la morte, per fame, di molte persone.

Ad onta però della guerra lunga e functa che ebbesi col Turco in questo periodo di tempo, la cità is abbelli per nuore faberiche. — Pue I 1539, si pose la prima pie-tra della chiesa magnifica di S. Giorgio de Greei. L'anno dapo, Jacopo Sanovaino regiva la logacita a juici del campanile di s. Marco, e riedificava, l'anno steno, la chiesa di S. Martino. — Vel 1514, Michiele Sammicheli fondavo il portentoro estello di S. Andere de Lido, compiono pien el 1571, e derigen, andi l'arcantae, il deposito del Bucintoro; come pure, l'anno medesimo, elevavasi il campanile di S. Sebastiano.

Il breve che gira intorno al ritratto del Lando diee :

PACE CVM SOLYMINO TYRGURIM IMPERATORE FACTY, PATRIL AB ANOAUE GARIFATE LIBERATY, IMPERIUM VALLIDIS MYNITIONIBYS ECREGIE MYNITYM, OMNIBYS AEGYYS, IN PRILYTAM HONYM MIBLE PRAETER GLORIAM INTYLIS.

<sup>(1)</sup> Anche le origité della famiglia. Lunde vanno segrette alle contradiriosi dei genenlegitati proprietà, del agri Lunde vunti segrette, del agri Lunde vunti signi misti Sabelli di Roma, con Gio, Pietre Corressia, nella representa, del agri misti della della contradirio della contr

diviso da verde fuscia, in quarto, di quattro gigli de' colori contropposti, e finilmente Paolo Lando, rimesto unico superstite, giusta il Cappelleri, levò l'ultima insegna, ch'è a quadri partita di nero e

d'orgento, ed è quella sottoposto al ritrutto di doge Pietro.

Il quale, secondo serive l'illustre Cicogna (Insc. Fen. Vol. 1, pag. 467 e seg.), in figliuolo di Giovanui g. Marino, e di Marina Foscari di Pilippo g. Giovonni, Necque nel 1462, ed impaino Marin Pasqualigo, figha di Cosimo q. Paolo. Aecompagnò, come petron dell'arsenale, nel 1502, in region d'Uogherin fina n Segna. Sostenute in seguito altre enriche, fra le quali di gludice alle petizioni, di sevio agli ordini, di assio di Terra-ferma; ventiva, nel 1608, mandoto provvedutore a Paenza, e nell'anno susseguente proveditore fella Romogna. Fu poi, nel 1619, ambasciatore a Matteo vesco-o gurgense e cardinale, luogotenente dell'imperatore, che si avvicinava all'Italia per recarsi a Ruma. Nell'anno appresso, laviussi ombasciatore straordinariu a papa Leone X, e rimasevi ordinario. Resse Padovo duvolte come podestà, nel 4519 e sel 1534, ose curò il ristauro e il decoro di guel gianasio. — Ven-negli, nel 4528, affidoto il supremu cumando del more, a acquietati primamente i tumuiti nel territorio della Canca, intervenne nell'anno medesimo all'impresa di Puglia e di Napoli in siato de'entlegati Francesi, e 'risequistò ni veneto dominio Trani, Mola, Polignano, Nusopoli, Otranto, Brindisi ed altri luoghi. Restituitosi alla patria, vene deceroto, il di 10 febbrara 1534, della stola procuraturia de uppro in luogo del defunto Daniele Renier; finchè de ultimo in assunto alla suprema digina. della patria, come superiormente dicemmo. - Era il Lando di bella presenza, e di maniere e di costumi umanissium, datato di perspicace ingegnu e di eluquenza, amante delle lettere, e peritissimo poi nella aavigazione e nella mercatura, cui fino all'età di sedici anni erasi dato; e queste sue cognizioni il resero stolto utile siis patris, mussime nelle esrestie che l'affinsero nel 1528 e 1539, - Osservatore rigoroso della giustizia, essendo podestà di Padova duonò a morte un suo figliuolo naturale, perché, inamorato di una giovane, la bació sulla pubblica via. — Ottre il ritratto qui pub-bliento, vedesi la son immagine prostratto, unitamente a quella del doge M. Antonio Trevisono, devanti a Cristo morto sostenuto degli angeli, dipinto da Jacopo Tintoretto, selle sala dei Pregadi, libestroto ed inciso nello Tavola XCIII.

(2) Narro Il Sansovino ( l'enezia ec., pag. 32) che la cappella eretta dal dogo Lando, era Inlio di pietra istriona, adornasa di figare di tutto rifiero e grandi al naturale, con la statua del predetto doge, scolpita da Pietro da Salo; ed aggiunge il Martinloni, che la essa enppella eranvi ezinndio tre busti scolpiti in nurmo rappresentanti Antonio, Giovanni e Vitale fratelli Londo. Distrutta la chiesa di s. Antonio, nel 1807, per istabilire i pubblici giardini, andarono disperse quelle sculture, aè fu conservato che il soto arco d'iogresso di essa enppelia, attribulto alle seste del Sannicheli; arco che venne, sei decembre 1822, isnalanto ne giardini stessi, ove tuttavia si vede. - La seguent inscrizione leggavasi sulla sua tomba; inscrisione, che, come avverte il sullodato cav. Cicogna, servi a seleiare no pezzo di strada nel gio Porto-franca o s. Giorgio Maggiore in Isola, e della quale ne rimasero alegne parole;

PETRO LANDO VENETIAR. PRINCIPL POST VARIAN PACE ET RELLO IN VIRE MUNERY PVELICONI DIGNITATES FORIS PRACTYDIS PRACTECTYRIS PRACSCRIM PATAVIDA ITERY ADMINISTRATIO AR MAXIMILIANY IMPER. ET LEGNE X. PONTIF. MAX. LEGATIONES OBITAS CLASSIS CV SYNNII INCREIO DIS PRAEFECTO APVLO DELLO NEAPOLISQ. ODSIBIONE EGREGIE FUNCTO EX B. MAREI PROCESSAT, AR PRINCIPATY EVECTO LANDA FAMILIA PROAVO OPT. MONUM. POSVIT. VIXIT AN. LAXXIII, PRINCIPATY TENVIT AN. VII. OC. AN. MUXLY, VIII. SOCOLS.

# FRANCESCO DONATO (9)

Doge LAXIX. - Anno 1545.

Nell'ascendere al trono Francesco Donato, il di 24 novembre 1545, trovava lo Stato tranquillo, ed in questa tranquillità si mantenne durante il suo ducato. Imperocchè alle guerre che agitavano principalmente la Germania per le rivolte de protestanti, e l'Italia per le perpetue gare tra il re di Francia e l'imperatore, non presc parte la Repubblico, contenta di schermirsi agl'inviti che le facevano quando l'uno e quando l'altro per aversela alleata.

Le differenze insorte con Solimano intorno a' confini della Dalmazia venivano appianate nel 4550, a mezzo di Luigi Renicr spedito a Costantinopoli, a merito del qua-(259)

le furono restituiti alla Repubblica quarantanove villaggi del territorio di Zara, occupati dai Turchi.

La profonda pace allora goduta fu cagione, che venisse orusta la città di sontuosi edifizii, che tuttavia sttestano la grandezza della Repubblica, il suo genio e l'amor suo alle arti gentili.

Quindi la fibreria di a Marco continuavasi ad innalazar dal Sansovino, e per grave sciagnra, al di 36 decembre 1515, cadera l'angolò di essa, per lo che sofferze l'architetto prigionis, ma tosto liberato, riparà mestrevolmente a quella juttura. Compievati pura la Zecca; e la grande ficeista uni cortile del Paluzzo duclar ricueva l'attino della forzia di pura della ricueva della ricueva della forzia di marcono dal capo XIV della storia di quello efficiera. Anche le fabbiche anove di Rialto si nutureno dal 552 al 4535, e d'altra parte elevavasi, nel 1530, he chiesa di a. Giorgio degli Schianovi, Palladio, de nani dopo, costravi il monastreo della Carrizio, oprari misgre laterizia. E Ze a gara andarano estandio i nobli nell' della carrizio contra i proprii palazzi, imprecede fin interno a quest epoce, the Il Palladio, il Sansoriho e lo Scarpagii-no estat, il Sansichetti ed diviti georgi architetturi eressero i palazzi Loredino, Corte tempora, l'attono per la contra di discontratori della carrizio della contra di c

In così prospero stato fasciava la Repubblica Francesco Donato, lorchè morte lo incolse nell' età sun d'anni 85, il di 23 maggio 4553, lodato in funere da suo nipote Giovanni Donato, o sepolto nella chiesa di Santa Maria de' Servi (2).

Durante il uno duesto s'instituirono-le Magistrature seguenti. — Nel 1588, si Cellogio dei XII del corpo delli XI.a. I quale farono demundate le cause sino alla somma di duesti 200, e posici nel 1668, fino a quella di duesti 400, e ciò in sollivo del Collegio dei XXX. — Nel 1550, ode impedire la diffusione degii crori oi il salivo e di Calvino, si crearono, overamente si regalerono i Tre savii assistenti contro IF-renic, i qualit, plei concerdato stabilità, l'anno seguente, con papa Giui fill, doveano assistere alla formazione dei processi ed a tutte le defiberazioni del santo ultirio. — Ul non obpo, 1541, si ordinarono il due Proceeditori supra qui ori, arquerite uonete, a' quali se ne aggiune nu terzo nel 1617, cell'incarico di sorregilare alle monete in corces, e ali metali perzacio de giunguestro nella capitale. — L'anno sterso s'instituirono sei pubbliche scuole, una per sestirer onde la gioventà apparasse, grammatica c lettere unance.

Non fascieremo di notare da ultimo, che nel gennaio 4548, e così l' anno seguente, gelò la laguna in guisa che andavasi a piedi alla Giudecca ed a Mnrano.

Gira intorno al ritratto del Ponalo la inscrizione seguente, in alcuna parte diversa da quella riportata dal Sansovino e dal Palazzi, i quali, dopo l'exornata, aggiungono omni belli suspitione semota; e dopo principatus anno, serivono, vitae amplius octunoccimo:

CYRLE PARTE LYCYLENTO AEDIFICIO EXORNATA DEM RESPER SVE MEL SALVIARI TVIELA SECVRE ADMODEM RESPIRARET VII PRINCIPATES AÑO, IN VAN PUBLICAE SA-

LYTIS ATOVE OPVLENTIAE CVRA EXCVBATE, NORS OPPRESSIT.

(i) Anche in riguardo alla origine della famiglia Donato si arrabattomo i genealogisti nel volcria, chi dincesa dallo gente romana Elia, come il Gamurriol, nella sua Storia geneologica; chi dalla Claudia, giusta Pier Autonio Motto nella sua opera Cloudio fortitudo: e quale la dica originata dagli antichissimi re d'Ungheria, siecomo sente il p. Simeone Okoloki, nel suo Orbis Polonux. — Nè qui stanno soltanto le discrepanze, chè altri la fanno venire nelle lagune dalla Contrade, oltri da Montova, altri ancora della Morca ; ed il Maifatti ed il Frescot affermano, che parte delli Donato venne da Altino, e parte dalla Marca stessa ; sicché la menau a cotante cantraddizioni non v' è bussola che valga per poter uscire de questo pelago. -- Certo è che nobilissima e di origine antica è la famiglia Donato, la quale ebbe il merito di contribuire alla fabbrica della chiesa di Santa Fosca, e di ristaurare quella di Santa Giustina; avendo poi molte onorate memorie in altre chiese.

Sette armi diverse di questa casa porta il Coronelli nel sun Blasone, ma sole due ultimamente ne usò. La prima fasciata d'aszurro a d'oro di quattro pezai, sotto un capo d'argento; l'altra d'argento con due fascie vermiglie, sotto tre rose dello stesso colore, chi e quella che vedesi apposta al ritratto del nostro dogo.

Il quale, secondo serive l'iliustre Cicogna (Inser. Fen., Vol. I, pag. 66 e seg.), nacque nel 4468, da Alvise q. Andrea dalle Rosc e da Camillo Lion di Marino. Menò a moglie nel 1494, una figlia di Alvise da Mula, e morta questa, spesò, nel 1496 una figlia di Antonio Giustiniani. - Fra i magistrati da loi sostenuti in patria si annoverono quelli di capo de' X, di consigliera, di avvogadore, di savio dei consiglio per ben ventiquattro voite. Fuor di elità, Vienza nel 1808, Rovigo nel 1515, Udine nel 1519, Padova nel 1321, lo videro loro rettore. Fino dal 1501 era ambasciatore appo Ferdinando d'Aragena, da cui fa fatto cavaliere. Nell' anno 1509, reconsi ambanciature straordinario ad Enrico VIII re d'Inghiltere, e ri rimane poi ardinarie. A Fiorentini, nel 1513, fo pure ambanciatore, ed era destinuto nella qualità stessa a Bonas, ma ne chiere diaprana. Queste molte carriche sostenute de loi con gradiesima prudenza e saggezzo, gli meritarono la stola procuratoria de sitro, che consegui il 27 ottobre 1532, in luogo dei defuntu Paolo Cappello. Morto il doge Gritti concorse el principato, e benche avesse ottenuto maggior namero di soffragi, pure cedè volontariu a Pietro Lando li posto, accioeche per la quantità di concorrenti non fosse prolungata la scelta, a danno degli interessi dello Sisto. Morto il Lando, la patria lo rimunerava della corona ducale, come superiormente dicemmo. — Infiniti forono gli scrittori che cucomisrono le di lui virtà. Tutti conveugono essere egli stato di grande snimo, amstor della patria ed oratore eloquentissimo. Egil per le sue liberalità, massime per la protesione accordata alla lettere ed alle arti, quantunque avesse coperte le primiere magistrature, cionnondimeno non occrebbe il sun patrimonio : curò semore li bene della Repubblica e ne fa pruova la rinunala spontanea ch'e fece del principato in favore del Lando, come notamme ; a la son magna eloquenan spiccò nelle subsecrite del in senata, testimoniandolo principalmente Andrew Morosini nella sua Sioria (Vol. I., pag. 492, 554, 565). Per tutte queste virtà lasciò grande denderio di se dopo morte. — Oltre il ritratto accennato di loi, vedesi la sona immagine, in atto di prepare la Vergine, e sante Caterias e altri Santo. nel dipinto operato da Jacopo Tintoretto, nella sala del Collegio, illustrata alla Tavola LXXX

(2) Il monumento dei Donato stava suila muraglia a parte destra entrando nel templo de' Servi, i cui ornamenti di angeli e fregi erano lavorati in istocco, sicchè oi demoliral di esso tempio nel 4816, andò ogni cosa distrutta, ne si salvò che i resti mortali di lui che apparvero canacrvati : onde la pictà de' superstiti parenti il trasportò in un oratorio di loro ragione posto a Marca, inogo non iungi da Conegliano, come narra il prefato Cicogna. — Sotto l'urna ieggevasi la seguente inscriaione, che andò 0. O. M.

del perì spessata e perduta.

PRANCISCO GONATO PRINCIPI OPTIMO MINGVLAMI IN PATRIAN CHARITATE IN BEF. ABRINISTRAND PRVBENTIA INTEGRITATE ELOQUENTIA CELEBERBINO POAECIPVIS LEGATIONIS. MAGISTRATIONSQ. THE VOCANIS THE PROVINCIALISMS IN DIFFICULTIMES SEIP. TEMPOSISYS EGSECIE PYNCTO PRINCIPATY SALVTABIRYS LEGIS. PACIS TRANSVILLITATE PUBLICIS OPERIBUS SONIS DENIOTE OWNIESS INSIGNITO FRANC. ET DOBINIC. DONATI AVO OP. M. P. CC. OGIIT ANNO CHRISTI BOLIII AETATIS VERO LAANV PRINC. NIII.

#### MARCO ANTONIO TREVISANO (0)

Doge LXXX. - Anno 1553.

Il di 3 giuguo 1553 fu dato successore al morto doge Marco Antonio Trevisano, di sattissimi costumi e di profonda unziltà, per la quale, eletto, rifiutò e ad istonza dei parenti e degli amici finalmente accettava l'onore a cui reputavasi indegno.

Continuava a goder poce la Repubblica, sicubé egil non ebbe altra cura nel breva or regimento, he fronte la licenza de costunia, el impedire le feste notturne a lungo protratte. — Si institui, il 29 ottobre 1953, il Magistrato delli tre Conservatori elle leggi, i cui incarie fo til far ouservara la logge enanata di Magior Consiglio nel 1,371, sopra l'avvocatura veneziana, con tutte te altre leggi fatte o che in progresso di tempo ai promulgassea.

Honato, più che dagli anni, dalle penitenze e digiuni, doge Trevisano moriva il 31 maggio 1554, nel mentre che, come il solito, consoù a più della croce, ascoltava messa nella chiesiatola di Polazzo. Ne' suoi funerali fa lodato da Bernardino Loredano (orazione che va alle stampe), e venne sepolto nella chiesa di S. Francesco della Vigua (2).

Al tempo suo, si cresse dal Sansovino la facciata della chiesa di s. Giuliano. Il cartellino che circonda il suo ritratto dice :

RELIGIONS AMANTISSIMYS, ANNO CIRCUMACTO MORIENS IN GRENIO PATRYM ANTE ARAS, IN COBLUM, VADE VENERAM, VITAE INTEGER EVOLAVI.

(1) Aferna II Ferces, de la fauglia Tervisso, dirantata in varie lance, prima da Aquija, porie da Trecho, perce ad Effera, volunte da anabelas I locale, a perce tallière dei Necisi; o rimigi di Attilia, conservatif primation di ana State of Selecci, ververemente est 120, describination de la Seleccia dei Seleccia dei Seleccia dei Cartella dei General dei G

Marsunion Tretium pel ribet puber l'illustre Damonèro, Zacteria, prosentotre di a Merco, de madre une injecte di opp. Pinchi Mirotha. Glissantie pari il quitice sull'ambarcieri de madre une injecte di opp. Pinchi Mirotha. Glissantie pari il quitice sull'ambarcieri la una prodessa, giunitie, certali, condinensa virginiale in freere sunere riverire de spil settles el proposa. — Pa fin lumperareta in Gipp., deno di Londia, considere, sais prosete espe del Conregione. — Pa fin lumperareta in Gipp., deno di Londia, considere, sais prosete espe del Contunto Girdono Da Faster; e finduenti fi essunte al printipria, técnica supréviennes delibera. Arresos alcuni errorita, in proposito delle una linguis prici, de quande erroperareta el dell'una. Arresos alcuni errorita, in proposito delle una linguis prici, de quande erroperareta el d. Merco, una notar estitul fer valet estiver da ignisa vece, in quite evvluento, etc., mentre egil agitamente dell'un dell'un della d



Abusel Morrigo 87. Nicolò da Pente 88. Sebastiano Venero 83. Parquale Giogna

83. Birlano Fish
64 firm landma W. Cebatiano Vounce 65 F
Mac Lag-male GIROLANO VENIER
Liettere della patria (san di Rievere cer cer

gier. Sorfo bettaste el sersor cesa servi e inni al lunga ecensazegi, trevò cub l'gasale logiat, conducture dels compagnia d'uni, cui gli crescle capita ne ampalice palazza di san dimera sei conservi si tre: langua del conservi si c

(2) La sepatura che chiude i resti mortali del Trevianno, e che vodesi nel mezzo ciella chiesa di Pranterso della Vigna, appieti della cappella maggiore, è chiusa da sottosso siglito conternato da magnifiei erannenti, recipiti dal Sansovino, con quattro grandi borchie di bronzo recenti il lecen di Marco. Lo incerizione sorrepposta difec: ossa nucci Attronit Tatrianati Pantagris.

LXXIX . IN PRINCIPATY 1 . M.D.LIBL

Solla porta pat eto mette alla esppella santa e al cendolo, sorge il aso monumento, costituito da fin alto-riliero, figurente la immagine del Trevisano prostrato devanti il Crorifano, con in mano il resillo dalla Repubblica i opera anche questa evetamenta del Sanovino. Si il vessillo ora detto, come gli ornamenti del anato duesde e la membrature e di leogrini in mediglia, decornali la porta ostopunta sunto obratti : per finance veggani accide la zemi del doper. — Sotto "alto-riliero, tegresi:

DEO . DPT . MAX

N. ANTONN'S TRIVISATIVE PRINCEPS INTEGRATED VITAG, IT PATERN VIRITTE AG GEDBA REPRIE CLAUNS, DEWINS BOMORIUSE SEGREIC FERDINGS, CYR ASNYR A PETRINN'S INVITO INSIN'S GENIO PRINCEPS GEOGRATHES, CYR ASNYR REPUTS SEVERE OVERSTANDENT, ERLEICHNES ARANTIES, DYR AGAGI IN INLINYE ATLA INTERESEST NYLLA REGISTRONE, TRENS ANTE ARE GONDRY, DEGISIO PRINCE AND ANTE AGENT OF THE CREEKY RELYTION.

### FRANCESCO VENIERO (9)

Doge LXXXI. - Anno 1554.

Il di 11 giugno 1555, deggernai nuovo dogo Francesco Veniero, che contava il sessantaziono quarto nano d'ella. Resue egli lo sectivo venitire mei e pochi giorni, giacchi moriva il 2 giugno 1556. — La Repubblica continuava a godere profinada per eç; inchei Il veniero fu testimonio cioso delle grandi rivuluziosi d'Exarpo, della riunuaria (Garlo V in favore di Filippo II, e della mova guerra mosse da papa Paoli IV, 
mezza ni più attivi maneggi di Italia, risucia s Francesco di fur dimenticare la sua 
Repubblica durante il seggio e politica suo governo. Aecolor egli splendidamente e 
dicele stama copilara 8 Bona Storaz, figlia del gia daca di Milano Gian Golezazzo evdova del re Siginnondo di Polonia, la quale passava per Venezia recandosi a vivere nel 
sos duento di Bra.

Bernardino Loredano gli tessè l'elogio funebre, e la sua salma veniva poscia tumata nel tempio del SS. Salvalore, ove suo fratello Pietro gli cresse splendidissimo monumento (2).

Al auo tempo crearonsi li tre Provveditori sapra luoghi incolti, affinchè promovessero, eon l'agricoltura de beni abbandonati, all'abbondanza di biade: magistrato eni dicde occasione d'instituire la carestia, che naitamente alla peste, desolo la città nel 1556.

(263)

Il breve apposto al ritratto del Veniero, dice, con qualche varietà dal Sansovino e dal Palazzi, i quali scrivono in vece di Pietatis, ac Justitiae, che qui si legge: Religionis, ac Prudentiae.

BIENNIM MAGNA ANNORUM PROPENSIONE CUM IN PRINCIPATU VILERIM, NON SINE ARSOLUTA PIETATIS, AC INSTITIAE LAVDE, BONAM SPORTIAM ATOVE REAGONIAM PO-LOWIAE REGINAM IN ITALIAM ADVENTANTEM, NULLO NON BONOBIS GENERE ENCEPI.

(d) Nacque Francese Veniere uni 1400, de Girovand, detta Ramon, e da ma figia del degracione, e da inguine e di definitate avei in Terreforme, e circa de la Republica consedera Pracescia, e del San Jonese e di definitate avei in Terreforme, e circa de la Republica consedera Pracescia plantate alla sperima della patria, chi quetta pere approva in deritame a podera di Revetta, e cella disi ha bespicatente i Ulcino. Contesso pero fini deven buril e di c. la matta am avei, a contenta della patria, chi quetta di contenta pero di certa della contenta della contenta della patria della della contenta della patria della contenta della

(2) Il sublimino momento, cretto sello classe del SS. Sobstave ad some del Vesires per voler. Filtera su Drickiel, oper si d'appen Sommino. Solierant son commontes sepa massoni silholes, de l'étra su Drickiel, oper si d'appen Sommino. Solierant son commontes sepa massoni silholes, andre, che 'erge gignite fina a tenerge cello sen time la cerulez del superarsito delle chiesa. Sommino del soliera del sommino del soliera del masson merciul errorste, de cei d'exercato il mercologo cello attata diseas del toro collent, et cap judendale rece la lacciticate del participato con della della cerule, de cei del soliera del tenerge con della della cerule con della della cerule, a cei si posterno quella il sense depe, quella il flerance degre, quella il flerance degre, quella il flerance degre, quella il flerance degre, quella il flerance degre quella il flerance della Certifa e della Partici.

grappio della communication della communication della communication della communication della certa della certa e della certa e

PRACESCES TENENTS PROCESS
PRACE ALROPM VIETTES AS PRESENTANT VER INTETON,
VILLO NIC ANYMBATIC LAVES STIETTE, NIC PRIVATE

UTILIZATIS ERROR VOYANT REFERENCY, IN EGICE, POPULIS SYMME

CONTINENTIAL, IN SECTION ASTRUCTUS ASSESSMENT

CAMPITED VICES ET CONCORRES MANTIES, DO GONT

RESIDES ANYELYSIS, SERVES IN PROCESSYS OF THE PRACES

PRESENTATION OF THE PROCESSYS AS A PROCESSYS AS A PROCESSYS OF THE PRACES.

PRESENTATION OF THE PROCESSYS AS A PROCESSY AS

#### LOBENZO PRIULIO

Doge LXXXII. - Anno 1556.

Fra le pubbliche acelumazioni di gioin, il di 14 giugno 1556, Lorenzo Priuli, veniva assunto al principalo; c fi si earo alla moltitudine, che festeggio solennemente l'impresso in palazzo e la coronazione in duchessa della di lui moglie Zilia Dandolo finazione che dal tempo di Pasquale Malipiero, cioè dal 4457, non erasi più voduta, e che larazumenta fu desertita dal Sansoriro nella sua Fenezio.

La peste però e la carestia, che da questa ne derivò, sparsero desolazione e lutto; na le incessanti cure del Sensto, e massime l'attività e zelo del provveditore alla sanità, Pietro Da Mosto, valsero ad impedire la maggior propagazione del morbo, ed a foruire la elità diviziosamente d'annona.

La viginaza eziandio della Repubblica per conservare la pace fa di questi tempi operous i improcole la guerra, che da un lada para devorari orappere institubilmente tra l'inquieto pontefice Paolo IV e Filippo II, e dul'altro, le armi di questo utilmo, venue novamente a prouve centro Francia a sommover Hafia, iatto dis i con ombla desterità e prudenza guardato e diretto dal Senato, coglicudo con fina politica l'opportavità della sangionissima battaglia di S. Quiutino perdata dai Franchi, per interpora i validamente fra le parti, onde condurte a pace. La quale dopo melle difficolità fin con-tinuis il 5 gireli e 559, fra Francia, Spogna e Savuia, per cui elbero fine le guerre di talati dopo oltre dodici hastir di perpetuo armanggiare. — Aarcha il Pontefice, a merito de Veneziani, che gli inegarono sudio, vene dovuto, fin dal 4557, figerare a pace, ottenendola a huoni patti, cioè colla restitutione di tatte le sue terre; pace che poi si consolidà viennendorrente colla ma morte, accadata il 18 anonto 1539.

Il Turco puranco non quietava dall' affligare i Ungheria, perqetuo campo alla sumi ami alta notini dei grandi apparecchi marittimi di essa Turco, la Republica del pari metteva in mare una fotta capitanta da Pandolfo Contarini, il quale però ebbe il solo incario di dure la caccia a' pirati dei insistavano il golfo. Incontrati questi, vennero da lui perseguitati fin sotto le mura di Durazzo: per lo che, temendo la Repubblica di venire a rottura col Turco, richiamara il Contario i rander costo a Veneria; jegava al milamo mille ducati pel ristauro delle mara di quella città, bombardata dal. Contaria itassa, ed in so logo gli surropary Jacopo Celta. — Così cren le cose, quando venne a morte, il di 17 agosto 1500, dege Lorenno Printi, in sti el mari 73, lodato da contario del contra del contra del contra cont

Al suo tempo, cio nel 1557, s'institui la pia casa de' Catecumeni, stabilitasi allora provvisoriamente nella parrocchia de' Sa. Ermagora e Fortunato, poscia nel 1570 trasportata nella contrada di S. Gregorio.

Il breve che sta a sinistra dol ritratto di Lorenzo, dice, con molta diversità dal Sausovino e dal Palazzi, i quali dopo l'ultima parola reduzi, aggiungono: ut, ex Italia vitte e ritratti de poct. 34 (265) diuturnis bellorum incommodis afflictata, irruptiones atque arma exterarum gentium salubri consilio pellerentur.

OPTIMAR ARTIVM STYDIIS CLARVS, PESTILENTI LVE SEDATA, ADMIRABILI PRVDEN-TIA ADMINISTRATA REP. PONTIFICEM AC CLESAREM MEAPOLITANO BELLO DISTRA-CTOS. IN PRISTIAMA AMGITTAM REDVIA.

(i) Veril genelapiti, et alte diveri exciture, quil il Zabardia, solt sur Christian Agean, Nozia Carvalo, Germal, edif Torisca el dog Astains Frein, Alberc Chiera et al Hattan, Nozia Carvalo, et Hattan et al. (1988). The survey of the su

per arme une stede pillegünde ef ere e di assurre di sei perzi, sotto en tape vermiglio. Dept Intransa consep end 4400 d. dept, and 1611, per ever prettate rei libber d'en credit, a cel me piete giugner per la me giunneau. Fe quital luigiqui delle digniti di crevit, e, nel 1621, percelia calmisatione a ciche la lupratera, de 1621, percelia calmisatione a ciche la lupratera, nel 1623, di legetienni delle digniti di crevit per la menta delle delle digniti di crevit per la conseguira, nel 1625, di legetienni di Udani detana qualità della Seguita della Seguita delle digniti di crevit del consigliere, nel 1625, di legetienni di Udani della digniti della digniti di crevita della della digniti della distribuira della distribuira della distribuira della distribuira della distribuira di consigliere, correlatori della leggi, di ondosciatori a papa Pend Ve, finalmente della degr. como più supra delemma.—Pa balada il Prind degli stenie pri probrana, potte delatrira della commissione di Von, la graze segio, per coi seguira per la dell'eri della della

(2) Il menument dei dopf Intelli Lerrense e Circhano Frind, for per disposizione triamentaria cominant da Loberto, figlio del disinon. Desso è tremment maginice, ranta di colonna di spinis, cen basis espiriti di brenna. Disposio negli intercelumnii in due cellui, il superiore acceptie catro estelle, inderegirie da colonne di programe, il due insiniere di suali Lerense Gristona, quossilore estelle, inderegirie da colonne di programe, il due insiniere di suali Lerense Gristona, del della cellui, ceperii dei pubdamenti decell, sposii ad ora, Architetto di run summa artici di colonnii colonnii, a stabitere Gristo Di Micro, Solie busi reggetti il evere soso inicis le sepresti inscrizioni colonnii, a stabitere

| (4)                                    |                 | (2)                        |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| D.O.M.                                 |                 | P.O.X.                     |
| LAVBENTIVE                             | PRIOLO          | MIERONTHYS PRIOR           |
| DVX                                    |                 | DVX                        |
| SAPIENTIA                              | ELOQVENTIA      | IVETITIA, PRYDENTIA, LEGYN |
| INSIGNIS                               |                 | VINDEX TYTOR               |
| LEGATIONING SYMMIS QUIOUSQ . MYNERIAYS |                 | YOREN                      |
| CLARVS                                 |                 | AEDIAVS SPECIMEN TEMPLIS   |
| PAYLI IV. PONT.                        | CAROLI V. CAES. | EXCENAVIT AVCTAVIT         |
| CONCITATOR ANIMOS                      | DELINIVIT       | PACEN STALINE CONFIGNAVIT  |
| PACER                                  | FYNDAVIT        | REMP. BARTAN TECTAN        |
| STALLAN                                | TRANQVILLAYIT   | AS OWN! PERICVED SCRYAVIT  |
| PESTILENTIAN                           | EXTINGIT        | FRATERNAE VIRTYTIS ACRYLYS |
| REMP.                                  | MENEGESSIT      |                            |
| PIVS FORTIS                            | PRYDENS         |                            |
|                                        | (266            | 6)                         |

#### Sulli due soccoli de basamenti suddetti leggesi poi:

PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. NEP. P.

LVD. PRIOLO PROC. NEP. P.

LVD. PRIOLO PROC. PIL. P.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D. H. DE VLTRA EX TEST.

LVD. PRIOLO PROC. D.

Sulle bast delle colonne centrali è ricardato il ristauro del monumento così:
INSTAVRATVE
ANNO MECLEXEXVI

N. V. VINCENTIO GRADONICO ET N. V. CONSTANTINO PRIOLO D. N. PROC. CAPSARIO PRIORE ET COMMISSARIO.

# GIROLAMO PRIULI (1)

Doge LXXXIII. - Anno 1559.

Le grandi virtui di Girolamo Priuli fesero obbliare a' padri l'abbraseiata politica, quali eioc che vietava il soverchio esaltamento delle famiglie patrizie, imperocché, il di primo settembre 1559, lo elessero a suecedere nella dueca al morto fratello.

Continuava la Repubblica a godere profonda paes, e per mantenerla facea del aum meglio unde conservare il buno accordo con tutti gil Stati. — Pio IV, a reprimere l'eresia e le crudeli streccità degli Ugnostit, e a dare stabile forma alla disciplina della Ochiesa, ragarira il comello di Trento, al quite li Senato pedros ambasciatori Nicolo Da Ponte e Matteo Dandolo, onde, fra le altre cose, tener fermo il pontefere nei pensieri di paes; taglicare i dispareri che per avventura insorgessero nel cossilio; mantenere nilere le truttazioni delle varie materie; enrare non fone per acceder pregiudico alla sucorità, alla giaritàciona, a privingi e di la matine consustedini della Repubblica. al pubblicazione della bolta tridentina, ingiungrodore si rettori l'asservanza, il che verane formutolo col deretto de talbera 1868. — Codal consortanolo graditissima al poutifice, per segno di grato animo, donava alla Repubblica il palsazzo di a. Marco in Roma, difinche in quello o avessero decorona tanzazi si una danosciatori.

Sebbeue sussisteue in vipere la pace stiputata col Turco nel 45340, non poche lore astata violate, ea nai turche non cessavano di modestare le terre e i navigii veneziani, per cui la Repubblica armò più fiate per debellarle. — Cristoforo Canale in varii incontri readi trovato alle presee con que j'irant, sempre dimostrambe il suo invitto valore, massime nel 4533-4534, in cui nel golfo assaldo quattro faste di covariello eque di Otrato cattarandomo tre; e nel 2534, prendendo il eclobre corsaro genovere l'impor Cicala.—381 a più gloriosa szinose da lu sigiliata con la morte, accede el 1505, in cui, inceveniando presso Octobiania, reggiante da prima tre fante piratelare del 1505, in cui, inceveniando presso Octobiania, reggiante da prima tre fante piratelare disquie paler, rette dal rimorgato Mustafa, il quade cen improvivia sharchi e celle proce impuriesa tallari e Dalmazia, inengidi contro di casa supardes fiera hattalgia, riportandone piena viltoria; ma rimasto ferito gravemente, dopo sette giorni moriva a Corrà, con ilo odiore del figlio Girishano che lo accompagnara, delle ciarme che lo manvano

e del Senato, il quole splendidemente rimanerara i supersitti suoi figli e figlicole. — Questo fatto, e più il perpetuo desiderio del Tarco di conquistare l'isola di Cipro, disponerano il suo animo a quella guerra che in breve scoppiò, e che per ventara non vide avverari doge Girdanna, vennto a morte il di 4 novembre 1507. — Ebbe elogio finabre da Gio. Best. Gritti, e sepoltra nelle chiesa di s. Domenico pressoi doge suo fratello, col quale ebbe posicia comune monumento nel tempio del Sa. Salvatore, come antecedimentante nofaramo.

Anche ducando questo principe si crearono due nuori magistrati.— Il primo, quello Syrrap di opinila è loughi pii, instilluito proviscioneme la el 1601, e reso stabile quattro amai appresso, composto di tre senatori, il cui incarico era principalmente, rivere i testamenti regati a vantaggio d'etti pii loughi; sessimizare gli ordini e le costituzioni de' medesimi, onde rintracciare se veniscro fedefunette osservate; inquirire ae' protri fosse prestato il dovuto servigio, e se l'ernelli fossero state religionamente impegate.— Il secondo, quello de' Prosseditori sopra la giustizia secchio, stabilito nel 1656, e composto, primi di due nobili; possici di tre, aventi incumbenza di esaminare e definire i processi formati in odo dei ministri contrafficitori, coniche spettava el esso magistrato l'appelatione delle sentane de' giusticiari vente de giusticiari vente del processi formati in odo dei ministri contrafficitori, coniche spettava el esso magistrato l'appelativo delle sentane de' giusticiari vente de' giusticiari vente de giusticiari vente de giusticiari vente.

La trasquillià di cui godette le Stato acconsenti che confinamasero a prosperrar entit e da far abbelliev reippi il actità con fabriche egrogie. Il Plallodi rinnovara nel 559 e 1566, parte del monastero e la chiesa di s. Giorgio Maggiore in inclu, nel 1569 etgico in facciata del tempo di s. Fruences cella Vigna. — Ilva anni appresso il arsenule veniva per la quinta volta allargato, e per cagion della peato, qui recati nel 1560 da una gulea venuta da Alexandria, si rinnovarano le fabbricho del Lazarretto vecchia. Miri inoro pio debero luogo ant Palazzo duecle, tru cui la colicazione unila scale de Giganti delle due statue di Marte e di Nettuo, scolpite dal Sussivan. — Puor del Venezia eziando ila frepubblica spese molto con al ristatoro della fortificazioni di Bergamo, di Ufine, o nel riparare a' guasti gravissimi recati dal terremoto alla città di Coltaro.

Sul breve che gira a destra del ritratto di questo doge, sta scritto:

CLEMENTIAE CYLTOR ET SABVITIAE DETESTATOR ACERRINYS, PRINCIPATUM ANIMI CANDORE, LIBERALIS ENCENII BONITATE AC RELIGIONE, FRATERNAE VIRTUTIS AEMYLYS SYSCEPI.

<sup>(</sup>i) Giodamo Printi fa tratela, cone directmo del dega Lorenas. Societate le più gione e capite magietrate, re eni quelle di sendere e consigliere, versi il di S'maggio (2015), écorette cida naisa procerutaria de ultra, in longo dei devidio Setiato Trepia. La tan ambie proteste cida naisa procerutaria de ultra, in longo dei devidio Setiato Trepia. La tan ambie proteste e conservata del conse

# PIETRO LOBEDANO (0)

Doge LXXXIV. - Anno 1567.

Per la molta diventità del puere inegli elettori del doge, i quali non avevano potuto accordari nella nomia di nessuone fra i quattro concerneti, dopo settantaziseruthiti devenere da utition, per finiris, ad eleggere Pietro Loredano, che non entrava in quat tumero, e lungi dell'imaginari di essere promosano illa supprema dignitidella patria, in quel mentre tutto solo avviavati inver la sua abitazione a a. Tonoi, e ne ricerva la nuova a Risilto per via

Infrattanto più sempre accrescendosi il timore di una spedizione dell'armi ottomane contro Cipro, ordinava il Senato l'allestimento di trenta galee, delle quali fu dato il comando a Girolamo Zane, e fortificavasi Cipro, a cui fare spedivasi ivi Giulio Savorgnano. - Sennonché poco poi, sembrando non fosse il sultano per muovere l'armi contro la Repubblica, lentamente procedevano gli apparecchi guerreschi; ma a desolare Venezia sorgeva, nel 1569, la più grande carestia ebe a memoria d'uomini fosse accaduta, sicché per lo manco del pane ne nacquero tumulti, come narra a dilungo la cropaca Sivos. — A questa scingura si aggiunse l'incendio dell'arsenale (13 settembre 1569), per lo quale saltata in aria la conserva della polvere colà esistente. distrusse parte dell'arsenale medesimo, assai case, la chiesa ed il cenobio della Celestia, perendo molte persone. - Fu sospettato che tale incendio fosse seguito per opera di emissarii turchi; ma nulla se ne potè ricavare dal processo instituito. - Che se a cotale disgrazia non ebbe mano il Turco, ben questo preparavasi a guerra funesta. mosso principalmente dalle insinuazioni e consigli di un Giuseppe Nassi, prima ebreo, poseia cristiano rinnegato, molto amico dello stesso sultano Selim II. - E quantunque non avesse questi motivo legittimo per romper guerra, prese cagione ne' frequenti scontri di legni piratici, nelle correrie degli Uscocchi, nel ricovero che pretendevasi trovassero i cavalieri di Malta a Cipro, sicchè a nulla valsero gli schiarimenti e la soddisfazione che la Repubblica avea dato, onde evitare la guerra. - Laonde, il di 28 marzo 4570, veniva un chique, o nunzio a Venezia, il quale esponeva al collegio le pretese lagnanze del sultano, e come Cipro era dipendenza della Necca ed avea altra volta appartenuto a' Musulmani, ne domandava per ciò la cessione, unico mezzo, diceva, per evitare la guerra. - Rispondevasi non aver mai creduto la Repubblica che il sultano, senza causa alcuna, né vera, nè verosimile, avesse rotta quella pace giurata poco prima; giò essendo però, si avrebbe difesa gagliardamente contro tanta ingiustizia. non potendo mancarle la grazia del Salvatore, nel cui nome e pel cui onore avrebbe puenato. - Nell'amara aspettativa di cotal guerra, moriva infrattanto, il 3 maggio 1570, doge Pier Loredano, lasciando nel popolo cattiva fama di se, sicchè gridava per le vic canzoni a suo disonore, come racconta l'Augustini. Ciò accadde, per la carestia e per una specie di peste che allora infierivano, e per la guerra scoppiata, di cui a torto il popolo lo diceva autore; quando il eronacista Priuli osserva anzi, che i consigli di lui sarebbero stati salutiferi alla Repubblica, se si fosse ascoltato quanto (269)

zaro dicera. — A motivo delle cuse gravissime interno alla guerra che tatvan trejtando i principile magistrati, son i pubblicata i sua morte che dopo due goroni; se si elessero il tre impaintori sopra le azoni di lui, ni il cinque correttori alla Promissione docale. — Il di 7 pia, e negime del tristo tempo, gli imposo ne si gli sono il materi nella chiesa di s. Marco, in vece che s' santi Gio. e Puolo, e no receitò l'elogio Antonio Zeno, ottenendo quindi sepoltura nel chiottori di. Giobbe (2).

Al suo (mapo, cioè il I' maggio 15/99, venne a Venezia Carlo arcidores d'Austria, col duez di Ferrar suo cognato, e formono festegatia come il sollios si rishbério lo stesso anno la chiesa di sunta Sofia, e il di 9 settembre dell'anno medesimo fur preso il protecti rei dammo il ponte di litalio, ni più bella forma con holtaghe sud dorno; disposizione che allora non chbe effetto a motivo della guerra insorta dappoi, e fe rimonatta quodini del 45/88.

Il cartello che sorge a sinistra del ritratto di questo doge, dice:

INVSITATA ANNONE PENTRIA: FRYMENTO SYMMA PRYDENTIA IMPORTATO, PYBLICI NIVALIS INCENING COMPRESSO, EXORTYM TYRCICIN BELLYM CONSTANTER SYSCEPI, SIC, YT, NON DYBIAB VICTORIAE SY, MIXIMA ETIS CONFICIYNDI OPORTYNITAS PARABETYR.

(2) Riporta II cav. Geogras, nella citata nus opera, la septente inscrizione svolpita nol sepotro del Lecciono del Chiorce da Sciobiet - Partie Latarata. — στιπα παιατιστι - τε τι απαστα σε αποστασσε — γε nata, che il Falazzi dicendo che: Eiux codocer od Jais (passa delatum in lamili incre prapiedro obaque peripolica, inscriza non cassari stato el mon tempo, cie dei cliffo, decue inscrizione subia tomba del Larcelano; per cul è d' supo conchindere che quelle ch' ci lesse sie stata seclipita posteriormente.

# ALVISE I MOCENIGO (1)

Doge LXXXV. - Anno 1570.

La urgenza delle circostanzo fece che non molti giorni s'impiegassero nell'eleggere il principe nuovo, onde il di 11 maggio 1570, elevavasi al trono ducale Alvise I Mocenigo, strenuo senatore, ed alla patria assai benemerito. Era tutto movimento in Venezia per la guerra glia retta cel Turco. Specimoni a (Gropo, in Dalmasia, in Albania, a Corfi, gazenia, provedilori, et armi; illentivati una fietta possente, della quale veniva eletto capitan generale Girolamo Zane; affidavati il comando delle milizie terrestri a Senza Pallavieno; jetavazi metela nello Slato e fiori; prendevansi a soldo molti capitani e condettieri; ammasavazi da ogni parte danza, solletimado la pietti dei cittadini a soccerreri la partin in percere la partin in percente la partin percere la partin in percere la partin in percere la partin in percere la partin percere

All' esterno, non Isteiaru la Repubblica di eccitare il papa a unovere i principi no secorso dell'isola minacciata dagl'infedeli; e Pio V, con tutta slacrità, impeguavasi specialmente a concluidere una lega con Filippo IV, il quale mandara cinquanta galec in aiuto. — Quantinuque le pratiche fatte cell'imperatore, oir re di Francia e di Pertogallo, e perfino cello zara di Motovaia e col soil di Persia, sia per l'uso o per l'altro motivo, fossero andate a vuoto, non pertanto disponevasi Venezia, coi pochi siuti ricevuti, a far fonde alle formidabili arri del Trace.

Il quale, gagliardo di motti legni, divisi in due achiere comundate da Amurat-crie da Philapasci, si riduase con tutte forze, anche di terra, di l'asio suppleggiata di Cipro. — Quest'i nole, che anverava nei vecchi tempi nove regni e trenta città, non contava allare de cimpue chità sole, cicò Niccios, Famposta, Palo, detta annele Balfo, Cerines e Liminsò, delle quali lo due prime soltanto crano munita, e si da poter resistere alle arnio titomane.

Giunta la flotta nemica, come dicemmo, all'isola, sharcava presso Limissò, ottonila fanti, duemila cinquecento cavalli e molta artiglieria, e tosto costruiva un campo trincerato.

Non v'erano a diesa dell'intera isola, che duemila fanti italiani, altri quattromia tiene, gianti di retros da Venezia, e una trane cavalleric composta di cinquecesto stradioli. Si armarano in ainto i paesasi, appoatandosi alle siliate delle montagne; i nobile
di cittdinia s'armarano pur anco. Helle quali tutto genti formaronsi duo corpi per
difindere le due sole città fortificate ora dette. — Mancavano però capitani esperti a
condurle. Il solo katorre Baglioni travavasi, il quale distribui le cariche e g'i impieghi
di guerra a que vionalerosi, che difictavano però di sperienza. E sicone temevasi
che il primo impelo nemico si volgense verso Famagonia, così questa più di Nicosia si
provvide di genti cal arni, chiudrodato in esasi la Baglioni in esasi la Baglioni in esa si la Baglioni

Ma il nemico, in quella vece, pose campo sotto Nicosia, siccome capitale di quel regno; ed in Nicosia non eravi che Nicosiò Banidolo, uomo limido, debole, irresoluto; per cui trascurate aveva le cose più importanti per sostenere l'assedio. Quindi non riparato il terrapieno, non ineavate, ove avean di mestieri, le fosse di circonvallazione, non addetarta le poche militire.

Munda com' era Nicosia di undici bastioni, non avea che miliciniquecento solidati regolari italiani, retensia ceraicia, mile nobili, douenile inquecento italiani o deunila pressasi; tutta gente, quest' ultina, mancanto di spericuta guerressa, priva di armi do fuoco, e pe la maggior parte armata di alabarde. — Non mancavan però sulle nura artiglierie, nei mancavano utomini esperti a maneggiarle; nan ciò non era sufficiente a propria in asirvo da tunte farza parte del assalirla. — Di ciò erano covivali gi abaltani; ma risoluti a difendersi, posero ogni speranza nell' siuto celete; perciò pregavano con perpetue carsoni il Altalismo di dirri lovo cando contre gi Infedeli.

E più questi avvicinati si erano con le toro trincere alle nure, a si che appena i dinescri pleteno comparire noi parapetti neaze casere oficia della artiglierie neniche. Giù schierati avvano i toronenti guerrieri sui terrapieni altiniani da loro contrutti; giù adeguata avveno la torone di findimisarano per oggiu lato la città; giù adea vavvano incomineiamento all'assalto dei halaneti appelluti Costanno e Podenetaro. — Veduti il periodo di cittadini, querrano una sortita, comondata dal longolemento Cesare Pievene vicentino e dal conte di Rocas. La quale, oltenuto prospero successo sulle prime, a ci de poternos prendere de es friti de ranciti, in seguito poi, parte per lo smodato ardir dei soldati, e parte per non aver seguita a tempo ed miliamente i sultorio, riusci di grave de duno, rimamento sul empo il Pievene etaso ed diri vidorosi.

Dopo alquanti giorni di continuati assalti dati dai Turchi, quando al balnardo Costanzo, e quando alla spieciolata in altri punti, tornata vana la domanda di resa da loro intimata, risolsero alla fine tentare l'assalto generale. - Aveano all'effetto già poste a termine le strade coperte che guidavano a' quattro baluardi, cioè al Podacataro, al Costanzo, al Davila ed al Tripoli, e, disposta ogni cosa, si accinsero con tutte forze alla impresa. - Ma furono vigorosamente respinti da' cittadini, animati dalla speranza di pronto soceorso dalla madre patria. Falliti anche in questa, dovettero giorni appresso sostenere l'ultimo e più pericoloso assalimento. - Era il di 9 settembre 1570, e staneo Mustafa di perdere tanto tempo e tanti soldati, arringò le sue genti, promottendo larghi premii se riuscissero nell'ultima impresa. -- Al romper quindi dell'alba del giorno accennato, si avanzarono i Torchi verso i baluardi ora detti, e tra pel subito loro irrompere, tra per la moltitudine loro, e tra per la potenza delle loro armi, ripscirono a superare il baluardo Costanzo; ed in quella confusione e pressa di gente, sbigottiti i difensori, diedersi alla faga. - Senonchè, accorso il conte di Rocas per riparare al disordine, rimase fatalmente sul eampo ; per lo ehe, sorvenuti dappoi Pietro Pisani consigliere e Bernardo Polani capitano delle saline, fecero del loro meglio per trattenerli. Ma indarno a' adoperarono essi con l' autorità e con l' esempio per fermar quelle genti gia disordinate e confose, tra le quali avendosi il Polani mescolato, perì gloriosamente con loro, nel mentre che il Pisani ritirossi nella piazza per difenderla fino all'ultimo sangue. - Colà pure convennero i rettori e gli altri capi, tutti adoprandosi per serrare il passo n'nemici, combattendo ferocemente pel corso di due ore. - Ma sopraggiunto il paseià di Aleppo col grosso della eavalleria, nè potendo a quella furia resistere, si il Pisani, come Nicolò Dandolo ed il voscovo di Pallo co' suoi, ritiraronsi nel pubblico palazzo, in cui non avendo modo di propugnare gli assalti, per la morte eziandio della maggior parte de' militi, inchinarono alla proposta di resa, che venne lor fatta da Mustafa, divennto già padrone di pressoche tutta Nicosia, Il Dandolo quindi fe'deporre l'armi a' suoi, sienro di ottenere salvezza pel patto giurato dal Tarco.-Senonché, non appena entrarono per la porta del palazzo i nemici, a'quegli inermi fecero toecare, contro la data fede, morte spietata, e si che perirono miscramente per le lor mani il Dandolo, il veseovo Prancesco Contarini. Pietro Pisani, e tutti gli altri magistrati per dignità regguardevoli e per natali. - E fu allora che dandosi liheramente a scorrere per la citta tuttaquanta, i Turchi felloni saccheggiarono lo case, demolirono i templi; nè risparmiarono l'onor dello matrone, la pudieizia delle vergini a Dio consegrate; niuna età, niun sesso, ehè tutti incontrati da que' eani, eadevano vittime di morte o di (272)

schiavità vergognosa. — Tale fu l'ultimo eccidio della città di Nicosia, la quale, cospicua per nobiltà, per ricchezza e possanza, era stata per molti anni florida, rispettata dalle vicissitudio della sorte, nè mai a strage ed a miseria soggetta.

Perirono in quel di estremo da oltre ventimila cittadini, nè si salvarono che soli venti nobili, tratti altri, e principalmente lo più belle matrone e le vergini elette, in dura schiavità : le quali ultime, col fior dei fanciulli e delle spoglie più rare, per ordine di Mustafa, vonnero caricate sopra tre legni, affinché, come frutto della vittoria, gingnessero al sultano Selimo. - Il principale di questi legni era la nave capitanata da Meemet pascià, sopra la quale racchiuse si avevano le primarie matrone, fra cui una di nome Belisandra Maraviglia, sorella di Giovanni, segrotario del Senato, e moglie di Pietro Albino, gran cancelliere del regno di Cipro; il quale ultimo rimaneva vittima nella strago descritta, trovandosi appunto allora a Nicosia. -- Temendo adanque Belisandra, non tanto il furore de' barbari, quanto il eimento in cui prevedeva dovessero esser poste la religione e l'onestà di lei, la notte che precedeva lo scioglier dal porto per avviarsi a Costantinopoli, data mano ad una miccia, recossi coraggiosamente al lnogo ove custodivansi le munizioni di guerra, e a quelle pose fuoco cosi, che arse non solo la nave ove stava, ma eziandio arsero gli altri due legni minori legati presso la stessa, e si che in un subito, con orribil frastuono e ruina, colavano a fondo, facendo perire prigioni e nimici, e quanto altro era ivi adunato.

Caduta Nicoia, e rimate senza efficto le trattative di pace inneste presso il sudno, si diche talos proseguire la guerra con più calore. — Mustafa Vittorino, da Nicosia pasava al conquistamento di Pa6, di Limissò e di Lamaka, e veniva a por campo cuto le muse di Panagosta, non patendo perà stringgela fortennate d'auscidio per difetto di milirie. Ma non si tosto acerebbe l'esercito con le genti di Ali, che a lai si univeno, diche mono de oppungare quella città, la cui difesa era midistata al valore di Marcantonio Bragadino e di Attorre Baglioni. — Quale ne sia stata l'ercies resistenza opposta dal Bragadino el atta vito dismona, i fatti che accodere, n la giorizon morte da lui incontrata, ciù tutto ai gotta leggere nell'illustrazione della Tavolo CXLVIII, recante il soffitto della sala del Maggio. Consiglio, ove vedesi inserio il chiero-eservo operato da Pietro Longo, esprimente il martirio sofferto, per la religione e per la patra, da cuesti "certa.

Infraitanto, dopo molte difficoltà superate, concludevasi la lega da lungo tempo dicuesa, fra l'o V. Filippo II di Spagna e la Republica ; lega che veniro pubblicats solememente in Venoria II luglio 1571, — Pertanto le flotte multe de collegati reducavani nel porto di Bessain, a e lu Goriorami d'Austria venne dato II comando su-premo. — Quanto queste operaroco poi, fine olla battaggia a alla splendida loro vittoria conseguita alla Curzolari II di 7 fottore dell'anno medesinio, è detto nella illustrazione della Tavola CLAXV, che reca inciso il quadro che la figura, dipiato da Andrea Vicentione nella sade dello Servition; come del pari potri, leggera, per quai via inconsistato della consistato dell'anno della Tavola CLAXVIII, ove è integliana il sotto della sada ed Vlaggio Consigio, in uno del comparti del quale, per mano di Antonio Yassilschi detto I kliense, a chiare-averaç, o figurato quell'eroc, che, quantuque mortalemente ferito, continua ad nimera i suai alla pugna.

VITE E RITRATTI DE' DOGI. 35 (273)

Questa vittoria perà non conseguira l'efetto spersto pel refiredamento de coleggia sicche recolta infotta en porto Calegora o dividere il hottino, e possasta quindi a Corfia Ji. Giovanni d'Austria partira alla volta di Messina, il Colonna per quella di Appoli, ande solo rissues Schasitanos Peniere colle nari vaneziane. Il quale, per abbedire egli ordini del Senato, e per sabriria na pari tempo agli invitì dei popoli del-Albantia, missio con la finta retta di Filippo Bragadion, provveditare del golfo, si monto leggasi la illustrazione della Tavale. CLAXV bis, che la figura, seprento del Pettos Bellotti nella sala dello Scruttoria.

Sensouch, formande nulle le calde e continuate sollectiudini del Senato per risimare gli allesti perstare nouvi cuiti cantra il comme nenico, e sui signiugana i la secoduta morte di Pio V, el il timore di perdere Candin nel vegenate anno, si decina; il Senato staso, o a maneggiare la pace, che dopo molte difficellà si conchison, col mezzo del bullo Marcantonio Berbaro, il di marzo 1573, le condizioni delle quale firmoro prevene alla Repubblica, ciche senzirio non casa mai l'Iraro avasse viato la grande battaglia di Lepanto. — Ma a ciò fa costettia, colpa gliriddi, o incostanti, o generale per sono della contra della contr

Ma non era pissato appena na anno che un'altra scingure colpire la Repubblica, quelle cicle dell'incención eccutolo, il d'il tanggio l'Izi, nella pubblica curia, per lo quale rimanevano preda delle fiamme, oltre de l'abitazione ducale, le sule del Preegio, del Collegio, l'antistata del mediesimo e la vicina, appellata poi sale delle Questro Porte. — Interno al quale inenedio, ed alle riparazioni tosto ordinate, parlammo al Capo XV della storia di quella fabblica.

Due mesi appresso, vale a dire il 48 Ingio, veniva a visitare Venezia Earico III, e di Polonia e di Francia, e le splendido accogionne e la feste che ad esso profiuse la Repubbica, non per diffusemente narrammo nell'ilimitrazione della Taroda LXVII, ore, per mano di Andrea Vicentino, nella saia delle Quattor Porte, fa espresso il suo migressi on Venezia; come nella Taroda XXXIV e LVII), sen e evranon, nella prima, la inscrizione a di lni concre scolpita dal Viltoria di fronte alla sonda de' Giganti; e nella seconda, il di di ritratto, posto nella staran detta desti Strachi.

Una più grave e tremenda sciagura però dovue colpire poco appresso la capitale e lo Stalo, e fiu quanta la pette, la maggiore fia quante ne accaddero, perili essendo da circa 51,000 abitanti, giusta il croancista contemporaneo Corneio Morello officiale del magistralo della saniti; irra cui il principe della scuola pittorica veneziana, Tuziano Vecellò, morto di amia 99.

De Trento, dulla Lombardia e da Verana, ove infleriva il mebo, lo recava a Venaia, nel luglio d'150, um Trentino, che di quel lunghi infetti appunto funggiva. — Per errore dei mediei che non lo ricondobero, e per la soverebini fiducia dei magistrati nelle loro opinioni, trascurate in sul principio la necessarie precausioni di sanila, il morbo si dilito in guita di farri orriche stragi. — Nel dicember di quell'anno sambrara estinto, ma nel marzo seguente rinerudi con maggior forza di prima. Chiumsti a Venesia (274) Girolamo Mercuriala e Girolamo Capodivacea, ambidue professori di medicina pratica nell'università di Padova, per riconoscere la vera natura del morbo, che già cominciava a divenire sospetto, errarono nel lor giudizio con danno gravissimo della città, perché ogni di niù si diffuse la desolaziona. - Licenziati con loro scorno que' professori, decretava il Senato provvidenze valevoli ad arrestar la moria, fra la quali ordinava che tutti que' che fossero stati sorpresi da qualsivoglia malore dovessero esser dati in nota alla chiasa della loro parrocchia, particolareggiandosi in detta nota la qualità, gli accidenti della malattia e tutti gli altri sintomi che si fossero svolti, rimanendo poi subitamente sequestrati, con tutti qualli della casa, fino a che fosse stato preso in esame l'ammalato dai medici. Riconosciuto per appestato, senza alcun riguardo a condizionee a ricchezze, cra tradotto tosto all'isola di santa Marja di Nazaret, lontana dalla città, nella quale era stato eretto, sin dal secolo precedente, un grande ospitale per coloro affetti di peste, ed un agiato albergo per quegli altri che giungavano dall' Orienta a compiere la contumecia. Appellavasi poscia questa isola Lazzaretto vecchio, quando, in conseguenza dell'esteso commercio e delle frequenti guerre co' Turchi, non bastando più essa al purgo delle mercatanzie e a ricovero delle milizic soggette a contumacia, erigevasi, pochi anni appresso, in un'altra remota isola, un secondo Lazzaretto, cha, per distinguerlo dal primo, fu detto Lozzaretto nuovo. -- Condotti adunque gli appestati al vecchio Lazzaretto, qualora avessero fuggito alla morte, passati erano, mutati di panni, al nuovo, per farvi ventidue giorni di contumacia.

Incapace divenendo ben presto il nuovo Lazzaretto a contenere l'infinito numero di gente, fabbricavansi perciò con sollecitudina, nell'isola a sopra la vicina spiaggia di santo Erasmo, non poche ed ampie abitazioni di tavola. -- Ma insufficienti riuscendo anche queste, giacche può dirsi che ivi mano mano passasse tutta la popolazione di Venezia e della circostanti isoletta, statuivano di tradurre presso al Lazzaretto molte vecchie galea a molti grossi vascelli in disarmo, costruendovi sopra altre case di legno. - Questa flotta di forma straordinaria, unitamente all' isola ed alla spiaggia, accerchiate poi erano da una forte armata, e quasi che fossero una piazza assediata, attentamente osservate da quella. - In cotal guisa sorgeva colà d'improvviso una novella città, parte in terra e parte sull'acqua fondata, e popolosa di ben dieci mila abitatori, - Ivi medici, chirurghi, farmacisti, mammana e sacerdoti trovavansi; ivi stavano aperti immensi magazzini provveduti a dovizia di farmachi, di panni e di vettovaglie, per soccorrere, per vestire e per pascere la moltitudine; ivi del continovo, per purgar l'aria contaminata, ardeva, accolto in altissime pire, l'odoroso ginepro, - All'apparire dell'anrora portavansi colà alcuni ministri, detti visitatori, i quali, trascorrendo il lido, l'isola a la flotta, informavansi dello stato della sanità, provvedevano ai bisogni, e tradur faceano al vecchio Lazzaretto coloro che fossaro stati colpiti dal contagio, - Poco appresso giungeva una mano di barche, che recava buona provvisione della salubre acqua del Sile; indi ne sopravveniva una seconda con fresche vittuarie. Al sorger del sole, un sacerdote celebrava sulla spiaggia il sagrifizio incruento, attorniato da turbe genuficsse, preganti; al cadere dell'astro maggiore, gli ultimi suoi raggi illuminavano quelle turbe stesse, che, nuovamento prostrate e in due cori partite, invocavano allora la Madre di grazia, quella ch' è degli infermi salnte, degli afflitti conforto, porta del cielo. - Alto silenzio era durante la notte.

Senonchè, conosenndo la Repubblica che ogni unano provvedimento sarchbe torno vano senza l'assidateza dei claio, questo invoeva cen quella picia che fu tuttu sas propria, e del popolo veneriamo in ogni tempo. — Ordinate quindi pubbliche preci devota precessioni il des giorni antecodonti il an suività della Vergine, il di della festa calava il doge in san Marco con tutto il Senato, e a piedi nadi davanti l'ara massima, al conquelto di tutto il popolo pieguente e supplicante, fere voto, a nomo della Repubblica, di arigere un tempio a Dio Redestore, in perpetas menoria della religione della Repubblica estasa, del morbo decolatore del divino soccorio. — Salviva in grato odore al cislo la prece, ci il di appresso, nolaronati quattro solt estinti dal morbo. — Pubblicarea pia la tutale e perfetta inherazione della cristi il di 21 linglo 1777, ma il dege Langi Beccutiogo, no più di giogna 1577, landetto degastenette da Lorenzo Massa, certato del Scusta, e depoto nella ciente del Sa. Gio. Pando, presso la stama di san moglie Lanradona Mircello, ore dai parenti, varii unni dopo, gii fia aretto nobilissimo monumento la misconi di mo contra del contra di ma moglie Lanradona Mircello, ore dai parenti, varii unni dopo, gii fia aretto nobilissimo monumento la misconi di ma moglie Lanradona Mircello, ove dai parenti, varii unni dopo, gii fia aretto nobilissimo monumento di ma moglie Lanradona Mircello, ove dai parenti, varii unni dopo, gii fia aretto nobilissimo monumento di ma moglie Lanradona Mircello, ove dai parenti, varii unni dopo, gii fia aretto nobilissimo monumento di ma della massa della della

Li mori magistrati instituti desemdo il Mocenigo, furuno : 4. Ti Provesditori somo danari, certa tel 4571 in occasiono della dispendissima guerra col Turco. Era composto questo utilicio di tre nobili, s' quali su ne aggiunarea altri due nel 4641, et canoni canzio di tenere cuatto registro di tutti di chiori, d'invigliare sifinche i governatori dell'entrate cuigessero la decima altora imposta sopra i beni e gli utilizia interni e desterni : -2.º li Provesditori sopra i beni comunani, stabilita mel 1673, e composto di tre nobili, aquali spettava presentarea di Collegio de Savii i loro divisamenti intorno alla bunua amministrazione del beni substitu, onde sono seadossero usurgi; -2.º i. Provestivazione del beni substitu, onde sono seadossero usurgi; -2.º i. Previori e Regulatori darricori con internitori in monti di consideratori con la considera con la consideratori con la considera con la consideratori con la consideratori con la considera con la consideratori c

Ad onta della guerra cella peste, che posero in fondo le finanza e desiolareno la citta, pure di questi tempi, oltre la decretata erezione del tampio del SS. Redentore, di cui al poneva la prima pietra il di 3 maggio 1577; si rifabbricò la chiasa de SS. Apostoli, e fondossi, due anni appresso, il conservatorio del Soccorso, a merita, quast' altimo, della famosa Veronica Franco.

Il breve che corrada il ritratto di quasto doge, dice, con qualche diversità dal Sansovino e dal Palazzi, i quali, dopo la parola parta, aggiungono: Henrico Gallorum Rege magnificentissime excepto:

DEPULSA PAME, CONSCIATIS CHRISTLINGRYM PRINCIPIM TIRIBVS, SELIMI TYRCARYM REGIS CLASSE PROFLEGYTA, ATOYE INDE VICTORIA YAL OMNUTM NODELLISEMA PIRTA. SERNATORI DEO AEDE DICATA, YRBE BELLO, FAME, INCENDIO, PESTILENTIA LIBERA-TA, REMP. PLORENTEM BELANUTMYS.

<sup>(1)</sup> Nacque Luigi Moccolgo nel 1508, da Tomaso q. Nicolò, procorator di a. Marco, e fu uno del chiri lumi di questa famiglia. Dalla carica di sorto agli ordini, passò cel 1546 a capitano di Vicenza, e poscia venne eletto avio di Terraferna. Motreto, fia dalle mosse di ma vita politica, grandezza

of salmes a souma cisquemas, in spoilite multivestic carie V, et la apprense gil fi situ il giverne di città di Cross et Utto di pioche i sopisione, a compissi in our regimento, fi peri est contacti di città di Cross et Utto di pioche i sopisione, a compissi in our regimento, fi peri est contacti sono petere di città competere di citt

(2) Il maumento militation del motro dege e il uso moglia Leurerdam Mircello, for orfinato del recelli Logifi Meneggo Logifi; ciede de Logifi petentissimino entance cessificari de Logifi ni, recelli mogli Meneggo Logifi; ciede de Logifi petentissimino entance cessificari de Logifi ni, volta, il carte di capitat generale di mare control l'irres p elo Logifi Ill. — Occupa queste monate gran parce della percel interne del gene ten maggiore de interne d'artic, il grandisor e maggiore, de monte de l'accident del l'accident del

satise ducail. - Non v'é aculta però alcuna inscrialone.

# SEBASTIANO VENIERO (\*)

Doge LXXXVI. - Anno 1577.

I moriti sequistati de Sebastiano Veniero pugaando contro i Turchi, la prudeasa sa, e la sua salpeana, gli valero ad ottonero il principato; il che avvenne il di 14 giugno 1577: e fa cosa marvrigiosa l'osservare, che alla sua esaltazione concorrezu unanimi i voti di tutti gli elettori. — Ma cosa naccora più singolare fa quella di vedere al soa orvenimento al trono, venire a gratularsi con lui i Turchi medesimi, i quali trovavansi allore a Venezia, dimentienndo essere stato il Veniero quello, che sulla lore nazione avez conseguita la spiendichi vittori alle Curardori.

E di vero, secondo era cestume, noa appensa eletto il dogo veniva seduto sul trono, e dopo di sver ricevulo l'omaggio degli elettori e dei nobili, perivansi le porte del Piszzo decele per lasciar modo di compiere quel medesimo atto s' jarratti e di famigianti di ini.— Quindi file spettacolo commoversitaimo l'ocuevre, con appena eletto il Venice, recenti alla presenza di lui dicci Turchi, i quali, a nome di tutti i loro nationali dinorenti in Venesia, presentarongi omaggio prestruccioni ci il dispicita, il modo orienta, e, questi baciandogli ossequiosamente, procompere nelle seguenti parole: Non poter la corno alconele essere collocata meglio che sul espos di chi avras debellato l'ottomana potenza.— Il qualo esto, e le quali espressioni affatto singulari, riempirsono di meraviglia tutti gli attadi; ma viegpiti i doge, il quale risposa s' que generosi con motto affatto a gratitudina, presentando loro ditinti doni, colmandoli di carezze, siechine particolo esti della rievatta a scopilenza.

Il pontefice Gregorio XIII, del pari, onorava il Veniero, facendolo presentare, il di 7 luglio 1577, della Rosa d'oro, a mezzo di Annibale di Capoa, arcivescovo d'Otranto.

In seguito poi alla promuigata liberazione della pesta, il di 3º del mase cora detto che luogo una processione sedenziamise, a la che a sembarava vare Veneria ottenata splendida vittoria su'nemia, è colle spoglie loro adobbate le vie ed arricchita la mostra. — Contratto no poste di galee e di chii navigli, dada Piazzetta all'isolo della Gindecca, per questo procedevano, in mezzo e'aunicia de'ascerdoti, de'mosacie delle confesteraria de litta la città, il petrizare da Venezia, quello di Armenia, il primicerio di s. Marco, e quindi il dope, in signoria, gli ambasciatori delle certi atrantere, i nobili di jopole; e gianta la conitiva al longo assegnato per la erezione del tempio votivo, ove crasi improvvisato una chicas di tavole, coperta di foglie, esi abbellità di così d'ero e di arnzia, dei ci mezzo delevanzia l'altare, celebrossi il divin serdirio, seguito del cando degli inni musicati dall'insigne maestro Cinseppe Zarlino. — Compitata la festa, persavava itato ha fabbrica del tempio, es en davar i incazzio all'immortale architetto Andrea Palladio, che lo eseguiva in modo da nggiungere a sè stesso gioria, decoro grandissimo alla città.

Seonoché queste lettire venivano amaregiate da un infortanio, quello cioè del furirso incendio che arue le principali ande del principalo, accadato il 20 decembre 4577, per cui perivano i capi d'opera dell'arte pilatorica che le decoravano: intorno al quale incendio ed alle providenze preso a riparazione de' guasti gravisania, è a leggersi quanto exviremno ne' Capi XXI, XXII e XXIII della storia di questa fabbrica.

Domato dagli anni, ed avvililo per cotal traversia, doge Sebastiano Veniero passava a miglior vita il di 3 marso 4578, e lodato in funere dal dottore Gregorio Manzini, veniva sepolto nella chiesa di santa Maria degli Angeli a Murano (2).

Il rituato del nostro dogo reco il solito cartello, su cui leggesi, con poco diversità del Sanonivo e del Piezzi, i quali dopo la profie Edinonda, aggiungono, poulo ante: Lineau servate partie, quan aratra imperator, de eccuriole si tanversita di estato del considera del profieso del respecto del re

<sup>(4)</sup> Necque Sebastisco Veciero da Mosé, e fica della sua giovacezea dimostrossi eloquentissimo a petto de' migliori dell'età sua, sicché, sostenute da prima alquante cariche, passò a Bresela, nel 1562, siccome capitano, e coo la sua prudeoza a facoodia, compose alcuae difereose losorte a cagion dei coofini coi Cremooesi. - Due aooi appresso, fo ono de' senatori deputati ad appisnare altre differenze nate per la cegion stessa de confini oclia Carnia, ove per tale effetto toronva, cel 4567. - Nel 4568 fu spedito, con molte milizie, provveditore a Corfù oade muaire quell'isola per sospella dell'armi ottomane. ---Fu quiodi, al dire del Cappellari, avvogadore di comuo, savio greode, consigliere e provveditore geografe sopra le fortezze; coaseguendo pol la siola procuretoria de altra, il di 45 maggio 1070, in juogo di Luigi I Mocenigo, eletto doge. - Peesò lodi di noovo provveditore generale a Corfù, ove institui la cavalleria leggera, ed espugnà il castello di Sopotà. - L'enno appresso recoesì sella etessa qualità in Candic, e colà essendo, fu eletto enpitas geoerale di mare, ed a merito suo priocipalmente si consegui la famosa vittoria alle Curcolari, lo cul rimase ferito di freccia io un gioccebio. - Ritoranto in patria oci 4573, fu il suo ritorao us vero trionfo. Imperocché, locontreto da cinquesta senatori, e amonteto al molo, vesiva accolto dal patriali fra le acclamacioni giulire del popolo, nel mentre lo precederano le turche spoglie e le conquistate baadiere e le armi ed i prigioni Egli, vestito colle assise proprie de generali supremi, procedeva meestore, framecco ella moltitudios secorrente, e giunto alla porta della basilica di c. Marco, gli el fe-

incontro il doge Luigi Moccaigo, coi Senato, rallegrandosi seco lui del felice suo arrivo e della coi seguita vittoria. Assistette dappoi al sacri mistari, celebrati con la più spico dida pompa, portandosi poscia alla sua dimora. — Nella venuta a Venezia del re Enrico III di Francia, fu il Veniero nno fra l uattro destinati a portargli l'imbrello ; a nel 1575 cra savio del aunsiglio, infinché, dopo la morte di Luigi Mocenigo, ju alevato alla apprema dignità della patria, come dicemmo. - Elabe a moglia Cecilia Contario q. Natice, le quale non prè coronarei degarens, atteo l'incendio acendato nel Palazo ducate.

La di lui finan guerriere fia diffina, anhi erricique Perdionado, ce. del Firedo, emando raccoglière
nei suo castello d'inspruch la armature del grandi re a di cepitani finnosi, chiece alla Repubblica, nel
1877, col mesco degli ambacticari stracofinari invista all'imperatore Rodolfo II, Giovanni Michiel a Leonardo Donato, l'armatura del nostro Schostiano, che, secondo nota il Sanovino, gli in spedita (Cicogna, Insc. Fenex, Vel. VI, peg. 834, a Sanovino, Fenezia ce., peg. 617). — il ritratto del Vaniero vedesi aziandio capresto de Paulo Veronece, nel dipinto figurante il Salvatore in giorio, collosato del Carlo Veronece, nel dipinto figurante il Salvatore in giorio, collosato del Carlo Veronece, nel dipinto figurante il Salvatore in giorio, collosato del Carlo Veronece, nel dipinto figurante il Salvatore in giorio, collosato del Carlo Veronece, nel dipinto figurante il Salvatore in giorio, collosato del Carlo Veronece, nel dipinto figurante il Salvatore in giorio, collosato del Carlo Veronece, nel dipinto figurante il Salvatore in giorio, collosato del Carlo Veronece, nel dipinto di Carlo Veronece trono ducale, nella sala del Collegio, inciso ed illustrato nella Tavola LXXXIII; a vedesi pur anco il wood baston for some baston for some baston for the some baston for some basto

forse dal Cornaro: HIC MAGNI PRINCIPIS ATOVE INVICTI SERASTIANI VENERII OSSA, DVB ILLI DIGNA ERIGANTUR MAYSOLEA.

# NICOLO DA PONTE (1)

Doge LXXXVII. - Anno 1578.

Concorrevano al ducato Jacopo Soranzo e Paolo Tiepolo, uomini, a dir voro, bencmeriti della natria: ma nel montre che compicvansi gli scrutini fra gli elettori, forse per non far torto a niun di loro, venno eletto a doge, il di 19 marzo 1578, Nicolò Da Ponte (2), che trovavasi allora luogotenento in Udine, il qualo non la cedeva a' due rivali per dottrina, eloquenza, benemerenze e cospiene dignità sostenute.

Fin dal principio del suo governo la Repubblica obbe parecchi motivi d'inquietudine all'esterno; ed innanzi tratto coi Triestini e coll'imperatore, quelli per la erezione di saline alle foci del fiume Rosanda, e questo a eagione delle perpetue scorrerie sul mare degli Uscoccbi, i quali riparavano poi nel porto di Segna. - Contro a' primi, mosse un'armatetta a distruggero l'erette seline; a reprimere i secondi, un'altra armatetta bloccò il porto accennato di Segna, attalchè in breve fu ogni cosa finita. -Poi ebbe la Repubblica langa questione col pontefice Gregorio XIII, il quale domandava in Venezia, come altrove, il diritto di visita ai monasteri; ma anche questa bisogna fn posta a termine, inchinandosi, dopo lunghi contrasti, il Senato a permettere che la visita venisse eseguita coll'intervento di Agostino Valiero, vescovo di Verona.

Non così presto però appianavasi l'altra controversia colla corte romana, mossa dalle pretese del cardinal Giovanni patriarea d'Aquileja, il quale volca estesa la sua giurisdizione sul feudo di Tagetto nella terra di S. Vito, che il Senato dichierava incompetente a norma del trattato conchiuso nel 1445. - Il Grimani quindi recossi a Roma, e tanto fece che le cose prendevano serio aspetto, se secaduta non fosse la morte di papa Gregorio. Salito al trono pontificale Sisto V, furono tosto appianate Ic differenze, e per segno di grato animo verso la santa Sede, la Repubblica acquistava dai Contarini e da Vincenzo Morosini, procurator di s. Marco, eredi Gritti, por venti-(279)

cinquemila ducati, il palazzo del fu doge Andrea Gritti, posto a S. Francesco della Vigna, e donavalo a residenza del nunzio apostolico.

Per aleuni casi acedudi, in cui il Consiglio de Dieci usci da suoi limiti, nacque forte agitazione nel corpo del Consiglio Maggiore, ondo dopo molti contrasti e divisioni di pareri, fu alfine deliberato, il 3 maggio 4585, ridurre, momentamemente aluneo, il consiglio de Dieci si naturali suoi limiti, toronando l'amministrazione interna si magi-atrai ordinaria: secondo le costitucioni fondamentali della Repubblica.

Infrattanto avveniva ehe Bianca, figlia di Bartolomeo Cappello, fuggita dalla casa paterna e da Venezia, fin dalla notte 28 novembre 1563, col suo amante Pietro Ronaventuri, e sposatolo poscia a Firenze, e quindi morto; per una istrana serie di easi, impalmasse Francesco de' Medici, granduca di Firenze, il quale spediva a Venezia, il 40 luglio 1579, Mario Sforza a partecipare quelle sponsalizie, avvenute il 5 giugno dell'anno antecedente, collo scopo pur anco di far torre le pene, che il Senato avea inflitto a Bianca fin dal tempo della sua fuga; chicdendo, per di più, che dichiarata fosse figliuola della Repubblica, come accadde in vari altri casi, tra' quali in quello di Caterina Cornaro. - Sehbene per lo addictro non avesse dato ascolto il Senato alle insistenti ricerche del duca Francesco, perchè fosse dimenticata e la fuga di essa dalla casa paterna, e la sua evasione dallo Stato, e le altre sue colpe gravissime ; questa volta parve a padri accordare perdono alla donna traviata, decorare del titolo di cavalieri della stola d'oro Bartolomeo padre e Vittore di lei fratello, e adottare Bianca per vera figliuola della Repubblica. - Senonchè la storia di essa Bianca fu macehiata da fatti che la disonorarono; imperocchè visse in odio dei Fiorentini, cui tentato avea di dare un erede al seggio granducato, nel figlio di nna donna oscura, fatto credere per suo proprio e del duca. - Mori ella a Cajano il 20 ottobre 4587, ed in Venezia fu viotato perfino il lutto per la sua morte.

En altro falto, degno di nota, accadeva nel 1885. Era questo la vennta a Venezia di quattro principi Giosponesi, che, nandia i Roma embesciatori al postefice, qui passareno per vedere la cilit, e per complimentare e presentare di doni il doge ed il Senato. Dessi infaiti farmon introduli in Collegio, ed offirirono ricche vesti ed armi, ed ottenevano in ricambio, della magnanismità della Repubblica, drappi d'ore, di velluto e di sete molti la vorti pregali in ciralitalo (3). — Per fette registrari pei cheb toggo una magnifica processione il di di a. Pietro, in cui rome è dire quale e quanto fu lo direco degli via, argenti e pietre prezione della elementa della conde degli via, argenti e pietre prezione della pero di moltino. manimo data escole degli via, argenti e pietre prezione della pero di moltino.

Noge Da Ponte però non potè intervenire in persoua a quella solennità, vecchio e malato com' cra, e tanto che pochi giorni dopo moriva, cioè il di 30 luglio seguente, nell'età d'anni 94. — Antonio Longo q. Antonio ne recitò i orazione funetre, che va alle stampe, e la sua salma veniva depota nelle chiesa di santa Maria della Carità, nello splendido monumento che egli stesso si era in morte ordinato (4).

Ducando il Da Ponte s'instituì il Collegio dei Ragionati, per docreto del Consiglio de Dieci del 1581, dal quale corpo fu prescritto di prendere gli uffiziali appellati Scontri, Quadernieri, Appuntatori ed i Ragionati tutti si della Zecea come di ogni altra magistratura; e per decreto del Consiglio stesso si elessero, nel 1584, li tre nobili Revisori e regolatori dell'entrate pubbliche in Zecca.

Parcedio fabbriche si eressero pure di questi tempi, — Seuza ricordure gli ampi ristanti che oltreme il Paluzzo duode le cagione dell'imendio del 1577, e la piazza di S. Marco nuovamente selciata di mesigni nel 1509, rileveremo più spiceatamente le compitate in el 1582 e 1582; la seuda di S. Pantina, ora Ateneo, murata nel 1580 de Alesandro Vittoria; la rezione, nell'amo steuco, del Seminario gregoriamo pei chierici destinati all' afficiatura della basilica docale. L'anno segunate ricofficossi in chiesa di S. Caler, por mono del doge, la prima pietra nella rifabbrica della Curea, le campitate della chiesa della Curea, e e ne coniava mi altra, nell'amo steuco, pel compinato del tempio volivo del S. Redentora. — Cadata poi nopinatamente la notte 1-142 settembre 1583. Leibes ad 185. Cervasio P rotassio, l'anno dopo incominciavasi al erige la nuova. — Finalmente, per deserto del Scando 1582, ordinavasi l'eresione delle procurati novo, e de una dopo, l'architelo Vincenzo Semanzo; dava mano al lavoro, dava mano da mono, e de mando po, l'architelo Vincenzo Semanzo; dava mano al lavoro, dava mano al lavoro, de mano della procuratie novo, e due ami dopo, l'architelo Vincenzo Semanzo; dava mano al lavoro, della malto della campita della chiesa della Carea, della campita della chiesa della Carea, della campita della chiesa della campita della chiesa della Carvasi o Protassi, vincenzo Semanzo, dava mano al lavoro, della malto della campita della chiesa della chiesa della campita della chiesa della chiesa

Un altro fatto degno di nota per la storia si è quello, ebe a cagione della riforma del calendario Giufiano, ordinata da papa Gregorio XIII, il giorno che segui il 4 ottobre 4582, fu contato pel decimoquiuto di quel mese, e ciò affine di poter celebrare la Pasqua secondo il decreto del concilio Niceno.

Il cartello che gira a destra del ritratto di questo doge, non reca che il solo suo nome, così: NUCLANS DA PONTE. — Lo Stringa, continuatore del Sansovino, ed il Palazzi riportano però la seguente inserizione:

REMPUB. GRAVISSIMO AERE ALIENO LIBERATAM, AC PLVRIMIS BELLI SVBSIDIJS, ET PACIS ORNAMENTIS AVCTAM, RELIQVI.

Rintraciando il molivo per cui non più vedeni la suddetta inscrizione, rilevanno, che essendosi nella alad dello Scrattinio guantati dalle piogie, dopo la nati dei stecio XVII, aleuni ritratti dei dogi, ed il quadro figurante la demolizione dei castello di Margaritino, vennero rilatti, come accenamiono nella illustrazione della Tavido GLAXVI biz i sicole nel rifare que l'irratti si omnise di scrivere la vección inscrizioni. — Difatti la immagine dei nustro doge, dece ra dipitato da Jacopo l'Inivertue, pusta il lidodii, la immagine dei nustro doge, dece ra dipitato da Jacopo l'Inivertue, pusta il lidodii, tati, come risultano di più recentre pennele a aleuni altri ritratti dei dogi arguenti, nei omali pura noni a soro rinnovale la sutable leggende.

<sup>(1)</sup> Discordano i procelegiei, cone sempre, interno sil origino della famiglia De Ponte, sicual consideration del trade di Narapporte, dari da Perrara, cel altri della Curranta; a Luigi Gorda, cuando della considerationa della consideraziona della considerazione della consideraziona della considerazione della considerazione

Nicolò De Peotre pei aseque, net 1491, da Antonio, e fin degli anni più teneri fin portato alla studio indefense delle intere, sicche, passato alla università pataniae, percore, con alte successo, la stadio di tutte il eltere e sicinze, non ecclesa la teologia, onde fu insignito della laures dottorale, e YITE RITATTI DE DOCI. 36 (281)

compose, ai dir dei Cappellori, varie mere di geometria, tra le quali quella intitoiata La squadra mobile. — In occasione che si raccolse a Venezis il capitolo generale dell'ordine dei frati Ercualtani, il Da Poate vi disputò le tesi proposte, con tauto pionso ed numirazione, che fu lodato grandemente da ognuno, ed in particolare dal cardinale Egidio, preside di quella adunanza. -- Nel 4513 fu eletto savia agli ordini; e nel 1524 fu scelto dal Seasto o pubblico lettore di filosofia, casie due sasi dapo recitò l'ornalune funebre a Girolamo Adorno, ambasciatore di Carlo V, morto in Venezia. - Nel 1530 retury i prisumor inquery o Virtuana account, antiscusare a t. 1795 Y, mortigli is virtuali.— vet taou fin mindata parerizatore a Carli, ou s spetar, con la sas pradesas e configi, le discretife insorte fra gli ablicatal e la guarrigatore, e difabérdo le mura codenti.— Pri 1337 fu premasso a senatore di giunta; nel 1503 avvagedora di comma, a l'asoca appressa lossystemette di Udina, cui provide di un acquedotta.— Nel 1514 venite apedita subsectatore a Carlo V. Ritovrato in patriz coperse ia corrier di saiso di Terreterna; e and 1516 fi destination subsectioner a papa Parlo IIII, dal quale fa creato envallere ; onore per lo innanzi non mai impartito dal pontefici agli ambasciatori veneziani. --Nel 4550 ero del coasiglio de' X : unindi riformatore della studio di Padova, e l'onno medesimo portossi ambasciatore di abbedienza a papa Giulio III, assunto allora ai pontificato, dal quale fu tenuto carissima, e come uao de snoi più intrinseci smiel. - Negli onni 1553 e 1554 era sovio di Terroferma e consigliere ; e passò poscia, nel 1557, podestà a Padova, ove al rese beaemerito per l'anacun procurata in quel tempo di grande carestia, a ristaurò il palazzo di sua residenza incondiatosi, c fondò la fabbrica del Monte di Pietà. Colà essendo, morivogli l'unico figlio, di name Aatoaio, sostenendo cotal perdita coa rara costanza, ed assumendo lo cura del aipote Nicolò, li quale, pel meriti dell'avo, e per quelli suoi proprii, veniva poi decurato della stola procuratoria da ultro. Il 18 decembre 1580. - Nel 1559 era il nostro Da Poate spedito ambasciatore a Francesco II re di Francia, per gratularsi della sua assunzione si trono; e l'anno dopo, us altra volta recavasi a Roma ambuscistor d'obbedienan aell'esoltaniane al pontificato di Pio IV. — Convocato in Trento il concilio, venne il Da Poate, unitamente al cavaliere Matteo Dandolo, ivi spedito siccome ombasciatore, ed iatrodutto il di 25 aprile 1562, fece la sua orazione a quell'augusto comesso. - Eletto ael 4566 ad ambosciator d'obbedienas, con Girolamo Grimani, Mariao Cavalli e Girolamo Zane, a Pio V, nei suu avvenimento el papato, egli, il De Ponte, s'asteane da quell'incarico, espendosi che Pio era non bene disposto a suo riguardo, per la libertà con esi parlò nel concilla di Trento (Morcelni, Stor., lib. FIII). - Norto Matteo Dandolo, procurator di s. Marco de ultra, fu in suo luogo eletto il Da Ponte, il 30 luglio 1570. - Nel 1571 copri di nuovo il carico di riformstore dello studio di Padova, e l'anno dopo recossi, sicrome ambasciatore, a gratularsi con Gregorio XIII pei suo esaltamento al paputo : presso il quale tornò nel 1573, affiae di placarlo, sdegnoto per la pace coochiusa della Repubblica, senza sua asputa, col Turco : e si eloquentemente pariò, che il pontefice lo abbracciò e re-stitui la primiero grazia o Veneziani (Morosini, Stor., lib. XI).— Venoto, nel 1574, a Venezia Enrico III, re di Francia, fu il Da Poote uno de proguratori deputati del Senato a portargii l'ombrello : e l'anno stesso, per la terza volta, sostense il esrico di riformatore dello studio di Padova. — Era savio del coosiglio nel 1575, e finolmente, nel 1578, venne ionalizato alla suprema dignità della patria. -- Ordinò al Sansorino di erigere il suo palazzo a s. Maurizio, e ne face dipinger la fronte da Giulio Cesare Pro-caccino. — Oltra il ritratto di lui, inserito nel fregio della sala della Serutinio, vedesi espresso, da Jacopo Tiotoretto, nell'asapio quadro centrale del soppalco della sala del Maggier Consiglio, ia atto di presentore il Senato a Venezia fatta persona, ineiso ed illustrato alla Tavola CLXII; e, per mano del Tiatoretto stessa è figurato caiandio nella saia del Collegio, ornote in ginocchio davonti allo Madre Vergine, assistito da verii santi ; dipiato por questo inciso ed illustrato alla Tavola LXXXI.

(2) Shagijo il Rossania, segnando al di II margo l'assumajone al tropo del Da Ponte. Egil non t

mente che, a memorar II giorna del uno cultumento, secre alle giorie di a. Giuseppe, volle questo dege impersan nella neu este neulle (contacte darante gli anni che rease ia Repubblica), l'immegliani di qual Divo, con che rilevò si il Pulazzi (Fast. dural., pag. 234), e si il Mouin (Illiast. delle Orelle, pag. 13, edia: 1834).

(3) Veggasi i' opera delle Inscrizioni Fenezione (Vol. V, pag. 648 a seg.) dell'illustre eav. Emmonuel Cicogna, che ne dà ampio ragguaglio; per eul, in riguordo a' doni offerti doi visitatori Giap-

poseni, i de serreggerei quante direman such limiteration della Tavisi LXVI.

(d. Il insommation del 110 Partier orificiaria in morte, for ensures and Scammat del protectione (d. Il insommation del 110 Partier orificiaria in morte, for ensures and Scammat del protectione della son font, reme disease la Striga ed il Tomana. — Supri un supia sociole il instalaza un ordina campato di quattra sipsimi e servative tecnose, che formanone trainerediami. Nel certaria, sotto campato di quattra sipsimi e servative tecnose, che formanone trainerediami. Al certaria, sotto interesionali di fismo e remo lascritici den girchie, che recoglicosa deritates status lavorate del certaria. Compane, for a titti cereavasi il manuscatto, toto di prici naleziami. Suprime della resissa del certaria della compania dell

#### NICOLAG DE PONTE PRINCIPI

ON 10 REF. AMENDMENTATIONS PRACTES MORIES. SCHTMINAY
ONNEWEN, REVIOLENCE STORE SEMENTING ATO. PROCESSING CHARACTER
ATTIMISET, AMERICA ROOMS AC EXCENSION ANT DONE STORE
OF THE SEMENTIAL PROCESSION AND ADMINISTRATION OF THE SEMENTIAL
ROOT, MAX. ANGESTS OFF. SE PATRIC MERITES AD PRINCIPATE SECTION,
OFF. CRAVICES, AREA MATERIAL THE SECTION SELECTIVE SECTION,
OFF. CRAVICES, AREA MATERIAL THE SECTION SERVING AND ADMINISTRATION
OF THE SECTION O

PASQUALE CICOGNA

Doge LXXXVIII. - Anno 1585.

Concorreuno al principato Vincenzo Merosini e Pasquale Cicagna, i meriti dei quali fecero tacera per adquanti figori tacera in indecia gli elettori. Rimuniatio apontaneamente il primo, ed anzi, pervosto in favore dell'emals, veniva il Cicagna eletto dogg, il di 18 agusto 1558, pero con posa soddistazione del popolo che deisderava il Morsaini.
Religiosissimo Pauquale, erasi raceolto intanto, come suo costume, nella chiesa dei Crecoferia di orare, e coli ricvotte l'a monuzio del suo sestlamento.

Tovava egli la l'epubblica in profonda pace, la quale tornava tanto più desiderala, in quanto che l'Europa era allora agitatiniana, e masime Francia e Spagna, quella per la guerra intestina contro gli Ugosotti, e questa per la sua ambitione di monarchia universale, onde preparava qui e qua discordie, e navi e armi contro Inghillerra. Quindi scene di sangue accederde na fair norrifario gli animi più nusteri, bastando per tutte accennare la strage di S. Bartalomeo, la cruda morte della innocentissima Maria Stuarda e l'assassinio di Enrico III di Francia.

In mezzo a lutte queste commorioni, la Repubblica si tema forte nel suo sistema parifico, nel s'inferpose che per mezzo della diplomazia; sicchi rifiliti costantementile proposte fattele, e gli eccilmantili, fra giri altri, di una lega contro i Turchi. — Arzi, a ezglone degli. Uncocchi, che non cessavano di scorrere i mari, precurava, ci meno della Ballo, figlia del governatore di Corfic, che presa dai pirati i tramesesa al serraglio del sultano, eserzialara sul suo animo grande polere; procurava, disemmo, di 
rimovare il Itrattito di pace: il che avvenue il 20 dicembre 1035, per lo quale stabilivasi: rimanesse Parga alla Repubblica; i lossero sicuri i marri ed il commercio; 
rivinsiaren alla Porta i pirati presi, onde e facesse ella guttaria; pagasse la Signoria 
per Zante millecinquecento zecchini; confermati i patti dell' ultima poce staluita con
Sclim II.

Ed a motivo apunto della piena tranquillità goduta altora, diede mano ai la Repubblica, e si i pritectari ad abbellire con nuove e strapuedo opera la città. — Helle quali, tocendo di volo, per ordine eronologico, secenniano. — La erezione del campuile di S. Giorgo de Greei, nunto dal 1837 al 1839 dall' architetto Bernardino Ongarin. — Decretavasi nel 1558 e compievasi nel 1591, il ponte di Riallo per opera (233) di Antonio Da Ponte, e l'anno stesso fabbricavasi la chiesa di S. Francesco di Paola. --Oltre che le varie opere di ristauro e di abbellimento nel Palazzo ducale, si eresse, da Bartolomeo Manopolo, essistito da Antonio da Cittadella, nel cortile dello stesso Palazzo, nel 1589 e seguenti, la faceiata dell'orologio; e l'anno dopo, rifabbricavasi la chiesa di S. Maurizio. - Ma il seguente fu memorabile, per la costruzione de' grandi quartieri del Lido, a cui ricordare si coniò una medoglia; per la grandiosa fabbrica delle prigioni, architettate da Antonio Da Ponte, e per la fondazione dello chiesa e del cenobio de' Tolentini, innalzata la prima col disegno del Palladio, alterato in parte dallo Seamozzi. - A prevenire le irrazioni de' Turchi nel Friuli, la Repubblica. nel 1592, innalzava la fortezza di Polma Nova; ed a Venezia nell'anno stesso riedificavasi la chiesa di S. Lorenzo, sul modello di Simone Sorella. -- Trasportavasi, l'anno dopo, all'Angelo Raffaele il pio luogo del Soceorso, erigendosi la chiesa; e finalmente nel 1594-96, rinnovavasi la cattedrale di S. Pietro di Castello, a memoria di cui coniavasi una medaglia. - A lutte queste opere convien aggiungere, la curata continuazione delle fabbriche della Libreria e delle Procuratie, e la muratura ed allargamento della via bordeggiante la laguna al nord, detta le Fondamente nuove.

Retta la Repubblica doge Cicogna quasi due lustri, venivo a morte il 2 aprile 1595, e veniva lodato in fumere da Enea Piccolomini sanese, giusta il Sansovino, e deposto nella chiesa de Crociferi, ove otteneva dalla pietà di Pasquale Cicogna, suo nipote, monumento nobilissimo (2).

Burnet il duesto di liu, cioè nel 5291, fu desolata Candio dalla peste, dalla quale perirmo da cirro venticienità saltuati nel cerco di es musi; tanta fa la sollecitudine del Senato, e lo zelo di Giovanni Moccaigo, provveditore generale di quel regno, di Girolamo Cappello, duea, di Filippo Pasqualigo, capitano, e dell'arcivascoro Lorezzo Vittari, che fir riparto a'listogni in ogni maniera. "Venenia pure sollerte gravissima carestia nello stesso auno, anche questa menomata dalla provvidenza solerte del Senato.

Nel periodo alesso si erasenoo pareceli magiatrati, e sono 4.º li tre Prevendirori apara f. Adigo, instituita, per decreto 5 gennaio 1386, del Maggior Comiglio, ondo vigilassero a conservare la navigazione di quel fiune; magiatrato che, nel 1077, chie unuva forma. — 2º Nello tesso anno furono cletti il des Coparatantendi alle deline coli cipiere. — 3º Nello siesce anno furono chetti di de Soparatantendi alle deline coli cipiere. — 3º U anno dopo, decretonia del Senzo la instituzione di tre nobili, col titolo di Proveeditori appra fundi, il cui incarico fu di examinare le istanze dei additi, che domandrano le investiture di fendi, o il arinouvazione delle antiche. — 4º Li tre Proveeditori alle artiplierie, si costituireno nel 1589, ondo soprialtendere ell'escrizio degli artiplieri e delle con relutive. — 5º Finalinenta, nel 1590, fu costituito all'unico provveditore, il Magiatrato de' re Proveeditori appra il bosco del Montello, per la conversizione del 1 launo ardine del bosco stesso.

Il ritratto del Cicogna, ch'è l'ultimo dipinto dal Tintoretto, reca l'inscrizione seguente:

BILLO INDIQUE FERVESCENTE, PACEN SERVAVI, ET EN SYBLICIO RIVOLITI PONTEN COMPLEVI. CARCERUM FORTIA, PROCERVMO. TECTA AMPLIAVI: PALATIONES VRBIS, ET PALAUE FYNDAMENTA IECE. (4) Dal lidi vicini, come serive il Frescat, passò a Venezio a per stanza in famiglia Cicopna, ed escretità la professione aromaturia. — Nel 1838, avendo Mirco Cicogna, in occasione delle purra di Chioggia, oficira alla Repubblico sè stesso con un una famiglia, dodici balentireri da lai stipundisti, quattroniali litre ciena de grasul, ed un uno aveiglia, dopo la guerra stessa, fia acertico con tatta ia una

detendent as Nagior Comigin. — Instala qu'all per rem un ciespo étrepate le caupe numer. Penquel Ciespo pui auque de 100 fe debrite é au sem de cas Mondesse. — De sus the depart de la comité des la comité des la comité des la comité des la comité de la comité de la comité des la comité de la comité des la comité de la comité d

(2) Il seguide nommento cento el more del Corgos de ses nipete, che prit della rifabrica di circus circus de l'orsali en colosso sulla perci che micra nel circus, sulla redica de l'escali centra del contra perci del contra del cont

PASCHALI CICONIAE VENETIARYM PRINCIPIR MEMORIAE REMPITERNAE

QVI PONT BERF. DORI FOSIS S DIGNITATE SAEPIVE ADRI NISTRATAR POST CRETENSER INSVIAR CVI PER DECENN VE SVENGO CVE INPESIO PRAEFVIT IN NAVALI AD ECHINA DAS PRAELIO INCOLVEER RESERVATAR QVA CAVRA CUDO NES ILLI STATVAR EN FOSO E. C. PATEIAE SVAE TANDER

PRINCEPS WIRL OWNIVE CONSENSIONE CREATVS EAR PARTICE PER BECENNIVE TANTA ASSERVITATE ET BILL GENTIA GVERNAVIT YT DE LIVE COMODIE ATQ. VIILL TATIEVE NON PRIVE FINCE FECIRIT QVAR ANIMAR

EFFLAVERIT, ET AD SVPEROS CVE DIV ALTERNITATI SVAK INTERFVISAGET NON SING OPINIONE RANCTITATIS EVOLAVIT . ORIIT DIK II APRILIS BÜXCV . AETATIS RVAK ANNO LÄXXV BLNS . X . DIG XXV.

PASCHALIS CICONIA SX FRATRE NEPOS MAENTISS . P . C .

ET VELVE ALTER DAVID CRETAE IN RELLO .

PATAVIO IN PERTILENTIA

ET PATRIAE EN FAME PRAESTO FUIT

(285)

### MARINO GRIMANI (4)

## Doge LXXXIX. - Anno 1595.

Concerreuno al principato Jacope Foscaria, Marino Grimani e Leonordo Donolo, tulti meriteroli, figuissiani tutil. Fersbue però sugli diri il Grimania però nua bonta e ingenuità, e per la eccellenza delle suo azioni, siechè veniva elotto il 26 aprile 1595 con molta goio del popolo, il quade durante lo scrutinio, per il vie e per le piazze do domandava a principe. — Himostrava del pari allegerara tragramolo, all'orquando il 4 magglo 1397, faceva il solome suo ingresso e coronavasi in dogarenas sua moglie, Norosian Morosita, de contare facera, con nuovo estumpio, una modeglia segratare con la unitartio, persentandola a' patrizii. — Papa Clemente VIII onoravala poi, spedendol in dono la Rosa d'oro.

Continuava a goder poer la Repubblica, ne ducando il Grimani în mai turbula, Iranne che dalle priartere degli Useccalei delle controversi con Rona. — A domare i primi spedivasi Benedetto Movo, cel titolo di provvegitore in Dalmazia, e Giovanni Bembo, quello per teuere in quite la sudditi e ponire coloro che favoreggiavano quel gristi, quesdo perche li persequitase sal mare. — Ma langgli gli Useccelo, una notte, dal porto di Regovizza, ove li aveva il Bembo assediali, e succeduto al comando Nicol Donato, egli, strettli in Segan, oltenne che la Repubblica potesse poi vanire ad intelligenza coll'erciduca Perdinando, e quindi che tornasse libero il mare ed il commercio sicure.

In riguardo al postelen, col quale più empre negitungermai notivi di lagno, e pru um Bolia che mirava a ristriparer i potere di tribusulo ordinarii sugli estelasistici ; e per differenze insorte sui confini; e per la ravivitate contesa intorno alla giuridazione di Cuencha, a sotterer le ragioni clela quale ultima il papa publièreva um monitorio, ammilando l'operato della Republica, e misneciando acomunica a chi ai appellase; il Senalo, da uma parte, fice intender suo diritto, e dell'atta, provivite vigoronamente conde non fisare reculto necumento al suo supremo domino; siccichi il pontifero, evedendo il bosso il militi dell' ambocatorier Palos Partud, edi cardinale Agostino Viacerdendo il bosso il militi dell'ambocatorier Palos Partud, edi cardinale Agostino Viacerdendo il progenta conditionale producera dell'arcona, queste di Bracesta, accolie la progenta conditionale producera dell'arconale producera fino a che is potense decidere, come cha principe a principe, il punto della trappriorità: decisione poi che non ebbe luogo, se non dopo gravissimi ed acerbi fatti, come vedereno.

Intasto li commovimenti dell' Europa universa, e più la potenza eccrescitati in Italia degli Segunqui, dia quisi dipondevano Milano e Apoli, facevano insopettir la Repubblica, non questi volessero tentare cone nouve, massime per le genti che adamavi il Puentos, governatore di Milano. — Langola Is Signorio pensò d'armari essa pure, levando gente, ordinasodo munimenti, e fortifienndo la Dalmaria e la iode, e dio a egione della nuaverona fotta di Spagna che aggirizazia pi e golfo, escenando ora a Levante el ora a Ponente. — Essendosi poi quella flotta villa all' impresa d'Algori, s'enquetarono el momento i timori.

89. Mirono Girmani 90 Leonalio Il nato 91 M Antonio Memmo 93 Gio. Benibo 93. Nicoló Donato 94. Antomo Priuli 95. Francesco Contento 96. Gio Cirmaro

dore PIER LUIGI BEMBO

Accadde eziando che Lagosta, isola della Dalmazia, volendo sattrara i d'ominio di laguas, si offerisse alla Repubblica, ma questa non l'accettò; e quantionque avesse inolberato il vessillo della rivolta, il Senato prestossi ad accomodarla cogli antichi signori. — In pari guisa contennesi il Senato ateaso, in riguardo agli Albanesi, che volevaso accadere il giogo ottomaco.

Toranno infrattanto a romoreggiare le armi di Spagna contro Carlo Emmanuele il Savoia, il Venezioni furco di nuovo costretti a munirai, e fatta raccolta di genti nella Lorena, strinsero trattato coi Grigioni, i quali spedirono ambacciatori a Venezia, in memoria di che esniavai una medaglia. — Le questioni e molestire che da ciò ne accoldero ol Fuentes, venero rimosa, per la modissione di Entro IV di Francia, fodde allesto della Repubblica, a cui mandava in dono la propria armatura; ed essa, a segno di grato animo, nolavalo no ellibro d'oro.

Ma il pontefice veniva di nuovo a muover querele al Senato per diverse cagioni, ed erano: pretese di esenzione dal dazio pci navigli entrati per la bocca di Goro nel l'errarese; lagno pel taglio del Po, a Porto Viro, che operavasi per salvare dalle inondazioni la provincia del Polesine; lagni per lo allontanamento del vescovo di Lesina, molesto a suoi diocesani e contumace all'autorità politica : rimostranzo per la dimora a Venezia dell'ambasciatore inglese, quantunque esercitasse in privato il suo culto; a cui aggiungevasi la vertenza accennata, tuttavia viva, circa il dominio temporale di Ceneda. — A tutte queste pretensioni e doglianze rispondeva il Senato, scusandosi, e adducendo ragioni valevoli per acquetar l'animo del pontefice; ma avendo questo emanata una Bolla, ebe vietava l'alienazione e l'acquisto de'beni ecclesiastici ; ed il Senato insistendo che i sudditi veneziani godessero de'loro antichi privilegi, non volle il papa annuire. - Occorrendo infrattanto il ristauro delle fortificazioni di Breseia, per sospetto delle armi di Spagna, chiamossi a concorrere con imposizioni anche il clero, il quale recalcitrando, sorgevano nuovi motivi di disgusto con la corto romana, aumentati dal decreto 10 gennaio 1603, col quale il Senato rinnovava le leggi antiche, quelle cioé, che non si potessero più fabbricar chiese, cenohii, ospitali ed altri luoghi pii senza licenza del governo, e eiò affine di torre gli abusi che accadevano in tutte le terre del veneto dominio. - Sennonchè, morto Clemente VIII, c dono pochi giorni anche il di lui successore Leone XI, e salito al trono Paolo V, uomo tenace nel sostenere l'autorità pontificale e tutti i privilegii della Chicsa, senza aleuna restrizione, accadde quel eonflitto eui toccheremo più innanzi. — Al quale conflitto dava nuovi motivi il rinnovellamento del trattato conchinso dolla Repubblica col Turco nel 1603, quando intendevasi ehe essa si unisse in lega co' principi cristiani per oppugnorlo; la pretesa del papa, che il patriarea allora eletto, Francesco Vendramino, si recasse a Roma per sostenere l'esame ; il processo incoato, eol rito del Consiglio, contro il canonico Scipione Saraceni di Vicenza, ehe aveva insultato l'onore di Nivenzia Trissino, ed aveva commesse altre ribalderie : l'incarceramento ed il processo, non pure instituito, in odio dell'abate Marcantonio Brandolino di Narvesa, imputato di omicidii, di truffe, di stupri, di violenze d'ogni maniera. - Intorno alle quali cose, sebbene dasse il Senato amplissime dichiarazioni, puntellate sulle antiche concessioni de papi e sulle pratiche non mai pretermesse, pure, instigato Paolo dai nemici della Repubblica, da cui era eircondato, non dava ascolto, ed anzi pubblicava due Brevi in data 10 dicembre 1605, l'uno riguardante i beni ecclesiastici, i altro i due prigionieri inquinti, dichiarando nulli gli atti della Repubblica in tali propositi, con minaccia d'interdette, Indedove casa non il abrogasso. — Spediti que' due Brevi n' Ceneria al numio Mattei, questi li presentava al Collegio il d'ul natale; ma trovandosi il dogo agli estremi della vita, furono riesvati, con a sperti, occerrado a ciù la persenza del principe. — Il quale moriva il di appresa so 26 diembre 1605, siechè nulla potea farsi, sino alla elezione del nuovo doge. — Nei funerali solenni otteneva il Grimani l'elogio de Enna Piccolomini, espositura nel achiesa di S. Giuseppe di Castello, ove volea che gli fosse cretto sontuoso monumento (2).

Ducando Marino, venne a Venezia Fethi Bey, ambasicalore persiauo, per oggettid di commercio, il quale presento di doge ricchi doni; fatto coteto che fu espresso da Gabriele Caliuri, nella sala delle Quattre Porte, inciso ed illustrato alla Tavola LXVI. — Vennero pure a Venezia il duca di Mantova con la moglie od altri principie, furnono festeggiati.

Creavais poi nel 460 li linegistrato de Presidenti alla esazione del denuro pubbiro; migistrato che, composto di due nobili, acui quintro ami dopo se ne aggiugera un terzo, aven l'incarico di presiedere a tutte le esazioni. — Rishbiricavasi, nel 1602, il Buccentoro più sontuosamente; e l'anno stesso, in chiesa di S. Lapora, Rishlor incavavasi nell'autico franc. — Noliamo anorar, giusta l'abbracciato sistema, i casi strordinarii occorsi di questo tempo; vade adre, le due inondazioni secadute ol 1509 e 1600, per le quai sofferero gravi danni cittudini, massime nella seconda, valutati do oltre un milione di duesti d'oro; e il sido dento del 1601, da cui rimsue getata la luguan gel ocroso di alquanti giorai.

Il ritratto del nostro doge, che anticamente era stato dipinto da Leandro Bassano, giusta il Richlef, recava seritro sul berce la leggenda riferita da Plastar, cieò: Fir frugi priscum areum renocavi: plasmaz communis regum etiam barbarorum gratulatio testis fui. Pirotas cesgi: ezcepi principer. Florati Republica, aurrea Rosa missa comingi a Chemntel FIII. pentifice. Ni dopo che le piogici trapelando dal tetto lo bebero guasto, fu rifatto, forse dal Bellotti, nè si tracciò che il solo nome del doce. così:

MIRINO GRIMANI CRBATO NDXCV.

(4) Servica Instali Narious Grimani, sel 1832; d. 6 Girolama, Blatter sentence, c dal parte creditare. Primise grande, l'amone grande, l'amone grande, l'amone grande, l'amone grande, l'amone grande de collono de nod 1870, deis chel rices e si d'ami Si, haritus deslinais potenti di Brerici, e negli and ce collono che nod 1870, deis chel rices e si d'ami Si, haritus deslinais potenti di Brerici, e negli ancesto capitare dei amone de parte di selle dei servica dependente della researche capitate me derichiano che parte di selle Colono del 1870, dei deputata bianti e se della researche capitate me della possibilità del parte di la Merce de directa i longo del definita Viscenzo Mercello parte del selle della researche della Rena d'era la deparensa san modeli, come dicenna. — L'amore uno e in una rara cattilipeas selle arte della Rena d'era la deparensa san modeli, come dicenna. — L'amore uno e in una rara cattilipeas selle arte della Rena d'era la deparensa san modeli, come dicenna. — L'amore uno e in una rara cattilipeas selle arte della Rena d'era la deparensa san modeli, come dicenna. — L'amore uno e in una rara capital della relaciona della relacion

(§) il nobilission neumantos del Grimani e di un negli: Revenius, Nervinia precite gran particiliza dettre e la perita di chiese di cinigge el Carticia. Pricurea Secumini e la livricilitata e Grindun Gran pricure di consultata di consultata di sessi di quattre cionno giuttere di relitata di consultata di sessi di quattre cionno giuttere di relitata di precitata di consultata di sessi di quattre cionno giuttere di relitata di precitata di consultata di sessi di quattre cionno giuttere di relitata di precitata di precitata di relitata di relitata di relitata di relitata di responsabili di precitata di relitata di

#### Inscrisiona del centro.

B. O. M.
MARINO GRIMANO PRINCIPI
OPT. POELICISI. PRAETVRIS, PRAETECTURIS, LERATIONISTN
SYMBIA QVIAVAQ. IN REP. MYNERISYS EGREGIE PERFYNCTO
QVI

ANNONAM ABLEVAVIT, AERABIYE AVCTAVIT, VRSEN EXGENAVIT AS 1984Q. NOXIA AVERTIT FLYNINA PALMAN OPPDVN EXTENT AB CHRISTIANI ORDES SECVESTATEN

ROTAN GALLIAN CISALPINAN COMPRESAIT, SALVYANE BEID- FORMYS OPPORTYNE ICCI. PACKN ITALIAK SYAVISHINAN CONVINENAVIT PROTYLIT PIVS, PRYDENS. OMIT ANN. RECY VINIT ANN. LEXIII. BEN. VI. DES XEV.

EX HIS X IMPERABLYADES.

Inscrisione sotto il bassorilireo dal lato del principe

PRINCIPATYS VIRTUTE PARTI, MEMORIA SEMPITERNA MRCV. VI. KAL. MAII ASTATIS LXIL

Inscrizione sotto il bassorilisso dal lato della principasso.

DIADENATIS IMPOSITI, BILABITAS PUBLICA SDXCVIL HILL NON BAIL ARTATIS LIL

# LEONARDO DONATO (1)

Doge XC. - Anno 1606.

Fra li tre concorrenti al ducato, cioè, Antonio Priuli, Marcantonio Menmo e Leonardo Honato, otteneva quest' ultimo la maggioranza de sufragii, sicche il 40 gennaio 4606, veniva eletto con molta gioia della città tutta, la quale vedeta in lui l'uo-VIEE E RITARTI DE DOCI. 37 (289) uno più ndatto a driggere il iunom dello Stato nelle gravissime questioni che agibvana albra colla corte romana. — Ed swav, sperti le Revi papali, di cui più spors, raccolto subitamente il Senato chiamò a consulla i teologi più insigni, tra' quali il inanoo Paolo Saraji servita, il quale fa dele bia quella congolutura all'ulcio stabile di teologo e canonista della Repubblica, coll' annou sispendo di duceetto ducati, secrecatio in seguito di attestanti. — Paocia ii rispose al pontefice in termini conciliativi, ma in pari tempo robusti, dimostrando la validità delle regioni che militavaso a pro della Repubblica, la ma devotione perpetua alla santa Seda, e quindi il sounigliatezza delle donante e di quella avventata risoluzione, pregando da ultimo volera il dia instruire dali vari voce dell'imbanciatiore Picto Duodo, che per cià spodivasi a dai menici della Repubblica, e massimo degli Spagnandi, che recevavano pecare red dai menici della Repubblica, e massimo degli Spagnandi, che recevavano pecare red Veneziani il termine di vestipattro giorni per revocare pubblicamente le parti e decretici, che diedera argumento a quello settema missura.

A prevenire le conseguenze funeste della fulminala scomunica, il dogo, a nome della Repubblica, dirigera un editto agli ecclesiastici tutti, nel quale, protestando l'operato del papa, incaricavali di non ricevere, ne pubblicare teritto alcuno di Roma, si quella protesta, e di continuare nell'esercizio del loro ministero.

A tutels dell'interna sieurezza si provvide con validi mezzi, e si serisse ai rettori delle provincie soggette in mode conforme, dandosi di tutto parte agli esteri Stati, appo i quali trovava la Repubblica favore, meno che dalla Spagna, che, come si disse, avea fatto circuire il poutefice onde devenisse a quelle estreme e mai deliberate misure.

Procedeva però sempre moderatamente il Senato verso il pontefec; e quantunque i conulioni teologi avesarco pianto il appello a filturi concilio, pure non uderi, e solo tenno forte mano perchè i ascerdoti continuasarco a celebrare i divini misteri dalla folla vietati. — E piothè i gesuiti, e poscia i testini ed i cappaccini, non vollero obbedire alle disposizioni del Senato, questo ceceiva i prinni, sotto pena gravissima a chi propouesse, quando che fosse, il loro ritorno, e licenziava i secondi da tutto lo Stato.

Aprisai allora vasto campo alle polemiche, e un' onda di libelli e di scritti d' ogni muniera deble logo, ne quali one di a dire ceme ousnis insigni per picit e per doitrina, si lasciassero traspectare dal fuero delle passioni. — E poiché temevasi della arti delle arti di Signaga, e massime del Femette, provoteva la Repubblica alla sicurezza esterna, con leve di truppo nazionali e forestiere, e con porre in ordine le fortezar: o l'Onda deferiva sinto, l'Inghistere proposeva una lega per casa, Francia, i Origini ca; sicolei l'antion del postefore era conturbato si modo da taglicegli l'alterna para, este contrati propositi, e ecotionare dovices unella via abbracciata, ovveramente discendere a moderazione el a quiette. — Ma prevalendo le mula crit di Spegna, pella continua opera di queste arti persuadevasi il papa di star fermo nel suo proposito; e già correa fona avrebbe egli perfino ricorso alla erani temporali, assistito delli Spagnetti. — Londo la Repubblica armana per terra e per mare; l'engera Nicolò Holfino a provvedioro oltre il Mineio; inearicava il provvedioro generale dello isole di vigilare, nel caso che la flotta di Spagna a Napoli entrasse in gollo; raecomandava al provvedioro generale di Ternaferna, Benedetto Moro, di mettera valido presidio in tutte le piazze, e di star sull'avviso, non fosse il Puentas per tentare qualche colpo di meno per immodroniri di aleuna fortezza.

Opersas infrattuato mostravas il diplomazis, onde tutti gli embasciatori concorravani n Collegio con pregetto di esconodinente, ono offerte, con protetto di esconodinente con offerte, con protetto di mininizia. — I più iniaitenti eran però gli ambasciatori d'Inghilterra e di Francis, il primo
ono le nalikioni di allamaza, il secondo col contante suo miograpo per appiamare le differenze con Roma, si per islima ed affetto verso la Repubblica, e si perchè gli tornavano
ange la malvate de tidi Soanna.

S'introdussero quindi, a mezzo del re di Francia, trattative con Roma; ma arduo era sommemente conciliare le esigenze del papa e l'onore e la dignità della Repubblica. --Segui una lunga serie di ufficii fatti dall' ambasciatore francese Du Fresne e dal cardinal di Giojosa, spedito per ciò da Enrico IV; dall'ambasciatore cesarco e da altri, tanto presso il Senato, quanto appo Paolo V. - Finalmente, dopo molte pratiche, maneggiate con sollecitudine ed affetto sineero, il cardinale di Giojosa partiva per Roma con oneste e decorose proposizioni del Senato. - Ma si doppia era la condotta ivi di Spagna, che il pontefice stesso confessava al Giojosa, trovarsi da più giorni assediato dagli Spagnuoli e dai cardinali per disturbare l'accordo. - Superate da ultimo le difieoltà, cha da questi mali ufficii gli erano suscitate, tornava il cardinale a Venezia, il 40 aprile 1607; ed appianate eziandio le differenze sul modo di rivocare la protesta fatta dalla Repubblica, eseguivasi la rivocazione il 21 del mese stesso, e quindi procedevasi nella guisa di già convenuta alla consegna dei due ecclesiastici carcerati. -- Portavasi poscia il cardinale al Collegio, e, in nome del papa, annunziava levate le censure. - Spedivasi tosto Francesco Contarini ambasciatore a Roma, il quale, giunto colà, riceveva ogni dimostraziona d'onore; e per tal modo ebbe termine cotesta grande questione, con esito felicissimo per la Repubblica, la quale potè in seguito far libero uso de' suoi dritti nel regolare le cose concernenti i beni ecclesiastici e nel giudicare i preti colpevoli.

Tallo l'alterdetto non ermo al tutto finite le quisioni colla santa Sede, chè ne rimanevano eller da appinarari, fra le quali, l'audata Roma, del patriare elletta, pegli estami; i confini del Perrarea da fissarsi; la navigazione del Pe; la riammissione di agonti i veneria. — Ma informo a queste el altre conformerarie minori, dopo molto serviver e partire cha si fece, vennero in parte, dalla curte remans, poste in altenzio, dep molto del parte accomodate. — Rimaneva però vira quella pei confini, per eni svendo eretto i Perrareai alcuni piccoli forti a Goro, nel punto detto la locca delle Pornaci, el imposta non gabella col none di naceraggio, il Senato spedire toto le Franceco di monta na gabella col none di naceraggio, il Senato spedire toto le Franceco Molino, capitano del golfo, con quattro galee, per distruggere quel fortilisti e catta requalti legit merantali inecertare. — Alceni socroti caindo secedero a Loredo, ove si erano gettati i Perrareai a devastare, per rappresaglia, quelle esampago. — Si comissaron difine commissario di matche le part, e per allora si aquello i contras.

Uno de' teologi che più degli altri sosteane le ragioni della Repubblica, anzi che fu il sno principal cousultore, fin, come notammo, Paolo Sarpi, uomo che non si sepreb(291)

be se più fosse atatà in lui la dottrian universal delle cose e quasi la rappresentazione della supiezza del visu tiempi, e sonos sata il braraggio della calumia e dell'odio degli somini, i quali ecrearono dipingerio per quel che non era, cioì per favrorggiatore del calvinismo; quando in quella vene mottrasi sempre en ioni sertili caltiolio, reverente a' dogmi della Chiesa, e chiase i suoi giorni nel bacio di Dio, e con si grande pietà da dettare l'ammirazione dell'intere ornohio dei Servi, al quala apparteneva, e si che al Senato con incrittara pubblica, sottoscritta da ventuno frati astanti, ciò veniva attestato solemenemio.

L'odic ch' egli si avea attirato degli somini provenne dallo stille frizzante usato de lui contro i teologi e i canonisti avveranti; il che, se torna a lui di hiasimo, non è poi argomento che valga ad onestare quegli odii, ed a stabilire la sua dottrina opposta a quella della Chiese. — Basta laggere; suoi seriti el dici dendili; basta consultare le testimoniame dei contamporane; hasta internarsi nello exame delle questioni cha ni sostenno, per convincersi della sua incolpolibili nella festo.

Ed appunto pel modo con cui egli avea sostenuto, contro le istanze di Roma, che non si dovesse proihire la soppressione e proihizione de libri stampati a favore della Repubblica nella controversia dell'accennato interdetto, pose il colmo alla misura dell'odio che bolliva contro di lui, e sì che venne tramato di assassinario proditoriamente. - Difatti la sera del 5 ottobre 1607, mentre in sul declinare dal giorno, nnitamente al laico fra Marino ed al vecchio gentilnomo Alessandro Malipiero, avviavasi al sno monastero, e gia n'era vicino, venne assalito da alcuni sicarii, i quali improvvisamente lo strinsero da ogni lato ; e coll'esplosione d'un'arma da fuoco intiniorirono da prima li due che lo accompagnavano, poi avvantaronsi contro di lui armati di stili e colpironio di due stilettate nel collo e di una terza nel volto, la quale ultima, entrava nella destra orecchia ed usciva tra la narici e la guancia, figgendosi l'arma nello zigoma, e si che il sicario non la potè più estrarre. - Cadde a terra fra Paolo, e, credutolo morto, gl'iniqui fuggirono, riperandosi nel palazzo dal nunzio apostolico. - Raccolto quindi e tradotto nel cenobio, fu curato a pubbliche spese a con generosa profusione. - Anzi deeretava il Senato, che dovasse provvedersi una casa nalla piazza, o presso la piazza di s. Marco, per ahitazione di esso fra Paolo, affinche fosse egli sicuro da ogni insidia ulteriore. Ma l'umiltà cenobitica di lui rifintò di approfittare di quel provvedimento, rispondendo a colni che lo invitava a noma del Senato di ritirarsi in più custodita dimora : essere egli frate, e non volere par ciò dimorara altrove che nel suo monastero, mentre abbandonato avava alla tutela celesta la cura della conservazione sua propria. - E la protezione del cielo non lo abbandonò : imperocchè due altre volte che fu tentato di torgli la vita per veleno riuscirono invano, avendosi scoperto il tradimento; infinehè moriva tranquillamente ed esemplarmente, eome dicemmo, il 14 gennaio 1623.

Gil Uccocchi ierravano infrattanto a der molestis sul mare e sulle coste, si si Turchi come si Venessina, quindi preparavania, inache per le vier rimortura del Turchi stessi, morre forza nell' Adriaito per reprimeri: quando venna a morte doga Lonardo Denazia I èl luglio 1612, e il sepolto in S. Giorgio Maggiore in iosio, ver chèse decevoso monumento (2); ed ottenne, dai p. Antonio Zoo, orazione funcher che va alle stampe. Due magistrati crearonsi di questi tempi; uno nel 1610, degli Enerutari dell' dell'irezzioni del Senqu'a quali, prima al numero di dae, posicia screzioni fino a sette, chiero incumbenza di far esequire tutte le deliberazioni del Senato riguardanti in Terraferma, posicia nobel di strippere i debitori in campo al pagamento di dufre in appellazione le loro cause, e di esaminare le ansicurazioni, o jeggierie, con diritto di approvarde, e. — Il secondo, institution el 61627, fa quello de Diputati appra la valle e loroco di Montona, a cui fi domandata la sorreglianza di questo bosco, nel modos tessos che a cuello del Montoles vigilava al l'arte magistrale eletto el 1590.

Riordinavasi pure di questo tempo, ciò i nel 1605, la chiasa del Sa. Salvatore; e i nel 4614, qualla di S. Cassitono riell'assi per la secta el ullian volta. Il Samovino noto, che nel 1606 fia grande carestia, menomata dalla providenza del Senato, the derivò da tutte le parti il amona per sopperire à hipogni; e nota del parti, che di principio del 1605, tale fia il reddo, di cui mo fai ricordato l'egunle, e cadde si gran copia di neve da impedire l'unutica dalle case el l'arantito par le vice.

Il ritratto del Donato non reca slema inscrisione, sebbene vi sia traccisto il carcillion che doven conteneria; e ciò a notivo che il ancisi immagine fighini da Marco Vecellio, compare e protetto da questo dogo, sicenome dice il Ridolf, guantosia del pioggie, come versone di alcumi altri ritratti intosti; e quindi venno ridatto, forse dal Bellotto. — La vecchia leggenda riportata dal Palazzi, diceva: — Urumque expertus furtuman, integrama principia facine pravalui, non mimus adversia, quam prosperia clarus. Omina infelicia vana effeci previdentia: potentiarimas classes una solto obiecta noni deternii.

(1) Leonardo Donato, nacque il 13 febbralo 1536, da Giambattiela q. Andrea, e da una liglia di Gi q. Antonio Cornaro. Fino dal primi anni diede a divedere che sarebbe riusetto ntile alla patria. - Stodiò a Bologna ed a Padova con molto successo, tanto nell'arte poetica che nella eloquenza; sicchè, giunto al quinto lustro d'età, fo amazesso savio agli ordini, e nel 4569 sosteone il carico di provveditore di comun, coprendo il quale venne apedito ambasciatore a Filippo II di Spagna, onde inferessario a col-legaral colle armi cristiane contro il Torca. — Nel 1573 venne cietto savio di Terraferma, coi carico di savio alla strittura; e nei seguente anno, commissario sopra la differensa de confini di Ampezza e Cadore cogli arciducali. — Ripetriato nel medesimo anno, venne desticato, con Gian Francesco Morosini, ad aecogliera ii re Escico III, che purtavesi a Vecezia. - Del 4576, avendo appesa velicato l'ottavo lustro dell'età sus, fu nominato savio del consiglio, carica che agli sostenne per ben ventusa volta. - li di 20 settembre dello stesso anno venna sezito, con Gio. Gritti, ambasciatore a Rodolfu eletto re del Rossani, Sglio di Massimiliano; ma defunto frattanto quest' ultimo, gli fu, nel 29 ottobre seguente, dato a compagno nell'ambasceria Gio. Micheil, al per condelera della morte del padre di Rodolfo, come per congratularsi della sua esaltazione al trono. — Per logiere le controversia intornu a confini, fu spedito il 7 agosto 4580, col detto Michieli, ambasciatore a Rodolfo stesso. — Del 4579-80 ebbe la prefetture di Brescia. Gli fu posela, nel 1581, delegata l'ambasceria a Gregorio XIII, e vi sontenne vigorosamente le ragioni dei patriarea di Aquileja; controversia che impiegò la sollecitudini dei Senato durante quasi tutto il pontificato di Gregorio, e che per la morte di questo rimase pendente Essendo in Roma, cadde Leocardo gravemente malato, e fu vicino a morte; ma ricuperatosi tornò in petrie, insignito del papa della dignità di cavaliere. - Po quindi cietto consigliere della città nel scatiere di s. Paolo, dappoiché abitava presso il ponte di s. Agostino; a coperac exiandiu questa cari-ca negli anni 4584 e 4686. — Era riformatore dello studio di Padova nei 4585; migistrato che altre volte coperse, cioè nel 1394, 1598 e 1694. — Asceso al soglio pontificio Sisto V nei 1885, il Donato fu uno de qualtro oratori invisti a gratulario, e fu egli, che, come il più giovane, tenne l'orazione nel sacro collegio, con molta laude di latina eloqueona, e paté rendere quel pontedoc assal pro-pinio verso la Repubblica. — Savio del consiglio nel 1586, unito ad Alvisa Michell, trattò coo Federico Cornaro cardinale per togliere le differenze, a motivo della navigazione, tra il grunduta di Toscona e la Repubblica; ma, per le insorte difficoltà, nulla potà allora conchiudere. — Del 4588 (293)

renne cietto uno de' quattro provveditori generali in Terraferma; e l'anno apprecao fu nnovamente mandato a Sisto V, per placare l'animo di lui esacerbato contro l Veneziani, l quali avevano ricono-sciuto il nuovo re di Francia Earico IV, secununicato. — Fu eletto poscia, nel 4590, ambasciatore straordinario ad Urbano VII, a Gregorio XIV, nell'anno stesso, a lunocenzo IX, nei 4594. - Uno di questi pontesci, el dire dei Carti (#SS. fomiglie potrizie), per le benemerenze del Donnto acquistate colla centa Sede, gil offri li vescavato di Breecia, Indi la porpora cardinatizia: ma egli, risutendo cotesti onori, risposa colle parole di Paolo, a' Corintii: Unuquisque in quo socotione vocalus est, in ca per-manent. — Infrattanto il 26 loglio dello stesso anno 1591, morto essendo Antonio Bragadino, fu in suo luogo Leonardo decorato della etole procuratoria de citro. — L'anno seguente venos espolita oratore etraordioaria a Clemente VIII, concitato contro la Repubblica, perenè aveva assoldato Marco Sciarra fuoruscito della Marca, per opporre un freno alle piraterie degli Usenechi, e eercò di tranquillere il pontefice, il quale, dopo molte pretensioni a discussical, piegossi a composimento. — Nei 1593, fu nomiosto, coa altri quattro patrizli alla acelta del loogo dove koaveniva erigere ona fortezza. e quelle di Pelma Nova. — A Maometto III, salito si trono ottomano nel 1503, era eletto ambarciatore Leonardo per gratolarlo e per confermara l'altimo trattato di pace; ma sendo morto, primo della di lui partenza Pasquale Cicogna, concorse ai principato, con Jacopo Poscarini e Morino Grimani. -Sennonché protraendosi la clealone, egli magnasimemente si ritirò dalla gara, a quindi partiva per l'ambasceria di Coctastinopoli. - Del 1598, con Jacopo Foscarini, Giovanni Soranzo, Paolo Paruta e Gio. Mocenigo, fu eletto o congratularsi con Clemente VIII del son arriva a Ferrara. - Fu quiodi, nel 1601, provveditor generale in Terraferma, ed essendo ia tale ufficia si ammalò gravemente, sicobè chiese ed ottenne di ripatriare, e, d'alloro in poi, occupocel sempre nel pubblico servigio; perorando ia Senoto, e trattando i aegozii più difficili per modo, che nè la fetica, nè l' etè, nè la voce, nè la forza dei dire, e il vigor dello mente e del corpo vennero in ini o moncare. - Defanto Clemente Vili nel 4605 e calito al trono pontificale Leone XI, fu spedita il Donato a gratulario; ed era stato ezinadio cietto ad ambasciatore a Paolo V. nello sterso anna socceduto a Leone; ma, attesa la vecchiezza, li Donato se ne dispensò. - Infrattacto moriva il doge Marino Grimani, ed in euo luogo eleggavasi Leonardo, come più sopra dicemmo. — Tutta i paril assolic egli di ottino principe. Nesuu giorna v'ebbe, tranne per melattia, ch' egli non intervenisse o nel Senato, o nel Caosiglio de X, on el Maggior Consiglio, Frequentemote parlava in Senato, e sempre con molta facandia. — Ma il pede della deces, a il conginto metodo di vita lo indebolirono; e non eredendosi più atto a sostenerne le graviscime cure volca rinuaziare. Na intaoto che facca forna per saperare se etesso avvenne che nella mattina del 46 luglio 4612, dopo aver perorato in Collegio cua più esfora del solito, ritiratosi solo nella più interna eus stanza, preso da subito deliquio mori nello stesso giorno, aell'età eua d'anni 76, mesi 5, giorni 4 - Venne attribuita la cua morte ad nu alterco avuto cal fratello Nicolò, a causa del paiazzo da lui fatto contruire solle fondamente nuove, coa grande apendio di denaro, del che rimproveravato il fratello. — Ma altre eose, oltre le dette, si crano congiunte da qualche tempa ad affievolirio, e coprattutto una dimostrazione popolare contro di lui, il di 9 febbraio in cui crazi recato quell'anno, come al solito, alla visita della chiesa di santa Maria Farmora, quando il popolo, anzichè festeggiarlo, strepito, rinfacelandogii i meriti del suo predecessore, gridanda : Viso il doge Grimoni padre dei poveril Del che tanto si accord, che si era presseo di non valer più intervenire ad alcuna procescione, oude non reciendalo li papolo alla ricita del Recientore, mormorò che rerra giorno in cui vorra andar in chiesa e non poted. — Era Il Donata di aita statura, di faccia grave e pinttosto sevara, e di occhi vivaci. Ebbe taccia di avere taivolta preferiti gli arcani e le leggi della Repubblica alla religione, e di essera stato più ligio alla politica che non carebbe convenuto. — il Morosiai (Frin, p. 50) rifiette, che queste erano dicerie degl' invidiosi, e dei meligni, i quali, non potendo attaccare in altro quest'uomo ragguardevole, traducevano a vialo, valendosi del manto della religione, l'insigne amor cuo verso la patria. Na fu osservantissimo cultore della cattolica religione. Fiu perfino messo fuori dai volgo che al tenspo della cua morte ciensi uditi degli urli e delle strida, e siensi vedute cose cpaventevoli nella aun etanza, quasi che moriese persona la podestà dei demonio. Vi fa czicadio chi moree algoanto la maniera di vivere del Donato assal parea a rietretta. Ma non devesì ascrivere a vizio quell'aures mediocrità di cui con decoro compiacevasi, disapprovendo le smodate apese si in pubblico che in privato. - La sua aloguenza ed il suo amore allo studio risultano dai molti scritti da iui loscisti, e che la gran parte concervansi nel pobblico archivio, cd appresso i suoi saperstiti; di che veggaei i opera, noo mai abbastanza lodata dell'iliustre cav. Cicogna i Inscrizioni cenezione, Vol. IV, pag. 412 a seg.), dalla quale liberamente abbiam raccolto queste notizie.

Al ritratto sopro detto del nostro doge deva agglungeral il dipiato operato da Marco Veceillo nella sala della Bussala, ore lo ci vede prostrato dinanzi alla Madre Vergine; inciso ed illustrato alla Tavolo CXIV.

<sup>(2)</sup> Il massomento sarco alla memoria dei Desato sorge sopra la porta maggiore nel temple di c. Giergin Moggiore. Si cesapone di quattra coltone deriche, dispeta de super esissono las dei entra, le quall accelgono ad den increciolemi il Tara ignatilizate del duce e i militari trodit nel sil-caso for cerego antico o di eribitare o odi regio, ma ricorre sobo sel vasso di metto il termito, censo for cerego antico e del regio, ma ricorre sobo sel vasso di metto il termito, recente in increzia con contra del caso dell'esista, censor della ciuna il la banta dell'esista, cendpito, da quante pare, da Giulio (2014)

Del Moro. — L'urna poi e le colonne sono di marmo venato, ed il rimanente è di pietra istriana. — L'inserizione accentata è la seguente:

LEONARD BONATO VENETIARYW PRINCIPS OSSA LINE SWEW HE CONDITA SYST. OW! TOTINS SYAE VITAE CUBEN SYMM SERPER INTEGRITATE CONTINUESCY LARORISM'S TRANSACCIE NIBLE CARIVE YNDYAR RABVIT OVAN PATRILE LIERSTATHE REGOVE PPRICAE DECORER HT CORRODOW, VILIT ANNO LEVIL SENSE Y, ORIT ANNO LEVIL SENSE Y, ORIT ANNO ROMIN MECKIL SYL DYCALE REGISHING AND YL RENSE Y.

#### MARCO ANTONIO MEMMO (0)

Doge XCI. - Anno 1612.

Fra i concorrenti al principato Marco Antonio Memmo, Antonio Printifi, Giovana Rembo e Giovanal Moestigo, eleggavai, il 28 luglio 1052; il Memmo, e per insolito caso, al primo serutinio; e fin cio reputata grande ventura, imperocchi crano costi quai due secoli e mezza che nessuma delle natifice esse avvez conseguito quell'onore; cosa che severa irritato gli animi di cobre che ed cue case appartenevano, in guia de recoli e resistante della mini di cobre che ed cue case appartenevano, in guia de revo i memora giori alle citia. — El d'altra parte e segi degistation de conseguitore suprema dignità della patria, per le cariche luminoso da hai nostenute con molto senno e prudenza.

Continuavano gli Uscoechi, come vedemmo, a pirateggiare nel golfo, e perfino sui lidi, ed, ingrossati da alcuni handiti veneziani, nscirono da Segna loro nido, correndo sul territorio ottomano, ove fatta ricca preda la recarono alle case loro passando per Sebenico, appartenente a' Veneziani, insultando ovunque recavansi, con non poco sdegno del sultano, che minacciava la Repubblica; dichiarando, che se dessa non potesse o volesse metter freno a'fatti si gravi egli stesso vi si adoprerebbe. - Mandava quindi la Repubblica nuove forze nell' Adriatico, ed il provveditore Filippo Pasquelizo sconfiggevali a Lesina: ma venendo a loro fatto, poco appresso, di trovare la galea di Cristoforo Veniero mal sulle guardie, improvvisamente la sorpresero, se ne impadronirono, uccisero tutto l'equipaggio, ed il Veniero trassero alla Morlacca, luogo poco distante da Segna, ed ivi, troncatogli il capo, e strappatogli il cuore, nuovi cannibali, se no ciharono, intridendo nel sno sangue il loro pane. - A cotale enormezza inorridirono i Veneziani, gridando vendetta. Luonde spedivasi nuovamente Filippo Pasqualigo a stringere d'assedio Segna, poiché l'arciduca Ferdinando, sollecitato, non ponova riparo, ma anzi si era giovato dell' artiglieria tolta alla predata galea del Veniero per munire la piazza di Novi. -- Ma il Pasqualigo avendo poco appresso chiesta licenza di ripatriare, Nicolò Donato a lui sostituito, nel mentre che attendeva in Veglia a prepararsi alla pugna morì, e quindi gli fu surrogato Lorenzo Veniero. - Il quale attaccò la piazza di Novi anzidetta, la prese, posela a fuoco, tolse i cannoni, distrusse le

saliue, e tresse prigione il capitano. — Di questo fatto sdegnatosi Ferdinando, sequestrar face tutte le entrate che ritraevano i Veneziani dalli di lui Stati; e per represaglia operò altrettanto la Repubblica, iu riguardo a quelle de'sudditi austriaci da lor possedute nel veneto dominio.

Da questi fatti a più gravi passando, gli Uscocchi, uniti alle genti dell'arciduca, institurao con rapiace el incursioni confini dell'Intri, ma farono respitti e posti in fuga dalle vaneziane militai. — Accaddo perè che i nostri incultazando i nemici, entrasse condeli terre di Renvenuo Petazzo, e di parte le guantastero, acicò sottal poneva al bando il provveditore Benedetto Da Logge, e questibundir faceva il Petazzo più serremente, poemdo a foce a lessa indepià emeit. — Seconocciò, usciti il Triestini, e con essi accopiatoli Volfango Prancipiane, che era alla testa di grossa mano di Tedeschi e di gescoli, locavano il veneziani aconomi con e alla testa di grossa mano di Tedeschi e di gescoli, locavano il veneziani aconomi il provincio di controli della principa, precuntaro il veneziani aconomi e il intrini Marco Deredono, e espitamo della armi rigo, precuntaro il s. Marco; gonero elia in Istrini Marco Deredono, e espitamo della armi Palma, che, sotto il seriezione di Pompo Giuntiniani, occupane le terre di qua del Li-sonzo, affine d'impedire il passaggio agli arciducati, (quali, siccone cerrea voce, disponenzasi di correre fin sotto la medesciania Palma.

I) altra parte, infrattanto, turbavansi gravemente le cose in Lomhardia. Imperocchè, morto Francesco Gonzaga duca di Mantova, Insciando soltanto una figlia in tenera età avuta da Margherita sua moglie, figlia di Carlo Emmanuele, duca di Savoia, ed essendo esclusa la successione femminile, il cardinale Ferdinando, fratello maggiore del Gonzaga, a cui toccava succedere nel ducato, impediva che la moglie e la figlia del duca defuuto passassero presso Carlo, siccome questi avea procurato, affine di muover contesa intorno alla successione, sul pretesto che la vedova fosse incinta. -- L'irrequieto Carlo, vedendo quindi mal riuscire le sue arti, che a null'altro miravano se non che a riacquistare il Monferrato, sul quale vantava diritti antichi, decise di ricorrere alle armi. - Di fatti entrava con le sue genti nelle terre vagheggiate, e con ciò destava gare e gelosie negli altri Stati, tra cui in quelli di Spagna e di Francia; onde la Repubblica metteva tutto suo impegno nel sostenere il cardinale Ferdinando, divenuto gia duca di Mantova. - E poiche tutti armavano, i Veneziani, nell'atto che adopravansi per ridurre le cose a pace, armavan del pari, conducendo al loro soldo Luigi da Este, Camillo Cauriolo, Gio. Battista Martinengo, Jacopo Giusto, Antonio Savorgnano, eleggendo a provveditore in campo Girolamo Corparo, e presidiando robustamente Peschiera.

Carlo intanto continuava la una invasiono nel Monferrata, e già nauciava Nitaza, o he di delle moltro a Spangui didiciarrati apertamente in forvoe del Couzaga, per cui l'Inojona, governator di Miano, faceva ravanza le use gonti alla liberazione di quella città. — A thos festez Carlo dovette, ped nomento, riterati dill'assocità para non per questo quietava, nei volen dinarmane, come gli era stato imposto, pretestando fatili ragioni; onde succedettero maneggi diplomatici vuoti d'effetto, ostinato comi era Carlo di tutto sercificare fine rela propria dignità. Lo imperche improviso passava in Sesia gettandosi nol territorio imperiata, e correndo all'associo di Novara. — Costretto ance qui da forze meggiori a ritiraria, riduovana a genergiagne alla spicciolata, code il paese

erane devolato d'ambe le parti. — Finalmente risueivano a bene le pratiche premurosamente manegiate de Renieri Zeno, ambasciatore della Repubblica, ed in Asti segnavasi, il 25 giugno 1613, la pace, in virtú della quale, tra le altre cose, era convenuto che Carlo dissemerebbe entro un mese, nà più offenderebbe gli Stati del duca di Mantora, restituendosi ambedele pe arti le terre occupato.

Poste in quiete per tal modo, sebben per poco, le cose d'Italia, alcuni mesi dopo, cio è il 31 ottobre 1615 (e non il 29, come per errore dice la inserizione sepolerale) veniva a morte il doge Marco Antonio 3lemmo, ed otteneva sepoltura e monumento cosoicuo in s. Giorgio Margiore (2).

Il ritratto del Memmo, giù colorito da Domenico Tintoretto, giusta il Ridolfi, guastatosi anche questo dalle piogie, veniva rifatto, forze, dal Bellatti. — Per ciò, hi inserizione riportata dal Palazzi non più esiste, surroguta dalla seguente. — L'andice diceva: Domi instus, foris feroz piratas ezegi, bella externa austuti. Pacata Italia, aquittus terrai leo, moz columba redazi. Seromo, è propogogo i imperium.

M. ANTONIYS NEMMYS SYINET CUNCTOR FERE CONTINENTIS BIS ETIAM TRBIVM BINC PATRIAE RECTOR MIDCHIL

VITE E RITRATTI DE'BOGI. 38 (297)

<sup>(4)</sup> Morco Antonio Memmo nocque il di 41 novembre 4556, da Giovanni a Tribuno e da Bianca Sanudo di Matteo q. Matteo. Coltivato negli studii, a dietro gli escupi de' maggiori riusci de' più ragguardevoli personaggi del tempo suo nella civila a politica amministrazione. Il primo ufficia da lui sostenuto fu quello di avvio agli ordioi nel 1561; fa poseia nel 1568-69 capitano a Vicenza. Quindi nel 1575 venne eletto capitano a Breseia : podentà in Verona nel 1584, e a Padova nel 1586. — Spedito nel 4597 siccome provveditore generale a Palmo, drizzò ivi il puovo fiume alno a Strasoldo, dna miglia distante da Palusa, ed applano una strada per poter ficilmente condurre in fortezza quento per more cola spedivasi. — Passava, nel 4601, podestò a Bresela, nella quale eltta avendo sedati, con molto suu onore, alenni tumulti insorti fra cittadini, meritava di essere promosso, il 25 gennalo 1602, a procuratore di s. Marco de ultra, in luogo del defunto Zaccaria Contarini. - In questi intervalli di tempo e posteriormenta, varie cariche interna sostenne con molto decore e con somma integrità, sicele fa più volte senatora, poi censore, del Consiglio de' X, e capo molte fiate di esso; fa non degli elettari del doga Panquale Cicogna, consigliere ne sestieri di santa Croce e di Dorsoduro, laquioltare di stato più volte, dapositario in Zecca, conservatore del deposito, sopra-provveditore alle binde, provveditore al-l'artiglieria ed alle fortezze, del collegio delle acque, sopra-provveditore alla smità, all'arscala, ed in particolare sopra la contrusione delle ecche galee del 1003, delle galee grosse dei nonoro buccatoro, usatoni la prima volta il di dell' Ascensione 4 maggio 4606. Ebbe inoltre la sopraintendenza delle fabbriete pubblicha nella piasza di a. Marco; fa riformatora due volte (1602 e 4008) dello atadio di Padova, ed detto particolarmente ad invigilare pel pacifico stato della apitida, siecome dilee il produce della capitale. Siecome dilee il Mononio (Sour, Illa XVII). — In seguito, eicò nel 4007, dal consiglio de X fa delegate, unitamente ad Antonio Priuli, a rilevare e definire alcune gravi difficultà Insorte tra I feudatarii del Friuli ed I nobili di Udine, e a quelle pose fine con ottimo successo. - Venne due volte eletto correttore dello promissione ducale : contorse alla ducca dopo la morte di Marino Grimani, rimonendo però eletto Leonardo Donato, e finalmente, passato questo a vita migliora, ascese al anglio ducale. - Era egli, come attesta Fulgenzio Man-(red), di ben proporzionata statura del corpo, di ben tompossato positura delle membra, di ben hinesta e veneronda bellezza della faccia. — Ebbe un liglio di vome Prancesco, il quala lu dal padre conceduto a s. Carlo Borromeo, che lo aveva richiesto per aggregario al collegio de' nobili di Milano, ma sopraggiunta la peste la quello città, ritirossi a Roma sotto la protezione del medesimo a Carlo, e quindi nel 1590 fu fatto canonico della cattedrale di Padova, ed ebbe la dignità di tesoriere la guella chiesa, dove eresse e dotò nu ricco attare ad onore del Santo stesso, canonizzato durante la vita del Memmo. - Il doge soo padre gil laselò la morte, per ragion di legato, centoventi ducati annui, nel mentre che, col suo testamento 48 febbraio 1643, lasciava cradi residuarii i figli di 200 fratello Tribuno, come dalla instrizione sepolerale eziandio s' impara, ordinando loro di erigergli un deposito nella chiesa di s. Giorgio Maggiore. — Oltre il ritratto superiormente accennato, vedesi il Memmo espresso in un ampio quadro ch'era collocato nell'andito della sala del Maggior Consiglio e della Quarantia vecchia, ove appare egli prostratto davanti allo Vergioc, assistito dalli sunti Marco, Antonio, Agostino e Iscopo, e seguito dolle varie personificate città, in cui il Memmo fu rettore pria di salire al trono. - Ora questo dipinto è nei depo-

sid del Pelarso Ducale medesimo in attena di essere movamenta collocate in inogo opportino. Intorno pol si altre minute particolerità dello tuto di questo dene, veggasi l'oppore, più volte encomiata delle Juscrizioni Fenziama (Vol. IV, pag. 403 c. sep., e V, pag. 550 c. 614) dell'illustra cav. Cicogna, dalla quale cavamono in gran parte ie notizie qui odferte.

(2) Il measumets del days Remme i collectio solts parts distint della parts maggiore di Color.

— S'arga sapra l'assessation adordinant chridga testa liveriza qui testaple chillionis. A derection of the color of t

MARCO ANTONIO MEMNO IN REGENOIS POPVLIS SINGVLARI SYMBA VARIS ET ORISI LAETITIA AO OVCETY VERTILAL EVECTO. PETRYS ET MARCOS ANTONIS EX TRIAVNO MEMNO PROMEPOTRE ET DATREBES PATRYO MAGNO FIRBI CVALAVNT. VIXIT ANNOS LEXIIII. 18 EVCATY TRES, BENESE TRES, GIRA SEXI. ORIII XXVIIII OCTOBES MOCKY.

#### GIOVANNI BEMBO (4)

Doge XCII. - Anno 1615.

I correttori della Promissiono ducale in sede vacante, oltre che combraner le leggi statulle intorno alle strettezza imposte al dogo, tra le altre nuovo cose, proposero, che il principe torne rono debba haldeachino; che i suoi figliuoti non usino mantiche alla drossle, nona abbiano sieuna preminenza, non entrino in nenato e non compidi treni tran il d'eta, uno possano conseguire beneficii cocienistici, e oppore i fratelli e i nopoli di dogo; finalmente, che il principe abbia a tener servitori e acudieri nati nello Stato, ed abbia a provedere che il povero non fosso oppresso dal podero.

Per la gara poi suscitatasi fra le case patrinie vecchie o nuove, o pei diversi coocercuit al principota, tra'quali notavanti Jacopo Reniero, Filippo Pessquido, Agostino Nani e Giovannii Bembo, fu per lungo tempo incerto o agitato lo serutinio tenuto dagli elettori, e a telo fino dupo che i consiligiri, per hen tre votte, ammonissere gli elettori stessi e fi minacciassero di più stretta elasuare o di privazioni, e da ultimo di proporre la nomina del mono odega al Maggiori Consiglio, quando non veninere tra berve a deliherazione. — l'insinente in cetta, il 2 december (615, Giovanni Bembo, di antamaglio, di migliori bendi e amminimo della patria. — Ma assumora il principato la manglio, di migliori bendi e amminimo della patria. — Ma assumora il principato paerra con Ferdionolo, arcicheca di Austria, a motiro dello sciagrante dafor degli Ciscocchi.

E gis rompevasi questa; gis gli arciducelli panetravano qui e qua nel Frinil, edi Venezinia cervenno, del canto loro, nelle terre neniche, e mettravon assenti na Trieste, ma con poce frutto. — Nell Istria però le arni della Repubblica procedevano meglio, retle ceni evano dal generale colras Pompeo Ginstiniani, il qualo eccupara varii luoghi, tra cui Zemino e l'ara, e ponera assetico a Gradissa. — Ma anche questa città difendevasi robustamente; e per una sortita improvvisa degli assedisti furon costretti i nostri a fuggire. - Tornavan cionnondimeno poco poi alla impresa, quando l'imperatore, il papa ed altri principi, interponendosi per la pace, e profittando della occasione, che i movimenti sospetti degli Spagnuoli ai confini del Milanese facevano ritirar parte delle genti veneziane dal Friuli, ottennero che fosse levato l'assedio di Gradisca, per dar luogo alle trattative. - Nondimanco gli effetti non risposero all'aspettazione, chè nuova guerra pareva prossima ad accendersi anche tra il duca di Savoia e gli Spagnnoli, i quali usavano di troppa arroganza verso quel duca. - E più ancora le cose a' inasprirono quando, richiamato dal governo di Milano l'Inojosa, fu a lui sostituito D. Pietro di Toledo, uomo che avrebbe voluto ad ogni costo veder dominare Spagna per tutta Italia. - Laonde, fino dal suo arrivo, trattava ostilmente l'ambasciatore del duca, nè volle acconsentire al disarmo convenuto nel trattato d'Asti, addimostrandosi in quella vece amico e protettore, come era parente, del duca di Mantova, per cui questo prendeva haldanza, dando ngovi motivi di disgusto e di gelosia a Carlo Emmanuele ; il quale rivolgevasi a' Veneziani per ainto, maneatogli l'appoggio di Francia. --La Repubblica non lasció intentato alcun mezzo per riavvivare la pace; e poichè vide questa farsi ogni di più difficile, acconsenti ad assistere il duca, sovvenendolo di grossa somma, e per lui stipendiando le genti di Lesdiguières, famoso capitano francese. - A ciò la induceva le macchinazioni di Spagna, a cui era grave ostacolo la veneziana potenza, per incarpare i concetti disegni, quelli cioè di dominare tutta l'Italia.

Ad impedire i quali disegni, la Repubblica, oltre l'assistenza data al duca di Savoia, fermava lega coi Grigioni, avendo già pochi anni prima stretta alleanza coll'Inghilterra, con Isvezia, con Danimare a e cogli Stati d'Olanda.

Le trattative di accomodamento incoate intanto tra Spagna e Savoja, cui mal vedeva però la Repubblica, non riuscivano a hene, quantunque con molto calore si adoperasse il Bethune, inviato di Francia a Torino; sicchè gli Spagnuoli, passata la Sesia, penetravano nel Piemonte ed ottenevano fortuna. - Non per questo Carlo Emmanuele avvilivasi, chè a tutto uomo adoprossi per iscongiurar la procella, assistito com' era dalla Repubblica, la quale nel corso di nn solo anno dati gli aveva un milione di ducati. - E sì che contemporaneamente sosteneva, essa Repubblica, la guerra contro gli arciducali nel Friuli. La quale, non venendo a decisiva conclusione, per le varie vicen de ora prospere ed ora avverse si dell'una che dall'altra parte; più fortunate però pei Veneziani, che impadroniti si erano della Pontebba, valico alla Germania; indotti gli Austrisci a ritirarsi fin sotto Gorizia ; passato l' Isonzo e inflitto assai danni alle terre nemiche : conquistato il castello di Scrissa, nido di Uscocchi : ma ad onta di ciò tutto, la morte a cui soggiocque il loro generala Pompeo Giustiniani, colpito da una palla di moschetto mentre scorrazzava verso Lucinis; l'assedio replicatamente posto in vano a Gorizia ; le correrie degli arciducali, usciti da Gradisca, e varii altri piccoli scontri non bene riusciti; tutte queste cose stancarono ambedue le parti per modo da inchinare seambievolmente agli acccordi. - E v' inclinava eziandio Carlo Emmanuelo, che sendo sul vantaggio, consentiva a pace onorevole. - La desideravan del pari anche Francia e Germania, agitate dalle interne turbolenze, e da un pezzo maneggiavansi a Parigi, ove fu anche conchiusa il 26 settembre 1617, e segnata a Madrid, da cui ebbe poi il nome. - Per la qual pace ponevasi fine alle discordie fra Spagna e Savoia : (299)

stabilismas, fra la Republica e Perdinando, validi mezzi per esceiare gli Usocchi pirali, ode fossero iduri mare i fibre di commercio pace per all'to che insuci amara d'assai al Toledo governator di Milano, al Bednar ambascintore spagnuolo a Venezia ed all'Osso na governatore di Napoli, i quali mili tramaruno poscia una cospirazione, di cui chbe, da pia parti, avvio la Repubblica, ed a cui tenee dietro con vigle occioi; tanto più ficilimente in quanto che l'arroganza, la sfrendezza e la imprudenza dell'Osuma; eraco tropou manifeste, a li matte parche, che in fatti senza consigifo.

Mentre tale congiurs teasevasi dall'Ossuna e dal Toledo nell'esterno, e dal Bedinar nell'interno della città, venne a morte doge Giovanni Benho, il 18 marzo 1618, e ci sepolto non glia nel templo del St. Giovanni e Paolo, come dienon gliarittori, na come provò il Cicogna, nella chiesa di santo Andrea nell'arca de suoi maggiori, avendogli intestata l'orazino fiscobre Giovanni Moravio, che va alle stampo.

Sotto la nas ducea vennero instituiti due nuovi magistrati: il primo, senza data certa, ma nel como del 4615, è quello del Conservotro el del ponito in zecca, il quale curava che finaero conservati i pubblici depositi, nè venissero dispositi che a tenor delle leggie dei decretti. — Il accondo, quello cicò da l'arvinori e repolatori dei dazzi, composto di tre nobili, fa cersalo nel 1617, allo scopo di redigere regolamenti opportuni a riparo dei disordini cocorsi nel dazii, a freno dei perpetui contrabbandi, e a correcione dei ministri finanziario fidelli resi

Il ritratto di questo doge è opera di Doucenico Tinineretto, ed è il primo che risulti senza cartellino in mano. Sul esmpo è tracciata la inserizione seguente, diversa da quella riportata dal Palazzi, che dice: Sera perceni ad regimen, togatus onustus honestatum insignibus, paludatus postes terra, marique bellevi, pacis communis causa, lauras, et polumas meriti, obsei cupresson. Par foruit.

IOANNES BEMBO SANGVINEM HOSTEO . FYDI MARIS IMPERIVM OBIL LVEES PRO PATRIA OBITYRYS.

Nocque Gieramal Bembo nel 1583, de Agustion a Bonefetto, e de Chiere Del Busso q. Denode Bergamasco frappier. — Fin degli mani plis teneri applicansi alli arte guerresen, slechi, insorte prima col titalo di nebilo la armata, poi di aspratocosito, e quindi di governatore di galea, in (300)

<sup>(</sup>i) Scrive il conte Jacopo Zabarella, nel 100 Trasco Peto, che la famiglia Bembo ebbe origine dalla gente romana Cornelia Scipia, dalla quale, dice, usciti li Cornelii Sabatini di Bologna, facendone stipite Marco Cornelio Sabatino, vissuto nel 500; do cul venna un akro Murco Cornelio, padre di tre figli, appellati Giovanni, Cornello ed Ermes, dal primo de quali derivarono li Sabatini ed l Zabarella di Bologna, di Napoli e di Padova, e li Mocenigo di Venezia. Ma Cornello, il secondo, fuggendo dalle invasioni de' barbari, afferma lo scrittore medesimo, trasmigrato con la famiglio sua, nel 700, nelle venete lagune, e per la aua molta bontà, casendo qui soprannominala Ben Bon, questa appellativo convertito in Bembo, rimase a cognome de suoi discendenti. - Ma tale reccupto, che prende faccia di novella, è contraddetto in parte da altri acrittori, i quali, schhene convengano nel derivare i Bembo da Bologna, tra cui Gassparre Bombaci, nella lettera ch' c' scrisse al doge Giovanni Da Pesaro, il Malfatti ed il Prescot tacciono di quella origine favolosa, ed anal, l'ultimo, assegno la emigrazione in queste contrade de Bembo alla metà del V secolo, dicendola fuggita da Bologna, rumata alloro da Attila. -Questa opinione del Frescot al avvalora dal vedere la famiglio Bembo annoverata dai cronacisti fra le ventiquattro case, nelle quali fu primamente stabilito il curpo della nobiltà patrisia, ed una delle dodici, che, nel 697, votarono alla olealone del primo dogo; sicebè più anticamente sostennero I Bembo II tribunato nelle Isole. - Molti uomini illustri produsse poi questa casa in ogni facoltă, a vanta cainadio due celesti comprensori, vale a dire, il benta Lecore o la besta illuminota; quello vescovo di Modone nella Morea, morto a Venesla nella prima metà del accolo XII, e questa, monaca francescano, defunta in Bologna nel 1483. - Innatanno per arma i Bembo uno scudo, che la campo nasurro reca nuo senglione d'oro, accompagnato da tre rose dello stesso metallo.

cotal carleo intervenne alle famosa battaglia delle Curaolari, comandando lo gaica intitolata la Donna, e combattetta si valorosasoento, che, quantunque ferito di freecia e di palla d'artiglieria, assogget-tò, incalzando la mischia, tre galee turche, per modo che nella segnalata vittoria, al dire del suo tò, incalizado in mischia, irr gaice turche, per modo che nella segnalata vistoria, si dire dei suo clagista Adurés Novissilo, prove, a comone giudizia, che non ne suese qella mismor parte. — Sortito da queila orribbir pagna e da altre posteriori, per segno di grate animo, afferes in voto al anutu-ro di Loresto il modoli in a gresto di suna gaisa. — L'anno appresso intervenne alla prese al Supo-tic d'albagarit, ed efetto poscia capitano in Golfo, poi provvedibere d'armata, predigio è disperse i convari, fortiled li literali, migliero el accretobe non cottani institucioni in disciplicim marittuna. — Eletto nel 1597 generale in mare contro gli Uscocchi, il Bembo recossi in Dalmozia, stringendo quei pirati di assedio, a ne spensa buon numero, per modo, cha domati, furon costretti nascondersi nei spelonebe loro natie. - Ritornato in patria, fu spedito provveditore generole di Corfu, e quindi il 44 agosto 4601 elevato alla dignità di protuntor di s. Narco de sdira, in luogo del defunto Alvise Giusti-niani. — L'anno stesso, come capitano generale dell'Istria, della Dalmazia ed Albania, aconfuse di mayo gii Uscocchi. - Insorte poscia le differenze coi pontefice Paolo V. fu movamente. Il Bambo, cietto capitano generale in mare, riccuette dulle muni stesse del doga Leonardo Donnto il ganfalone, scortato con molte pompa da tetto il senoto alla propria gatea, e salpando con iscelto squadra si rongiunse alla veneta ormuta, la quale ben equipaggiata di numero, e di nerbo di ciurne e di sublati, egli col geverno eneste ormule, la quiel ces es quapaggiusta in asserva, e di nerbo e tearne a di malatit, ejit cel guerrio contente, cercucato la insipoler monto la pubblico digitale di di decore (horonial, Ellopa, p.g., 170).— Segulta la pace peco poi, ripatrily; ma nello inteno anno fir risasunto alla stena carine, per opporti alla mecchianzioni dell'gli Segunoti.— Riferrato 4 a quello spediatore, passado vita migliore il dege Memno, fi sublimata Il Sendo alla supressa digitili della patrit, quantamque, come narra Il Mercatai citato, ejila fenone cilmon.— Mortivo poi, cossi dienomo, sedi cita di mai Tò, nenza protti.— Era il Bembo di bello aspetto, robusto nel corpo a nello spirito, che in molta matura età facca risplendere così vivaci a generosi tratti, che non v'era cosa, che pur anche non ardisse egli, non intraprendesse, non eseguisse in vontaggio della Repubblica. Il suo omore per la patria fu segnalatissimo, narrendo il Marciaii, che mentre eta mainte, cazi presso ull'estremo pranappie, desiderano perire di altre penere di morta, quello cich ni compi di Marte no pro dello partiro steno, chiamando imparia la converz, pensati le coltric, che inneinenno od esso felicità di tal genere, node più valentiri i e dorate paretti nelle golec di flutti quere, il trasquillo tito mell'instabili vaccello arrebble compisto, e di nece di rimonere oprepeate du si interne contratto di notavali sunori, atato lo sarebbe da su esterno ozzufionento col semico (Elogio citato, pag. 481). — Oltre il ritratto accennato, vedeci il Bembo espresso in ginocchio, al quale un negle mostro Crista trasigurato fe un cero d'ampel, con attre simboliche figura, tra coi la Tarra e Nettuno, ch'ognuno di lora tiena doe bastoni nelle mani, olimivi ai generalati di terra e di mare dal Bembo sostenuti. Tale dipisto, opera di Domenico Tintoretto, che stava nell' atrio della sala del Consiglio maggiore, è adesso conservato ne' depositorii del Palazzo durele, in attesa di nuova collocasione

## NICOLO DONATO (1)

Doge XCIII. - Anno 1618.

Quantunque fessero più cari al popolo Giovanni Giantinini e Antosio Pristi, sia perchè ambidea dinor trovavansi a Segan in qualità di commissarii per definire le vertenze coll'arciduca Ferdianndo, sia per altri nolivi, veniva in quella vece cletto degi Nicoli Dionolo, di ani attalata; suone, come dienono alemi storie, ventuo in cattiva finna per la sua avazini, ne ben veduto in generale dalla noblità, perchi, sebbene vacese soalentusti a carica di avio grande e consigifere, e fosse satto rettore in aleme provincie, non aven mai polube conseguire la stola procuratoria. — Lacode non mancono ataire fra il popolo al suo avenimento; cal appo i nobili non pole venire in grazia, attena l'avarizia più spicenta di Pietro suo nipote, che impediva le larghezze che volva eggli fire ne conviti; sichetti res pre questo, te tra perchei del tono mipoto, pre-setalatasi in concorrenza per entirare a far parte del Senato, non passava nella voltance, amareggialo il vecchio dog, morrio solpito da suppossis, dopo trentaquattro sodi giorni di reggimento; e veniva tununtato, senza insertizione, nella chiesa di santa Chia-

ra a Murano, ottenendo però da Cristoforo Finotti, elogio funebre, che va alle

Il Martinoni, continustore del Sanovino, il Palazzi e varii altri che il seguirono, pongnon sotto il aduce del Dousto in fine della conjerire di Reduna; rua questo è un errore; imperecchi, come vedermo, cio accadde nel regginacio del suo successor.—. Benni la congirare andavasi maturando, e per vurii avvisi manifestandosi alla Repubblica, la quale tenes occhia contante sulle mosse dell'Osauma, e su quelle dei sono iderenti, ciacuni dei quali avverso giù in mano.

Nel campo del ritratto di questo dage, dipiato da Domenico Tistoretto, è traccista inserziano esquesto, che pure accessa con cerrore allo scoppinacio della congium predata. — Nel Palarzi tale inserziano è al tutto diversa, dicendo esas: E senatore duz. Ortun bellun ez una dessona pase suceperi, et sustimi vi riuri et insidias compressi, repuli, vitani constana, cautasque quadroginta diebus, quibus solis pruefui, Rempoléticon serveni, quazi, romet.

PACE PARTE ANNONA CYRATA NEPARIA PRODICTIONE PRAEVECTA INTRA XXXV DIEM PRINCIPATY ET VITA PYNCTYS.

(4) Nicoli Donato, detto Fenniono, sueque da Giovanzi, and ESS, deducendosi cotale spoca dell'età de distata anni quando sovir al elifa. A habismo del Cappelle, eth Picolio I acentore d'I facercation contant, a che sosteme varili poveril e perfectione di elità; curiche da bisi depassamente persolle, e che a merito dellu sui digunare le sullevata le applata espel ami 1015 e 1617, altitudi cadia cerezia, le sugli especia sono il 1015 e 1617, altitudi cadia cerezia, le sugli estatosi savio proste, compilere e correttere el lle leggi, e da calino, como d'emono, finandiale savio proste, prosificare e correttere el lle leggi, e da calino, como d'emono, finandiale savio proste, prosificare del la leggi estatosi. Di Pietra sono lopos, post libro politico del care di che sperimente accessamente. Di Pietra sono lopos, post libro della prosifica del prosificare di particolire cibre cibi che sperimente accessamente. Di Pietra sono lopos, post libro.

#### ANTONIO PRIULI (4)

Doge XCIV. - Anno 1618.

Al doge defunto fu dato a successore, il 17 maggio (1618, Antonio Prinili, unto desiento dal popolo, il quale manifistrava la prepria inligeraza per modo, che al tuago tempo nos aversai più veduto l'equale nella cualtazione di un principo. — Di ciò oce a motivo la grande fanna i cui ciar a saliti al Prinili, di somo gaseroso i entigerrimo, sapendosi che quantunque avesse egli sostenate molte fin la prime cariche della Repubblica, tra cui quelta di generale in Terraderna, lungi delli arricchira, avea inscontrato un debito di ottantamia desetti. — Alberché venne eletto, trovavani tuttavia a Segna, sicche, richimanto colla fanna notinia, fin ricevote torindimento a Chieggia, e il di 38 del meses tesso più trionfalmente in Vecenia. — La sua geocrotiti manifestora i allora spieratamente, improcede glittà al popolo da tre mila docta:

Per la congiura accennata del Bedmar correvano i tempi troppo difficili, perchè si aperane tranquillà nell' interna. Di già la Repubblie, come dicenno, avvav in mano le fila della trama, redata in gran parte da Baldasare Juvra di Granolle, che ce ne varentto a congizione da un cold Monassin, volonte guadagnari a las upartillo, e che, in quella vace, vinto dal Juvea, manifistata al doge ogni cosa. — E già per la (302)

conseenza avuta di alcuni cospiratori, e per le sollecitudini del Consiglio de' X, qui agenti principal, de' reno, fra gi lattir, Giovannie Corb fratelli Boubeaux, e un Renault, venivuno strangoluti in carecre, ed attacesti per un piede alle forche fra la doce colonne di S. Marco; a Jasopo Fierre, Langdat ed il suo asegetario Rossatti, che trovavansi sulla veneta fotta, erano stati, per ordine de' X, spaceisti dal generale Pietro Rabraigo p, el mentre che alcuni altri congiraria (rano sostenzi, in attente della loro finale sestenza: essecolo però fuggiti per la maggior partei rei al primo sentore che erasi secoperta la trama:

Dalle relazioni che se ne ebbera, a dai processi instituti, risultà, cha lo scopo di ten enquisia en quello di por fisco col il arenale, alla zocea, al Palazzo del dogg, di far macello de' noboli, d'impadronirsi della città; e nel mentre queste malvagità dovernati compiere in Venezia, il dues di Ossuna avrebbe fisto secrere con una fista le coste della Dalmania e dell' latria, mettere ogni cosa a furro ed a fusco; el datanto il Todelo, governato d'il Milno, astribe peutratio con un euretico nella Londonadia va-compiera, per opera di Civinani Berard, collo scopo di nonegara quella plazza al Todei; ma, scoporte sanche cueste condicio, per opera di Civinani Berard, collo scopo di nonegara quella plazza al Todei; ma, scoporte sanche cueste, vegivii il tradifer quittifica.

Ad outs che Inti questi fatti risultino ono ogni evidenza dai documenti in molla porte publiciati, ri furnoso akuni che negarson l'esistenza di da congiure, o almeno la tennero dabbia. — Ed oltre a tante testimoninare inconcusse, avvi una cronaca anonas i, na contemporareae, che narra per filo per segoni l'espore di esse congiura; in cui leggesi un fatto, del quale però non "ha memoria ne' registri secreti della concelleria dende, e d'e queste 18 portareno dagli impinistri di Stato deva appellati uno Brambilla francese, l'altro Teodoro olandese, i quali, divisando meglio il perio, a nomiando adquante persone involte nelle congiura, con tali indici golei quel magiatrato carcerare i sospetti, fra' quali il mancese Rensult ed il espitano Lorenzo Reltar di Bergopan. De' quali e da nitri, e massime da doce cannonieria stariati dalla Republica, si venne in chirar coma si fosse lavorato, in casa dell' subsacciator di Segama Redama, quantiti motta di feodosi strillicati a di petardi, e come y risose adi-nata in quella casa copia grande di archibugi, di lancie, di altra armi e di polvare, affine assunto di annedare ad defitto l'imaginata congiure.

Per la qual cons, deliberaranon i Dieci d'invirare alla rezidenza della ambasciatore l'avrogadore Nicità Vialero ed altri del consiglio de l'Isce, con ordine di centrare improvisi a farri una vialta. — Il che eseguilo, fa ivi trovato in un magazzion molte armi e polvere da guerra, e settianta petri di varia gennolezza; ed in una stanza su-priore infinite altre armi d'ogni muniera. — Scoperta per tal giusia la transa, furono tratti a morte parecele inosquisi e cen una las politica oppero la Repubblica che rimosso venisse dal posto l'inique ambasciatore Bedmar, riuscendo per cotal modo a salvare la partira da qual periglio. — Venneuro del pari allostanta, dema tempo dopo, il Toledo partira de conservatore del periore d

Sventata la conquira, non era cesano in tuto il pericolo della Repubblea; e di ciò in perravino in Venezia avvisi da più parti: imperocche il Vasuna, accura in segio, continuava i suoi usaneggi copertamente. — E nel tempo medesimo che Spagna mannetereu cotetta giurizzioni nell'ilutron della Repubblea, adopravata di ceruparia unche al di fisori, tentando staceure dalla sua alleanza i Grigioni, e impadroniri della Valtellina, ia quale, per la sua posiziono, interessava da Austria, a Spagna, a Francia ed a Venezia, perchè vieclo d'Italia, emassime alla casa Austriaco-Spagnuola, che per la cocupazione di essa avvebbe unito i propri Stati di Germania e d'Italia.

Rivoluzionatia i Valletlini, per oggetto di religione, il 19 luglio 1628, e adi cattolici talto macello di erpotatanti, il Peria, nuovo governatore di Milano, goli, e diede mano agli insorti per modo che arne ivi la guerra, onde se ne spaventarono grandemente Vicucaziani, prevedendo le consequence funeste. — Ne queste tardarono a succedere, chè i protestanti grigioni coraero al riscopita delle terre perduta, combuttendo perio con letrum vicende e di altra parte i Valletlini a sotatenra invocarono siluto di cantoni estitolici di Svizurera, dal puna, da Savoja, da Venezia e da Milano. — Ed a eiò appunto Spapan mirava; chè a Madrid derestavasi essere Vitalellini solto la repia protezione, per cui il Feria non tardo a mandare sussidio di Spagusoli, a Morbengo e a Tirano. — Laodo etta Svizzare ne in discordia, posta a ruba e a sungue. Il che vedendo la Repubblica si pose a asstenere apertamente i Crigioni, contro Spagna, raccomandando la ore canna dale Prancia, alla Savoja, di Tapilitera, al (Tapilitera, al Citagliora, cola Svagna, cale-comandando la cone suna fala Prancia, alla Savoja, di Tapilitera, al Citaglia respectatore.

Infrattanto i rivoltosi, assistiti dagli Sagamoli, occupavano Bormio, passo importanta e randere le comunicazioni più facili agli Autro-Sagmonti e giù armasa il raciduca Leopoldo nel Tirolo per dere mova assistenza si rivoltosi mederini. — Quindi Repubblica pesdiva a Parigi Giromano Prittil, affine di confernara il racito di dar soccesso si Grigioni, e non permettere che il dominio suggnuolo in quelle terre si distendesse. — Nelle mederini sitanzo concervera caindo Carlo Emmanuele, duca di Savvia; e lo stesso Podo V, desiderono della quiete d'Halia, si adopeava onde le core facuere restituite nello stato primiero.

Moriva intanto, il 28 gennaio 1621, Paolo V, ed il suo successore Gregorio XV, volgava totoli il penierio agli diffiri della Vallellina, e proseguendo en opi impegno l'opera iniziala dal predecessore, esortava viramente il re di Spagna sile quiete; e la Prancia facea intendere al re atesso, che non laserebbe in guius verumo secombere i Grigioni, e che per ciò, ad evitare la guerra, si ritraesse da ogni disegno sulla Valtellina.

Sennonché, mentre così si maueggiava la cosa a Madrid, il Feria, a Billano, carva hen diversamente, ottenendo che lo Grigini e quelli della Vallellina, accordatini secondo i suo dinegni, entressero seco lui in lega duratura per dodici anni. — Il qualo trattato spiecodo poscia si Vallellini, toravano rio ri a turbarsi le cose; ci dificatianio, morto Filippo III, red il Spegna, e suscedistogli Filippo IV, la Repubblica, instendo spoi la indavra del Griginio, si venne finalmente, il 28 appire 1621, alla conclusiono del trattato di Madrid, pel quale le cosa avvelhero dovoto essere restitute anticolo di morto del controlo del considerame del responsa del considerame del responsa del controlo del considerame del responsa del controlo del considerame del consider

Madrid, inconsideratamente armatisi, tentarono penetrare per forze nella Valtellina; il ehe diede motivo al Feria e all'arcidnea Leopoldo di rinnovare le ostilità; e il primo impadronivesi già di Chiavenna. -- Allora Venezia e Savoia si volsero più ebe mai a stringera il re di Francia a mantenere le sue promesse e ad appoggiare colle armi il trattato conchinso a Madrid; ma, tornando nulli i vigorosi consigli, indirizzavasi la Repubblica a tutti i principi di Europa, selamando contro le asurpazioni di Spagna, e, la parole accompagnando coi fatti, assoldava il famoso generale Mansfeld, col sno corpo di truppe, confarendogli il titolo di generale di tutte le genti oltremontane da lui condotte, ed altre che si potessero levare; e alle incessanti sne fatiche riusciva alfin di ridurre a termina una lega con Francia e Savoia, segnate il 7 febbraio 4623, impegnandosi il re di Francia di fornire un esercito di quindici a diciotto mila nomini, mentra la Repubblica ne darebbe da dieci a dodici mila, e Carlo Emmanuele ottomila, con duemila cavalli ciascuno, facendo operare dal Mansfeld una diversione per tenere altrove oeenpati gli Austriaci. - Gli Spagnnoli allora spaventati vennero alla proposizione, che la Valtellina fosse depositata al pontefice, fino a che fossero assestate le differenze ; e la Francia, che di mal animo si metteva in guerra, vi acconsenti, e fece pure gli altri acconsentire.

Così stavan le cose, quando il 43 egosto 4623 venne a morte doge Antonio Priuli, e fn sepolto nella chiesa di S. Lorenzo, senza inscrizione.

Durante il suo reggimento necedele ifatto pietono di Antonio Pocarrini, il quale, se du un lato dimestro quanto facile sia dil manno giodicio di errere, altrettano è valevole a porre in lune la giustizie e la magnanimità della Repubblica, che, tratta in inguano da inique destazioni e da fallaci esparezuar, sone ebbe riguardo dichiarare palesenente il suo brico, e cereara, per quanto era in lei, di riparare a in alla fato senta
sua colpa. — Il quale esempio non sappiano se le istorie di altri governi additare lo
possano, giacchi e è noto, che ni misteri dello pilotiona sta pro quello di celare gli
errori commessi, affinchè non risulti palete la ignoranza di còla se fis per evventura
l'autore, ai il sanon non si samificità prodotto degli errori medesimi.

Antonio Foscarini, figlio di Nicolò, la cui sapienza e la pietà verso la patrio l'avevano chiemato alle eariebe più cospicue, fra cui alle ambascieria difficili e gelosissime presso le corti di Francia e d'Inghilterre, ove recavasi insignito del grado di cavaliere del Cristianissimo, e ove rimase sei anni, ma di colà in pari tempo ebbero origine le sue aventure. oagionate dal suo segretario Giulio Muscorno. - Il quale, per le sue ribalderie, venuto in uggia del sno principale, dopo di averlo colà diffamato, venne a Venezia e lo calunniò appo gl'inquisitori, affermando, aver egli ad altruì data copia de' dispacci che inviava al governo, e tenere in Inghilterra condotta indegna del suo posto, tutto dato a lascivie e sprezzatore delle religione. - Per ciò adunque vaniva il Foscarini, il 25 Inglio 1615, rieblamato in patria, e sostenuto; ma dal lungo processo instituito risultò la sua innocanza, e le colpobilità del Muscorpo, per cui finalmente, il 30 luglio 1618, liberavasi il Posearini, e veniva il sno calumietore dannato a due anni di reclusione nella fortezza di Palma. - Non valea tuttavia gnesta pena e correggerlo, chè sottomano mecchinava alla rovina del Foscarini; il quale intanto, pienamente restituito nella fiducia del govarno, veniva eletto savio di Terreferma, e senatore, e sosteneva altri incarichi gelosissimi.

VITE E RITRATTI DE'DOOL 39 (305)

La circostanza però della svelatasi congiura del Bedmar, il timore in cui vivevasi continno di nuovi tradimenti, e lo scoperte che dinturnamente facevansi di propolatori de' secreti dello Stato, rendevano il governo pur troppo accessibile alle delazioni ; e di ció profittando, vi furono malvagi eho per guadagno di ricompense, esercitarono la dennazia per mestiere. - Principale tra questi era na Girolamo Vano, che prendendo motivo dalle visite che il Foscarini faceve alla contessa Anna d'Arundel, moglie di Tommaso Arundel of Wardour, maresciallo, ed nno de' più eminonti personaggi d'Inghilterre; le quale, vennta a Venezia per assistere, diceva, alla educazione do' due suoi figliuoletti, teneva casa sì in questa città come a Padova, ove intervenivano gli ambasciatori di Spagna, di Firenze ed altre persone addette a diverse ambascierio; veniva il Vano accessando il Foscarini d'informare que ministri estori de segreti di Stato. - Ciò valse perchè la sera dell' 8 aprile 1622 il Foscarini stesso, all'uscir del senato, fosse arrestato e tradotto in carcere d'ordine del Consiglio de' X; imputato d'essersi segretamente e frequentemente ritrovato con ministri di principi di giorno e di notte nelle loro case ed altrove, in Venezia e fnori, travestito o nel suo proprio abito, ever loro a voce o con polizza palesato li più intimi accreti della Repubblica, e ricevuto danari da essi. - Il suo processo fu affidato agli Inquisitori. -Sorpresa e shigottimento cagionò questo fatto alla città tutta gnanta, e ognuno ne discorrea variamente, come avvien sempre in tali occasioni; me la voce più generale era appunto quella, che il Foscarini fosse andato sull'alta notte, solo e travestito in casa dell' Arundel, donna di spirito, ove avesse pratiche col segretario dell'ambasciatore cesareo, il quale dovea poi partecipare alla Spagna, e che quindi ritraesse per eiò seimile scudi di anna provvigione.

Redatto il processo, parve la sua reità evidente, sicchè il 20 del medesimo aprile, con dieci voti contro cinque, fu condannato, quale reo e traditore di Stato, ad essere strangolato quella stessa notte in prigione, e poscia impeso la mettina seguente fra le due colonne della piazzetta, con un piede insu, così rimanendo fino alla sera, -Intimata la notte stessa al Foscarini la sentenza, domandava ed otteneva di noter fare testamento, dettandolo con animo imperturbato, e qual uomo a cui non rimordea la coscienza, protestando sè essere innocente. - Eseguita tosto la giustizia, ed appese il sno corpo alle forche, stupore e duolo invasero la città tutta al caso funesto : e più il dolore s'accrebbe allorquando serpeggiò da prima fra il volgo, poscia fra i grandi la voce, che Antonio fosse innocente. - Moltiplicandosi di fatto le accuse di fellonia auche contro altri senatori, si sospettò finalmente della falsità delle testimonianze. - Cattureti e delatori e testimoni, tra quali il Vano con due suoi compagni, questi contraddicendosi fra loro nelle interrogazioni, aveasi certa e dolorose prova dell'atroce calunnia, la quale si avrebbe potuto scuoprire assai prima, e senze effusione di sangue innocente, se meno solleciti i giudici avessero sentenziato. - Strangolato il Vano insieme col sno compagno Domenico da Venezia, i Dieci, avvedendosi del gravissimo errore commesso, non vollero tenerlo sepolto nell'impenetrabile loro seno, ma, mirando soltanto alla fama straziata di un onesto cittadino, alla ignominia della sua discendenze e alla inviolabilità della giustizia, spantaneamente, ed entro e fuori della città, e in tutte le forme, divulgarono essere Antonio Foscarini innocente del delitto imputatogli, emenando corrispondente decreto in data 16 gennajo 1623, ed ordinando che fosse (306)

levato il suo corpo dal cimitero de' Sa. Gio. e Peado, e portato con solenne pompa per le piazze in vista di tutta la città fino alla chiesa de' Frari, ove, dopo magnifici funerali, fu deposto nell'area de' suoi maggiori.

Al tempo pure del dogo Priali, sioù del 1619, s'institui, secondo la più ricevata opinosa, la Magistratura sopor il Barno Giru. Un sentore od litilo di Depositorio del Barno Giro, assisteva cottidinamente al delto basco, e doves, pris di partire, far rice l'incontro del libro giornale, e statescriveto. — Nel 4637 si creà stabliemate li Tra Inquisitori e Renisori sopor la sculo grandit; magistrato che provvisoriamente era stato ordinato nel 16022. — Aggiungiamo ancore, che nol 4618 a rifilabrici la chiesa stato ordinato nel 16022. — Aggiungiamo ancore, che nol 4618 a rifilabrici la chiesa stato ordinato nel 16022. — Aggiungiamo ancore, che nol 4618 a rifilabrici la chiesa dell' Angelo Rafinello; nel 4621 si compi la esteterale di Castello per cera del patrisca Giovanni Tiego, o desdesi mano e costririe la fabbrica delle nuove stance e la sala, del Banchetti nel Palazzo Ducale, come dicemmo al capo XX della Storia del Palazzo a tesso.

Il ritratto del Priuli, ch' è dipinto da Domenico Tintoretto, reca sul campo la seguente inscrizione, diversa allo intutto da quella riportata dal Palazzi, che suona: Rezi pacificus ; magnificus excepi Leonoram Imperatricem ; Vallis Tellinos tunnultus sedarj, camque Petri clavibus subioctom reddicii.

PRINCIPATUR LANDIV MERITYM ARSENS OBTINVIT ET VIRTUTIS GESSIT P. P. P. OBIIT.

(d) Action Print) exeque da Girciano nel 1684, el nel diretto ami lin-brevant enue subita miles in este bita (15), incremeno ed fina son bettagis alla Caragiri, in quisti di spermane ed grande i del control de la compania del compania dela

### FRANCESCO CONTARINI (4)

Doge XCF. - Anno 1623.

Dopo ventisei giorni di sede vacante fu eletto doge Francesco Contarini, meritevolissimo di questo onore, chiaro specialmente per le virtù sue e per le molte legazioni da lui sostenute con felice successo. Nel herce suo regginento non accadero fatti di grande filisvo, tranne la continuazione dei maneggi per gii affari della Vallellina. Pe Veduto abbiano cone gii allesti acconsentissero che la Vallellina tessa fosse data in deposito al pope fino alla delaciizione della contexa. — Na il papo viorere che dessa fosse certata in un otto sorrano, unito od ai cantoni svizzeri, ovvero alle tre leghe; coss che gli alesti ino intendevano, preche contraria i 'ere impegni. "Ne ili questo solo punto poterono eccorderat, ma in altri noncer messi innanti del pape; ileche, rimesti vani i maneggi, tutti unnainnenzie si disponevano a farene regione cella arrai. — I piani proposti in seguito, or de Francis, or de Serviu, or de Venezia non persusderano quando all'una e quando all'altra, e finalmente il congresso tentu in Susa, dagli invisità di queste tre potenze, dellerior che, prima di qui altre cosa, si procurasa, cele arrai, la restituzione della

I Francesi adunque la invasero, seaceiandone da Pietramala, da Tirano, da Sondrio e da Morbeguo le truppo del papa ; l'wencisni vi mandarcon domini Rati di quattro compagnie di cavalleria; cel i lagii mossi da Urbano VIII a nulla valsero. Le contes di Romio e di Gibrarona furnon compagniata nel pieso niverno del 4623, scheb tutta la Valetlina, meno la fortezza di Riva, rimase in mano degli allesti. I quali, raunata in Ceira un'assemble generale dei Crigioni, in casa furno absilii tutti i retatti conchinsi colla Spagna, e venne ristabilita solennemente l'alleanza colla Francia e colla confederazione viscero.

Ma appunto il 42 decembre dell'auno citato 4624, veniva a morte il doge Francesco Contarini, dopo un solo auno e quasi tre mesi di dueato. — Otteneva egli elogio funchre da Cristoforo Finoti, che va alle stampe, e tomba nel tempio di S. Francesco della Vigna (2).

Sul campo del ritratto di questo principe, opera di Domenico Tintoratto, leggesi l'inscrizione seguento, diversa da quella riferita dal Palazzi, che dice : Brevis vitas spei nuercessit magnarum rerum, vota publica, intra expectationem manserumt, viz fui quom desii.

PRINCIPATVN SOLA VIRTUTE ADMIRATIONE SPONTE OBTVLIT PATRIA.

<sup>(</sup>i) Francesco Cantariel figlio di Bertarcicla sunts Turella, sespen il di 8 stetembre 1608, sere il finattical finatti, e di notate i generali per referried relevatana notercia della sentite, quille prilari, di quale cavinum i centrali per serie della sentita della sentita quale repetati, di cele da sindi 19 sani, vala a disc sad 4607, fin ancidan absolucione a Viccinco Gonzago, dece di Rossione, pertarbati cel di di saccassione i delecto, ce il consistente della sentita del consistente del sentita della consistente della sentita della consistenta della consistenta della consistenta della consistente della sentita della consistenta de

(8) Il monumento dei dope Prancesco Contarini è coliocato ai lato destro della tersa cappella, pure a destre, estrando nel templo di S. Prancesco dalla Vigna. — Eresarro questo monumento Giovanni e Loigi, figli di Notolo Contarini, injudi dei dong, i quoli, nei 4650, ornarcono contansamente relandio la cappella atessa, che appartenere alia loro famiglia. — Consiste il monumento nel busto dei principe cappella atessa, che appartenere alia loro famiglia. — Consiste il monumento mel busto dei principe cappella atessa, che appartenere alia loro famiglia.

FRANCISCY CONTAINS TENTIANY RENGRES
PRICES ROMEN, SHEAL VESTIE, BOLT RECEDE

SERITO PRIVE, GYAR DIRECTOR PRICED RESIDENCE

SERITO PRIVE, GYAR DIRECTOR RESIDENCE

FRANCISCO RESID

## GIOVANNI CORNARO (4)

Doge XCVI. - Anno 1625.

Al defunto Francesco Contarini veniva, il 4 genneio 1625, dato a successore Giovanni Corparo, la cui non lunga ducca fu una serie per lui di continnati dolori.

E di vero, incominciando innanti tratto dalle core interne, e che più da visino il toccevano, diremo delle amerzea de lui soffere a cagion precipual ai vere eggi, in qualche modo, cereato le seatanione della propris famiglia; il che diede motive cisinodio di sonodio e di tumotti, cii fina ed una riforma del Consiglio de' X, che si aveva arrogata un' autorità oltre i limiti dalle leggi fissati. — Lunga però tornerebbe la narraciome minata di questi oftato, per cui ristriagereano il motto i poco, senza federe alla integrità della storia, essendo un punto cotesto assai interessante per rilevare l'indole dei

tempi, e la decedenza in cui er ediscesso il aveveno della Repubblica.

Lo zelo smodato di Reniero Zeno per lo serupoloso adempimento delle leggi statuite fu la principale cagione de' torbidi, che agitarono fra loro i magistrati più gravi della patrie, i quali, deboli o corrotti, mai potevano sopportare il carattere di lui franco e fiero ad un tempo. - Egli sendo a Roma ambasciatore appo Gregorio XV. e poscia ad Urbano VIII, avea accusato il cardinale Dolfino di ricevere stipendio da Francia e di altre colpe minori ; avea da colà aecennato ad aleuni senatori, siccome contrarii agli interessi della Repubblica; e, tornato da quelle sue legazioni, avea parlato con molto calore contro Antonio Donato, ambasciatore a Torino, che abusava del pubblico denaro, - Per ciò avea disgustato molti nobili aderenti a quelle case ; ed in Roma stessa erasi meresto l'odio del cardinale Ludovisi, nipote del papa, pegli affari della Valtellina e per altre controversie, siechè poco mancò che non fosse richiamato in patria. - Finita la sua missione ritornava festeggiato dagli amici, odiato da'nemici; e appena giunto riusciva, col favore de' primi, ad essere eletto consigliere del doge. - Da quel momento lo Zeno diedesi a fulminare, anche dalla tribuna, in questo nfficio e negli altri che poseia coprì, contro i disordini dell'amministrazione e contro gli abusi di potere, erigendosi, con cittadino coreggio, a vindice delle leggi conculente; onde un di venne (309)

offeso da Giovanni Da Mula ; ed egli, alla sua volta, questi insultò, e tanto che gli fu intimato comparire alle prigioni di Stato; il che non avendo eseguito fu danneto al bando o alla rilegazione in Palma. - Ma stette, in quella vece, rinchiuso in casa, e da colà protestava contro la incompetente sentenza; protesta, che non venendo accolta, si vide costretto partire rilegato, per un anno, a Palma. - Ivi stette soli quattro mesi, ahè veniva richiamato per opera di Giulio Contarini ; e non appena tornato era eletto del Consiglio de' X, e tosto ricordava le trasgressioni poco prima commesse dal doge alla giurata sua Promissione ducale, interno al divieto a lui imposto di accettare, cioè, pei snoi figli e nipoti benefizii ecclesiastici ; dappoiche appunto i di lni figliuoli Federico e Marcantonio, ottenevano, il primo il cardinalato e la sede vescovile di Bergamo, il secondo, il primicerato di S. Morco : ed ambedue poi licenza e denari per peter recarsi a Roma, contro le leggi. Altri due suoi figliuoli, Francesco ed Alvise conseguivano di essere nominati senatori, anche ciò in onta alla legge 40 febbraio 1252. - Dal fatto ricordo, lo Zeno passava a rimostranze più gravi, sebben rispettose, contro del dogo stesso, il quale, addolorato, lagnavasi, scusandosi in quanto a benefizii ottennti dai primi due snoi figlinoli, e pei secondi ordinava che fossero eletti altri in senato in luogo di quelli. - Continuendo però le declamazioni dello Zeno contro il doge per questi ed altri riguardi, ne venne un attrito di amare questioni nel seno dei Dieci e nel Maggior Consiglio, per modo, che la veemenza spiegata dallo Zeno stesso gli sascitò l'odio efferato di molti, ed in particolare di Giorgio, altro figlio del doge. - Il quale, unitosi con altri quattro, la sera del 30 dicembre 1627, ossali lo Zeno nell'atrio della porta della Carta, nel mentre egli intrattenevasi a colloquio col suo collega Pietro Sagredo; e con parecchi colpi di hreve mannaja il feriva, sicchè caduto sopra una panchetta, credendolo morto, il lasciarono, faggendo a salvarsi nelle stanze del doge. - Riavutosi lo Zeno, ebbe forza di correre e di montare in una herca, che alle rive del Palazzo ducale per avventura trovavasi, facendosi condurre nella vicina casa di Francesco Donà suo cognato. - Non è a dire il vivo sdegno eccitato generalmente da questo tragico caso, e più quando presentavasi il figlio del tradito, co' parenti, al Consiglio de' X a chieder giustizia, recando seco le vesti lacere e insangninate del padre. - Laonde fu tosto puhblicato un bando, con la promessa di rieco premio a chi scuoprisse l'autor del misfatto. - Ma il reo principale, Giorgio Cornaro, fuggiva, ed era bandito perpetuamente, con la perdita della pobiltà e dell'avere; e venner handiti eziandio due suoi famigliari e due gondolieri che gli porsero mano al delitto. - Sennonche la confisca de' beni non ebbe effetto, avendosi lasciato tempo a' Cornero di provvedere ai fatti loro, e Giorgio, riparandosi nalla vicina Ferrara, queste ed altre cose minori davan giusto motivo allo Zeno, già risanato, di alzare olte querele al Consiglio de' X, il quale rispondeva a que' richiami, essere egli uomo torbido ed inquieto, volente, per lontani sospetti, ruinere nobili onorati, assomigliandolo alcuni a Dionigi Siracusano, il quale per consimili arti era riuscito a divenire tiranno della sua patria.

Eletto pocia nel legilo 4628, lo Zeno stesso fra capi del Consiglio de X, gil fa intimato doversi autenere dal pronuovere discorso, o trattazione intorno a materie già discusse e deliberate dal Consiglio, e molto più dell'inveriee con accuse, con bissiani e denigramenti di persone pubbliche, rimanondogli però libero procedere, in quanto credesse opportuno, nelle vie legali. — Tale divited dost ramore, e lo Zeno osservi silenzio per depenti giorni; nei finalmente mandò e leggere al Maggior Conziglio una scritta, nella quale manifestava, che quel di etano, 33 ligilio, intendere discorrere intorno alla Promissione dersele, infranta dei dege. — Pertà quindi lo Zeno, nel detto Conzigio, contro l'autocedente tutilizzazione a la listata da livei i perio delle commesse viizazioni del leggi, si inozia il suo dire, che a contraddire surre. Pesio Bassionne sono college, en ne socie un conditibo di province, cui prese parte annhe al dopo, infinchi, college, in a socie un conditibo di province, cui prese parte annhe al dopo, infinchi, Dicci, di arrestare le Zeno : non trovendolo, fa proximanto ordine chici si presentane centro ter giorni.

Noore spir alto rumore destarono questí fatti per la città, ne essendosi lo Zeno presentato, i mando el hondo per dicel anoi, per cei maggiormente reche l'irritamento generale contro i Dicel, dicendosi non doversi più tollerare un Consiglio, che renderasi colperole di tali escribitame; doversi limitarse il potere secondo le autiche leggi, ondo fosse suborditato al Haggio, Consiglio; escere per assoluto accesseria un riforma. — la varie opisioni dividevanat gli animi però intorno cile desiderate corresoni ralle mentre che ellir, e questi terno i nensis dello Zeno, assar potenti, sostene-vano non deversi fare alcuna riforma; essere chi la promoveve fazionario e sedizioso, coreare novità perfejiose.

Nel mezzo di quati contrasti avvanne altra caso ecconcio a meltere vispiti in fundo il Conzajido de Picie ; e fa., che et classi de dilo Giudece furora asseriate, cantro Banedetto Soranzo, alemi cojul di archibugio, mentre suncetava di horce ella sun riu a S. Biagio, e su en secopiricos austra fangla Corranzo e Marino Badoara. - Ni per questo i Dieti davansi premura di rescoglieria unde procedere contro I red, giacchà il Coranzo et attello parente del dogo. - Laconco en nocquero malmori, interesticazioni di comine agli ulfini vecanti, indegi nel procedimento degli difari governativi; per cui i capi del Dieti finalmente piegaronai a nomine e cinque correttori per rivedere i appilori del Decidio, lempo dodei diomi. - Durante i quati, Bertuccio Contarini, salita bi pisono in Maggior Conzajilo, con langa ne a clopente percerazione, dimorti Biggie la condansa dello Zeco, sicetà, vinta la parte proposta, si richiamò lo Zeco, e venuto fu eccolto fra gli appissa i del popo demanto interno alla sua solitazione.

Continuavani intanto lo discussioni sulla riforma, a cui prese parte azimolio lo steso. Zeno con la solida usa venemena, codo vuniva richiamato all'ordine da Nicoló Contarioi, uno de' correttori eletti. Finalmende, dopo tanto battagliar di opinioni, fin presa la perte, il di 3º stetumbre 40%, che finasva chiaremente al Consiglio da' Xi e sue attribuzioni telle fun prime probibi imperira some capressa deliberazione del Baggior Consigio, che solo, discersai in essa parta, può dar regola e forma a tutti gli altri magintesti della Repubblica.

Per tal modo obbe fine l'affare della regolazione del Consiglio de Direi, che termino con la conferma quais totale della ma antorità, e colla cassarione della Zonta, od oggianta, e colla nomina non più perpetua, ma a tempo de' nosì segretarii, da essero approvata dal Senato; e da tanto tamunto derivò ai pose elletto, che i Dicci presto poterno ottepessare i limiti a toro imposta, per cui mover regolazioni fecero dopo, mosse dalle geboia degli altri magaitrati, e per impodire che il governo non si riducesse nelle mani d'un solo corpo obigarchico.

Ora alle cose esterne passando, e prima agli affari della Valtelline, diremo, che maggiormente imbrogliavansi, e più da quando montava al potere nella corte di Francia il celebre cardinale Richelieu. — Il quale, mandato in Svizzera il marcheae di Cocuvres, scorgendo questo come il papa non pensava a restituire il deposito, che gli Spagonoli vedevano prolungarsi volentieri nelle sue mani, entrò improvvisamente, alla testa di diecimila Francesi e Svizzeri protestanti, nella Valtellina, ne cacciò le milizie del papa, e fortificò i passi verso il Tirolo. - Da qui ne nacque una serie di fatti cui lango sarebbe di troppo il narrare. -- Un congresso tenntosi in Avignone degli alleati deliberava di stringere una lega per la reintegraziona della Razia, per la libertà d' Italia e d' Alemagna, per la restituzione del Palatino sul trono. - Armi francesi rivolgevansi contro Riva, ancora occupata dagli Spagnuoli, a questi operavano a repulsarle. - Un'impresa, a cui si opponeva la Repubblica, contro Genova, tentavasi da Francia e Savoia; ma alla fine, sia per proprio arbitrio, come veniva annunziato, ovveramente con intelligenza di Richelien, il conte di Fargis, ambasciatore di Francia a Madrid, conchiudeva col consiglio di Spagna, il 5 merzo 1626, un trattato, detto di Monson, pel quale i re di Spagna a di Francia rimettevano le cose dei Grigioni, dei Valtellini, di Bormio e Chievenna, nello stato in che si trovavano prima da' torbidi del 1617, annullando tutti i trattati susseguenti.

Gò tutto crasi fatto senza sopria della Repubblica, in quale mosso alta querela, ci laggi di par in morsono gli elli condebenti; e di quistatti libbelica sussazia alta meglio, a, mastrando di rifistare il primo trattato del Fangia, ne conchindera un altro peco diverso; in fine, dando losco promessa quello ad questo, avena termina le tribidarizio della Vattelina, non senza isactiva però il germa periodiono di alti rivolgimenti nell' avvenire; e Spagna ne uneira con condizioni più concrvoli che non avesse sperato, se più sincoro satto fosce il proceder di Fanzia:

Anche col paps, di questi anni, corsero sleune dissensioni pri denii e per la libera marigazione del Crifto, che la Republica volle sempre probissemele cerbaria: usa exceldoro pei dipinti figuranti la storia di Alessandro III, che con unaloga inserizione assistvono nel palazzo del Tudicano, e che il pape avea futto logifere siconem documento, in qualche modo, del diritti vantati sul mare dalla Repubblica; in fina a motivo de consenta, veneziano in Accoust, il cui sisto al propiaggera il commercio del suo governo fei sorgere gavi disputi fin filma e Venezia. — Sennocché, passato sila seconda vita Libagere gavi disputi fin filma e Venezia. — Sennocché, passato sila seconda vita Libaconfilmantes cossonio le all'esticorio-socialmentosi renetire a l'apital la lengo, e confilmantes cossonio le all'esticorio-socialmentosi renetire a l'apital la lengo, e

Le guerra però des undavasi preparando per la successione el troso di Manlova, principlamende les Separas e Savios, meliteva in gran pensiero la Republica, la quale si affalicava presso tutte la corti, onde ridurre le cose e poce; na torannole vuoti di effetto i noditi suoi siferzi, già le guerra recupera, e truppa piemonette in sepamole irromperano all'acquisto del deasto di Mantora. — Si vide quindi in nacessità la Republica di socorrere Carle di Navera, sacioli di un anno dei Ganzaga, e già diressato duca di Mantora. — Solicetata, innami tratto, la compositione di ona lega con Presento de Carle Recurso del Ganzaga, e già diressato cuto di Carle Recurso del Carle Recu

Zaccaria Sagredo, di unire le sue alle milizie di Mantova, onde operare alla liberazione di Casale assediato. - Allora il duca di Savoia pensò ritirarsi della sua unione cogli Spagnuoli, a accordarsi, almeno pel momento, con Francia, sicchè a Susa conchiuse un trattato, pel quale obbligavasi, fra le altre cose, di dare libero passo alle genti del re ; di fare che il governatora di Milano sciogliesse l'assedio di Casala e ritirasse le sue geuti dal Monferrato, lasciandone al duca di Mantova libero il possesso, tranne alauna terre. Ed il re prometteva di prendera in protezione Carlo Emmanuele, e difenderlo contro Spagna. - Una lega difensiva fu quindi stabilita l' 8 aprile 1629, duratura sei anni, tra il Papa, Francia, Venezia e Mantova, alla quale promise aderire anche Savoia, affin di proteggere i loro confederati, e procurare la pace d'Italia e di tutta la cristianità. - Sennonche pei nuovi movimenti degli Ugonotti, nel mezzogiorno della Francia, partiti improvvisamente il re ed il cardinale d'Italia, con la maggior parte dell' esercito, lesciava esposta la Repubblica alle ire dei Tedeschi, i quali facevauo tosto marciare le loro truppe verso lo Stato di Milano, accingendosi ad altri grandi preparativi di guerra. - Lo imparchè la Repubblica, con tutta alacrità, ponevasi anche essa sulle armi ; procurava impedire i maneggi di tregua tra gli Stati di Olanda e di Spagna : animava gli Svizzeri a perseverare nella unione per la comune libertà, c a mettare in piedi diecimila fanti e mille cavalli, promettendo loro sussidii di danaro : sollecitava, in-fine, la Francia ad accorrer di nuovo, con maggiori forze, in aiuto.

Inutili aneora essendo tornate le pratiche fatte appo l' imperatore, e le rimostranze del nunzio apostolico; il Senato ordinava al provveditore generale di terraferma, Francesco Erizzo, di muovera in soccorso di Mantova minacciata, e specialmente del paese oltre Po, e di porsi in accordo col doca e eoi capitani pratici de' luophi.

Irrompovano infrattanto le milicia elemanon mala Valtellina, e da questa nel Misinese, ovrunque apargondo desolaziona a lutto y e a colmo de' mali, cola restrita, scoppiava la paste, uma fra le più micidiali cha avessero mal inferito in Italia. — Nè per questo la Repubblica allettava i sussibili di done di Mantora, in dannor, genil, artiglicrie ed altri argomenti di guerra, compromettendo le proprie provincia, e ascrificandosi per la libertà d'Italia.

Ma già fino dal 23 docembre dell' anno citato 1629 era venuto a morte doga Giovanni Cornaro, il quale, come abbiamo veduto, ducando non provò che amarezze. — Ebbe da Cristoforo Finotti orazione funcbra, che va alla stampe, a tomba nella chiesa di S. Nicola da Tolentino (2).

Al suo tempo, cioè nel 4626, si rinnovò da' fondamenti la chiesa di S. Nicolò del Lido, e se ne couiò una medaglia pubblicata da Flamminio Cornaro.

Il ritratto del nostro doge, opera di Domenico Tintoretto, secondo il Ridddi, reca, sul campo scritta la seguente leggenda, unche questa diversa da quella offerta dal Palazzi, che così la riferinco i Fallem Tellinam men opera liberam rediddi. Prenori externorum audaciam, Mantuom ivoi armis, pecumis, commentu. Reflanti fortunae restiti, et atatum extremum emisi.

IONNES CORNELIVS OVI PRINTTY VLTRO SIBI A PATRICYS OBLATY, ITA EXERCVIT YT PATRIAE AENVLATOR COLETIO PVERIT VT ALTER MAGIS BONY PYTO ADAMARET.

VITE E RITRATTI DE'DOGI. 40 (313)

(i) Gierman Corraro mongo, ari 1854 d. Marc'a Antonia, e, securido el Cappellori, dopo el servicionis olettes magintereste, di citto, ol 1654, a capilmo el Vereni, e l'amo dopo, a unite teste que entre contratto de l'accessiva de l

(2) Il monumento dei doge Gio, Cornaro era stato eretto per disposizione dell'altro doge suo figlio Francesco, a venne mandato ad effetta da Federico, figliuolo di questo, senstore e cavalicre, nel 4056.

— Due inscrizioni, riportato dal Martinioni, continuature del Sansavino, e dal Palazzi, ciò dicevano; ma in seguito, eloè nel 4720, per volcre dell'altro doge Giovanni II Cornaro, su totalmente col monumento rinnovata la cappella, e si levarono ambedua quelle inscriatoni. — Si ornarono quindi i lati della cappella stessa con due barocchi monumenti, eguali fra loro, castituiti da una quast piramide sulla cui sommità sono collocati vasi cinerarii, e per lata lungo le tre ricorrenze, in cul sono divise le piramidi, furono posti re busti per lato, in tutti dodlet, cloi sal per ogni lato dell'altare, figuranti i principali personaggi della casa Cornoro. Quindi in cornu esungelti, incominciando internamente a dell'altu, vedeci il busto del doge Marco Cornaro, e sotto scritto: XARCON STA CREATO ASSO SANTI 3368. — Sotto a questo è il Busto di Francesco, creato cardisale da Clemente VII, e più satto, quello di Federica scalore, sietto cordinale da Sisto V. — Dall'opposta parte è primo il busto di Marco, primonso al cardinalato da Aist-sandro VI; secondo è quolto di Francesco, fatta cardinale da Clemente VII; e du llimo vedesi i Tali di Luigi, assunto ella perpere cardinalisia da Giulio III. - Dall'altra parte dell'altare, a sinistra dell'osservatore, incomincianda dall'alto, primo è il busto del cardinale Francesco, eletto da Clemente VIII: secondo è l'altro di Federico juniore, cardinale sotto Urbano VIII, e l'ultimo vedesi Giorgio, elevato alla porpora da Innocenzo XII; a destra poi di chi guarda, sono tre bosti: 4.º di Giova ani doge, ch' è il nostru, sotto cui è scritto : toannes nyx, paano. Cas. paares ca.º 4624, os. 4629 ; 2.º di Francesco doge, figlio di Giovanni, e leggesi : FRANCISCIS DYX, CARD, FRATER CR. 4 1656 : e Spelmente è il busto del dogre ordinatore Giovanni II, sott'esso il quale è scritto soanna avx. Ceorgy caro.º frater ca.º 4700. -Nello specchio della bano della prima piramide, è, in bassorilievo, senipita la rioussala del regno di Cipro fatta da Calerina Cornaro, in mano del doge Agostino Borbarigo, con la data xxo; e nello specchio della seconda piramide, è in alto rilievo scolpita l'inscriaione (1943) a nye, p. 80000xx. — L'opera è control della seconda nye, p. 8000xx. — L'opera è tutta di marmo carrarese, meno le specchiature, che sono rinusse in bardiglio.

#### NICOLO CONTARINI (4)

Doge XCVII. - Anno 1630.

Prolungarono alquanto gli elettori nel dare alla Repubblica un nuovo capo, e finalmente, il 19 gennaio 4630, seetsero a doge Nicolò Contarini, che contava quasi aettantasette anni di età, degno per ogni riguardo di tanto onore.

La guerra di Mantova preindeva più torbido aspetto, ed oltre per questa la Republica venia travagliata dalla pesta fensisiam che irreppo nelle provincie e nella stessa capitale. — Ma innosati tratto, parlondo delle guerra, diremo, che quantunque sperassarich epe le calidi maneggi di Prancia, dovesse comporsi a pez, pure gli imperiali davano orecchio a quelle pratiche a solo notivo di guadagnar tempo. — Difatti, (314)



97 Nacoló Contarina 98 Francesco Erazzo

99 Francesce Melino 100 Carlo Contanni 101. Francesce Comaro 102 Berlucti Valieto 103. Giovanni Pesaro 104. Bemenico Contami le loro truppe continuavano a discendere in maggior copia, sotto gli ordini di Rambaldo Collalto, ed occupavano alcuni luoghi non solo del Mantovano, ma eziandio dei Veneziani, e. ad onta degli sforzi di questi, si avanzavano fin sotto Mantova. - Cionondimanco pareva che presto si dovessero mutare le eose, sia per le malattie e pel difetto de' viveri, che bersagliavano gl' imperiali, e sia pei grandi apparecchi che facevansi in Francia onde venire in aiuto del duca assalito. - Anche la Repubblica non ristava dall'operare, ordinando al provveditore generale Zaccaria Sagredo di tenersi pronto a volgersi ove più chiedesae il bisogno, quando il Richelieu fosse calato colle genti francesi. - Egli infatti, il 13 marzo 1630, mettevasi in viaggio alla volta di Casale, coll' esercito comandato, sotto i suoi ordini, dai marescialti De la Force, de Schomberg e De Crequi, e l'avanguardia toccava già il Monferrato; quando il cardinale ad un tratto arrestatosi intimava, per l'ultima volta, a Carlo Emmanuele di Savoia di diehiararsi definitivamente per Francia; ma quel duca non sapeva decidersi. - Quindi le truppe francesi tentarono di sorprenderlo sotto Rivoli, ma, avvertito egli a tempo, potè, co' suoi, rifuggirsi in Torino. - Il cardinale allora, anziche dirigersi a quella volta, si mosse vêr Pinerolo ed il prese ; ma nel tempo stesso il generale Spinola stringeva più che mai Casale, ed il Collalto riprendeva con vigore l' assedio di Mantova. - La Repubblica lagnavasi che Francia, con tanto esercito in Italia, lasciasse a lei sola il carieo della difesa di questa piazza, mentre il gran duea di Toscana, i duchi di Modena e di l'arma soccorrevano patentemente gli Spagnuoli.

Fu lungament discusso il partito da prenderni, e finalmente fu deliberato unolettar gli Alemanti con frequenti scaramuneci e sortite, node cacciari dia potto occupati. — E già si erano ripresi Penta Melino e il posto della Volta, mai il duce, mul consigitato da tradiori, nantoravasi indecion alteo porre di guerra, sicche più che sultare, impedieva. — Era il campo veneto a Valeggio, sotto il comando del provveditore Sagredo, e con lui trovavasti i generali la Valette e Candelo, D. Lugli d' Esta e Cornelio De Vinnes. Permareno il pentiore di eccupare Villaboson, Marengo e S. Brizio, per quindi egupanto Giolo, donde avrebbero potto poi seccercer Nuntora. — Estrareno dell'unanenta in Villabusona, ma, susiliti del generala alemanno Galasso, non poterono sone conservità, e dopo valerona diese, cavittati a volgeria in fina, rimarendo do tesso La tentre nali da farai pravale proposa de coloro. La cui del Sagredo, doversi altere referente, con conservato della conservat

Iboloroissima torno la notizia di tanta eziagura a Yenezia, ma non per questo il Senato si avvili, chè anzi, prendendo più animo dalla scoufitta, penatò tosto a rifare l'esercito, e ad inquirire sui fatti che esgionarono quella rotta. — Lo imperché, richiamati i provveditori dall' armata, e outenuti, fi condannato il solo Sagredo alla privazione del grado di procuratore di S. Marce e a dicei anni di earcere.

La sconfitta di Valeggio acerebbe l'ardire ai Tedeschi, i quati, dal borgo di S. Giorgio, impadronitisi della porta del Castello, entrarono il 19 luglio 1630, in Manto-va, e si d'improvviao, che il duca ebbe tempo appena di chinderai, colla moglie e col figliuoletto, nella fortezza di Porto. — Cola le truppe non potendo sostenersi, capitola(315)

rona, con facoltà di ridaria i aelle terre del papa, ove infatti si ritirerono, ed ore obbero concrevole exceptiona a Melara dal cardinale legato Secchetti, e massido di damaro dalla Repubblica. — Mantova intanto era posta a ruba delle efferate genti tedusche, che vi commissire ogni escesso, e tutto il presedio venenione coddo in lovo mani prigiona. — Questi fatti di Mantova shigottirona tutti gli animi, e lo alesso Carlo Emmamuele, tutti avvenedono di el sua mona operato, algalita moriva dopo tre diorni.

La Repubblice sola non rimase per ciò inoperosa, che attese con ogni alserità a munirsi per terra e per mare, avalorata dalla mirabile sua costanza e dalla fedeltà de suoi sudditi, tra quali diedero luminoso esempio i Veronessi.

In mezzo a queste com però sorgevano apparenze di pace, — Impercechò dalla dicta raccolta in Ratichona per discuttere informo agli interesal più vitali della Germania, ne usciva un tratato, il 43 ottobre 4600, per lo quale l'imperatore avrebbe conceduto al duca di vevera l'investitura di Mantova; otterrebbe il duca di Savias, Trino e altre terre nol Monferrato da costituire la reacida di 18000, seudi annui, il rest, con Casale, fornerebbe al duca di Mantova; a firrerebber 1 Tenedei di Gilla di Italia, solo ritenendo Mantova con le fortezze e la terre di Canancio fino all' adempinando ipatti; si rilirrerebber parimente l'i Francesi; e faita da Tidoschi il restituzione, restiturizobero anchi cusì l'urerolo, Bricherasco, Susa e Avigitana: sobbignava induce dei patti; si rilirrerebber parimente l'i Francesi; e faita da Tidoschi il restituzione, restiturizobero anchi cusì l'urerolo, Bricherasco, Susa e Avigitana: sobbignava industra della concrete dei rassicuranta. Describe describe della concrete dei rassicuranta. Describe della concrete dei rassicuranta della concrete dei rassicuranta. Describe della concrete dei rassicuranta della concrete dei rassicuranta. Describe della concrete dei rassicuranta della concrete dei rassicuranta. Describe della concrete dei rassicuranta della concrete dei rassicuranta della concrete dei della Praceia, la quella diferanta, a veve citrapassate in statuto incevenze, Leone di Bralast, suo sivusta a Ratichone.

Non poavano peró in questo mezzo le armi, che l'enneuei e Spagnuoli si combatturano sotto Cossie. — Sennouchi mell' atto che i printi, meli'diale citaldale, stavano per assalire i secondi; Gibio Muzzarino, agente del papa, fecevata largo fra le schiere, con in mono una seritta, e gridamolo lo pore, la perca, arrestava i combattimento. — Conheceva quelle carta un movo progetto, il quale recava, che gli Spagnuoli liberassero tosto Casale e il Monferto, a condicione che i Prancesi del pari agonberassero da Canale ettesa, onde il dues di Mantora, a cio obbligato, confiduase soltento la guardia delle une pizza si middili proprij. — I Pransesi quindi conservare dovressero le loro posisioni negli Stati di Savios, finothe gli Spagnuoli interanaccate avessero veso da Mantovano, dal Monfertano, dalle Vatelliane dei terratorio dei Grigoni. — Tali condizioni furrono accettata, e valsero, pel momento, a far posare le armi. — Ciò che accadide dappir quetta all' pose del doge segunuta.

Ai meli che effigerano di questi tempi la Repubblica si aggiumero gli orrori della pesta, la quale, cattrat da prima rella provincie, poi actile apsitale, poce a pose diffusepesta, la quale, cattrat da prima rella Provincia poi actile apsitale, poce a pose diffusesi in guias che, ad onta delle sollecitudari del Senato, la misera Venezia si converti presto in cimiero. — Laconde i Lazaretti reimpisti di appestati più mon potevano ricevere i concorrenti, e fia moco maneava l'opera pio di coloro che li potessero assistere e trasopetra e l'anodri essegne.

I provvedimenti del Senato furono molti, e senza numero le spese, ma si gli uni come le altre tornerono per lo più inefficeci. — Le pietà dei Veneziani, la quale avea (345) trovato in altro eguale frangente sulute e miscrisordia dal cido, suche selesso volle al cido incorrer, invocando la Mare Vergiac, celò cich fa riguardia de Veneti siecone la loro principale avvocata e patrona. — Perciò il 35 ottobre 1630, la Repubblica deverbo la cerziona di ricco templo votivo in conce della gran Madre, sotto il tilolo della Saiute. E perchò la solemniti del voto, che volevazi offerire a Dio in conce della Doma immoratale, anassavi annota dall'archicos del popolo, acciocche tutti, per sei e pei nipoti, sino alla più turche posterità, si obbligassero pubblicamente: nella basilica di S. Bireco, il di appresso, redunato opi que cinenti ci tottolini, monato solla tribona al lato saterno del presidenti, deposto el picifi del Contamin, monato solla tribona al lato saterno del presidenti, deposto el picifi del contamino; al quale facevano ere de vosi appolicavolti e le copinea lagrime del popolo. E sebbene il morbo inferiesse in modo marvaiginos ed orrendo, tuttava il Senato dava mano alle opportune disposizioni per incoministire il vultro edifizio.

Si tolse uno spezio di terreno presso la punta della dogana di mare, colò dove stava la chiesiuola e l'ospizio della Trinità dai cavalieri teutonici. - La mattina del 25 marzo 1631 era stabilita per collocare la prima pietra ; ma ciò non potè mandarsi ad effatto, attesa la grave indisposizione del doge, che doveva in principalità compiere quest' atto. - Ebbe luogo, in quella vece, il primo giorno dell' aprile susseguente. - Ne compi quindi la caremonia il patriarca Giovanni Tispolo e poscia il consigliere decano, o vice doge, Giulio Giustiniani, collocò la pictra henedetta a base del fondamento, e con essa vi gettò undici medaglie coniate espressamente per quella circostanza: dicci d'argento ed una d'oro, Ranpresentavano, nel loro dritto, la Vergine in gloria col divin Paracleto, al basso la prospettiva della piazzetta di S. Marco, per indicare la città, colla leggenda : YNDE ORIGO INDE SALVS, e nel rovescio vedevasi il doge in aupplichevole atteggiamento, accennando il modello del nuovo tempio, colla inscrizione: NICOLAO CONTARENO PRINCIPE SENATYS EX TOTO MOCXXXI. - Oltre a ciò decretavasi d'inviare alla santa Casa di Loreto una lampada d'oro del valora di ducati seimila, e di sollecitare appresso il pontefice la canonizzazione del beato Loreozo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, ottenutasi poi da Alessandro VIII nel 4690.

La violenza del morbo, che sino al mese fi giugno reva sempre più aecreccito il umero delle vittina, andara notoriomente secuntodo glia da umeri. Mi niconiniezio to che fiu llavoro del tempio diede uncer più chiari segni dei suo decrescere, a grado che el 25 dei sussegonate novembre, fo pubblicato, con solemen dichiarismice, essere la città affatto libera dal costagio. — Il quale, secondo l'registri del magistrato di Smila, sera spenio culti sole di della de

Il doge Nicolò Contarini non abbe il conforto di vedere la città liberata dal morbo, chè moriva il primo aprile 1631, cioè il di atesso in cui collocevati, come dicemmo, la prima pictra del tempio votivo; e fu sepolto senza inserizione, nella tomba dei suoi maggiori nella chiesa di Santa Maria Nuova.

Al suo tempo, cioù il 46 novembre 1630, un ineendio distrusse la maggior parte (347)

del cenobio di Santa Maria della Carità, opera stupendo laterizia di Andrea Palladio, di cui non salvossi che parte del prospetto sul cortile, ora unito alla R. Accademia di Belle Arti. — Così pure lo stesso anno il fuoco ruinò la chiesa di santo Agostino. Ia quale veniva tostamente rifabbirata.

Il ritratto del Contarial, opera di Domenico Tintoretto, siccome dice il Riddli, reca nel campo la seguente leggenda, diversa anche questa da quella riportata del Palazzi, che dice: Notus ad subbevendom patrium peste, fanto, bello afficiento ad defendendam Mantuom armis oppressom: quann si misus obstidone liberare non potui, streue invi, el coptam, direptanque rererori, el impo servatula escopia.

NICOLAYS CONTARENYS REMPYBLICAN BELLO, PEXTE, FAME YEXATAN INVICTA VIRTUTE SYSTIMENS AD CORLUM EVOLAVIT.

(4) Nacque Nicolò Conterini II 24 settembre 4583, da Gian Gabriele q. Nicolò, e da Giovanna Mo rosini di Andrea. - Apparate la Mosofia in patria, da Luigi de Pesaro, compiva i suel studii a Padova, sotto le discipline, tre gli altri, di Carlo Sigonio, di Francescu Piccolomini e di altri femosi professori. - In patria e finori anst-une varii uffall, uno de' primi fu l'essere steto spedito a Padova in qualità di esmeriengo o questore, dove, resosi chiaro per la sua dottrina, fo cietto principe dell' Accademia degli Animosi, instituita nel 1573. — Bipatrialo fu savio agli ordini nel 1579; nel 1591 avvogador di Comune : nel 1593 uno del collegio de'dodici savi delegati dal Senato. - Passò quindi, nel 1597 e 1508, Inogotenente in Udine. Compiuto il reggimento trovavasi fra il senatori nel 4500 perorando intorno alle opere proposte da eseguirsi sul flome Po. - Ritornò poi a Udine negli anni 4601, 4602, come provveditore generale della provincia del Priuli per sospetto di peste. - Fu savio del consiglio più volte, e consi gliere. - Nel 1805 veone spedito a Ruseredo per istabilire I confisi ; e nel 4614 fu riformatore delle studio di Padova. - Nel 4615, trovossi fra i deputati scriti a rivedere le fortificazioni dello Stato, e particolarmente quelle di Peschiera. - Nel principio del 1617, eletto provveditore in campo, sostenac nel Frinil la guerra contro gli austriaci : e l'anno dopo fu deputato conomissario al congresso di pace seguito in Veglia cogli atessi. - Nel 4649, ebbe lo incurico di correttor delle leggi, e quello di provveditor generale in terraferme, per rivedere nuovamente le plasse dello Stato, e proporre i mesal più velidi di difesa. -- Padova lo ebbe di nnovo riformatore di quello studio negli anni 1623 e 1628. In quest'ultimo anno, parlò eloquentemente in Senato informo alla regolazione del Consiglio de' X. essendone uno de' cinque correttori. - In fine il 19 gennaio 1630, veniva. come superiormente dicennuo, eseltato si trano ducale. - Pu Il Contarini vomo di profonda pieta, di coraggio, di dottrins e consiglio. — Le sus dottrins spices melle opere da lui lusciste, tra cui le flictorie ten-zione, dol 1597 ol 1604, che rimanero inedite; intorno alle aitre, e intorno ad aleune minute particolarità della qua vita, come de letterati che parioron di lul, si consolti il Cicogna, de cui cavam-mo le riferite nutizia (Inser. Fenez. Vol. III, pag. 287 e seg.)

## FRANCESCO ERIZZO (1)

Doge XCVIII. - Anno 1631.

Cinque giorni dopo la morte del Contarini, cicè il 6 sprile 1633, fin, con tatti i votie soddisfizzione comune, cletto doge Francesco Erizza, che trovavasi allors generalisation in campo contro gli imperiali a Mantova. — Il serato spedi tota un messo o notiziario dei suo centiamento, et eggi, lusziati di governo delle militria el muovo gienerale, già provveditore in campo, Luigi Giorgi, si riduuse in patria, incontrato dagli maluesciatori a ciò delegati.

Il trattato di Ratisbona, che non avea soddisfatto nè Francis nè Venezia, non era (318) atto a stabilire definitivamente l'accordo degli animi; per la quai coa un nuovo congresso fa touto a Cherasco: ma le difficultà della pose esurpe pia ammentarano per
gresso fa touto a Cherasco: ma le difficultà della pose esurpe pia ammentarano
le cresciate esignane di Savoia, e per le mire costanti di Sapgana sopra Mantora e Casale... Pur alla fino un nuovo trattato segnavari di di Sapgana sopra Mantora e Catina di deca, col quale trattato segnavari di di stasso che Perizio cre elettori in mattorani, del Grigioni, pienomolese e avvisiorito, per parte delle polarco relettori mantorani, del Grigioni, pienomolese e avvisiorito, per parte delle polarco controli della piazzo consociato di piazzo consociato di la piazzo compute, o lo visioni piazzo di la discondina di Panacca i al desse di Savoia. — Tale
stesso Pincredo, il 30 settomber, for restitutio dal Pranocci al done di Savoia. — Tale
mi di Sapgana, i Pranocci di clemer da prima che quel forto fosse loro affidato in deposito,
postiti de venisso son findamente con findante del positio, postiti che venisso son findante piazzo che della della conditata di piazzo cono di distato in deposito,
postiti de venisso son findamente caso di conditato del positio,
postiti de venisso son findamente caso di conditato di pranocci di consiste della car
mi di Sapgana, i Pranocci di clemer da prima che quel forto fosse loro affidato in deposito,
postiti de venisso son findamente caso con consiste della car
mi di Sapgana, i Pranocci di clemer da prima che quel forto fosse loro affidato in deposito,
postiti della car
mi della consiste della consistenti della car
mi di Sapgana, i Pranocci di clemer da prima che quel forto fosse loro affidato in deposito,
postiti della car
mi consistenti con consistenti della car
mi con consistenti della car
mi con controli.

Rompevasi intanto la guerra in Germania, tra Ferdinando II e Gustavo Adolfo di Svezia, e la splendida vittoria conseguita da questo ultimo, il 7 settembre, a Tilly, ed il conseguente suo invadere della Boemia, misero nella necessità l'imperatore di chieder soccorsi alla Spagna, al papa ed alla Polonia, proponendo un' alleanza di principi italiani. Ma a questa Venezia, per sua parte, non assenti; come non assentiva ad un'altra lega, che le veniva posta in campo da Francia. - Laonde a tutte quelle guerre, eho dilaniarono la Germania, non prese parto, e stette diligeuto osservatrice, siccomo eziandio stette osservando dappoi la guerra mossa, nel 1636, a cagion della lega conchiusa tra Francia e Savoia; a cui aderi Parma e Mantova, per assalire il Milanose e dividerselo. - E guando dono tante hattaglie qui e qua comhattutesi con alterna vicenda, accadevano le morti dell'imperatore Ferdinando II e dei duchi di Savoia o di Mantova: quando stabilivasi pace fra la Francia e i Grigioni: quando moriva eziandio il giovane duca Francesco Giacinto di Savoia, e che la condotta incoerente di Cristina, rimesta a rescore quel ducato, metteva in motto le arti e le armi di Spagna e di Francia; la Repubblica cadde nel timor grande, non fossero per avvenire gravi fatti che dovessero recarle danno; sicchè, a prevenirli, rinforzò il suo presidio in Mantova, muni i confini, ed avviò un trattato col papa. - Ma intanto lo vittorie dei Francesi nel Piemonte ponevano loro in mano, nel settembre 1640, la stessa città di Torino.

Oftre a questi, altri turbamenti accadevano in Italia, a cagione degli odii esistenti ris Barberia; alla cui famiglia appartenen si papa, e Odoardo dane di Parma, al quale Paolo III avca conceditot, per investitura fieddee, il docato di Castro e Rosellione. — E piochè il doca sure dato mano a fortilicare Castro, il postefeo intimogti di profo nello tato primiere: ai cle sono obbedendo Obbarbo, socomunievado il papa, e in pari tempo facea occupare quel ducato, ponendolo all'incanto, con grande Iamento dei popoli.

Al pericolo di nuovo incendio in Italia, i Veneziani, il gran duce di Toscane ei di duca di Modena si strianero in lega, siline di prevanire le conseguenza donno minuscciate dalla imminente mossa d'armi centro Parma; promettendo secretamente di socerrere quel duce, allarché i suoi Stati evisarore ansailiti. — Imboliataria per eio Odoardo, senza attendere l'invasione ne' suoi Stati dei Barberini, uscilo d'improvviso in campa peuerò nello lerre dello Chicos, a rivicianosio à cestaro con aismo di rieuperario. — Ma il movimento precipite non piesque e' confederati, sicebè il duca venne (319) obbligato al arrestarsi, ed ciandio ad entrare nella negoziazioni che il pontefee intavolo. — Operasiami montresia li Repubblica per ridure le cici a pace, sai i tanti complicati interessi, le diverse mire e la ambizioni del varii principi che eraso in guerra foro i falizia nell'Istalia ressa, avviluppierono le cose per mono, che sobbane si pariasse sempre e si trattasse di pace, questa non verira mai a conchimetri. — Finalmente pri morte del cerdinale Richelte, accedata il 14 obbore 1642e, e per la chianata del Mazzarino a surrogarlo, questi volsa l'anino tosto a procurra la concerdia trai del pontifice ei diseo di Parusa. — Ma savendo i Salerinia intanto raccolto bono nerbo di gnifi, farono spinti i collegati a rimosvare la loro allenaza, e di difensiva cangiarla in offensiva.

Nè le ostilità tardarono a rompersi, chè i Veneziani, vedendo eriger forti at Lagoscuro, e da Antonio, cardinale legato, far altre novità a pregiudizio da' confini, elessero a generale Giovanni da Pesaro, cavaliere a procuratore, affinchè con valide forza si recasse in Polesina a difendere que Inoghi, ed impedire che sul Po si fabbricasse un ponte, a cui si preparavano i Barberini per passarlo. - Egli infatti, cola portatosi, occupò le rive del fiume e ritirar fece i nemici in Ferrara; ed in pari tampo, Nicolò Delfino, che comandava l'armatetta in mare, predava a Goro alenne barche cariche di grani ed olii, a varii danni infliggeva a' pontificii. - D' altra: parte, anche il duca di Parma operava con le sue genti, impadronendosi delle terre del Bondeno e della Stellata, presidiandole, scorrendo quindi pei luoghi vicini ponendoli a sacco. -- Poscia combuttevasi a Goro sia sul mare che in terra, onde vennero in poter de' Veneziani i forti di Goro e di Ariano; e per opera di Francesco Giustinian, capitano del golfo, insignorivansi della torre detta Primiera e del luogo della Vollana. - Altre fazioni cziandio successero, sempre in vantaggio do'collegati, sul Po, nella terra del Cesenatico, in Cologna, sui confini del Bolognese ed altrove. Ed anche quando le armi papali, per sorpresa, invasero le campagne del Polesine di Rovigo, Jacopo Contarini, ed altri capitani e provveditori per ciò eletti, a Lagoscuro, alla Zocca, alla Valletta, alla Schienta, ebbero sempre il sopravvento sui nemici; infinchè, il 14 maggio 1643, venuto a morte il re di Francia Luigi XIII, il Mazzariuo, cni stava a cuore la pace, rinsci, col mezzo del cardinale Bicchi, d'indurre il pontefice e i principali collegati a nominare plenipotenziarii per trattarne in un congresso. - Grandi erano però gli ostacoli che vi si opponevano, e la Repubblica stava ferma nel sostenere la guerra, insino a che avea piena certezza della buona volonta dei Barberini. - Condottosi il Bichi alla fine, nel 1643, a Venezia, propose che l'assoluzione e il perdono si chiedesse dalla Francia pel duca Odoardo, cui sarebbe Castro restituito, restituendosi pure alla santa Sede l'occupato dai collegati, e impegnandosi la Francia stessa pel puntuale adempimento dei patti. - Fn intanto accettata una tregua, e finalmente, il 1.º maggio 1644, venna in S. Marco pubblicata solennemente la pace, essendosi ottenuto lo scopo della lega, vale a dire, la redintegrazione del duca Odoardo; il quale recossi in Venezia a porger grazie alla Repubblica della sua proteziona efficace.

Ma la guerra narrata è livre a petta di quella che stava per rompersi col Tarco. Dessa fu una delle più gravi e pericolose che sostenne la Repubblica, per longhezza di tempo, per isforza d'armi, per atrocità di casi, il cui scopo fu il possedimento di Candia, agognato dal sultano lbraim. — Il pretesto che diede motivo a questa guerra, (320) fu lo aver laseiato libero il varco ne' porti di quell'isola alle navi di Malta, che ripatrievano dopo aver predati i galecci e le ricchezze di Zembul, agà cuuseo, che recavasi alla Mecca. — False erano le accuse dal Turco verso la Repubblica, me il Turco anelava el possedimento di Candia, e questo caso ne offi: a lui l'argomento ed il destro.

Simulava però egil le sue mire, affermando che gil armamenti, ai quali dava mano, rivolti erano a reprimere la colpa direttamente commessa dall'ordine di Malta; assi-curazioni coteste che però non raisero ad acquette l'animo del Senato, il quale ordinava che in Candia si allettissero venti galec, e trenta altre e due galezzzo e Venezio; si runnasero le armi terrestri, falimé bissero protent ed orgini attese.

Per delndere i Veneziani viemmaggiormente proclamavasi, nel marzo 1645, dalla Porta Ottomana la guerra sontro l'isola di Malta; ma in guella vece, useita la flotta turca dal Bossoro, forte di cinquanta galee, due maone, un galeone della sultana, dodiei legni minori, altrettanti bareoni di fondo piutto e cinquanta saicche, ed anitasi all'altro corpo d'armata, che contava venticinque galee, oltre dugento saieche, ed uno sterminato numero di galeotte, fuste ed altri legni minori, avanzossi tutta unita verso le acque dell' Arcipelago, a fermatasi dieci giorni a Scio, traghetto quindi in Moreo, pervenendo a Navarino ne' primi giorni di giugno dell'anno eitato. - All'avviso ehe n'ehbe il sultano, fe'tosto cinger di militi l'abitazione del bailo Gio, Soranzo, apparendo tosto le mala arti de'Turchi: e più apparvero allor quando, sciolte le vele loro da Navarino, il di 24 del mese ora detto, si volsero direttamente verso l'isola di Candia. - A quella vista non è a dire di quali e quanti timori fossero sopreppresi gli animi di que' miseri abitanti, i quali raecolsero confusamente le sparte lor robe, riparandosi in Canee; altri eerearono riparo ne' monti. - Bernardino Mengario, o Mengano, a eui era stato dato l'incarico di eustodire la spiaggia, accorse tosto con la poca genta che avea per impedire lo sbarco, e vi accorse pura in aiuto di lui il governatore Glo. Domenico Albano, con quattro compagnie di fanti, ed una mano di cavalli, retta da Francesco Pizzamano. - Ma non appena giunti a Santa Marina, furono richiamati per timore di perderli, nella parvità di presidio in cui trovavasi la piazza.

Infrattanto secoleva lo Jusco nel Jusgo appellato Gognia, e accedera il 24 giugos cana cantranto per cui, pueta e tarre non ogni cierità i Turchi le proprie milizie, la sera mediana il capilan passii, secontossi allo seoglio di S. Teodoro, lunge den miglia della Ganea, che servivi di vichetta verso il marce, percisio muntito di ner ceintif, l'ano nella parte più alta, che, incepasea allora di ogni difesa, cer attato distrutto, l'alto più asso, che unsaitente, e quardine rese de finggio Giliania, sotto i cui ordini militarano asso, che unsaitente, e quardine rese de finggio Giliania, totto i cui ordini militarano sterminato for numero non poté resistere il Gilliani; per soi, conservando irrompere da dette parti il ornico, penalo sotterarie, con atta unaganismo, alla servità mineralità che lo attendare, e quindi rapidamente secondendo colle conserva della polvere, di usu mano vi diendo finono, dendo colle conserva della polvere, di usu mano vi dendo finono, dendo soltare in arte, è; i sou, lo forterena e gli ansaltiro i dun tempo.

Il Senato infrattanto, non appena ricevette l'infinanta notizia dell'arreato seguito del suo hailo a Costantinopoli, e possia i' altra, ancor più funesta, dello sharco da 'Turchi in Candia, e della presa del forte di S. Teodoro, e conseguentemente dell'assedio della Canca, applicò subitamente l'animo a provvedere all'acerbità del caso e alla gravità del pericolo.

VITE E RITRATTI DE' DOGL 41 (321)

Suo primo pensiero fu rinforzare la flotta con dieci unove galae e due galeazza; assoldara quanta mai navi rinvanirsi potevano ne' porti d' Italia; noleggiar dodici dei più poderosi vascelli d' Olanda; far leva di milizie in ogni provincia ; da ultimo, provveder l'oro necessario a tante e si diverse bisogne, chiamando i proprii cittadini ed i prineioi stranieri ad siutaria in si tremenda ruina. I quali ultimi non corrisposero alla espettazione, alcuni con iscuse, altri con mendicati pretesti. - Il pontefice promulgò il giubileo affin di placare lo sdegno del cielo; acconsenti che la Repubblica preudesse dallo rendite del elero centomila scudi d'oro a titolo di sussidio straordinario, e sollecitò che la sua squadra, di cinque galca, si congiungesse con quello che dagli altri principi si potessero prontamente raccogliere. - La Spagna non offri che un numero di galee pari a quello del papa, altrettante ne diede il gran duca di Toscana sotto il comando di Lodovico Verazzani, oltre due compagnie di Tedeschi, che da suoi presidii passar fece al soldo della Repubblica; sei galee forni l'ordine di Malta, e il duca di Parma diede duemila fanti; l'imperatore, allegando gl'infortunii della sue armi, si scusò coll'impotenza, e la Frencia, pressata con calore, offri centomila scudi, quattro brulotti, o diede licenza di levare quanti volcase la Repubblica soldati ed ufficiali, assicurando che nel prossimo anno avrebbe allargata più encora la mano nel prestare soccorso; cosa per altro che non verificossi. - Dei Genovesi non facciamo perola, poiche, richiesti della lor fiotta dal pontefice Innocenzo X, tali pretensioni smodate avanzarono, che parvo utile, non che decoroso repulsarle, esaludendoli. - Tali aiuti, come si veda, erano impari al bisogno, erano povera cosa a petto di quel molto domandato da una guerra che dovea esser lunga e ostinata, contro un nemico infedele, possente, e che pertinacemente voleva il possedimento di Candia.

Ms la sarità dei cittàdia, il quala nou venne meno giammai, secorse ai bisogni della patria periodianta al prima papello del Senta. — Lanode di obbile a popolano, dal secretote e dal unoneso al preiato, in nas parola, da tutti gli ordini vennero spontanemente recati sull'altra relela patria gli ori proprii ed i proprii oranmenti,
— Primo fra tutti diedo esempio sobilitatimo e splendidissimo il patriarez Gio. Praseco Moronia, il quale portavati davarta il Sensto, domando, innanti ratto, il suo
vasellame prezioso, indi offrendo l'annua somuna di duesti cinquemila per tutta il
tenpo che durava, la guerra. La quale azione magnamine trasue seco anche gli altri prelati, il elero a i regolari a promettere considerevoli atutti, ofè si che concerressero, con ardore più intenso, notili e popolo, e finanche le primarie materone a recare i proprii monili, spogliandosi volonterose di quegli ornamenti allora che la patria era in lutto.

Dopo molto tergiveramento di essi, le flotte alleate finalmente si univano el Zande; ma intano i Turchi, dopo di avero compalo, como dicemmo, il forte S. Todoro, s'impadronivano del esatello S. Dimitri, e striogerano più sempre la Canea, la quale, non outante dello scarso presidio, resistera evicamente. Ma lali fane, dopo aver sottenulo molti tremendi assilti, dopo che le mura lacerate dalle mine non lassistravon aleuna speranza di difesa, il 22 agonto, saiò alla rana a patti onorevoli, a merito principalmente di quel provreditore Audonio Navagente.

La caduta della Canca sperse il terrore non solamente in Venezia, ma oziandio in tutta l' Europa : ed i Turchi intanto, inorgoglili della vittoria, volgevano i loro disegni coetre la Suda, ove trovavasi Anton Mario Cappello colle cappello colle congello colle congello colle congello colle congello colle collegato del importange pretent del quello collegato collegato

La fuga del Cappello pose iu grado il Turco d'intimare la resa di quelle piazza, ma ottenuta dai provveditori risposta, voler essi difenderla fino all'estremo respiro, per lo sopraggiungere della flotta alleata dovettero i nemiei depor per allora ogni pensiero di assalto.

Era la detta flutt composta di quaranta galee, trenta galeoni, quattro galeuzze, dicci gatestet e datti leigni misori, stotti icomando generale di Giriodamo Merosini, sostituito a Prancesco Molino, solleviato da quelle carrica per le sue infermitia. — Recolta a consulta di guerra, fa stabilito useire d'improvirsi sul'alla notat, 64 settembre, è tentare, per un celop di mano, d'impadronirsi del forte S. Teodoro, alla Canea. Ma non appena ia flota u piose alla impresa, pel vendo harraceso levatori, fa costretta rientrare in porto; sieche il Ludovisio, emairagilo del papa, che repugnante si aves molte e vanissime, chè ui risposti dal provveditore generale Andrea Corrany, the a quelle thoi avvelhero posta mano ha force da lordopisio, sun adore Corrany, che qualitato avvelhero posta mano ha force adia telepolitica, sun adore Corrany, the capitati del considera della cono

La Repubblica allora dovette volger l'animo a proteggere con ogni sforzo le sue terre confinanti coi Turchi. Furono pertanto spedite genti in Dalmazia e a Corfu: mandossi Angelo Emo alla custodia del Friuli: Lido e Malamocco si fortificarono: scorrer si fecero galee a guardia del Golfo, e per salute di Candia principalmente si dieda mano a grandi e upovi apparecchi. — Maneava però un generale supremo, capace di assumere si importante comando, e che fama godesse valevole a por freno alle gelosie ed alle gare, che avevano fino allora guastate ogni impresa. - Nello squittinio tenutosi per ciò in Seuato, si rinvenne più volte nell' urna il nome del doge Erizzo: laonde soancae l'elezione, fu vinto il partito proposto di pregarlo voler egli stesso porsi alla testa dell'armata, - Il venerabil vecchio, in età di oltre ottant' enni, pronto accettò l' onerevole incarico; pronto mostrossi a sacrificar per la patria quel debole avanzo che gli rimaneva di vita. Si nominarono due consiglieri che lo assistessero, e furono Giovanni Cappello e Nicolò Delfino; ma nei mentre che con tutta alaerita si preparavano i legni e le armi, il doga, tolte je ore ella quiete o la quiete a sè stesso, eadde in grave malattia, da eui mori il 3 gennaio 1646, e, compianto da tutti gli ordini di persone, venne tumniato colla sua armatura nella chiesa di s. Martino, ove in vita si era fatto erigere un monumento cospicuo (2). Dispose però che il suo cuore fosse deposto nella basilica di s. Mareo: e difatti, parra il Palazzi, che venne inumato in cornu evangelii presso l' ara massima.

Al suo tampo si creaser o si rimovrarono parecchie fabbriche pubbliche. — Nel 1631, si ristauro la chiesad si suodo Augolo; l'amo supreso rimovossi dis fondamenti quella di s. Moisè, e fondavasi, l'amno depo, l'altra del Geuè chira. Del 1636, compresso internationale te hiesa e l'opolale del Mendicardi, onel 1640, marvasi la ricca faceista di anata Cituatina. — Quattro testri cinandio fabbricavansi di questi ami. Il primo, a s. Cassiano, che aprivisa in el 1637, il secondo contriusari in trova, nel 1639, a' santi Gio. e Paolo; il terro muravasi, nel circondario stesso nel 1640, o l'altimo eri-gersali 'amo stesso a s. Moisè.

Un movo magiatrato creavasi pure ducando l'Erizzo, e fu il Proveediror alli proin accesa ciò nessodo en 1839, allende si collevare i tre provvediror in zecena, demandando al movo creato l'appesione di pagure i censi od i pro corrispondenti si capitali di privati, investiti in zecca. — Una legge ancora fu emanata, per moderare l'uso della veste senatorira larghe maniche, che per abuso indostavasi da patrizii che non e averum dirito legge che prescrisco, con potessero manda nen que i cobili, i quali travavama in eserzizio di cariche senatorie, i procuratori di a. Marco, i fratelli e figliandi del done magicità i dit. del i cuesticile grande.

Il ritratto dell'Erizo si riconosce per opera di Pietro Muttoni, detto il vecchia, il quale chè una maniera si spiccata, da non potersi confondere con alcuna di quelle usate dagli altri pittori del tempo suo. — Indossa ferres a rinatura, e reca in mano il bastone, distinitivo del grado di generale supremo: sul eampo è tracciata questa sempice inserzizione.

FRANC. ERIZZO INCLITYS DVX -- CLASSIS IMP. ELECTYS -- M.DCXLVI.

Il Polazzi in quella veca ha la seguento leggenda: Romanno Luque in Castrom irrunti Leonem Prantun cusa Parma obice; el aderesta acies repressi comannia concordine causa, donce par cetitii. Burenn pro Ecclesia Romana bella pio, et siutas suscepi, el Lumen Turcicco in Creta, Cama o cocuptata, ersentini me opposui, obiecturus abdicuto principatu caput, ni Mors prius me abstuliaset. Corde D. Marco in pinum erfelici.

<sup>(1)</sup> La finiglia Eriza, per attenadore concerde di tottil cromainit, rome dall' farita, pell' 1966, per attana in França, pel 1966, per attana in França, foi scriptica 1966 per Consiglio i França 1960, unter persona del chiefe di Batta Meri Zu tenta con con concerda del chiefe di Batta Meri Zu Consigni (2) del Consigni (2) del chiefe di Batta Meri Zu Consigni (2) del Consigni (2) del chiefe di Batta Meri Zu Consigni (2) del cons

Francesco Erias notque il 186 feberio 1606, di Recoletta, Giovania, Sautenti da prins, per grafi, alcani dicili cile lingubblica, cide quidi da siva sigi recini, di indicacio lindusta, di prinsventicare 38th, di arriva il Ereriforna el i essatore, sone postio, nel 1607, designato a longuintette venticare 38th, di arriva il Ereriforna e di essatore, sone postio, nel 1607, designato a longuintette grande ci giuveritore generie datti heritara di Prissia ( sontre gli Austriaci. Ivi, statesato na corpo di la a Chiavento, Propet compioni vettore, chia quale, in mini parte, giuperi l'esto iffecte di cara a Chiavento, Propet compioni vettore, chia quale, in mini parte, giuperi l'esto iffecte di nell'estroito di Lombardit; e altroquando il duca d'Ounna, vierve di Apapia, lankvandive la suria de nell'estroito di Lombardit; e altroquando il duca d'Ounna, vierve di Apapia, lankvandive la suria de uneva occulta trainfanto per debellera nel postenza del Venezio, l'Eriza sverine pervenilizar delcaretto de dovce rintazzario. Torrato pei in patrio et cre, persaio, discorreto, il 28 decembre (1814, cellidos di procente di 8. Merro de diver, (281).

appreas, Ferdinarde II el tross imperiale, T. Eriras, con Simono Centrale, ora spella ambacistera transferime per astatate imperiare a mone della Regionaliza per insequente tanta indigentia i di accidenta della considera d

(2) It illustiments beautimists, etc. 1/21728 offices, but though the contrast per set all referred to delicities of 28. Marting, etc. 127218 offices, but though the contrast per set all referred to the contrast of the cont

PATALIKA ANGAI POSTREIATIS DOCUMENTO PATALIKA ANGAI POSTREIATIS DOCUMENTO PARACISCAY EDICINA VENETARIYA DYX COCKERNO OPER REPORTING TO ANGANTATE PARACISCAY DE SECIENTA SINGO ALBONIA VIANONITA SINGOLO ARBONA AD PARACISCHA VIANONITA SINGOLO ARBONA AD PARACISCAY VIANONITA SINGOLO ANGAN AD PARACISCAY VIANONITA SINGOLO ANGAN AD PARACISCAY AND MONYMENTY MONTESTA CANADA CANADA

# FRANCESCO MOLINO (1)

Doge XCIX. - Anno 1646.

I correttori alla Promissione ducale, in node vaentte, trovarono di regolarla, agiunquendovi di divica al dogo di uscire dalla città assuni lenzan, e i bobligo di resursi ni magistrati per sollectiare la spedizione dello cause aluneno oggi primo giorno del mones, se pur non oggi merciodic, come per lo passato, e di visilare oqui tre mesi in-provvisamente l'arsenale: abolirono eziandio in coronazione delle dogaressa, onde soltevar delle spese le arti, che in tali occasioni croso quasi obbligate di fare; problirono, de ultimo, la elezione dei nipoli del logo ad ambassicativi alle corti attrance. — Dopo cio, il 20 gennapi 4016, fa chianato al troso ducale Prancesco Molino, uomo stimatissimo per la usa profunde pieta e per lo nome calele vere lo patria.

Eletto, in suo Juogo, al supremo comando delle armi in Candia Giovanni Capello, pennes al Repubblea a solicitar movamente l'assistenza de principi crittimi; ma le discordie e le difficoltà del congresso che tenevasi a Münster, non lasciavano loro modo ad inchinarsi ai desiderii ed ai voii de Veneziani. — I quali, approfittando della missione dell'ambasciatore di Francia a Costattuopoli, il De Varenne, serissero al sultano e al gran visie: Non aver dato la Repubblica verun giusto motivo alla Porta (325)

di lamento; esser per eiò dolentissima e in pari tempo sorpresa nel vedersi assalita contro la fede de trattati ; tenersi in fidueis nella equità del soltano e nella saviezza de suoi ministri, per isperser il rinnovamento dell'antica amietzis.

Il Tle Varenne, commesso pure dal proprio re, espote anco a di lui nome le cose medesime, e consegnò le lettere alla prima ndienza; ma il superbo visire a rincontro risposegli con modi aspri, che la pace non isperassero i Veneziani, se la estationa del regno di Candia e il rimborso dell'oro speso nella guerra, non fossero le prime condizioni del trattato.

Parduto ogni conforto dai nostri; tornati vani i maneggi con Lodislo re di Polonio, perchi operana diversione potente nella Crimea e nell' (implaria, passurono risorrere a straordinarii mezzi onde cutenere denare, — Quindi ordinosi a tutti elittadini di recare alla zese tre quarti del toro vasallena prezionos; si cerarono tre nuori posti di procurstori, per essere confiriti a chi dava la somma maggiore di 20,1000 dustat, durante questa guerra di rinnovarono molte volte elificiti concore; si propose di vodere la nobiliti, e abben combattuta foste la massima nel Vangior Consiglio de Angelo Micheli, pure, pel discorso eloquente di Jacopo Marcolo, quantianque non passata la parte, foreno asseritti, pochi per volta e secondo i particolari meriti loro, ottanta unovi nobili nel libro d'oro.

Intato il generalissimo Girolano Morosini bloccava la Canea. Tommano Morosini, diti parente, increcciave le caque del Derdanelli, ono di impedire l'uscista alla fotta turca; il capitata generale Giovanni Cappello entrava nel porto di Suda per adfuvare quelle codini ridutta sezza ordine; ma le sconfilte toccate, ca la poste dei fortodette creai nelle milizia, assottigliareno le forze de sostri, non ben dirette dal Cappello, vecto in ettuagenario e lento nelle opera en nelle risoluzioni.— Quindi, perdota Rettimo, e avanita alenna impresa, sorgiunto il verno, fu il Cappello richiamato, ed in suo luogo sostitulo Giambittala Grinnini.

Egi, non appena tornata la primavara, si voles a riparare i dunai sofferii. Predo de vascelli algerini presso Milo, e poichè une copo di vento divideva la nave del prode Tommaso Morosini, che non teneva affrontar solo la intera divisione del capitan pascià, composta di quaranticienque galen, morrendo giorinamente nel cantifico, accorreva il Grimani a salvare la minacciata nava, mettendo lo apsevanto e la strage nell'intere nota del Turcio del vual in care con consultata del presenta del pre

Possia perseggi in altro incontro la folta ottomana ; predo aleune saicele; prese d'assalto un forte nel porto di Ciames, e ventinore altre saicele; bloccò tutti i porti ove i Turchi !cenevano provvigioni, non che l'intera quadra menice, che riparata si era a Napoli di Romanie; seorse l'Arcipelago ; pose in contribuzione la maggior parte delle isole turche, e fonlamente audò a severane in Cambia.

Anche il generale in Dalmaria. Leonardo Peccolo, operara efficacemente combattendo da quelle parti: imprecché, i quando sorrevari il pente devolandodo, quando incendiava le provvisioni semiche, e quando per ogni dove execiava i Turchi, inecediando loro il castello di Bernia, e computando foian, reces erechta inesuguandis, nel confini della Bonia; togliera Zemonice; ripigliava il perduto Novegezifa, el castelli di Tine, di Nottizzina, di Volonasso e le citti di Sacrando e di Salona.

Ma le continue discordie dei regnanti enropei, che accordare ancor non potevansi (326) nel congresso di Minster, ficevano veder chiare a' vaccinini, non poler spetare alcun siuto de seui Standhi di peso della guerra accania co-barberi, possesso di metterri fino, e costo di altri sacrifita, giucchè le poche loro forze non eruno in grado di sotanere la inanmerevolo coste menies. — Laggi Valaresso e Pranaesco Quiniti si opposero reperò con forza in Senato alla proposizione di cedere alla Porta l'isola di Candia, siccome mezzo di olterore la sece.

Allo aprirai della campagas, nel 1648, il Peccelo imalalo I camino a cose maggiori, tentando le senguazione di Clissa, forteza considerencio, peco discosta da Spalato. Quindi, unito con Girolamo Fescarini, Luigi Cocco, col coale Perdianado Seotto e conultri espitani, diciel 19 marzo il primo assallo; e gandagnate consecutivamente e valorosamente le tre cinte che munivano quella fortezza, se no rese padroue, il di ultimo del mese tasso.

Ma questa viltoria venira grandemante amereggiata dal disastro locesto dalla folta, orginanta dal generalisamo Grianal. La quela uesila, il 74 dei medeinum marzo, dal porto di Paara, per recarsi a chiudere il passo dei Dardanelli al aemico, una fiera burranea, sorta improvisamente, aperperò la folta stessa, rimanuodo lo stesso Grimani viltuta dell'onde. — Asunto però lotto il comando dal provediore Giergio Movasia, e rietrato per via riaforzo di auvos aquadar retta da Girodamo Riva, pose il disordine nella folta tottamana, che volte stettare il passaggio aesennato dei Dardanana, che volte stettare il passaggio aesenato dei Dardanana, che volte stettare il passaggio aesenato dei Dardano.

Intanto saputaci della Repubblica il disastro cagionato dalla burranca, non insarri d'animo, e pota una contribuzione pessolte, che pagata venia senza difficoltà dia buosi cittadini, pessossi di armare nuovo galee, e a imploro il assistenza dei principi cristiani. Il pontefeca spedi le sue galee con quelle di Malta, accordò una decima sul clero, ed il cre di Segano ordino à comandante di Mapoli, staccasse una squadra dalla sun fotta, e mandassela in Candis; ordine però che non ebbe effetto per le discordie accadute in quel regno.

Eletto acquitou Luigi-Leonardo Mocenigo, in luogo dello venturario Grimani, portonsi in Condi, e di melari indefessamota i lavari per la disea della espitale. Luogo sacebbe qui a dire le molte prodezze da lui operate, e dal provveditore Morosini, e da Jacopo Riva, che comandara la squadra bioceante lo stretto del Durdanelli, e da Lorano Marcello, e finalmente dal generate Lippomano, questi deu ultimi spediti a nanvo rinforzo; basteri accemara soltanto che il Mocenigo, dopo repitesti assalti dati di Turchi e da loi satontuti con inuditio valore, pole, nella sorgiunta stagone ieusule, far si che levassero l'assectio, procurando poscia altri vantaggi con la sua fiotta, conclutta qui e qua a damo di essi:

Ma la guerra troppo ore a sangue costava si venziani. Pertanto fu discusso nouvramente di ceder Canda all'indude, a l'inavalieva, l'incusso Cussoni no reseava la proposizione in Senato. Parlò sigli da sona saggio, ma trovò oppozizioni and senastore Giavanai Pesaro, e tamo che faffere reune prolumgato per molle esdude con calori Conscienti.— Nel frattempo che ciò agitavani accade una rivoluzione in Costautinopoli, por la quale dal giannizzari venne trucido il autano, e sostituito sos figlio Bisometto IV, che contrava appona dodici anni.— Questa nouva seva fatto corgero una qualche lasinga che sotto il nuovo sultano avessero più facilmente travato ascolto le proposizioni di pace. — Destinavasti quido per ambasciareza con Sontantipopii, indi ottobre 1659, il carv. Alvise

Contaria, il quale, nell'atto di gratulare il sulmon stesso pel suo avvenimento al troso, doven resergii proposte di pace. — Il bailo Soranzo ottenne, con gran difficoltà, una ndienza dal nuoro gran viaire, nella quale espose, che la Repubblica era disposta a ristabilire l'antica armonia tra il due Stati, e perciò chiedea securezza per l'ambascia torce de essa divista inivargita. — N'ebbe in risposta s'epodiscor i Vencional l'iviato, con potere però di restituire alla Porta la presa Clina e di ceder Candin. — Serisse il Soranzo alla partin, ma la patria rienuale le vili conditioni, rispondendo pervia termini di moderazione e dignità: non aceetterebbe la puec, se la restituzione reciproca dell'invaso terrono non losse la condizione surrena.

Non appena ndita dal gran visire la risoluzione del Senato, fece, con barbara fereia, strangolare l'interprete Grillo e mettera in ferri il Soranzo, tenuto fino allora strettamente guardato.

Jacopo Da Riva infanto, che avea passoto il verno guardando lo stretto dei Dardenelli, al sorgere del maggio 1649, e allorquando nseiva dallo stretto indicato la squadra nenica, la prece si corraggiosamente nd inseguire, che, giunta sulle coste di Natolia, molta parte ne incendió, molta ne prese e manomise, a 500 prigioni e 7,000 morti firmosi firtul della vittoria.

Dopo alquanti successi, qual più qual meno in vantaggio de Veneziani, si in Candia cin Dalanazia, copo pil secondo intulte asaccio posto alla capitale di Condia stessa, e di poi testato dal Turce, Riva ebbe ordine dal Senato di porre ogni attenzione per imperier i usuita della ramata nenziaca di Daradanelli, e degli vio corrispose con avvedutezza e coraggio indicibili.— Che se il Riva apportava vantaggi alla guerra, non meno di esso li recava il capital megenerale Monesigo, e ili di la imposte Lagit; e quindi eloperazioni dei Tarchi in Candia nel 1650 si ridusero a debioi attucchi, ne' quali ciberro sia tempre qualcide coordita. — Carro dei reggiri di olictere la Peria quali ciberro esi sempre qualcide coordita. — Graro dei reggiri del contro pioto sonsequire celle armi, ma non eldero effetto, e move turbolenza in Contrologico, post hai da fiore si similano. — Quiva titura peria, calcia da lai colla contrologico, post hai da fiore si similano. — Quiva titura peria, calcia da lai colla contrologico, post si hai fore si similano. — Quiva titura peria, calcia da lai colla contrologico, post poste con contrologico poste del contrologico poste con con contrologico poste con control

La flota turca poté nesir finalmente dalo stretto, chè il danno softerto dalla tempetate aquella del Riva i obbligava, richiamato, a prastata, e a duer riposa alle ciurpetate aquella del Riva i obbligava, richiamato, a prastata, e a duer riposa alle ciurme. — Pervenne il nenice nelle acque di Santorino li Tlugio, etil generalissimo Meccajo stateo di Grotano Battaggia per riconsocente. Eggi lo copper, a s'avanza fin sotto alle di lui file, ed impigliado frei la numerosa oste, non ai seoraggia; una futuisamode alle obdi morte e rivana, passa e riposa trisofiante nel mesca no no, e porta fa conlori, passa e riposa di nemico, nas senza eures. — Li d'O de innes alessa, giunte la novella, essere numerosa il nemico, nas senza eures. — Li d'O de innes alessa, giunte la squadra s'arola d'all'atezza di Parcs, impegararosa o infero combattimanto, che alla fine la vittoria arrise a' Veneziani, e si splendidamente, che distratta rimase presso che tutta fa fotta storona.

Mocenigo spedi a Venezia tre de' migliori vascelli presi, a la norva giune nel mentre il Maggior Consiglio era unito. Il doge Molino, accompagnato da latti i nobili, tosto discese nella basilica di s. Marco a porgere a libi grazie dovute. — Richianato il Mocenigo alla patria onde godesse quell' onorato riposo ahe egli chiedeva, e ecocedevan (328) le leggi, su a lui sarrogato Leonardo Foscolo, che distinto si avea nella guerra di Dalmazia.

Segualossi egli tosto saceheggiando l'isola di Samos; althrució quindi nel porto di Stanehio molte saieche esriche per la Canea, e sottomise l'isola di Lero, riparandosi poscia, pel verno vicino, alla Standia.

Nuore turbolenze erano scoppiate in Costantinopoli mosse dagli indomiti giannizzeri, ma queste non recarono a Turchi danno di motta rilevanza. — Bene avrebbe portato danno n' Veneziani la rivoluzione accaduta in Candia fra i soldati che dovevano difenderla, se la virti dei comandanti non l' avessero repressa tosto nata.

La religione della Repubblica, che fin da principio di questa guerra, per impetrare la protecione del ciclo, seva cretto la chiesa di S. La Maria del Pianto, el imagnifico altare di s. Lorenzo Giustinimi, pella cattedrate di Castello, adesso inantara un attrotreco altare di S. Lorenzo Giustinimi, pella cattedrate di Castello, adesso inantara un attrotreco altare di Santo di Padova, nel tempio di S. B. Maria della Solute, el ordinara che 
da Padova stessa si traducesso uno degli avambracci di quel Taumaturgo, confe fossaripotas del nuovo altare, describando, che in perputo ogni anno, il di che la Chiesa
celcira le una festa, il dogo, il senato ed il clero si resassoro processionalmente avereare unalla insidera religioni; vio de tuttari si persette dall'autorità religia;

Al sorgere della primavera del 1633, Poscolo usiciva in mare, e molti vautaggi cilteneva da luo valtere della usu diligenza. Na quosti vantaggi one reno toli da poter far isperare da essi il fin delle pugne. — Arrogesi a ciò che la Repubblica poco o nimo auto potea avere da principie, di il magno pastro di tanti ciltudili al frebiamavano a pensieri di pace. — Perciò spediva a Costantinopoli il envaliere Giovanni Cappello. — Valla egii Ottone ad lifero gram viri Ament, al quale paris', ma sanzi, sontro il gius della genti, venne carecerato in Adrianopoli, finendo poi miseramente logorato dal deloree e dai patimenti a Costantinopoli.

La flotta ottomana naciva ancor dallo stretto al finire del veruo, ed il Foscolo, che impegnato crasi a saccheggiare la Natolia e le isole dell'Arcipelago, e a struggere presso Malvasia un forte proteggiore dei soccorsi destinati dal nemico in Canca, mon potè

Martasia un forte proteggiore dei soccossi destinuti dal nemico in Canca, non pote combatteria. Londor evane richiamunto a Venezia, e Lunja Lonarado Moeneigo fu di nuoro colò spedito a regger la guerra. — E sebben questa dovesto eccupare la mente del doge e del Scanto, pure non assientavono di curura in friora nuell'interno della capitale, procurando di por nuove leggi al lusos smodoto e alla moneta divenuta assai rara. L'anno accessente 4654. inconitariorano di utuvor le oporazioni navali.— Mentre

il Meccaigo atava per prendere il conundo della flotta nell' Artipiquigo, Giuseppe Dolfan portoria di Derdanelli con una divisione di selici navi, due galezzaze cel stite gate, per si 'ultime commadite da Framesce Divrovini caplinno del gulfo. — I Turchi, capitanati da Anurat, pascià di Buda, presentaronati il 33 maggio con quarantiscinque gales, esi manone e ventides anni e varia hirgiantisi armati, per lisorarario il pascio, nel tempo atesso che altre ventidue gales, fiori dello atrelto, venivano in suo soccorso, serrando oni l'energianti dalle due parti. — II Pelfina, od and tadel susperiorita del innice, non curando il pericolo di porri tra due funchi, comando à suoi di attacarrio: mai puricarazeggiati suoi ordini tremero male eseguiti, quindiu na galea fa contetta a renderia dopo ostinato e sanguinoso combaltimento. — La nave di Daniele Morosini, circondata da Turchi, si liberto pel la insistazzo del suo fonco, ed nosti predo una sultanas; ma il

VITE E RITRATTI DE'DOGI. 42 (329)

nemico, nou potendo sofferire l'ignominia della perdita, operà non ordinarii sforzi per riaverta, ai polendo vesirine a capo la incendiò. La Bamma comunicosi alla nue veneziana e la fice astlare in aria. — Quella di Schatiano Molino incontrò la medeziano sove, — Ma di più iterribici combattimento fu quello che il Delfino sottame colla van nave, aintata da una galea, contro quattro gressi vascelli e due sutinne. — La sua galea, contro quattro gressi vascelli e due sutinne. — La sua galea, contro quattro gressi vascelli e due sutinne. — La sua galea, contro quattro gressi vascelli e due sutinne. — La sua galea, contro quattro gressi vascelli e due sutinne. — La sua galea, contro quattro gressi vascelli e des sutinne. — La sua galea, contro quattro gressi vascelli e des sutinne. — La sua galea, contro quattro gressi vascelli e des repetatos de la configeratio saino costero una mollitudie di arri e los circonduranos. Predette albert, vele e timone, e battulo da continuenti colpi a for d' acqua, sorti salvo dal canada in nezzo sala fibili sa verveza, e presso a terra all'inferta escendista i sua mare, affaccol discontro del carriero del sua del carriero del serveta.

Sfuggita poco poi la flotta turca alle sollecitudini del Mocenigo, egli di cordoglio ammalatosi, approdava alla Scandia, ove moriva nell'anno 71.ºº dell'elà sua, ottenendo pianto sincero do' Veneziani tutti, i quali in lui perdevano uno de' più distinti capitani che avessero illustrato con geste valorose la patria.

Nel mentre eran le cose della guerra in questi termini, venne a morte il doge Molino, il 27 febbraio 1655, e tumulalo nell'arca de' suoi inaggiori, nel chiostro di S.to Stefano, fu lodato da Jacopo d'Amore Somasco, orazione che va alle stampe

Al suo lempo ai fondarono, o muraronai di novo le fabbriche teagenti, — Nel 14564 si rimono de fondamenti la echies di s. Procolo. — Il anno appresso, rialusatsi pure dai fondamenti quelle di S.La Margherita: e fondavai, da Maria Perrazzo, il cenobio e nichesa di S.La Teresa, l'uno e il altra passati gio, rale 1658, in giusportosa diseale. Nel 1657 la Repubblica fondava la chiesa e di monastero di S.La Maria del Pianto, per solicelizazione della pia monosse Maria Benedetta de Rossi. — Nel 1695 fondavasi del pari la chiesa e di monastero di S.La Maria in Nuzaret, detta degli Scalai; o d'erigensi a ricea si un baraccea faccista della conferieratia di a. Teodoro, pel lacotto fiato di 30,000 descili dal mercatante Jacopo Galli; como pure muravasi in mermo, nel 1632, "Patra faccista della chiesa di a. Tomosso. — A queste fabbriche debonato aggingaper d'arta faccista della chiesa di s. Tomosso. — A queste fabbriche debonato aggingaper quelli di S.Da Apolliare e dei Saloni a s. Gregorio; lutil più, cell maler e degli anad, distratti. — Tali oppere, quai giui e qual mono grandione e contosissine, crette in tempi disastroni, dimostrano il carattere e l'animo grandore e rostorissini, carette in tempi disastroni, dimostrano il carattere e l'animo grandore e rostorissini, carette in tempi disastroni, dimostrano il carattere e l'animo grandore del Veneziani, i quali non guerre, non pesti, nel latri inforbritui valence prosterati giamme.

Il ritratto del doge Molino offre lo silie di Camillo Ballini, che dipinae uno ch' comparti del soffito nella sada dello Servisino, e l'intero appoleo dell' soffico che mette ad cuas ulas. Nel fondo di exao ritratto leggasi la seguente inserziano, anche questa al tutto diversa da quella riportata dal Palazzi, che dece : Platetatum in Europae: 190 firmus steti. Sustinui Rempublicano, l'Itarus (pic) Cameam, terra, marique cum Turca conflizi: firme victor utrobique censi. Pro una Canea plurima oppida expugnari, et capta Citasa vicen Turcia reposit.

FRANCISCYS MOLINYS DYX, INTERNIS PERICYLIS EVTACTYS CYPIDITATI
VIDIT EX SYPERIORE LOCO, TERRA ET MARB. VIDET EX AEQYO COELYM.

(330)

(1) Le famiglie Molino, sie che venisse a por sede in Venezia nell'377 da Mantova, come pensano il Malfatti, il Frescot ed altri eronacisti a genealogisti, o che da Tolomaida veleggiasse al nostri lidi nel 1993, secondo serive lo Zabarello nell' dala heroum, o finalmente, slecame dettano Lorenzo Pignoria e Fitiberto Campanile, quello ne' snoi Commenti atorici sulla Gerusolemme liberota di Torquato Tasso, e questo nelle sue Insegne de' nobili, al trattato della famiglia d'Aquino, traccese origino antica de' popoli normandi, certo è, che ascritta al patriziato, produsse in ogni tempo nomini nella toga, nella armi, cella politica, nel sacerdosio e nelle lettere criebratissimi e asemorandi. — Eresse poi in Venesia varii edificii, tra 'quali ila chiesa di sacta Agnese ed il monastero di a. Daniele, e ticce molte menorire mo-mumenti nobilisalmi in sitre chieca. — Tre sacodi di poca diversi un'a questa casa, che diesa issere state divisa in due rami distinti. - Il primo scudo porte, in campo partito d'argento a vermiglio, una ruote da moline de' coluri contrapposti: il secondo, una ruota d'oro in campo assurro, ed è quello apttoposto al ritratto del nostro doge: l'ultimo, inquartato; nel quale il primo e quarto pusto reca in atessa ruota d'oro in eampo azaurro, e nel secondo e terso ha l'aquila hicipita nera, in campo d'oro. Francesco Da Molino naequo nel 4575 da Merino, e sostenuto in età giovanile le minori cariche nell' armata navale, si vide, par la di lui rara prudenza e saggessa, nella freschissima età d'anni 28, etoè cel 4603, promosso a provveditore la Golfo. Nel 4640 fu eletto espitano nel Golfo atesso, nffine di reprimere I pirati Uscocchi che lo infestavane, ed egii il batte per guiso che per alcon tempo non furone più in grade di rendersi motesti. - Due anni dopo veniva spedito il Moline contre i Ferraresi I quali erson entrati nella horea di Goro, a messo avevano, a indialo di possesso, una gabella con titolo di encoreggie, ed ufficiali perché riscuolassero il nunvo aggravio. Egli adunque li cacció da quel inogo, a fece valere lvl il diritto della Repubblica. — Nella guerra, del 1613, per la successione al ducato di Mantova, furnos apselti varii provveditori qui e qua, uode monire le rocche e fartificare le piesas ai confine, di Il Molito venne mandato provveditore in Asola sul Bresciano. — Due soni appresso, per timore dell'altra guerra che stava per rompersi fra Spagua e Savoja, recevasi Francesco provveditore dell' armata sni lago di Garda. - Nel 1623 fu cietto provveditore generale in Dalmasia, onde armara le piasse di confine, mi dubble che Ferdinando II miranse ed aliargare il nuo imperia. — Candia, sel 1085, even d'uppo di alemi provedimenti, ed il Senata spedire nobi il nostro Malion, il quale touto riconduna l'ordine nel governo di quell'isolo, che molto assgue e dolori custò a Veneziani, — Ripa-triatosi di movo Prancesse, osotrone le cariche più gelose dello Stato, Indino e che pel distinti ritatosi di movo Prancesse, osotrone le cariche più gelose dello Stato, Indino e che pel distinti meriti, il di 41 gennaio 4633, consegui quella di procurator di a. Marco de aspro, in loogo del defunto Simeone Contarini. — Altri uffici persolse fino al 4644 in cui lo vediamo inquisitore al sale: quindi, nel 1645, eletto generalissimo di mare contro il Turco, mosse alla difesa delle minaccieta isola di Candia, ma dopo un anno, aggravato fieramente dalla podagra, fu sollevato dall'operosa missione, cedendo Il carico e Girolamo Morosini. - Torneto ella petrie, pensò curere la mal ferma selnte, me in quel mentre, morto Francesco Erisso, fu eletto doge il Molino. - Il di lui reggimento fu uoa continuo serie di americas, como vedemmo, per la guerra cel Turco, ed egli vines ogni iraversia cella sus molta modernalone e prudenas. Fu caro al popolo, e rispettato per la sua grande applicasione agli afiari, el quali il di lo pesto consiglio molto vales a conduri da dottimo Smc. Gli storici gli rimprovernan questa unica pecca, ed é, aver egli avuto una certa ronnegna ne'modi e nel discorso; difetto contratto negli Impleghi militari da lui sostenuti per lunghi anni in mara ed in terra; ma gli storici stessi soggiungono, che quendo hassi questo solo rimprovero non si è lungi della perfezione. -- Il Molino, coi suo forte carattere, value a mettere non pose namo nel son popolo; yalea la gran parte a lar sostedere una guarte, che quantinoque struggitrice di vite a di sveri, i nonce a la gioria della nealone donandavano venisse continuata fino a i sorgere d'un ora propiala per intabilire con digniti la pere, d'altronde desiderationa per la continuata del la pere, d'un ora propiala per intabilire con digniti la pere, d'altronde desiderationa. ma. Ne lasciò occasioni per cercaria, e and depose il penniero quando vecteva necessario il ascrilicio dell' loro ne a della gioria per ottoneria. — Avera egli, aliorquando cra procurator di S. Marco, nei chiostro del monastero di S. Steino, innalazio un monumento, tuttera supersitire, ella memoria dell'illustra del fratallo Domenico, secutore gravissimo, arasto di tatte lettere, a possessore di ricca e presione libreria. - Francesco doge invece in tomulato ivi presso, senza ottenere nemmeno i coore di una inscrizione.

# CARLO CONTARINI (4)

Doge C. - Anno 1655.

Cinque concorrenti al ducato si presentarono, e farono Giovanni Da Pesaro, Leonardo Foscolo, Giovanni Barbarigo, Girolamo Foscarini e Bertuccio Valiero, ma nessuno ottenne il favore dei suffragi. — In quella rece fu eletto Carlo Contarini, pru-(331) dente e gravissimo senatore, il quale per verun modo pensava al trono, dedito com' era a vita ritiratissima, e tutta volta allo esercizio delle opere di pietà.

Il di prima della sua elezione, che fi il giovodi sinto del 1655, accadde luttonistano filto i inquella sera tanto fit locuorero del popolo nella basilica di s. Narco per venerare la insigne reliquis del sangue miracoloso di Barnti, che, trovandosi chiuse le porte del tempio verso il Palazzo diacole, con ora costume durante gli serulini per eleggere il movo doge, silifattamento strinesi e compresse la calca, nache per l'entrare in chiesa delle grandi confraternite, e per la piogia che tempestava al di finori, che rimestro soffenche da direc cinquanta persono.

Il reggimento del Contarini fu brevissimo, ma non pertanto glorioso, rispetto alle vittorie conseguite sul Turco. - Difatti, all' aprirsi della campagna del 1655, Lazzaro Mocenigo guardava lo stretto de Dardanelli, affine d'impedire l'uscita della flotta ottomana. Egli non aveva al suo comando che sei galee, quattro galeazze e trenta navi ancorate qui e qua in diversi punti del canale. - Mustafa, nuovo comendante della flotta nemica, che erasi posto nell'animo di arrestare le vittorie de' Veneziani, accingevasi, il 21 giugno 1655, di uscire dallo stretto, con forze di molto maggiori. - Senonché l'indomito valore del Mocenigo, e la sua alta perizia pelle pugne marittime, prevalsero sul numero de' nemici. - Non appena il Turco si mosse, il Mocenigo attaecò la battaglia, e tale sconfitta gli fece toccare, che con alcune navi soltanto potè finggire, rimanendone undici arse, nove affondate, due investite nelle secche e tre prese da' nostri, oltre che scicento prigioni e molti cannoni totti dalle navi rotte o incendiate. - In questo combattimento feroce, durato sei ore, i Veneziani perdettero una sola nave, che per isventura incendiò in mezzo al fuoco che struggeva i legni avversarii; ebbero da circa centocinquanta morti e pari numero di feriti. - Nò contento il Mocenigo di sì gloriosa vittoria, volle cogliere eziandio il frutto di essa. Presentavasi, nell'indomani, dinanzi al porto di Fochies, ove erasi Mustafa ritirato coi legni rimastigli, per incitarlo a nuovo combattimento; ma non ebbe egli coraggio di pscire, protetto com' era dai due castelli che guardavan la foce; e colà hloccato non potè mandare soccorsi a Malvasia, stretta intanto del pari da Francesco Morosini. - Solo all'avvicinarsi del verno la flotta veneziana rientrò in Candia, e la turea per tal modo ehhe agio di ritirarsi a Costantinopoli.

Quello che operò il Mocenigo nella primavera del 1656, non potè vedere doge Contarini, chi moriva il di ultimo aprile dell'aunos stesso, ed era tunulato nella chiesa de' padri Francescani riformati di s. Bonaventura, ottenendo l'orazione funchre da Pietro de' Conti Romano, dottore in teologia, ch' è alle stampe.

L'imagine di lui è opera di Girolamo Fernbosco o Forabosco veneziano, molto ditatto al uso tempo nello eseguire ritetati. Nel enapo di esa imagine loggesi questa escupitei inscrizione, ai tutto diversa da quella riportata dal Palazi, che sonas: Auti. Remp. occupita Pagera opulenta instanta. Foda urbe, cuivire sodolat fama, in Leonis mai unques incurrit: capta armatam vineum censil. Potentissiman Turcarum classem disties. Alta es teda Turcia danda.

CAROLYS CONTARENVS. ANNO MDCLY ELECTYS.
AD COBLYM PROGREDITYS OBIT MDCLY.

(1) Necque Carlo Castardia del 1950 de Andrea, e di sul vestista seas, des sel 1953, fa unadas profesia e apistana Februar. — Art 1958 podes à versus attenum pointes, a pensa persus fa spedito profesia e principa del 1957 pensa del 1958 pensa del

## FRANCESCO CORNARO (4)

Doge CI. - Anno 1656.

Concorrevano al vacante trono ducale Bertuccio Valiero cavaliero e Leonardo Poscono, ambidas procuratori di a. Marco; mi il volo concordo degli celtori si raccolae sulla persona di Francesco Corraro, distituto per antichità di prosapsi, virtuoso, di esempiare modestia, afficiosato alla patria, e cinto di parenti, il cui merito avea sollevato a posti fuminosi.

Ma eletto egli il 47 maggio 150%, non risse nella ducee che soli dicinanore giorni, norci essendo il 56 giuno aussegnente, siechè alle facto pla suo casilamento tenenco dietro i ruoi funerali. — La sua salma veniva deposta in s. Nicola da Tolentino, nella cappella della una famiglia, ora avea egli disposta la erezione di un monamenta il dellorannia sop padre, mandato ad elitto da Federica suo figlio: ma nel 1720, per volere dell'altro dogo Giovannia Cornaro II, fu rinnovato totalmente; intorno a cui veggasti nosta 2 a segino 214.

Il ritratto di questo doge è opera di Giuseppe Heinz o Ens, juniore di Boemia, il quale molto dipinsa in Venezia, siccome dice lo Zanetti. — Sul campo leggesi:

FRANCISCYS CORNELIVS DYN YENET. IOANNIS DYCIS FILIVS.
IYSTITLI CLARIS, PIETATE RARIS. FRINCEPS O'IDEM INVICTYS, MAGIS TAMEN
INVICTYS. ORITI ANNO DNI NICKLY. DIR YENO SYL PRINCIPLYS DECINONONO.

Il Palazzi, in quella vece, riporta la seguente inseriziona: Omnium expetitus votis, brevi ab omnibus desideratus, vigesimo die, qua fui electus, nors acerba spem praecidito; cotenus potius ad expectationem, quam datus ad possessionem.

## BERTUCCIO VALIERO (4)

Doge CII. - Anno 1656.

Il di 15 giugno 1656, gli elettori di comune accordo clessero doge Bertuccio Valero, benchè si trovasse aggravato da febbre e tormentato dalla podegra; motivo per cui non potò prendere il possesso della sede ducale se non il 40 luglio susseguente.

A continuare la guerra di Candia, alla fine di maggio dell'anno medesimo, Lorenzo Marcello, sostitunio nalla carica di capitano generale al defunto Luigi Leonardo Mocenigo, seiogleva colla fiotta da Candia a recavasi di fronte allo stretto del Dardanelli, affine di impedir auvoramente l'uscita della turea armata, cha stavasi colà allestando per riodilare la pouzas.

Non appena giusse la nuova a Costantinopoli dell'arrivo della veneta elasse, assuto il comando della tures Suan-Passi diffettosi d'uneir; ed ancisto presentò la battaglia, che fini con una fra la più grandi e aplendide vittorie, che abbiano mai cornato le armi veneziane; intorno di se quale tergamente parlamon nella illustrazione della Travia CLXXVI, in cui è inciso il dipinto del car. Pietro Liberi, collocato nella sala dello Sertulo.

La morte gloriosamente incontrata dal Marcello lasciava vacante il carico di capitano supramo del mare, e perciò veniva degnamente sostitutito Lazzaro Mocenigo, cha in quella battaglia sevra partecipato alla gloria, e ben meritato della patria.

Infrattanto la flotta veneta attaccava Tenedo e la conseguiva, lasciando ivi a rettore Giovanni Contarini; imposessavasi di Lenno e di Stalimene, ed altra minori imprese operava fino al chiudersi dell'anno 1656.

In merzo a tunti sforzi di vabore, di coatanas, di ascrifizii di vite o di averi, che i Peneziani fatto avvano, a stavano per ripotere altercennate, fa marziali los socrgare come l'intera Europa rimane quasi indifferente aputtatrice, ed alle calde rimostrame a ferrorosi inviti della Repubblica per essere soccorsa nessumo dava sacolto, e se lo dava risolvevanali e date promesse in vano parola. — Il pontefice atesso, Alessandro VII, che in sulle prime pareva volesse sostenere con unito effecte el sacore acusa del Veneziani, finiva col concedere loro soltanto i beni dei cenobili soppressi del Cresiri e di Satos Dispirito in isola; mai mompano domandra il ritoro del Cessulfi in Venezia, espulsi per legge del 14 giugno 1606. — Portata la cosa is Senado fa savversata de Giovanali Sormone o da Francesco Querrii; ma socreto a parlara in favore Giovanni Da Pesaro, fu con maggioranas di voti acconsentita la risamnissione dei Gesuifi, però legge a certe condicioni, fia le quali una fia, de doversore coquistare il monastero dei Crociferi per cinquastantila docati: il che eseguito rientrarono eglino ed aprirono la secule il 33 aprile; fe657.

Alla nuova stagione di questo medesimo anno, i Turchi allestivano poderona armata terrestre a navalo, affine di lavar l'onta delle sconfitte toccate; nel mentre che Lazzaro Moconigo aciogliava dalla patria, col pensiero di conservare gli acquisti fatti, di battere il nemico sul mare e d'impedire che uscisse la flotta di caso dallo stretto de' Dardanelli.

(334)

Destinava quindi una squadra opportuna per guardar Tesedo, tenuto aicome punto interessantissimo; ane mandava un'altra velocemente verno Scio ad incontrare le navi turche, che a quella volta navigavano, e un'altra ancora no spediva ad incrociar le acque del canalo del Dardanelli. — Ordinava a Vinesnao Querini che con diciannove galee e sei galezza le oseguiso per dar la caccia alla fotta turca verso Scio, e tosto si abbattè in alcune navi che formavano parte della carovanas procedente dal Cairo, e deu vesegli e cianue saische perofo, una di questa ne area.

Ma al Mecenigo atava a estore d'incontrare la fotta del capitan passià, nel tardò molto a trovarsi. La quale veniva de Rodi rinforzata da nove gadee del Pal; a quindi si pose tosto a darle la escale. Ripartiti con boso ordine i posti e gli uffisii, e preso il vastaggio del vento, incomincio à precessorla si virumente, che in broven la sposinio e la vinae, acquistando con altri legni exisadio la espitana comandata dal capitan passis l'idenente, che, fortio, rimase prigione con qualtrocento de viso.

Questa vittoria saputa a Venezia, volle la Repubblica che meritasse al suo capitan generale Mocenigo l'onore del procuretorato di s. Marco, il che fn il primo giuguo 4657.

Il Mocenigo però non s'acquetava nelle opere di Marte, chò più emimato che mai dava la esceia a legni turchi faggiti, perperavasa gia all' impresa di Scio. Ma utilio che un altro corpo d'armata, uscito da Costantinopoli, trovavani e' Dardanelli, dove poto si avea a campo lo atesso gran viar con cinquentamila soddat, con animo di volgeria il ricuperamento di l'enecò, volo totto nel canale de Costelli, ove gia stavana accorato Marco Rembo capitan delle navi. Unito in vi cianadio colto avid il Malta, divire la flotta ne' posti più vantaggiati, attentamente osservando i movimenti dei nemici.

Stretta poscia consulta fra i capitani, deliberarono di sforzare il passo de' Dardanelli, batter la flotta nemica, ed avanzarsi fin sotto le mura di Costantinopoli. Nè davano loro timore le fortezze de' Castelli, pensando di farle fulminare da sedici navi, al favor delle quali procedere poi a forza di remi. Ciò tutto volevano operar nottetempo, ma essendo lor necessario provvedersi di acqua, le galee si recarono ad Imbro per fornirne anche alle navi. - Il vento che per il corso di otto giorni furiosamente spirò contrario, impedi che ritornassero ai tosto; anzi dalla tempesta stessa agitate le pavi, portate furono dalla parte dell'Asia, rimanendo di qua solo la capitana con una o due altre navi. Non poteva il Mocenigo coll'ardor suo domare la forza delle onde, sebbeue lo tentasse più volte. -- Finalmente, rimesso alcun poco il vento, spedi quattro galee, affiuche ad ogni costo di rischio e di fatica recassero acqua alle navi, venute per mancanza all'ultimo stremo. Il giorno appresso fu conceduto alle altre galee di partiro da Imbro, quantunque il vento, ancora contrario, impedisse che giuguer potessero quella stessa sera a', Castelli. - I Turchi attentissimi di cogliere ogni vantaggio, scelsero quel momento, e prima doll'arrivo delle galee, la mattina per tempo del 47 luglio 1657, si accinsero ad uscir dal canale.

Componevasi la flotta force di trentatre galee, nove manone, ventidue navi, cinquanta saicebe e molti altri legni ninori, e fulminando da ogni parte le batterie di terra, piegò alla parte di Grecia, dove, per il vento, erano indebolite di numero le venete navi. Le quali da ogni lato battute, affrettaron la mossa per torsi dal danno e per investire il (335) nemico. Il Bembo stava necora sull'ancora, e ciutolo i Turchi do goni parte, tentavano abbodrafo; nan egli, fagifici lo gomene, si pose in nezzo di quattro auri e tre maone nemiche, infin che sintato da sur altra nava, aparze, tuonando, fra 'nemici, la confusione no e la morte. — Infintatulo le altra nava di el Veneziano pote si armon in magifor ordinanza, e totto si diede allora a un battagliare confuso, tremendo, continuo, con alterna fortuno, durato fin verso la sere.

Non à a dire di quanta e quale imparienza fosareo presi i espitani delle venete armi nello accorrere in ainto delle navi oce, all udire della inengliata battaglia. Ma il sofiare del forte vento contrario impediva loro di giugnere ella puga. — A forza di reani superato il espo Gioniziareo, riinnacea un il dire punta do vineere, ma la burrarea vieppia entorpia ingegliardiva. Aleani consigliavano di ira rosta: sessonabi il Mocenigo tanto fe'e tanto disse, che fu delberato a vanzare quanto più al potes, per eui chbero modo le tre galece capitan, segnite da iller nove, di entera nel canale.

Sparzesi allors lo avvilimento ne' Turchi, i quali parte gittarona in mere, parte cerarono senomo nel prossimo lido, e parte de' legin loro investirone. Tanto era però la hurrasce, che le galoe venele stavan nel punto di perieslare, se tostamente non exessero dato fondo alle incere. Per qualche tempo lo sola enpianco di Malta diede la escicia e tutta l'armata nemica, ed il Moemiga, non curando i perieoli della tempesta, taglio fuori una galora, investendoli, in sottomise.

Sorte la notte, pensavaso il di appresso di continuar la battaffa, ma la tempesta in imperversando impedi olle flotte di Carrara el conflict. Abbouccetsiosi il veste la notte tra seguente, diè modo alle galee venete di uniri tutte in corpo, appercebiandosi novellamente alla pugne. Risforava naccora il vaso la nattina, e atbilisti quindi, che so si fosse plaseto sul chiuderzi di quella stessa giornata, avrebbero, sull'imbrunire, attaccuto il menice.

Rimesso però il vento alquanto della usa forza prima dell'ora convenuta, il Moccio più piuziante ai mosse, seguito da undici galea, a trapsaso feliciemente la principal batteria de'i nenici sempre più incolorito nel desiderio della vittoria, pieso d'ardir mortale, avanavasi ve telecemente per lo cannel. Stava callà proggiato al suo stendardo, e con la voce e cel gesto comandava e anniavasi suoi, quando una palla nemies, come sembra, cueltu nella mualizioni, leces copipala ra glacie, cha quasi tutta evvanno). — Nel precipitara i'antenna, schiacciò il capo al Mocenigo; che tosto cadde estinto. — Il caso inopinito feca arrattara stalianante it venel t'epic, de ogia tentativo it aubiandentale. "Se curb perattori di ricuperare la reliquie della gales capitana, ed ogni cosa il mode che fine questo confilto d'arrito ter giorni, in cii acquistamento i'venel t'epic al mode che fine questo confilto d'arrito ter giorni, in cii acquistamento i'venel più di uno dei più illustri e dei più interdio estato in cii accio della contra tera giorni, in cii acquistamento i'venel più di uno dei più illustri e dei più interdio ensiste de servo comprono alla perdita fattu

Colla morte del Mocnigo le coie della guerra voltarono foecia, imperisciochi e i uni positifici e di Multa si ritirarono, e passato il commondo per anzianiti in Lorcano Resitre, capitano delle galeazze, vennera a mancare lo disciplina, l'ordine e l'accostumoto coraggio. — Tendeo de Lenno, acquistate l'anno avanti, perderona; e subhene in Dalmania si ottenessero aleuni vantaggi, e Cattaro si fosse salvata, erano fatti troppo insignificanti apporto la lotte gignatese che giú a dodie lami Vonozia sosterone quasi oda.

la questo mezzo sorgeva una qualehe lusinga di pace; imperocehè il gran visir, a cui pesavano, non men ehe a Venezia, le importabili spese della guerra, amaya questa finire, per volgere lo armi ad altre imprese di più faeile e largo successo. - Chiamato adunque a se da Adrianopoli il secretario Ballarini, gli fece intendere la possibilità di un accomodamento, quando però la Repubblica consentisse alla cessione di Candia e delle piazze annesse. Rispose il Ballarini, a tanto non estendersi il suo mandato, e dover riferire alla Repubblica, alla quale fu spedito un dragomano dandogli tempo due mesi per la risposta. - Portata la cosa in collegio, varie furono le opinioni agitale; ma finalmente, e massime per lo discorso tenuto da Giovanni Pesaro, a eni aderi poseia anche il doge, fu deciso di repulsare la proposta e continuare nei sacrifizii magnanimi : per cui il doge stesso offerse pel primo diceimila ducati, il Pesaro ne diede scimila, ed altri altre somme promisero; ma non furono tali da dimostrare in loro quoll' affetto e quello zelo spiegati da que' due nobilissimi euori. - Poscia il 7 gennaio 1658 rispondevasi al Ballarini: non notere, non dover la Repubblica, si per rispetto alla religione. come per quello del naturale diritto, abbandonare l'antico e giustissimo possedimento di Candia; quindi non convenirle accettare la pace alle condizioni proposte.

In attea de fatti che doverano necedere nella primavera veniente, movira dope Bertuccio Valico il 20 aprile 1655, ludado in famere dal podre Stefano Como, con orazione che va alle stampe, e veniva sepolto nella ebien di s. Giobbe, da cui poscia fit trasportato nel tempo de St.ti Gio. e Podo, ore Ekishette Quirini moglie di suo figlio Silvestre, che fa poi dope, come verbreno, erigeva a sè, al morito ed al suocero suo un monumento soluridissimo (2).

Ninn fatto neendde di singolare nella città, duenndo il Valiero, traune una orribile scionata, che imperversò il 5 agosto 1657, dalla quale rimasero quasi distrutti i monasteri di S.t.a llaria Maggiore e della Celestia, e ruinò molle essex, palnaza, empanali e eammini per dove passò, svelse parecchie atatue della basilica di s. Marco ed i piombi del ponte di Risone.

Il ritratto di questo doge, è opera del cav. Pietro Liberi. Sul campo è traccinta l'inscrizione seguente:

BERTYCH'S VALERIO, PRIDENTIA, ELOQUENTIA, LIBERALITATE CLARVS, ANNONAE APPLYENTIA ET CLASSIUM EVENTV REIPVELICAE AVSPICATISSIMYS OBJIT.

Il Paluzzi riporta intree questa leggenda: Errei nevo multarun netatum gesta ribri terprestatu copis campo teri: Classibus operai Mex. del finese Hellesponti elidi Turvarum gutture hinnini, et anhelantin cardes. Insulan continenti nazim ponte insuz: Firma Trois e Estree totus pelapua arbere vidit al incendii ui issultatium. Nisuptum victus, ubique triumphator. Obrutus mole tropharorum, ses qui namum vic exist.

<sup>(4)</sup> Dals famiglie resums Veleris travas l'origine quelle Valero veneziana, siccome afformano perceda estriact, iri quali la Zaboria, celle uns opera (l'arberi) foliosi del Perazo, nel Fabria, periori depinno; Pier Giustiniano, actis Misterio Frenissa; Damesteo Longa, anila nua Siereia. — l'excessione de l'arberia del Romano del Perasione del Peras

ands, riscurance I Valoria & Palora, e questa riscurarezan un lermaparda datile self italian provincia, ripasarezan medimente, and Saya lain state della leggena, ser fearezan de quel passi il lar seggieran, montando poseta, coli madore degli masi, il engonan, per sengilio trapparliante di lettera e la larga della della

gistrature fine dal 4624, in cul le treviame savie agli ordini; poi camericage di comoue; capitane a Bergamo; savio di Terraferma, a, nel 1629, commissario delle miliaic venete nella Valtellina. Fu indi censore, capo del consiglio de' X; ambaselatore straordinario al gran duca di Toseana; e nel 4633, al cardinala infante, fratello del re cattolico, ch'era venuto a Milono; nella quale occasione usò tale posnposa magnificanza da lasciarne per lungo tempo memoria. L'anno stesso fu eletto savio granda e consigliere, la qual carica fa da lui più volte sostenuta. Nel 1642, fa provveditore a commissario all'esercite appo il gran duca di Toscana, nella guerra contro li Berberini; e nel 4644 recossi ambasciatore d'obbedienza ad Innucenzo X, nella sua esaltazione al pontificato, dal quale gerarea fu creato cavaliere. - Negli anni 4645 e 4650 fu riformatore dello studiu di Paduva, Indi generale a Palma; provveditore straordinaria nel Friuli; c, nel 4655, ambasciature a papa Alessandro VII, pel suo avvanimento al trono. Fu eletto in seguito podesti di Brescia, ma venne dispensato, ed in quella vece venne nominato provveditore di Terraferma. - Fu savio del consiglio, e concurse due volte al principato, finche, morto Francesco Cornaro, fu esaltato a quell'onore supremo. - Narra II Palazzi, che a motivo di aver perorato il Voliero con molto calore in Senato sull'argomento di proseguire la guerra col Turca, cadde malate di picurisia, da cui mori ie ctà d' unal 62. - Nell' atto che ricevette il santissimo Vintico, fervorosamente pregò il cielo, affinebè concedesse vittoria e paca alla cara sua patria.

(2) Inturno al monamento superiurmente citato veggasi quanto più avanti diciamo nella nota X. 2 del duento di Silvestro Valiero figlio di Bertuccio, che fu doge CIX.

## GIOVANNI PESARO (1)

Doge CIII. - Anno 1658.

Al defunto doge Valiero, gli elettori, di comune consenso, il di 8 aprile 1658, sostituirono Giovanni Pesaro, cavaliere e procuratore di s. Marco, chiarissimo per molte cospicue cariche da lui sostenute con molto senno e prudenza.

Pervenuta la rispotta del Senato al gran visir, arse d'ira alla notizia della rifutta proposizione di page, e risolos di adopere tulle la forze per vionere la marvigliona co-tanna de Veneziani. — Pertanto uni grande armata, alla cui testa pose i passi da Buda di Tennisara, e in pari tempo altre numerone truppe mise in pieda, affine di resersi egli stesso a Belgrado, onde da cola invadere la Transilvania, e minacciare la Dalmazia e l'Ungheria. — La norte ecesadas sul compo del principe Regozzy di Transilvania, diche modo al Turchi di sequistare Varadino, e quiudi di seorrero e devastar l'Ungheria.

Il Senato intanto eutrava in pratiche con Francia, per ottenere siuti più efficaci di quelli degli altri principi; e già il Mazzarini, avez mandato la somma di 400,000 sendi, per mezzo dell'ambassiatore Francesco Giustiniani; e spervasi pio che la inniniente pace tra Francia e Spagna, conchiusa quindi definitivamente il 7 novembre 1659, mettesso la prima nella possibilità di allerarera mesoriermento la mano.

Sul mare, durante l'anno ultimo accennato, il generalissimo Francesco Morosini non avea potuto, per la viltà del Turchi, che singgiruno ogni scontro, segnalarsi con qualche splendido fatto; e solo tentato avea la conquista della Morea, ove gli abi-(338) tanti del Braccio di Maina promottevano di soltevani, ma poi mancarono; e il Morsini, presa la città e il castello di Calmata, non ercottete opportuno di spignerii per allora più oltre. — Mondava il capitano Girolamo Contornia alla stazione del Daracini per impedire, so non altro, il commercio il Turchi, e continuò a scorrere l'Arcipelago, recaudo a 'nomici gravi danni. — E di vero incontravo egli melle neque di Samo la fista turca, e poiche questa ne sulggivi so contro, davasi a perseguitore in erteroparatia, predancio due galee, Poi correre salle coste della Natolia, e it se-dergiava; e continuando sou vinggio, assalli castello di Torna, ne impadioniva continuò sono vinggio, assalli castello di Torna, ce impadioniva ceva anche Castel Bangio, facendori ricco bottino; infinche avvicinuodosi il verno, recavasi con le nari a Milsi, na letas della novella schessi della n

Ma in questo medesimo ouno 1659, il 30 settembre, veniva a morte doge Giovanni Pesaro, ed era tumulato uel tempio di Santa Maria de Frari, ove dal di lui nipote Leonardo Pesaro gli si cresse magnifico monumento (2). — L'orazione funcbre, che va alle stampe, veniva recitata da Valente Gandolfo, canonico di s. Morco.

Per le importabili spese della guerra, trovandosi nel 1658 erausto il pubblico erario, il Senato creava una nuora magistratura, quella cioà dei Deputati alla provvigione del denaro, il cui carico era di proporre i mezzi più acconci di raccoglicre il danaro occorrente elle provvisioni di guerra.

Il ritratto del Pesaro è lavorato da Girolamo Ferabosco, o Forabosco; e reca nel campo questo inserizione.

IOANNES PISAVRYS DVX VENETIARVM, CRETAM CONSILIO, AERE ET ARMIS SYSTIMENS, PATRIAE FELICITATI DE TVRCICO BELLO IN EVROPAE PACIS ORTY FAYSTYM OMNEM RELIOVI, CAL. OCTOB. MDCLIX.

Anche in riguardo olla insertiatone di questo dogo, il Palozzi la riporta diversamento di questo modo: A me sità l'imuli gentiusa terro viltonamus. Diamini frustra tentata, stelli in armit invicta, in fale coustana. Classes potentiariame loutium de-preseze Cantum Raspium, incerpapolite erdelium, cupupuntum et in emen potesta-tem reductium. Iustus in pocesi repotentis e 7 oino probitors. Puu in subsendii sustis Lazoro Mocenco trimuphatori. Param Patrine siri, doriore satisi.

Giovanni Da Pesaro, figlio di Vittare e di Elena Soranzo di Giovanni cavallere, che mari nel darlo
(339)

<sup>(4)</sup> Per comme opinione de ermonisti e geno-legiti, trans l'origine la funigita De Pearso dalli cità el sune moderna, de ciu vetta per sense a l'enzaine da Ill.3, matris, vectorial l'ercoix.

Dipiertaria, citate da l'appellari, e giutta Nicolà Crans, mila sun opera Pierure pera, venta qui cità proprieta, citate da l'appellari, e giutta Nicolà Crans, mila sun opera Pierure pera, venta qui citate que de l'appellaria, citate da l'appellari, e giutta Nicolà Crans, mila sun opera Pierure pera, venta qui capati de l'appellaria, citate da l'appellaria, e giutta de l'appellaria, considerate pera, foggita dall' amus d'estoria de l'appellaria de l'appellari

als her, acque not extendre 1900. — Exceede forcibillo code in cambe tall also del une patrons. Sel. Marie More Demois, e prodipiement airusta. — Exceede no language consiste of the control of the cont

(2) Il monumeire ceisante i suguitare, chi Lemente Da Friere frene instituter a queste doga une protect, è peper di Belianzer Lemplera. — Collection sintitute di nitera netterangia di San Marie protecti, è peper di Belianzer Lemplera. — Collection sintitute di nitera netterangia di San Marie cui di firere cinsoli, sodi il treccio rel pirci, de repognime sopra rice sammetto. — Fra cui di firere cinsoli, sodi il treccio rel pirci, de repognime sopra rice sammetto. — Fra cui cui di collection de protectio di sammetto dell'antico dell'antico profesio resulte na relativa di sammetto della cui protection della cui monitali della collection propriete colonia fermano tre interchalinti, la quebb di messa sonze, collection. — Quattro species colonia fermano tre interchalinti, reggenat, alto destre, des giunto colonia della cui della c

#### Inscrizione a destro.

IGANNER PISAVRYN VENET, SYCEN AVERYN INTER OPTIMOS PRINCIPES VINES, OVI PER MURTER AN VITAM PRODIENS, IN LETHALI PYKAPERIO NATAKM SERVAYIT NASCENDI IDEM PATRIAL ANGVOLTUS, CVI NASCEBATVO. APVE ALLORROGES CVE CARDLE ENANVELE ARCUNUS ILLUS MOLITYS MACHINANA IN TELLINAE VALLIS INVISIOES, IMPACTAS VENETAE LIGENTATI COMPERS FREGIT. IN GALLIA LYBOVICE JYSTO GLORIOSAE. ORNI CATROLICO NECESSANIA, VENETIS OPPORTUNAE, GALLICANAE QVIETI ALLARORAVIT. IN ANGLIA JACONI REGIS ONITYN MINA CALLIGITATE CELATYM, MINA SAGACITATE MINATYS, PRISCAN RESEVOLENTIAM PARLICITEM FIRMANIT. ROMAR INTONANTE NOVO TITYLORYM ORCHETO, IOANNI PINAVRO BERVIT RESPVELICA. QVOR MAXIMIS ABOVATA REGIOVS AVITA IVEA SERVAVIT. BING LIGHTS HARD BY START,
LIGHTON ELOQVIO PRINCIPES, QVO LURENT INDUCTIONS,
SEMEL OF LAUDILAND POLONIC SEGEN, AND AR PERGINANGEN AVGUSTUR CONCILIATOR, HOX AD MONASTERN CONVENTUR CARVELATOR OFSIGNATUS, MERCY SINS VIOLES POTVIT, NI MARTER OSTENOISSE EGUUNI SIPME SOMINIS EREPTAR, ANY VENETIS ASSESTAE
VEL TESTE CALVENIA,
QVAE VESI PACIEN, ET YIRI FAMAN, YT EXTINGVEGET,
CLASIOGEN FECIT VENTILANDO.

### Inscrizione a sinistra.

NOC YEAD, YEA DUREN FATER LIVEN, YOUR AREAST FATER LIVEN, PRICE PRESENT AND THE PRICE PRESENT AND THE PRICE PRESENT AND THE PRICE PR

OVAE NOTE OVAENT CONTROL OF THE STATE OF THE

OVI OPVM MARINE, MECTATOR OPENMA, REIP. PROCVEATOR, PATRY'M CHANTISE, OVA DENVIT PRETATE VIVAL COLVIT, OVA DENVIT PRETATE VIVAL COLVIT, OVA DENVIT PROTICE REPORTIVE MARINE REGORDIT.

Nel balamento sott on the prime insertizione al legge: Vixit Annoa LXX.
Satto alla arconda: DENVIT ANNO MELLY.

E sotto il trono: mic agvixit anno mocexix

# DOMENICO II CONTARINI (0)

Doge CIF. - Anno 1659.

Quantunque loatano dalla patria, e quieto fra gli ozii della sua villa in Este, veniva Domenico Contarini chiamato al trono ducale il 16 ottobre 1659: la integrità sua e la sua modestia lo reputarono degno di tanto onore.

Per la nuova campagna del 1660 necoglieva il Turco formidabili armate, e già minacciando la Dalmazia, avea scorso le campagne di Spalato e Train, ma giunto fiu sotto Sebenico, fin ripulsato da quel presidio, e quindi volgeva tutte sue forze in Uugheria e Transilvania.

A socorrer Candia infrattanto venivano da Francia quattromila uomini, guidati di principe Almerigo è Ette e; guini soltanto alla fine di agota, con lo vente genti si misero alla impresa di dare assallo improvisa ol eampo nemico. — Na postiti all'asione, quantaqua ei Turchi non fassero più che tremila, cella fetta di operare, e di operare sensa tal qual direzione, diedero modo che il nunico ingrossasse; ticche furnoma da uttimo posti in rotta ed obbligati di rientura rella mera di Candia. — Peco appresas oscrennero le medattie a desodare le trappe francesi, per qui si dovette fur lorora mutar aria, e spedifie nelle inole grecche, in una delle quali, cio è a Parsa, moriva il principe. Almerigo, e la Repubblica ad onorarlo erigoragli monamento conpicuo nel tempio di Stanta Maria de Frari. — Per tal modo tornò instille il soccero francese, e del pari riusciva nullo l'altro aiuto di dinemila Tedeschi, mandati dall'imperatore, (341)

perchi; giunti in ritardo, e quando la stagione avunzata non acconnentiva tentare aicuan ingresa. Il capita generale Morsani incoloj di quella diasventura il provveditore Antonio Barbaro, per avere controperato a unci ordini, e fatto muovere facri di tempo alcune truppe, donde poi ra edivista la confusione; o lo puniva di bando capitale. — Ma il Barbaro recessi a Venezia ai lavarsi dall'accusa, ed indatti in ausolu. — In quella rever, ripattino il Morsanio, gli ai tobas il comando generale, dandegli i successoro uno Fatello Giorgio, e per soprassolo tu debligato dificultari da gravi imputazioni; ma si lamer riusa difinostrare la fabilità, che fi dichibrato innoccessi.

Il movo generalisatino, all' aprire della propizio atagione del 1661, assettio da prima fotta turea nel camado di Scio; ma polichi septe dei di capitan passici, con trentassi gales, initaresto a Rodi podersos escreito, preparavasi recar questo in Canca, laccido A Scio il provordiore Girolamo Rittagia, partira con venti gales, comprena la squardra di Malta; e, il 27 agosto, incontrato il neniso vicino a Milo gii offerse lottaggia, et cui suci vincitoro, di modo che preciò diese giales, altre ne cola infondo, e fese cattivi di nitorro documia infectiti. — A vutonen noticia il Senado, rece grazie a Dio, creava forgio Mesonia Caraliere di a. Saleco, col intriva ai firanzia sei ricche collane d'oro Grippi Mesonia Caraliere di a. Saleco, col intriva ai firanzia sei ricche collane d'oro collane d'oro collane d'oro collane d'oro della contrata del ricche della contrata del ricche della contrata del caraliere dell'amo passò in preciti contri sia in Caradia como in Dismatia, di toro rilivatione dell'amo passò in preciti contri sia in Caradia como in Dismatia, di toro rilivatione.

L'amos seguente (1602, si spedirono nuovo armi e nuovi capitani in Candia; ed anche in questo periodo avvennero fatti lievissimi, tranuo quello acceduto il 28 settembre. — Incontrata dal generalissimo Morosaini, tra Andros Scio, la carovana, cho da Costantinopoli recevasi ad Alessandria, l'attaccò, la vinue, e precò diciotto salcche, diciassette ne abbrucio: possici abbluttosi in quattro sultane carciche di molte preziosità, dirette alla Necca, dopo cimque oro di fiero conflitto notturno, se ne rese padrone di tra, l'altra insendió.

Ma né agnendi qualtro anal, cioé a tulto il 4666, pochi fulti successoro, e tulti di lieve importana, a motivo prinsipamente, che gli Ottomani erano impegati nella guerra d'Ungheria; la quale, dupo la memorabil seconitat attat loro toceare dal proce Montecuccoii, sulla frive del fiume Ros, fui colla pase da loro coccisiva coll'imperatore. — Laconde durante quegli anni, o in Dalmazia ed in Candia, furono limitate le opere di Marci, in frequenti sacramencie e scorrerie in terra, in tentativi di combatti-menti sati marc, da cui sempre si sottrassero i Turchi; per eui Angelo Correr, sostitulo în questo mezzo a Giorgio Morosini nel supreno comando, non pode fillustrari colli in general companising exte, lancio più quatate che furiosce burrache di marci, le codifica di marcia, el companis que divotte impedienos di poter condurer a fine le impere a cui penar-va der mune.

In quasto mezzo erazi novamente trattato di paec; ma il Secato non trovò di accogliere le proposto del gran visir i il quale, nel mentre acconsentiva che la città di Candia, con poco terremo allo intorno, restasse alla Repubblica, pretendeva poi la restituzione di quanto la Porta avesse perduto in Dalmazia, e fossero demolite le principali fortezze di Candia stessa.

Caduto anche questo maneggio di pace, preparavansi i Turchi ad aprir la campagna del 1667 con adunare poderose armi e validi argomenti di guerra, onde espugnar Can-(332) dia em ogni sforzo; al qual fine lo stesso gran viúr recuvasi al campo. — Per loro parte i Veneriani allestirono i più necessarii apprestamenti, ed ogni haloardo, o fortezza, o luogo munito, erasi dalo a guardare e a difendere a uno fra i aspitani più distinti. Tali forco il marchese Villa, Lorenzo Pisani provveditore, il tenente generale Vertouller, Pranesco Battaggi duca, Giovanni Morossia, il avantire Grinaldi governatore, il generale Barbaro, e da ultimo avevasi dato in guardia il baloardo Vittari si nobili della colonia.

Il di 22 maggio dell' anno citato si presentò sotto le 'mura la fermidalite armata del primo vira, 'circondondele per ogni lato, e ponendo un corpo dicentro ad ogni labatore. — l'opo ciò, sificiala la pirazz con la esplocione di sette cannoni, piantareno i Turchi totalamente quattro latterie centro il alsordo Martinega, una al Bellemme e due al Panigrà, le quali di sin di moltiplicaronai fino al numero di diciassette, dell'opera Santa Marsia fino al balondro A. nedver; salle quali monorevarania rimumatacique grassi cannoni, altri molti minori e undei mortai. Se non che pretos si vide, che tutti questi apprestamenti di ossidione crano atati cosi disposti fa fan di dividere consionere i difessori, mentre tutti gli sforzi nomici s'indirizzarono contro i beloardi Panigrio Bellemme.

Andavano i Turchi disturramente avanzandosi sempre sulto la città, nella quale i difensori con agni manirea di muinenta iffactificavani, operando del foro meglio, affino di rendere lunga, sotianta, mortale l'impresa nemica. Ninas persona dal nobilo al pelheo ripagramiosi; quindi si videro a lavarzer i colonzo alle difico non solumente le militri, ma i cittadini tutti, finance le donne, e la storia secenna, con nota sonerate le militri, ma i cittadini tutti, finance le donne, e la storia secenna, con nota sonerate pelotos, il nomo della moglie del naggiore Battaggia Matta, la quale, fattata espo delle fenomine tutte, con mimo virile, generoamente impiegossi con intregidezza ad anima nel e la bran di severi di musimento, recondo material e cià tutto correven per mare le altre nel lavori di musimento, recondo material e cià tutto correven per difina ca che perira sun'inancio a molte compogar; su quelle stesse mura che errorevano di rendere incennosibili.

Ma non bastan parole a descrivere la estinata ed invitta difeas di Caudia, e meno in bevi confini restringeria. — Senza annoverare il trestadue assulti dali e la dississationi in bevi confini restringeria. — Senza annoverare il trestadue assulti dali e la dississationi confini dali e la dississationi degli assedati min son venio mono; o si cho memorabbie sari sempre nei fasti della veneta storie la fernezza d'animo dimostrata dai Veneziani in mezzo sill'orrore di qualche l'illustre, seguila da molte odi qualche l'illustre, seguila da molte perdite non meno faneste. E di vera, calevano essi un suolo per così dire moventali, squareziato ad oggi estato da cava, di norelli, da mine, divenulo eccidio e tonia di oumini, che o hatatti in aria cadorano loseri, deformi, mutuli nelli molteno papilizati, ovvenennete tuttavia vivi erano segolli stotto le meserie.

A fronte però di queste insaleciabili peritic, pochi vantaggi avvano ottenuto i Turchi; a ci se regiona ti verno del detto man, a agione delle dirotto piegge, dovettero ritiraria injunanto dall'assedio. — Ma norta la novella stagione cell'anuo aguneta, i nemieri ricominicariaco col dere un assalto generale al basticon di Santo Indrea, da cui, dopo due ere di sanguinose combattimento, furono costretti ritiraria, insicando sul campo do oltre da emila soddati. Poco però stettero a rispiliare con più feroce necanimento lo assedio, che strinierro fortemente, e i de dopo un overble assalto, poterono impadroniari di mabatione; ed coppone fermato il piede su quello, ne assalireno in un tempo stesso tre altri. — Ma si vecenimi ripulsaravo acontinumente le breteciei, ed operavano continua disparate sortite, le quali rinscivano sempre feconde di
bottino e di strato spores i aemici.

N'e la fotta veneziana rimanea inoperous; imperocebà Lorenzo Cornaro scorrera inare con settle gales, fugundo spesso le nemiche, diuturnamente impulestandole, e si che pensava il viuir battere quetta squadra. — Peretic con dodiei galee mandava il famoso corsaro l'urice, con ordine di tenera in nagunto, e quindi sassilire, venuto il detto, quelle de Veneziani che scorrevano alora verso Santa Pelagia; e posta reraria illa Standin, ed occupato non ode 'porti, firtificaria; ed intendiure i legui della Repubblica. Ma penercta oli diagno dal espilina generali Pranesco. Movesini, usul totto da Chandia, ed unite venti galee, si spinse la notte, dopo il settlino giorno di marzo, a quella volta, en ed buis operaficiti i nemici, dopo nuoca ed unitinatistino punga, il disperce e il vinne.

E seza arrestarei a narrare gli altri molti sasalti dati dai Turchi e dai Veneziani sostenuti, le molti e qui soggiacquero tanti inviti empioni, le graccio e nuove sorbite operate, gl' infiniti argomenti e stratagennii gwerreschi usati in vano degli oppugnatori per vineer la piazza ben contrastitat; dirento che stanche le truppe ottomane incomnieniavano a mormorare, de mizi spedierono intanza al sultano, supplemendo del cambio. Il quale rispose foro: non ponasseero goder mai altro riposo che entro le murra di Candia.

Petraho conlinuara I assedio, e in pari tempo continuavano le sorilie; la maggiore delle quali accade il è dutobre del (4685. In suss Caterino Cornaro Inata free strage dell' otte avveras, che sparentata abbandonò i posti più importanti. Accorai però i espinai, cell' eccampio boro e col essigio di aleuni, burnanono i presdità i hospis assegnati; posì, ristaurate le offene batterie e risarcite le opere, più che mai attesero i Turcho prosequire i rattacco. — Contendevasi incessantemente con ficiar reciprera a fabbricar e a distrugere, e i di vetiono che fiedimento era noto quanto da una e dell' altra parte con distruita de ferità e da morrati. — In ai fatto boltore dell' armi, dispersati di vitare ori gonti di ferità con anno caratti. — In ai fatto boltore dell' armi, dispersati di vitari e aquitato gianti de legitata giante dell' renneces Morratini, contandoto a ceder la piazza, con promessa di farbo principe di Valadia e di Modasia. Mai il Moreaini gli rispose con forti parole negundo; accide Novette prepapara in oroclemente alle pagne.

Giungerano intanto, al principiar di novembre, i vokontarii guerrieri guidati da duca di Feuillade, e dal conte di Saint Pol, a harcati in numero di secento, chiesero che fosse loro ossegnato il posto di Santo Andrea, come il più importante di meggior pericolo. — Posto insistettero di fare una sortitta, alla quale mai suo grado accondisecce il Morositi. — Divisi adamque in quattro squader, e a pinti avanti tre piecoli corpi, dei quali fiecea parte Sante Barbaro, sortirono sul rompre dell'alba del giorno Il diciumbre, e dedere con tanto vatero sopra gli allogiamenti, che il nemico non poli resistere nei posti avannati. — Secondavati il eannono della fortezza, e il continuo toco dei monseltatire, si ci che il Turchi si diedero qui e qua alla figua. — Oltre a duemia salivano i nemici, che guardavano le vicine trincece, ma sparso il rumor dell'atteceo, correano del più bottani luogli al socceto, e dirizzate la strijetire a quella parte, ferivano con ogni maniera d'armi i Francesi. Il duca Ira il ferro ed il fuoco passeggiava interglomente, correva ogni luogo, minuvare i suoi e provedera a tutte hisopne. — Ma coaveniente non era di dover più a lungo sofferire la instile perdita di unique giunte al vonos. Pertili gia erano il menzionto State Bordano e il disco di Candia Francesco Sattaggia; e veduto per soprasselto venire alla volta fore un grouso corpo enacio che attra per talgure la stravala al ritorno, comosoli Fraulinde in trittata, e accusato che attra per talgure la stravala al ritorno, comosoli Fraulinde in trittata, e talciungo, sobiati, altri settantasei furono gravementa fertiti; ma il nemico di oltre mille fiu menomado.

Così chiuderasi I anno 1668; nel quale, aiconne dimostrava I ambascistore Anhonio Grimani al pontifice Ciemente XI, Republica, con peop più che con le sole sue forze, oltre le spess ordinarie, avea spedito in Candia, divratte la campagne di quell'anno, 975,000 duesti in damer sonante, 8700 oddati, oltre gli suitairi; 2,000 guastatori; 1000 marinai; 221 bombardieri; sessanto operai di vreic arti; grani, farini, biscotto 170,000 stare; pezzi di cannone quarantaimo; armi di più sorto in molta quantità; polvere da guerra 2,879,000 libbre; miccia 730,000 libbre; pionho 700,000 libbre, con infanti apprestamenti di ferro, legnami, fonchi artilicità, vestiti, ordigni, il tutto spedito col mezzo di estinatanore vascelli grossi e settantasette legni minori. — Ma se la Republica con costanas inudità sosterene coloro che pugnaroso per la religione e per la patrin, non pottra per d'institre da facilmente gli illustri massendi, religione e per la patrin, non pottra per d'institre del facilmente gli illustri massendi, non 11658 periono SMV sobbita i SMS indiciali, citte y 2000 en gassatalem e marinità e poce era il conforto supere come i nemicia aveanero toccute più gavrà perdite, estandacio feno va 32,000 sobdati, citte un cara numero di chialvir di alira gente il di manuale ser-

Ma la maggior perdita che fecero i Veneziani, fin quella del prode Caterino Cornor, provendioro generale, Indefession loggio opera, nella nuova stagiona del 1609, aveza preso a difendere il forte Santo Andrea, ne mai abbandonava il suo posto; era compra involto in cure e periodi gravissimia, a tutto volte sopraintendere, tutto operare, or si nemici resistendo, or travgliandoli can ogim mastire di offene. — Quando, travundosi egil il di O maggio in una gulleria del forte prefato, far anoli ulfocali, ordiuando fervidamente aleune opere utili alla ditesa, una bomba cadata in mezza di loro, contanti, poso appresso pusavas vi simagliora. — Il Senzio, apunta la tribia norra, ordioù che veniseere celebrate esequie magnifiche, a memorate le sue geste ed i meriti suoi con funche orazione, che va alla stampe, da Stefano Cumo.

Il papa infrattanto, che, ad sintar la Repubblica, le avva concediuto, con bolla dei di elecenturia (568), is soppressione dello fractia del gessuati, dei canonici rispolari di S. Giorgio in Mga, e degli ereniti della congregazione di Fiende di St. à Maria delle Grazie in isola, avea del para caldamento solectisto il re di Francia ad assistate; si sichi questi mandava un'armata navule retta da Francesco di Vandonne dues di Bermort, attoli questi imandava un'armata navule retta da Francesco di Vandonne dues di Bermort, attoli quale imbarcavanto dedici reggimenti di secle militiz, si postiati dal dues di Kovilles.

VITE E RITEATTI DE'DOGI. 44 (345)

vigio, rimasti sul campo.

Oucsta flotta adunque dava fondo a Candia il 19 giugno 1669, e la notte stessa, il Noailles, si recò nella piazza per riconoscerne lo stato, e per convenire col capitan generale sul modo di difesa. - Deliberarono quindi fra essi, senza il concorso degli altri cani, e senza attendere il general pontificio con nuovi rinforzi che eran per viu, di sbarcar le milizie, ed uscire all'attacco de' nemici quartierati al forte della Sabbionera. - Si schierarono quindi nel mezzo della città le milizie venute in due corpi, il primo composto di 5000 fanti e 500 cavalli, guidoto dal duca di Nosilles, il secondo di circa 2000 pedoni, retti dal duca di Beaufort; e tosto quello si volse ad occupare il fortilizio detto Crevacuore, e questo si mise entro le fosse del forte S. Demetrio.

La notte del 25 dello stesso mese il duca di Nosilles, fatto interrare il fosso ed un torrentello, poso in ordine la sua gente, divisando condurla per fianco al nemico, ed in ischiena delle lor batterie, nel mentre che il duca di Beaufort doveva attaccare per fianco le trincee fatte dai Turchi alla Sabbionera situate nella valle. - Così disposte le cose, si avviarono con molto urdore alla pugna; e giunti alle prime linee, furono soltanto allora scoperti dal nemico, il quale li accolse col fuoco ben nutrito de' loro moschetti. - Ma i Francesi corsero tosto lor sopra, obbligandoli a subita fuga, nella quale inseguiti, perdettero molti la vita, e sì che poteropo gli assalitori, nel primo impeto, rendersi padroni dello dae hatterie situate una sopra l'altra uel monticello verso il mare, detto Marulà. - Se non che in questo frattempo, incendiatasi, sotto il detto monticello, la munizione ivi ruccolta dal nemico, operò che il terreno sovrapposto in qualche parte saltasse in aria, procurando la morte di alcuni. Ciò mise in molta confusione e disordine gli assalitori, i quali, senza essere costretti dai Turchi, retrocedettero disordinatamente, e si che la infanteria tirova contro la propria cavalleria, e i battaglioni amiei uecidevansi reciprocamente; onde accortisi i nemici ripigliaron coraggio, e ritornarono a far testa dentro le liner, ove i Francesi pon sapcano da qual parte ritrarsi, costrutte quelle linee com'erano a modo di labirinto, per cui molti perirono miseramente. Il duca di Noailles, fece del suo meglio per arrestare quella confusa ritirata, ma senza frutto : imperocchè le milizie, prese da insolito timore, non si arrestarono se non giunsero all'opera del Crevacuore, ove armando le traverse interrate della piazza, battagliarono sino alle due ore del giorno. - Il duca di Beaufort si perdè nella mischia entro le linee dell' inimico, abbandonato dalle sue genti, morendo gloriosameute. Altri molti illustri perirono in quel fatto, contandosi la perdita ad oltre cinquecento combattenti.

Con questo solo fatto d'armi infelice tramontarono le speranze tutte della Repubblica, e andarono a male i dispendii considerabili profusi dal re di Fraucia. - Se non ehe non perdette però l'animo la prima, cioè la Repubblica, la quale pensò tosto a raccogliere nuove milizie, al comando delle quali fu destinato Alessandro Pico, duca della Mirandola, che bramò segnalarsi colla persona in quella guerra, alla quale l'intera Europa aveva rivolto lo sguardo.

Intanto gli assediati, dopo la mala sorte incontrata delle milizie francesi, non si smarrirono punto, e, dopo tre giorni, usciti dalla breccia di S. Audrea, eercarono, quantunque iuvano, rispingere il nemico. - Ben il duca di Noailles operò un'altra minore sortita, la quale ebbe virtù di cacciare il Turco dalle prime trincee dal lato del rivellino. Ma queste ed altre simili fazioni, fra eui quella operata il 23 luglio da tutto la veneta flotta giunta in quelle acque, poco o nullo profitto recarono; infinchè la stagione sempre (346)

più avanzando, dava di che evvantaggiarsi a' Turchi nelle opere loro, e toglieva il modo agli assediati di repulsarli.

II dues di Nosilies intanto deliberato avea di partire per Francia con la sua gente; del che suvertito il Morsaini, consociono dei cile cottale abbandono avverbbe trascinato seco la pecitia di ogni cura e fatica fino allor sostenuta, deliberò pregare tatti gli altri generali che travvanai alla Standa di recersi toto i ondiandi, antiche ulmi trovassero modo di far tor giu il Nosilies dal suo peopoito. — Ma Intanto che pel vento contrario ereon essi impediti di venire, il Morsaini recossi egli stesso di duca medicino, solle-citandolo di fermarsi intenno fintantoche giuguerano: ma non valero ne queste solle-citando, in del propiero edi magistrati, del elevor ed el popolo a fario riumsvere dal suo proposito, siechè partiva, senza ordine del re che lo aveva spedito, per cui ritornatio materia del surviva esiliato dalla corte.

Non appena partito il desa di Nonilles colle sue genti, si sosperareo trentatrio viele, the formarano il conveglio gialdo del adeu della Mirandosi, il qualer resva soccerso di denareo, di munizioni e di oltre mille soldati. — E ben opportano giagnere, imperrecchi, ridatto il presidio non più dei a termalia somini stit alle pugas. averano codinato i capitani che, non potendoni mutare le guardio, niuno partisso più dille brescie ci al patti assegnati: dura legge al par della morte, preche non si deva più requie ci al presidenti della sono di sono di sono di sono di sono di sono di l'arrido Marte disturnamente operoso. Quindi i salvati da tanto pericolo eran tenuti siecome visi predio.

Allegraronsi i Turchi osservando l'imbarco de' Francesi e l'useita loro dal porto ; ma scoperto pur essi il nuovo aiuto, deliberarono, innanzi che sbarcasse, di dare il di vegnente terribile essalto. - Tratti dunque celeremente dalle trinece diccimila soldati, ed uniti a questi i più strenui guerrieri, si posero all'opra. Ma avvertito di ciò il Morosini, si dispose tosto alla difesa; e poiche il posto di Santa Pelagia, in cui restaveno soli trenta soldati, non potea più resistere, lo abbandonò. Quindi, rinforzate meglio ch' ei poté le difese, e fornitele di ogni argomento guerresco, pose sicrome corpo di riserva le truppe di Malta, affinebè accorressero, al caso, ne' looghi di maggior bisogno. Circa al mezzogiorno, dato il segnale, uscirono impetuosamente i Turchi dalle loro trincee, e dapprima s' indirizzarouo sopra il forte di Santa Pelagia, dove que' pochi difensori, non soliti ad abbandonare i lor posti, tentarono resistere più agli ordini avuti ed oltre al dovere, e quindi la più parte rimasero ueeisi sugli spaldi; gli altri fuggirono. Nell'inseguire i quali, i Turchi ginnsero fiu presso le palificate; ma vennero coraggiosamente respinti, e si che, pell' indomato valore di Pietro Gubricli, molti ne rimaser sul campo, per modo che atterriti non vollero più cimentarsi ad onta degli ordini dei lor capitani; e maggiormente perchè, saltata in aria nna mina, recava loro molta strege, e perchè in ogni altra parte delle mura, e massime alla breccia di Sabbionera, con pari valore venivan respinti da Luigi Minio. - Se tornò di grave danno a' nemici l'assalto, pon riusci però di lieve perdita e' difensori, stremati di trecento, Per altro allegravansi pel buon esito sortito e pel giunto soccorso.

Sharcò questo col duca della Mirandola, ma era in numero si tenue, ehe servir poteva piuttosto di compagnia nell' eccidio, che di aiuto alla diesa; e più perehè era formalo di gente inesperta, stanca dal viaggio, non assuefatta ell' aspetto di quell' orrido (347) assedio e al sanguinoso cimento dello hattagio. Giò nondimanco ai poere alla guardia el luogo detto il Taglio, nel mentre che il dues, absenze le genti co necespato il disarro e lo municioni, nuovamente imbarcossi per ritornare in Italia. — Parlirono eziandio, il di appresso, li siciento soldati francesi che sanor rimarvano, e con essi parli lo squadrono valorso di Malta, diminutto di oltre deteria. — Tale e sempoji lodasse il Tedeschi e domandare l'imbarco, odducesso essere di già passato l'anno per cui si erano obbligati al servino, e con essi lo cisiesero di atti i sutilizzi.

In mezzo a tante evversità, e continuando sempre il nemico a travagliare le piazza lecreta in tante parti, cen quarriginos al tome ca i domata, delibre di Morosiai, il di 27 agosto, chiamare a consulta i miglori guerrieri, a quali, esponendo la stato grava en cui car ridotta i fortezza, domandava loro consiglio della via che doverse, in la ini-serabite atto, ienere. — Ed essi, sidoloratissimi, chi l'ume, chi l'altra cosa proporto di continuale della consultata di continuale di serabite di savedo, la continuale di savedo, seglicata di sunti di attenore di resulta e in unità di attenore di resulta e in unità di attenore di resultata di savedo, apprificato del sendo di sunti di attenore di quali eri a unità di attenore di continuale di savedo, apprificato provvedere alla guicie e alla saulte della Repubblica.

Perció spediva il Morosini des invisti o parlamentare coi Tarchi, i quali, quantuaque rest insoleul pra la prosperità dei successi, pura essentirono conchisulere i patti di una conervole resa, Quindi, raccollai sotto i padiglioni nella propinqua campagna, dopo molti contractai, si comvenne in questi punti principali che sarebebe rea la città di Canda, preservati però i trecento ventotto camoni de' migliori, le cose sacre, le mazioni che le forteze dello Suda, Careduas, Spinadung e Citisa, co bivo territori, e, intati gii attri luoghi sequistati in Bossina nella guerra presente, dovessero rimanere in positico possesso della Repubblica: che per siacrezza di questi el altri patti si consegnassero tre ostaggi di grado conjicuo per parte. — Soltocritto senza ritardo il tratato, fu no doli neco nes solla superra, darata venticino e sani.

Non così tasto fu pubblicata la puec, stava a cuore de l'enciani sollecitar la patenza, cude con le ciurne supravanza ellastirono quatrodici giade e cinque galezze, impiegando gli seali vuoli pel Irrasporto de cavalli o degli apprestamenti di guerra a lora loscia la precono alla cara la come a consenza en Septetacolo miserando divira Candia, sembrante piul-tosto un sepolero composto da vaste ruine, de una città che cresistà allo sforzo di tana sto pel corco di quasi tre anni. Ci ilabitati ribati a soli 4,900. 2 degni cità e di ogni esses, il 26 settembre assegnato alla partenza, recaronai, amunii e donati da tanti travagi, il a capitata gonerale Movosini, pregandolo al un soce: volsese tradurli in altro luoge, non riconoscendo più la patria loro squallida e doformata, o quel chi ene peggiore, cadula in mano degli infediti. Volere essi concervarii liberi nella cattolica fede, volere cuere sumpre suggetti a una l'arce. Il Movosini il consolò assicurando il ce questa loro magnamia risolucione acettava: risila i tutti vorivi na segnando vitto e silpendo, concedeva a tutti privilegii speciois, anciti poi dal Stanto, e ne raecoglieva molti in Parenzo, cuiti dell' l'artie, con assegnamento di case o terreni.

Ripatriato il Morosini, ebbe a lottare con chi lo venive accusando di violatore delle patrie leggi e usurpatore della sovrana potesti, perchi, non consaporoto il Scanto, avve di proprio rabitirio ceduta Canda, e cegnata la paec. — Tra gli accustori fi Antioni Corraro, avvogador di Comune, il quole, olire a queste colpe, quelle apponevegli di (348) viltà, di corruzione a di peculato. Ma a difenderlo sorgevano il cavaliere Giovanni Sagredu e Michele Foscarini, e sì che il Maggior Consiglio a pienezza di voti repulsava la proposta di apogliare della veste procuratoria l'accusato ; e dato poi corso alla regolare inchicata sulla difesa di Candia, e ani managgio del pubblico danaro, risultò l'innoccaza del Morosini, onde più crehhe verso di lui la stima del popolo.

Ratificata la pace, pose il Senato ogni sua cara nel riparare i mali che la lunga guerra avea inflitto nella amministrazione. Ristaurò le fortezze, disciplinò le milizie, rianimò il commercio, abhassando le gabelle e i dazii, pose norme al debito pubblico, onde venne ad acquistar fede maggiore, e ad altri provvedimenti diede mano, valevoli a ripristinare la decaduta floridezza. - A totte questa opere di saggio reggimento intese, col Senato, il doge Domenieo Contarini, fin che giunse all'estremo suo giorno, che fu il 26 gennaio 1674, e nella chiesa di a Benedetto venia tamulato nell'arca de' suoi maggiori, appiedi dell'ara massima, ottenendo l' orazione in funere de Vincenzo Todeschini, che fu poi puhhlicata eolle stampe.

Molti fatti degui di nota accaddero nella città ducando il Contarini. -- E prima accenneremo le nuove instituzioni statnite. -- Il di 11 agosto 1660 decretossi, she gli ambasciatori, al loro ripatrio, dovessero recare al Senato le loro relazioni, sotto pena di essere esclusi dal Senato medesimo. - L' anno appresso, si ordinò una nuova redecimazione generale di tutti i beni. - Nel 1662, venne attivato, con apposito regolamento, il porto franco in Venezia, durato fino al 1689; e nello stesso anno ercossi il Magistruto alla compilazione delle leggi, composto di due nobili, il cui inearico fu di compilare e ridurra in giusti sommarii tutte le leggi del Maggior Consiglio e del Pregadi, sparse ne' volumi della cancelleria ducale, e principalmente quelle che regolavano il governo e la distribuziono degli nflizii. - Finalmente, nel 1665, s'institui il Magistrato de' tre deputati sopra le miniere, onde coltivare a porre in huon ordine esse miniero, fino allor trascurate.

Ad onta della guarra accanita che combattevasi di questi anni col Turco, si cressero molte fabbriche a deeoro della città. - Tali furono: nel 1661 la chiesa di san Basso, ruinata dal fuoco nell' anno stesso : nel quala eziandio si aperse, ner la prima volta, il teatro di san Luca. - L'altro teatro di s. Cassiano veniva nuovamente murato nel 1663 dall'architetto Bognolo; e nel medesimo anno elevavasi la facciata della chiesa del Ss. Salvatore dall' architetto Giuseppe Sardi, per Isseito di Jacopo Galli, che dispose per ció cinquantamila dueati. - Nel 1668 rifahhricavasi, dalla pianta, la chiesa di s. Pantaleone, co' disegni di Francesco Comino; e dall' architetto Alessandro Tremignan, elevavasi, coll'oro della nobil famiglia Fini, la facciata di s. Moisè. -Due anni appresso, Baldassare Longhena murava il cenobio de' somaschi alla Salnte, ora seminario patriarcale, - Nel 1672 erigevasi, da Andrea Tirali, il campanile dei santi Apostoli, e la vieina scuola dell'Angelo custode, adesso oratorio della confessione augustana. - Il seguente anno, costruivasi, da Giuseppe Sardi, la fronte della chiesa de' Mendicanti ; e, finalmenta, nel 1674, rifehbricavansi la chiesa dell' Ospedaletto coll' annesso luogo pio ; quella co' disegni di Baldassare Longhena c questo per opera di Matteo Lucehesi.

Nè feste manearono di celehrarsi per la vennta di personaggi distinti, tra' quali ricordiamo Cosimo III, gran duca di Toscana, che visitò Venezia nel 1664.

Il ritratto del nostro doge è lavoro di Pietro Bellotti, espertissimo in questo genere. Nel eampo léggesi :

DOMIN. CONTARENYS, BELLO CRETICO SAEVIENTI PORTVNAE INVICTYM ANIMI, ROBYR SPEMO, OPTIMAM OPPOSITI PACCO, DITINITYS PARTA PIETATE AC ITSTITIA PRSSIT REBYS SYSPENIENS NONUENARINS DECESSIT. ANNO MOCLXXIV.

In quella vece il Palazzi reca questa inscriinne: Bella ez bellis fata lauros misi te planice peperrentu. Sispeni in misc icassibus more oriegiui. Legalionibus prograsi Europano. Plarimos excepsi haspitio Principes. Ad Cretam totius urshi virus expertus, mutili procelii victor estiti sello tamen non victor, sed pace decore foelis, et quae comi victoriae extiti eglorissior. Hace elicita potius precario, quam vi extorta, es quae testamento patriae relicia, decreptus obii.

(4) Domesie Contrain acceps de Giello est 1845, et lis II Cappelleri nota, che fix einque ruite suive, lateritant consigliere, et els trois leurantes et sun festiolo Aprile, procursier di s. Merco e senatore lileute, erces il maggior altare detta disea di S. Beroletti, ore lesso di 1600 paere conortin inercisiono di l'inter Domesico fipio del disea di S. Beroletti, ore lesso di 1600 paere conortin inercisiono di l'inter Domesico fipio di del disea del S. Beroletti, ore lesso di 1600 paere conortin inercisiono di 1000 postero del del disea del S. Beroletti, del del disea del consistente del consis

# NICOLO SAGREDO (4)

Doge CV. - Anno 1675.

Il 6 febbraio 1675 fu chiamato al trono ducale Nicolò Sagredo, senatore, che bene area meritato della patria nelle varie importanti magistrature da lui sostenute. — La sua clezione fu accetta generalmente, per cui le città suddite fecero a gara d'inviare i loro rappresentanti a Venezia a gratulario.

Ma fu assai brevo il suo reggimento; imperocchè non sedette principe che poco più di diciotto mesi, morto essendo il 14 agosto 1676, e sepolto nella chiesa di san Francesco della Vigna (2), olteneva l'elogio in funere da Vincenzo Todeschini, eanonico di s. Marco, dato alle stampe.

La pace durata in questo periodo Inació modo alla Repubblica di penare a lemodo e al decoro colle etità. — Dilutti deretosia pie 1676 di seleiro e iv eid macigai, sostituti al matton cotto, dandosi principio dalla streda della Merceria. L'amostesso ai erasea i fabriesa della dognasa di mare alla Satulte, per opera dell' reditetto Giuseppo Benoni; e l'anno innanzi erasi murata la chiesa di Santa Croce degli Armeni.

Il ritratto del Sagredo è lavorato da Andrea Celesti, e reca nel campo la inscrizione seguente:

NICOLAYS SAGREDYS, OVEN PRIVATA VOTIS PRINCIPEM ADMIRATIONE FATO PYNCTYM LACRIMIS PROSECTTO SYNT OMNES.

(350)



105. Nicolò Sagredo 106. Alvise Contanni 107. Antonio Gustinian

10g. Silvestro Valiero 110. Alvise II. Mocenigo

111 Cno: Cornero 112. Alvise III Moceniĝo

Norlassemo Lignore ALVISE III. CO. MOCENIGO Envalure Gerosolemitane

Transporting Google

Il Palazzi ha invece questa leggenda: Electus animata expectatio, viva spes fui.

Mox et desiderium. Evectus in solium, mox defletus. Auctoritatem imperii officiosa omnium civilatum orazulatione assersai.

(1) Dall'antica Boma, dove cospicuamente fiori, passava la famiglia Sagredo a Sebenica, città della Daimazia, onde cola piantarvi nno colonia romana, assamendo il cognome de Segreti, corrotto poscia in gnello di Sarredo. Questa appellazione provenne alla fameglia in discorso dell'essere stata. per alenni secoli, ilinstre depositaria dell'antorità e della gioria dell'impero rumano in quelle parti, tramettendori a' suol personaggi, come a' consiglieri scereti ed escentori primarii, gli ordinamenti imperiali in quelle provincie. Abbatuta la potenzo latina dal barbari, e provato da essa famiglia il riore, prima di Alarico, re do Goti, poscia di Attila, re degli Unni, riparò nella venete isolette nel 480, secondo dice il Frescot, na Prezi della nobilid reacto. Ma il co. Alessandro Valle, nell' Oraziona recitata ol doge Nicolò Sagredo, vuole che partissero li Sagredo da Sebenico e si ridacessero a Venesia l'anno 900. - L'aggregazione di essi alla veneta nobiltà, continna il Prescot, accadde solo aliora che la Dalmazia venne sotto il dominio della Repubblica, che fu nel 997, avendo questa famiglia cooperato alla dedizione di Sebenico antica sna patria. - Stabilitasi quindi in Venezia, si è sempre consorvata nell'ordine patrizio, confermatavi caiandio nella Serrato del Maggior Consiglio, - Produsse varii nomini illustri, tra'i quali annovera prima S. Gerardo Sagredo, veseovo di Canadio, apostolo dell'Ungheria e martire glorioso. - Edificò ossa famiglia, unita alla Celsi, la chicsa della SS.ma Trinità, e la cospicua cappella sacra al divo Gerardo anzidetto, nel tempio di S. Francesco della Vigna. — Innalsa per arma uno sendo d'oro con una fascia vermiglia, che alcual, per distinsione, caricano di tre aurei gigli

Neugo Nicolò Segredo ed 1600 de Zecceria e, Nicolò, procuestor el 3. Neuro, e dopo di neutratione, for a levie, e activate di sono di speciali cell Terrefino, la popile considerario e Fibiparitativa, l'acceria e productiva del 1600, para del 1600

an aprile, moures, mente periretatus.

(2) Na melle Maccade, and San Trinità in republi i Saprelo, come mel dire il Cerentili ed uno libro De Proteomeiri di X. Merce (pag. 189), mas in el tempio di S. Prateccon della Vigas, sella capità estretta di antica di capita di capita

PICOLUS SAGREDO
EQVETE AEGOS D. NAGCE PROCYNATORI
DVCE VENATIAN'N
PRO PELICI PONTO 8000 DP. NATO

(351)

GERARDYR D. WARCI PROCYRATOR FRATRIS NAPOS TEXTARINTO FIRM IVASIT GERARDI VAOR. POSVIT ANNO MOCCALILL.

## ALVISE II CONTARINI (4)

Doge CFI. - Anno 1676.

Concervence al principato Gio. Battista Yuni, Laigi Meccaigo, Antonio Grimani Gerivanin Segredo, non Iratello del dogn defunto, come mal dissero parecetà, si della stessa famiglia, ma di ramo diverso; quando scoperasi ele vealicinque fe a l'quarratamo elettori, si eramo eccredati di continere a dogn il Sagredo, onde da ciò insorere rai i popolo grida chanocce, manifestati l'apreto suoi dissenso. Nos essendo però stai per ance approvati del Maggior Consigito i quarantamo elettori; per soddiafre in moliticulori, si il medeimo Maggor Consigito i ripudaria, nivitando giu unidei elettori del quarantamo a nominarne altri in lor vece. Gio eseguito, enagiarono eziandio i concretti. Imparecede risuase si also Vana, e da questo al aggiunera Chiar Prinii, Angelo Carnaro e Aivise Contarini, il quale ultimo conseguendo maggioranza di suffragi, fa cleito doge, il di 26 agosto 1676.

Sua prima cura fu la riforma e la correzione delle leggi, per ciò nominando cinque correttori, tra' quali fu Giovanni Sagredo, che con raro esempio aopportando la toceata sventura, prealossi con animo alacre a questo uffizio.

Turbavasi intanto le cose în Germania a motivo, che mai potendo l'Unipheria sassoguttaria diominia sustriace, per cerura liberbi, inverso l'atulto dei Turbavija; e questi, dando assollo alla chiamata, calarone com poderosa otta, e tuttei invaero le terre austriache, accampandia stotte le mur di Vienna. Ma vento in secerora dell'impere Giovanni Sobiecaki, re di Polonia, lat rotta dedes agli indedii, che distrutti in parte ed in parte linguit, rimase libero il dominio imperiale, onde quella insigne vittoria fe celebrata da cesto penna. — Sennoachè a tenere kontano il Turco, papa Innocenzo XI, Lopopiolo I imperatore e il deltre o di Pochico isadelicitavuo la Repubblica ed entrare in lega a difera comune della fedo, della libertia e della civilià. — Stette il Sennto alquanto suspeso re colla Porta, dopo quella lumga e sunguinosa sostenuta in Candiz; pore, coniderando chi l'urco mostarvasi iempre inches, campre injunto, sempre attiguatore di brighe, finalmente suleriva alla lega, che veniva stretta a Vienna col mezzo dell'ambasciatore Crotto Ruzzais, a dio delegato.

Ma la decisione della guerra non vedeva però doge Alvise II Contarini, chè moriva il 13 gennaio 1684, ed era sepolto nell'aren de' suoi maggiori nel tempio di a. Francesco della Vigna (2), oltenendo orazione funebre da Francesco Maria Foresti somasco, che trovasi alle stampe.

Ducando il Contarini vennero instituite o regolate le tre segnenti magistrature. — La prima nel 1677 fu straordinaria e provisionale e si disse de' Proveditori alla regola-(352) zione delle acque dell' Adip, composta di tre senatori, i quali avenso l'inerateo di recera ill'essame di qui fiume da Verenu fino alla sua feca, affine di aproviore il cerso delle acque del alcuntanere il pericelo della rotta degli argini. — La seconda fin quella sogne le lagran e di locati dallo Stato, la quale, nell'anno mederimo, vanne secreciatta di un terzo provveditore. — L'ultima de Provendiori alla Biccaria, che fu definitivamente recolota nel 1678, adaquincendorisi un trero provveditore.

Anche la città, in questo periodo, secrebbe decoro per suove fabbriche. — Nel 1677, si eresse il teatro di a. Gisvanni Grosstono: Il emno dopo, si rilabbricio la chiesa di santo Estatedhio, eo disegni di Gisvanni Grassi: sel 1679, si sperse il teatro di Cannaregio, a. I. Giobbe: il mano sperso si compile i rilabbrica della chiesa di a. Antonino, e a' innalazoron usuvamente la due altre chiese di a.ta l'arti del Giglio e degli Sestili qualta dilla "arbitato Giargeo Estroj, cuesta da Biolassare Londonio.

Notiamo per ultimo dua casi straordinarii, cioù il vasto incendio accaduto il primo settembre 1683, in Barbaria delle tavole, che recò incalcolabile danno; e l'acuto sido imperversato nel gennaio seguenta, pel quale gelò la luguna, e produsse la morte di parcechi uomini, e quella total della viti.

Il ritratto di questo doge è opera di Antonio Zanebi. Nel campo leggesi:
ALOYSI'S CONTAREN'S DIX YENETIARIN, CREATES DIE XXVI ANOSTI MOCLXXVI
VIXIT IN PRINCIPATY AN. VII. OBIIT DIE XVI INX. MOCLXXXIV AETATI SVAE
AN. LXXXIII.

(4) Neepe Advise Control and 4004 4 it Reads, its nature Territor, a potentiar de prime altere encuertor, its piese in 16th, quotien industriare ordinaries due of a Present, de a direct hall particular potentiare. In the control of the piece of the property of the piece of t

(3) Il moumento di questo doge è collecto al lato inistro della terra espella, a destro notrando nel templo di a. Francesco della Vigna, di fronte a quello sacro alla menoria dell'altro duge Francesco Conterini. Errare tale mouseauto Nicolò, iglia di Alvise pronepte dei defunto, nel 1701, ed à simila per forma all'altro accennato. Sotto al busio è scolpita l'inscrisione seguente, nella quale è calcolato l'unna della mente mero senete.

ALOSHIVE CONTAINTYS
NEOLAI F. THAVESSES INVESTIGN SET.

# FEBRIS BOUGHTS

MAZIBAC VIEW SOUTH SET.

# FEBRIS BOUGHTS

PAR SOUTH SOUTH SOUTH SET.

# BOCKTARIN ARTHS LAXXIII

PRINCIPATO VIEW SOUTH ALOSHI F.

TANTI FIBRUS HEBBR

PATENAL BIXTI GERCET/BAUG

BOUTHALL BIXTI GERCET/BAUG

BOUTHALLE BIXTI GERCET/BAU

VITE B RITRATTI DE'DOGI. 45 (353)

## MARC' ANTONIO GIUSTINIANI (4)

Doge CVII. - Anno 1684.

Marc' Antonio Giustiniani, uomo di molta sapianza e singolare pietà, otteneve, in confronto di Silvestro Valiero e di Francesco Morosini, la maggioranza de suffragi dagli elettori, siechè vontre estatto al trono ducale i di 25 gennaio 1684.

Conchiusa la lega fa la Repubblico, il ponetico, l'imperatore ed il re di Padonia, contra il Turco, evalva resta a Veneria la sottocerizione del trattato il 55 sprile dell'anno ora detto, nel quala trattato, oltre il reciproco aiuto, stabilivasi che le terre incogniziate toranascre agli antichi possessor; nosi oltosesse condinienti papea sanza 
l'intervento di tutti gli albatti; a' invitassero ad entrar nella lega le potenza eristiane, 
cerimo di cora il tra la Moscovita.

In segulo di ciò, Giovanni Cappello, rimaxto a Ostantinopoli siccome segretario di ambasciati à Quolo partenza del bailo Gio. Battisti Donato, intinanva la guerra al sultano Masmetto IV; per sostanere la quale allesti tosto la Repubblica una fiotta composta di ventiguattro navi, ventotto galec e si galezza; mi alquanti reggimenti di interi-ra diccle i suprema carica di capitano gonerala a l'ronecco Moronia; elesse a capitano straordinario delle galezze Jacopo Cornaro; siliò il gorerno delle navi ad Atesandro Molino, e generale da terra costitui Nicolò Strassoldo.

Scioglieva quindi il Morosini dal porto il di 40 giugno 1688, e tosto dava incominciamento alle opere di guerra, prendendo l'isola di Leucade, e possia l'intera provinica d'Acaranini e, e passato a Bisticolung, questa pure conquità Nopoli, chiudendo quella campagna con moltiplicate vittorie degne del suo nome e del valore dei Venezini.

A preparar unove armi per la stagione ventura, trovandosi l'erario al fondo, tu dopo provuelere con mazsi stracolimiri; fernoso: L'il decrati la liberarione dei bandili, verso lo shorso di una somma, titolo di commutazione di pena; 2.º s' improna nuova gravezza generale sul terrati della Terrafariam; 3.º s' infili la digità di precuratore soprannumerario di s. Marco a chionque nobile avesso offerto la somma di 28,000 douesi; 3º finalmente la propettata una nono aggregazione di cittadini al Meggior Consiglio, a chi esborassa: 100,000 doesti d'argento. — Quest' ultima propota venne contrariata nel Maggior Consiglio da Loronzo Lomberdo, ma pel discessopota venne contrariata nel Maggior Consiglio da Loronzo Lomberdo, ma pel discessocio del contrario del significante del significante del significante del significante del control familid, obse cuercita la valsacione dello atsuo Consiglio Maggioro.

Il Morania, alla nuvva stagione, reprimera il nemico presso. Nivizar, e poiche l' Trarbi volgovania siula Maina, guesta mossa se intara real l'amino del capitano sapremo il divisamento di sottrarre dal giogo loro l'intera Mora Instanto i soli Mainotti vatero a resulpare l'attenta dei Truchi, ed il Moralia reala avvisinato con tutta la sua armata a Dragomestre, non molto lung dell'isola di Leucede. Ivi lo raggiungere, non tredie mari, Ambrogh Geneba, speditori dalla Repubblica; vi giugnera apotanne l'ilippo di Svitoi, in cerca si giunzi, giungenno quattro galee de Piorratia con tecento Banti de dascre, col citra fris; giungenno quattro galee de Piorratia con tecento Banti de dascre, col citra fris (363) con mille, queste con trecento altri soldati. — Al venire di si validi aiuti fu creduto conveniente tenere consiglio di guerra, affin di deliberare a qual parte si avessero a volgere le prime azioni helligere, e fu statuito di recarsi a Modone. Ma, esploratone il luogo, e conosciuta la difficulti dell'impresa, fu da ultimo preferita Corone.

A questa dunque volgevasi il Morosini ; e shorato felicemente il 25 giugno 1655 su quella costa, no copo di novenila einquenteno toddati, ai accina todo a formare intorno alla etità le linas di circoavallazione, le quali in hevri di pose a compinento. Diedei in l'en loghi l'attaceo con milos neorgia, e dopo di aver respinto valvocamente una sordita della guarzigione, fia avvertilo, che Mustafi, passia della Morea, morea di notonirario il ale tasta di nove misu combatteni; e che aerebbe venudo ad accemparia a poche niglia di distanza dalia piazza. Il Morosini, esana perdere tempo in una consulte, riadvo utili ristanta: lasciò nel uno empo quante irruppe potenno eserre utificienti alla castodia delle trince, a corre nottetenpo a sorprendere i Turchi e for odi diaggiamenti. I quali, immeri nel cosmo, con «Securirero d'esser corpresi, recenta delle direcca i tutti alla faga disordinatamente senza combette esta della consulta delle trince, a core nottetenpo a sorprendere i trenundo parvento, sicchò direccasi tutti alla faga disordinatamente senza combettresundo parvento, sicchò direccasi tutti alla faga disordinatamente senza combetriami l'inere insegnire da una schiera de'suol, e si che ne rimasoro uccisi non podiri
poscia, ricco dell' coltento bottime, ribrora vittorio solli sue terrinee notto Corone.

L'esito fortunato di questo primo evento lo assicurò della piena prosperità della sua impresa. Laonde intimò tosto alla piazza di arrendersi; ma la risposta fu villana e insultante. Per la qual cosa fece egli dar fuoco ad una mina, che conteneva duecento barili di polvere, dalla quale fu uperta larga breccia in un torrione. Di là tosto i Veneziani oercarono, con vivo assalto, di penetrare nella città, ma furono respinti con la perdita di trecento uomini. - Nel mentre però stava il Morosini preparando. pel giorno appresso, un nnovo assalto, la guarnigione inalberò il bianco vessillo. -Venuti i casi d'ambe le parti a parlamento, nel punto in eui stavasi discutendo i patti della capitolazione, e che il Morosini insisteva per non voler accordare agli assediati che la vita sola per grazia, una cannonata della fortezza uccise intorno a lui alcuui soldati. Allora il furore e lo sdegno iuvasero le milizia veneziane, iu modo che non poterono essere trattenute da verna comando. Si precipitarono tosto nella breeeia, e quali indomita fiere entrarono nella città, mettendo a fil di spada, in quell'impeto primo, milla cinquecento ottomani, e facendo prigionieri tutti gli altri rimasti superstiti, saccheggiando e desolando, senza misericordia, la città, e si che non furono preservati che soli duecento uomini, che passarono al remo nelle galce, e mille duecento tra donne e fanciulli, compresi alquanti Africani.

Conquistata Corone, si volse il Morosini a scorrere i lidi di Calamala, e prese alquale piazze fortissime, fra cui Zarnata, Islamata, Chislana, siecome era compiuta la stagion della pagne, ridussesi colla fiutta colle milizie a averanera a Corfu, nel qual tempo provvide a sovvanire le fortezze di Caodia, non ristando di travagliare il Turco ove di si dofrisa occasione propizia.

Ma giunta la primavara dell'anno 1686, usel in mara movamente il Morosini, arbitro assoluto della imprese da teutarsi, essendo che il Senato gli avea conceduta amplissima facoltà di operare a suo benaplacito. — Repulsato dapprima il nemico dalla (355) fortezza di Chielafa, attaccate Navarino vecchia e nuova, e conquistatele; vinta con pari valore Modone, deliberò, in consulta di guerra, di attaccare Napoli di Romania, cantiale della Morea.

Dava modo al Morosini di recarsi a quella impresa i validi soccorsi che spediti gli aveva il Senato, co' quali, presidiate le vinto città e fortezze, rimanevangli tuttavia da disporre diecimila fanti e mille cavalli, co' quali tutti si volse alla meditata conquista, e giunse al porto di Modone, quattro miglia distante del punto fissato. - Sotto gli ordini quindi dello strenuo generalissimo delle armi terrestri Konigsmarck, operò lo sharco delle milizie, e il di seguente inoltrò la flotta sottile nel prossimo seno di Agarantona, tre miglia sole discosto dalla città. - Piantava poi il Konigsmarek una batteria sul monte Palamida che domina la piazza, la quale preparavasi tosto alle difese. - Era dessa provveduta di duemila persono abili alle armi, e bastantemente munita di militari apprestamenti e di viveri. Ma a soccorso maggiore di essa era giunto il tarco serraschiere, il quale, con settemila comhattenti, formato il sno campo a Trapnlizza, era risoluto di assalire i Veneziani. - Approssimossi quindi, e pervennto ad Argos, fermossi sulle prossime colline, dalle quali in lontananza di dicci miglia molto ben si scuopriva l'accompamento de Veneti. Dono alcuni giorni, ne quali il Morosini sbarcava nuove truppe, il Konigsmarck, al sorgere dei di 6 agosto, si mosse ad incontrare il nemico. Esso pure si mosse, e s'incagliò tremenda battaglia, la quale, darata due ore, terminò colla vittoria de' nostri, i quali non ebbero ebe a lacrimare la perdita di sessanta militi, nel mentre che i Turchi lasciarono sul campo parecebi estinti, e più ne lasciarono nella precipitosa lor fuga, la quale diede modo a' Veneziani di conquistare il castello di Argos.

Ridotto novamente alle trincee il Konigsmarck, e stretto vieppiù l'assedia, inima alla piazza la resz; ma Mastafa pascià cela la difendeva aperando nella quantità della munizione e de' viveri da lui posseduti, e più fidando nelle promesse del serraschiere, che lo aveva animato a sostenersi fino a che venisse egli a liberario, negò di calare agli accordi.

Allors si moltiplicarono diatornamente le offese, e strinsesi più sempre da tutte parti l'assedici, di diede mano solitaria a hombardene la piazza, ea i, che di non pasava che non si cenglisaere da oltre cinquecento hombe, per eui gl'ineendii e le distruzioni sogumentavano. Gli approcci più sempre più avanuzano vrosa le mura; e quantunque pel calore eccessivo della singione e per le faiche perissero molti assaitori, pare l'ardir loro non venia meno, ancha pei soccorsi che ginguevano ad essi della madre patria.

Infrattano il serraschiere, risolato di liberare la piazza a qualsiasi costo, raccosti disciniali soldati, avcinicanii 129 aposto i empro venezione, o fi stendere nella pianara di accosto a due monti l'intera sue forze. Poi, ad inganare i nostri, affin di sorpenderii inopianamente, girà dictori ce delli, e caupò ma aspra monte che be coprire alle spalle, e apparac con molte insegne su quelle cine, secse possis impetuno, a alle spalle, e apparac con molte insegne su quelle cine, secse possis impetuno, a di una della discontinuali della redicti del monte, e quindi, sostenato col uneggior possibila sibrzo il primo sasulto, devettero possici po sempre acerescente muero da Trachi, piegne. Stanochich, originuti i battalpioni della infinierire gioditi dal

Koniguarrel, attaccosaj più gaglierdo e più sanguinoso il cumbattimento, e più quando, varione solletto avvino, il Mercuia in accere pur esso cod avenita somini delle ciarrane. Duo ore duro il appuna son dubbie evrento, dopo le quali piegò finalmente la vittora in ficrore di nostri, per cui, anno potendo più in meniis estennere l'impeta de vitentori, riti-raronia, prima sovra un vicin colle, poscia, enche colà incalzati, dicronai sila faga, hi calmodo oltre unita morti un el campo, e abbandonato col in piazza al suo inturo

Vedute delle mure gli sasedini il fine funesto delle arni, nelle quali rippuezuo tutte aperange, comiderato lo stato in esi arno dinecsi, angustiati da tutte parti, menomati nelle vite, ed arsi i principali edificii, discesero a capiolare. Perciò inale-rata sulle mura la bianca bandiera, e sopossi quindi di ambedote la parti gli insuli gaserressi, i sortirono tre iniviati turchi ai doffire al capitan generale, a patti convenienti, a patta, ed opo percebie discussioni furnoso fernati gli accordi. Differo a' quali entiro i la folta settile acli perto, allian di prendere passesso del resco castello; si accortano la novi degigante al trasporto de Trardi; e al pose di comando della conquistata cità l'avastito livra e Benecletto Boltani, i' mon stranetimari, i' altro ordinario provener, educesi in estodio del castello e lorigio Printi cel di perenno del roma i Pado

Seguita la presa di Napoli di Romania, il Morsinia svernò in quel porto, non escaza innore della pesti evilupostasi nolla Norea, de cui però usci inolume l'Intera Botta, per le saggie precauzioni da lui prese. — Poseia, alla nuova stagione, quantanque abbandonato dalle galee postificie e da quelle di Nalta, si robe alla conquista di Patrasso, e conseguitala, reversai sobilamento sotto Lepano, e di questo en er rechere signore, come pure impadronivasi de' castelli di Romelia e di Morea ne' Ibardanelli, ove lasciava al governo provveidiori e castellori.

Ad anomazire si prusperi eventi alla patria spediru una feluea, che giunta l'il a guoto 1057 à venezia nel puno la neu tirovarsia domato il Maggio Consiglio, suposea questo l'elezione de' nuovi magistrati a cui intendeva per calar subitamente nel tenpo del Santo patricon a render grante al ciclo per tante conseguite vittorie. — Nell'elbretza della giois devoretava il Senata il di siesso, con unico esempio, che venuele lusio in bosso il Bosto colsoasie del Movonisti, o losse posto nelle aste d' armi del Consiglio del Dieci, untamente allo stendardo di tre code totto al serranchiere cotto l'avrasso, sinterna di qual bosto dei disegurari il ilturaziono della Tavato CLXVIII, ore alla Nuta 4. è riportito quel deverte. — Anche già alla generali ottorimero dalla d' Padova, invocoto dalle militira code essere preservato dalla peta, fio devertato che all'altare a lui secro, nel tempio della Salute, venisse nepesa una tavola votiva cevellata in segueto da Antonio Bonories, del tatalva si conserva.

Infrattanto non il arrestava il Moroini nelle sus imprese, chi recavati tosto o Coritot, da dove, per l'imore, figgioli il erreschiere, iscavira libero empo al rincitore. Il quele, occupatale, cultrara possis con la fotta nel golfo di Egina dirigendosi al conquistamento di Atone. — Shoreste le truppe, pinattrono dee batterie a foliminaria : ci gli una bomba codota nel tempio di Minerva, il Partenone, tranutalo dai Turchi in coacerro dello polevir, rimara va quell' minge momunato dell' arte greca, de mareggiare il Morosini; il quale, vinta Atene, volle salvare almeno dalla distruzione, o dalla rapina, i leoni che stavan sul Pirce, apedendoli alla patria siccome trofeo della vittoria, i quali vennero posti da lato al grande ingresso dell'arsenale.

Anche nella Dalmazia procederano le oses in bens per opera del provreditor generale Girolano Cornaro, il quale dificadera valoroamente il castello di Sing dagli assalli immici, e conquistara Castel Nuovo. — Ciò svveniva nel corno dell'anno 1687, ilindichi le arni poserono nella statogion giunda. — Nel seguente, e quando preparavansi anove forze per continuare le pugno, il 21 marzo, movire dogo Marc' Antonio Giustininia, clatenolo sepoltura nell'areo di suoi unaggori, nel tempio di a Prinacesco della Vigna (2), ed ovazione funche dal esnosico di s. Marco Giovanni Pulsazi, dove volto da lui nobilicata.

Nella città arcadero di questi tempi i casi seguenti :— Il primo giupno 1696 su un'otoo incendio arza norvamente in Barbaria delle tavole, il quale in ventiquattro ore distrasse lutta quella controda, colla morte di molte personae e col notabili chamo di circa due milioni. — L'anno medesimo, un altro incendio ranio il monastero di s. Antenio, o Sattello, e per esso perira l'insignie liberia dosala a que'monca, cal 1933, del cardinale Bomenico Grimani. — Ne fu senza damo rilevante l'alla marca socaduta il 5 novembre 1696, per cui giravasi in harca per la città tultaquanta.

Il ritratto del Giustiniani è opera di Sebastiano Bombelli ndinese. Reca nel fondo questa lunga inscrizione:

M. ATOMING INSTITUTATION BY VERFORMY, NOTED ADDRESS, BRANCHES THROUGH THE ATOMING INSTITUTATION OF THE ATOMING THE THROUGH THE ATOMING THE

PRINCIPATYS IV. ANNONA, POELICITATE ETIAM MARTE SAEVIENTS, RELICTIS.

<sup>(</sup>i) Dals peur ressum akties, percedetters | des Giustiles Giustiles imperente, r et al exceloditutto, giuste still percetted, drivel de finalité infinitaties, a que'en, c'en lections Consultsapall e sejéms delle perpetur reviousiesi di quell' impere, come peus l'abste Giustiles, appall e sejéms delle perpetur reviousiesi di quell' impere, come peus l'abste Giustiles, appall e sejéms delle perpetur de l'en reviousiesi di quell' impere, come peus l'abste Giustiles, apparent de l'en revier a l'entre de l'en de l'entre d

proprie rang prime de Prietre and 1998, a presentate il contato di Corpane in Cipra, rentategii per si di matrimando esteriora de Nicoli Gianticino, i Particino (1907) and gianti parginere di Gianticino Particino. Producti, pie e ex signitare anticoli del gianticino del Gianticino del Gianticino del Cipra del Corpane del Corpan

Nacque Mare' Antonio Giustininoo il 2 marzo 4649, cd ebbe a padre Pietro, soprannominato so Zuozino, ed a madre Marina, del ruspo della famiglia Giustiniani, appellata del Vescori. — Stadiò nella nalvarsità patavian, unitamente a suoi quattro fratelli, Girolano, Francesco. Daniele e Giovanal, e rinuel cecciliote, massime nella filosofo, nelle lifigue e cal jin delle genti. — Estroto, a suo tempo, a for parte del Maggior Coniglio, sostenne alquante eariehe, iofin ehe fu ascritto al numero de senatori Durante la guerra di Candia fit fatto inquisitore all'atmona, imperocchè il pane che veniva fornito alla armeta era di cattiva qualità ; sicché egli ne scoperse la frode e pani i delinqueoti. - Nel 4667, fa designato ambaseistore a Luigi XIV di Francia, per indurio ad aiutere, come aiuto, la Repubblea nella erudel goerra acconnata di Candia. — Ottenuta la dignità di cavallere, fu del consiglio de Dicci, consigilere, luquisitore sopra gli Ebrel ; a nel 1674 venne eletto sopra l'affrancazione de' dabiti della accea. — L'anno appresso andò isolaco ed inquisiture la Terraferma; carica da lui sosteoota pel corso di quasi diaque anni, e nella quale si distinse priserjasioente nei riparrea si disocciisi trosuti sel Frinti, nel Bracetano e nel Padovano, a cadde malato dalla fattiche, si a Bergamo coma a Rarigo. — Finsimito del venne erento principe il 25 gennaio 1684, come dicemmo, regnando quattro anoi e poco meno di dus mesi. - Fn il Giusticiani adurno di tutte virtà. Pio, casto, giusto, benefico, modesto, sapiente. Nun intermise mel le pratiche religiose e davote, che anal disturnamente moltiplicava ; non menò moglic per conservarsi paro, siechè fu detto che serbossi vergine fino alla morte ; rese giustizia a tutti con zelo più uoleo cha raro; fu largo di elemosina a' poveri, a' monasteri ad alle chiese ; con ambi mai gli octori, tenendosi da questi lontano per quanto pote; a finalmente fu detto nelle lingue abrea, greca, latina, galijea ed japana, onde potè rispondere latinamente in Senato agli ambasciatori di Polonia e Moscovia. ueste ed altre poolie virtu da loi esercitate foruno poste in luce largamente dal suo ludatore Giovanni Paleazi.

(2) Nella faucon especila della famiglia Giuntiniani acceomata, i fratelli dei doge Marc' Antonio, eluò Daniela, vescono di Bergamo, e Giovanni, cavallere, sotto le insigui scalture che decorano il lato destro di essa cappella, posero la inserizione esgennete:

RANCO ATTOMO GIVETTIGADO

VICETATATE PARCECE

DON, FORMANY RANCOMPRICATIONS

CONTROL RANCO, CYAN ET VOTTO

GRAVE MACINO, CYAN ET VOTTO

CARTO MONO, LACAS, CANOMA, ANAMARIO, ATERNA

CARTO MONO, LACAS, RANCOMO, ANAMARIO, ATERNA

DE CUTTO PRACECURA TO TROMON, ANAMARIO, ATERNA

RANCE STRONG, CHARACTER, CHARACTER, CARTON

ANAMARI STRONG, CHARACTER, CARTON

OFTHER TAR BANKS, CYAN PRINCIPS P. O. T.

TO RANCO COM AN REPORTACE TREMONS, CT.

TO RANCO COM AN REPORTACE TREMONS.

# FRANCESCO MOROSINI (9)

Doge CVIII. - Anno 1688.

Pasato a vita migilore il dogo Uinstiniani, i correttori della Promissione dueste proponenoso al Maggior Considio, e questo decretava il 31 marzo 1688, den no più si dovesero alliggere intorno al ballatojo della maggiore anusta della basilica di Marco gli sendi gentilizi del principi deltuti, impercoche quell' sua, stabilito affine di perpetuar la menoria di loro e di cestiar nel fedeli la pieta nel suffragare con preci la mania bros, evani converbito i fiato domanto. Non è duroque vere ciocede dice il Meniano della disconsidazione della maggiore della proposale di per la considerazione di proposale di periodi di period

La gloria che acquistata si aveva Francesco Morosini, i suoi meriti verso la patria, e la um milu virtà feorera i che a tutti voli venisce, il 30 aprile 1688, calatto dila suprena dignità. — È poichè egli trovavasi all' armata, gli si spodi testo il segretario Gisseppo Zecacio a recargli i e insegne docali, ed a manistateggi il deviderò del Senato, ch' regli continuausa nel comando supremo delle acui : a per maggior decoro della macoro sua carciae formo destinata di antiacire due compilerie nelle persono del ceracuoro sua carciae formo destinata di antiacire due compilerie nelle persono del ceratua, nell' assenza del principe, a due consiglieri per turno, e al capo di uno de' Consigli de' Ouarnata.

Intanto il dogo, raccolta la consulta di guerra il di 21 giugno 4688, e stabilitasti in quata l'impresa di Neproporta, volgessa ill'ausodio di quella elità ran dal di 8 del lugio susegneato, in cui il armata partiva da Egina, fino alla melà dell'ottobre, non valvero, per aver Negropoute, i regiugnicai assatia i e dela battaglie, satuto principalmente le mulattie, eui, a caigione delle intemperie e della insubirità dell'aria, andarcoo soggette le militati vencaine, molta delle quali periono, tra cui lo stesso generale Nonigunard. — Tali diagnazia venivano in parte compensate dal prosperi avvenimenti in Italianzia, over la provvediore generale Girdanno Carrara s'i impadrovita del forte estetio di Kanis e di altri longidi. — Teglievasi poseti il Worosini dall'impresa una riscapato, edit transdesi il venno, e malatosi il doga, il Senato nominà sa surregario, ed tibio di prevvediore generale, Tora detto Girolamo Carraro. — Venuto questo all'armata, il Morosini, biospono di cuerve la propria indebbita salta, si dispone riterarae a Vento per internara e Vento disponente di suerce la propria indebbita salta, si dispone riterarae a Vento per internara e Vento disponente di suerce la propria indebbita salta, si dispone riterarae a Vento per internarae a Vento.

Partiva adanque la sera del 13 settembre 1689, accompagnato da quattro gales veneziane e dalle malteaj, le quain filmie odvenao far sosta al porto di Sasano, all'imbocestara, cioè, del Golio; e giugneva a Spalato il di primo ottobre, ove fermossi per solvere l'ordinaria quarantena, scondo le leggi sanitarie. — Scioglieva quindi da quel porto e giunquera al Lido l'14 censaio 1690.

Il Senato ed il popolo veneziano preparato era a riceverlo esa tutta la pompa dovuta al suo grado ed ai meriti suoi. — Pertanto era spettacolo ammirando il vedere farsi incostro alla sua gadea, innauzi trutto, il bucintoro per accegierlo, e possia un numero immenso di peote, di gondole e di altre barche d'ogni maniera, ornate di ric-(360) che aloffe e di trofei, e condutte da rematori vestiti di svariate a aplendide assise, cariche tutte di genti di ogni condizione ed età. — Prima gli ambasciatori delle corti atraniere si feere ininanzi in dodici pote salle altre distinte per magnificenza di addobbi, e reservoni sulla galea ore montato era il Morosini, affine d'inchinario a nome de principi de sesti resporzentati.

Sbarcava quindi il doge, venuto al Lido, al suono festivo de' saeri bronzi, ed al tuonare delle artiglierie de' pubblici legni e del castello di santo Andrea; ed era incontrato dall'abate di quel cenobio di s. Nicolao, e dal corpo intero de' senatori ; e giunto ivi il bacintoro, questo saliva, al continuato fragore de bronzi guerrieri. Lo assistevano a' fianchi li due suoi consiglieri più sopra acconnati, e sciolto il ducal legno, veniva su per lo canal di s. Marco fino alla piazzetta. Erasi ivi eretto un arco trionfale alto quaranta piedi, ornato di colonne e di trofei, e stendentesi in due loggie colonnate fino alla porta del palazzo, formanti una galleria di armi, di trofei, di figurati nemici prigionieri, di teste simulate recise, di mezzelune rovesciate ed infrante. - Era noi il palazzo ducale addobbato in ogni parte di drappi damascati e di tele dipinte, e per fianeo all'arco trionfale ora detto eransi disposte due fontane, alte quindici piedi, sormontate da un Nettuno e decorate da due delfini, i quali dalle fauci gettavano vino, che, raecolto in due vasche sottoposte, veniva distribuito a' poveri. - Narra lo storico testimonio di vednta, tanto esservi stato il concorso di popolo d'ogni ceto, da non lasciar modo alcuno di transito; tante le grida di giola che prorompevano; tanti i suoni degli stromenti; tanto lo strepito delle artiglierie, da confondere ogni senso. -- Non appena smontò il Morosini dal bucintoro, consegnava in mano di un segretario del Senato il baston del comando, indi, avviatosi al palazzo ducale, ricevea ivi le divise di capo supremo della Repubblica.

Alquanti mesi prima che il Morosini isacisse il comando delle armi, cio il 12 gapta 1689, acedde la morte di pupi anocenzo Xi, e quindi, il 6 ottobre susseguante, fa esatlato a quello dignità Pietro cerdinale Ottoboni, patrizio veneziano, che assume a lonne di Alcansinor VIII. — Volendo aduque la Repubblica dare testimoninza di riverenza verso il novro pontefles, e segno di amore al suo concittationo, decretava che il den suoi nipoli Antanio e Pietro, totte d'essere eratui perpetui cavalieri, venisse poi Antanio decroto del grado di procurstore soprannumerario di s. Marco de supra; il che non a de frequanto fasse a gando del pontefece, che amora particularmente il nipotra Antonio, e si che il volos a Roma, eleggendolo principe del soglio, e generale delle armi di stanta Chèsea.

Desiderava però papa Alexandro concembiare con pari sentimento di conaggio e di monce la patria, cel el tempo stesso porgere tealimonismaza solome di grattiadine verso il doge Morosini, il quale avea colti tanti allori sopre il nenico del none cristiano, e quindi cristiunito, come solos acespure l'apsobales Scde verso gii ero cio avveano combattato con gloris per la diesa della redipione. Perolo spedivin in dono al doge lo stacce ed il pilo boneadetti, i quali venero a lui presentati nella basilea marciana il 7 maggio 1600 (23) per mano di Cinseppe Architot, arcivescovo di Tesashonica e manoi possibile, so dopo il pero della proposita que disma di concordi ana l'acro, ove en orando d'ove e di però, fai involto, e rimase sollanto lo stocco o squadrone, univitra s mitartari nel possi. 46 (3641) tamente alla cintura di valluto trapunto in oro, con le stemma gentilizio del donatore, e col noma e l'anno primo del suo pontificato.

Infrattato le imprese da Yenezinai continavano prosperamente, sotto il nuovo generalismo Girlomo Cormaro; il questi, impedronisto, jin di Mavina e della Yallona, cotto in quest' ultimo luogo da febbra esetta passava a miglior vita. — Suecedatogia en comando Bomenio Mocenio, la veneta fortuna cangio, daspoiche gile en di gran lunga inferiore all'importante carico acul fu chimanto. — Raccolto da lui conziglio di guerra, delibarva potrari al l'ansesolo della Canza, ove infatti recevaria, e con parcechi assatti di già si era reso padrone di alcune opere esteriori, ed neves già apperta larga breccia nelle mura, e si che bastato avrebbe forte un ultimo sausta lo par farre la totale conquista. — Quando, preso de timore non avesse il nemies in quel frattempo di guerra, esponeva doversi lasciare la incominicata imprasa per accorrere in soccerso de fungi minicaccia; e quantumune contro questa proposta parlassero il Querini, provveditore dell'armata, a il Contarini, spista delle navi, para la prepopedaranza del generale supreno vule a lexare il assessio, e ridurer il erranata in Morea.

Riebiamsto quindi e processato il Mocenigo, gli fu totto il comando, e perciò fu necessario eleggere un altro generale supremo.— La più parte degli animi si volse allora al doge, e quantunque vocchio e capo dalla Repubblica, eccetto di buon grado il sacrifizio, ancho degli ultimi avanzi della sua vita, al bisogno della patria.

Partira egli, il 24 maggio 1693, aecompapato da Giorgio Benzon ed Agostino Segredo a lui dait alcome consiglieri (el appena arrivato a Mavania, che fi alla fine di giugno, reccolto tutta la filatta per inconinciare le impresa guerriere. Laondo, dapo di verre munite le juzza della Morea dava la cancia al la navi d'Algeri, e incendita la fotta nella Morea stassa, die mano a fortificare Egina, poi ad impatronirri della isolo fottari (ri lattica Salaminia), di Spezia, di Sideri, ridiuccolosti da tiltino a servanare in Napoli di Romania, ova, domato dagli unia e più dalle fatiche, finiva la vita il di 6 genmia 1693. comonitato e desiderato da tutti.

Imbalsamato il suo corpo, furono deposti i visceri nella chiesa di s. Antonio, a Napoli di Romania; e tradotto quindi alla patria, compinta la funchre pompa nel tempio de satti Gio. o Paolo, in cui dissa la sue laudi fra Girolamo Testor benedettino, lettore di Padova, veniva tumulato nella chiesa del Protomartire (3).

Il Senata, a cui non bastava avere onorato il Morosini vivendo, col bauto ence e col soprannoma di Peloponnesiaco, volle per anco, dopo morto, tramandare al 'posteri la sua gratitudine verso di lui, decretando l'erezione di nn arco trionfala nalla grande anla dello Scrutinio, intorno a cui si legga la illustrazione della Tavola CLXXVII, ove trovasi inciu.

Durante il regimento del Moronini accadiero, nell'interno della città, fatti segunti. — Il l'ampir de 80s, un termoto orribite crular fece percechi casa, molficamini, a la chiesa di s.t. Maria Formosa fa in gran parte ruinate, siechè la pietà di Turrin Tononi, ricco mercatante, la risaci del damni sofferti, esamoù allora stata decreta delle due atterne facciate. — Nel giovedi santo del 6091 arela largi oncedio nella contrada appellata Birri; è infantenetto, due anni dopo, si compi l'intera rifabbrica della chiesa di s. Marzisic, cevrata dalla generatisti di quel porsono Giusappe Pasquini.

Il ritratto del Morosini lo rappresenta in armatara colle assise di capitano generale, e coronato del pileo ducale. Fu dipinto da Lodorico Dorigny nello stite della sua scuola francese. — Nel campo è questa semplice inserzione:

#### FRANCISCUS MAUROCENUS PELOPONNESIACUS.

(4) Nacque Francesco Morosini nei 4618 da Pietro procuratore di s. Marco, e di soli 48 anni appl cossi alla militar disciplina, imbarcandosi come nobila sulla galca di Pietro Badoero, capitano della guardia di Candia. - Tre anni dopo, cioè nel 1639, combatte nel fatto della Vallona, contro i pirati che infestavano l'Arcipeiago ; e l'aono oppresso passò sopraccomito di gaica, o fu spedito a Messina ad incontrare il priocipa Lodovisi, generale di santa Chiesa. — Il suo valore apparse più spiccato nei 1646, nella battaglia combattutasi a Milo, ove abbordà una nave sultana sottomettendola : poi nel 1647, osso governatore di galennan, difese la breccio fatta dal Turchi olle mura di Candia, richiomando, col suo esempio, le milisie che l'avevano abbandonata. - L'anno appresso, pagnando al Dardanelli sottomise una galeaaza nemica, sleché, a premio dal suo valore, l'anno dopo, su nomineto capitano de Golfo.-Eletto, oel 1651, alla carica di capitano delle goienzao, pugnò a Trio, e nello hattaglia dota nelle aequo di Paros, fece schioso il rinegato Nicolò di Natalino Furlono, grande nimironte delle navi ottomono, e feca cattivi altri cinquecento infedeli, predando la sua nave, munita di settantacinque cannon e disfere la gaira del espodan-paseià. — Fatto provveditora dell'armata, nel 1653, prese la gaira del bei di Cipro, ed altri legni nemici carichi di munizioni e di vettovaglie. - L'anno dopo combatte ni Dardanelli, sottomise Egino, prese dos salecho carioba di biscotto, a rese tributario Scopnio ed altre isole. -- Tornà l'anno seguente ad Egina o vi distrusse tutti i munimenti guerreschi ; acquistò le forteaze di Volo a di Megara, e nelle acquo della Prevesa catturà tredici galcotte. - Eletto, nei 1656 governatore a genorale in Candia, disperse la flotta turca, che ne bioccava il porto, obbligandola ad abbandouar l' Areipelago. -- Perito miseramente, aelia battaglia datasi a' Dardanelli, nel 1657, il generalissimo Lnigi Leonordo Mocenigo, fu a ini sostituito il nostro Morosini; il quale soggiogava, i' annu neressimo Lingi Levonero mocennego, sia sia sustantia in atocio moressat; in quae soggiagare, i ambi appresso, l'istola di Cance; a nel seguenta impodrenirata di Calemaria, fugare la fotta nemica nella acque di Samo, correra le costo della Notolia, conquistava il castelli di Torm, di Cismes, di Ruggio, revandosi a sveranza a Milo. — Nel 1600, tentà di dare assalto improvisco al esmojo lorco, sotto Care. dia ; ma la truppe che avea posto a terra furono avviliuppata a posto in fuga prima che potessero occu-pare posisione vantaggiosa. Di tole sinistro accanà il Morasini il provveditore Actouio Barbaro, e quindi la puniva di bando copitate. Ma il Surbaro vodo a Venezia, al discolpò e fu assolto ; e di n qualia vece il Morosini fu richiamato e rimosso dal sopremo comando, vedendosi obbligato a difendersi da gravi imputosioni, dalle quali lavossi e fu diebiarato innocente. - Nei 4663 fu eletto provveditore in Friuli, iodi provveditore di armata; e sel 1667, per la acconda volta, era designato geografissimo dei more, recandosi alla difesa di Candia. - Per quasi tre anni, durante i quali il Murcolni ritardò la caduta di quella città, fece prodigli di valore, operando ciò tutto potevasi faro a salute di quella misera terra, onde a premio veniva cietto nel 1968 cavalier di s. Marco; ma alline ceder dovette alia necessità prepotente, abbandonato da ogni aiuto, e cesse lo piazsa a condisioni onorevolissime, stabijendo in parl tempo la pace. — Ripatriotesi, fo ili 20 aettembre 1600 creato proceratora storodinario di san Merco de supra; ma venendo tosto accasato siccome violotero dello patrio leggi ed assurpatore della sortena potota, perchè arraz permissione del Senato area cedato Candia e fermanta la pace, fin ulsito, e per la difesa elequenta di Giovanni Sagredo e di Michele Fostarini fu assolto pienemente. Venne poscia cietto savio del consiglio : e mei 1678 revisore alle fortificacioni in Terraferma ; passando nei 1683 provveditore generale ia Friuli. - Rottasi nuovamente, nei 1684, la guerra colla Porta ottomana, veniva per la terza volta, eletto il nostro Morosini a capitan generale. — Salpi nei mese di iuglio, e corsa subitamente ad assediare Santa Maura, a se ne impadroni in capo a sedici giorni ; prese pascia Nicondi, occupa la Prevena e il Zeromera. — L'anno dono, conquistà Corone, Calamata, Zarnata, Chiefala, Passava e la fortesza delle Gomeniane, ed in ogni incontro riportò sopra i nemici Zarrata, Lotetata, Passava e in jorcesta uene uramenara, en m ugui incontra espera sepra servitoria. — Nella campagna del 1686, fugà l'escreito turco actio Chicfalà, prese Napoli di Romania, Navarino, Modono, Argos ed altri longhi. — L'anno dopo disfece l'oste turca, prese Potrasso e Lepanto, e, con lo fiotta del golfo, esatel Tornese, Misistra ed altre terre, traducendo cattivi da circa tremila nemici. Poscia acquistó Corinto ed Atene, la quala nitima città bombardando, a granda aventura, da lui stesso compioata, sofferse ruina gran parte del templo famoso di Miaerva, il Partenono. com', un' a réveire companie, youtre reini gren pare que rempi nimbre se maierre, a l'autonie, — Tinte spletidé vitturie vaince for s' et e, en mours esemple, B Sento decretaux la critique été tou banto faus la transan, nefit sais é armi del Consiglé de filert, e gi vintere il superatuore il Pelepanniero. — Pero oppresse, gousto sils excende vita il dege flerc' Astocio (cinstiliato, quantingue ossenta il Miranisi dalla patria, fa éstica a succedergii, come più sopra diesun ere per starraman quanto poesto opera opera tendo dege, Endet èventa a morta self est sua d'anni fi, over per starraman quanto poesto opera opera tendo dege, Endet èventa a morta self est sua d'anni fi, per per starraman quanto poesto que de provi tendo dege, Endet èventa a morta self est sua d'anni fi, per per starrama quanto poesto que provi tendo dege, Endet èventa se morta self est sua d'anni fi, per per per starrama quanto poesto que son que tendo dege. dopo sei anni circa di priocipato. — Il Morosini fu un eroo che iliustrò la patria e is fece spiendere di giorio non peritura, e in storio narra essere stata la sua morte pianta sinceramente dail'armata, In quale even sompre numerato in lei il valerono querriere, l'especie capitane, il pedre d' unei nobleat. Pottimo cittadino, ce narre del pari che le città tutat in a quell'amanco nobles immeren ani obleat. Pare fix chi detreuse alla une faun, propognato deuns suitre, bun di queste conserviamen lu un codet carteces d'Micciane, certita in cettotante vara siegal, il nérma di dialogo, I cel interhenceuri suno, il Menzalni, Carrotte, una sotto d'Acreno, Plate ed I sobiati morti in bettaglia. Incomincia: Corrente, chi, Carrotte. Paliteze: Giune che quales o dals consepta.

No. 10 mag 16 mag 16 de 180, com re sept il tittoma prostrutegas Stario decumentoto di Francio, non avradendos del grave associamento mag 18 m

(3) Il sepolero del Morosini è situato poco iungi della porta centrale della chiesa di santo Stefano, nella navata inaggiora. Il sigillo è ricco d'armamenti in bronzo fusi da Filippo Perodi, e reca questa inscrizione:

FRANCISCI MAVROCENI PELOPONNESIACI VENETIARYN PRINCIPIS 035A MRCNCIV.

#### SILVESTRO VALIERO (1)

Doge CIX. - Anno 1694.

La Promissione decele, in sede vecente, assogettavasi a nuova correctione, sind d'impedire chi i doge avezse da saumere per l'avverire, de sempio del Morotini, anche il comando supremo dell'arrasta, ciù non piecendo a motti gelosi repubblicani. Laonde fa stabili, che rimanvandosi i caso di una sidita preposta, non si potesse sospendere l'etezione del capitano generale, se non con quattro voti dei ni consiglieri e due del capi de quaranta, e deliberata che fosta la proposta in Senato per e due del capi de quaranta, e deliberata che fosta la proposta in Senato per al Maggior Consiglio, non s'intendesse accettata se non con due terzi de' voti del Consiglia stenac, che dovre assere numeroso almono di tottocento individui.

Giò statulto, passavasi alla creazione del principe nuova. — Concorrevano al dicato Girolamo Bassdonna, procuratore di a. Marco; Andrea Erizzo, nipote del doge Francesco, e Silvento Valiero figlio del dogo Bertuceio, cavaliere a procuratore di s. Marco; il quale ultimo fin eletto il 25 febbrato 1694, con molta gioia del popolo, che feteggiò grandemente la sua coronacione, come feteggiava qualla della dogoressa sua moglie, Elisabetta Quirini, coronata sette giorni dopo, ad onta della legge del 4646 che shibita muella ademith.

In luego del Morosini definito, surrogavasi nel comundo generale delle armi Antino Zeno; il quale soltimente i svide al conquisimento dell'india di Scio, recando seco ottomila finiti e quattrocento carvalli, che imbarcò sur una fiotta composta di ronatatar vele. Solterfa fine burraca, figurgera l'armata a perande terra sulle caste di Scio IT settembre 1093, cel seguito lo sharco, ed necolti ne loroghi occupati di caritani, dedosi a battere il castelo, and occupare il porto del hombarche in estito, in quale, disperanta dopti soccorno, si arrace. — Seguito poi lo Zeno dello approssimari sono che presi del subilo aparento il Truchi, salvarsona, cella figa, and canade del Dardanelli, ma per la caima del vento ciò non fu acconsentito alle navi maggiori, e si che le Zeno polevar dare a queste beltatglio e rincerie negovolanche. Ma sia per una o per altra cagione, ad onta delle rimostranze degli altri espitani e del mormorar delle ciurme, non volle egli incagliar la battaglia, perdendo, al dire dello atorico Pier Garzoni, l'occasione propizia di ottener certa vittoria.

Nello stesso anno la Dalmaria veniva assicurata dal valore del provveditor generale Giralamo Dolfino, e da quello di Luigi Marcello, i quali repulsarono le correrie dei Morlacchi, e contenuero i Ragussi favoreggiatori de Turchi, conquistando, il primo, la fortezza di Ciclut, il secondo quella di Clohach.

Nalla navra stațione del 4985, trevaronai le due flotte alle prese neile acque di Scio ja pugar ninci sanginiose colla pegig de Turchi i quali, porh di appresso, lornarono in quelle acque, senza perà voler secettare battaglia, schermendosi. — Al-nor i notri capitali tennero consiglio di guerra, e conclusivare sulla impossibilità di conservare l'isola di Scio, di difendere is Morea, e di far testa da ogni lato si nomici, per cui în deliberato di shabandonare l'isola detta, e di ritirarsi in Morea. E cosi fecero testaments, e si, che sapata le cosa, il Sensio depose e fece arrestare lo Zeno, che mori poi in carcare prima che spedito fosse il uso processo, o delesse in suo inoga Alessanimi pri carcare prima che spedito fosseli uso processo, o delesse in suo inoga Alessanimi primo che resulta del sudici del sudicio del'

N'e minore operotità fortezza mise il Molino in opera durante le campagne da uli sostenute uni mare negli anni 1696 e 1697, ne' quali nelle acque di Andra, preuso l'inola di Tine, e vicino a quella di Zin, ruppe replicatamente e vine la flotta turca, fino a che, compiuto il trionnio della carica di capitano generale, veniva, nel 1698, surrogato da Jacono Cornaro.

Non appena assunto egli il comando in Napoli di Romania, uni le forze tutte terrestri e marittime, raunò consulta di guerra, e conchinse che la flotta de' vascelli, assistita da dodici galeotte venete e undici corsare, dirizzasse la prora verso de mari superiori, e che la sottile avanzasse a San Giorgio di Sciro, attendendo ivi eli avvisi per regolarsi, quale corpo di riserva, secondo le mosse nemiche, per non perdere le propizie occasioni. - Girolamo Dolfino, infrattanto, provveditore straordinario dell' armata, prandeva la direzione delle navi, a scioglieva dalla Morea, pervenendo coleremente a vista di Lenno; ne potendo, a eagion della calma, proseguire fino al canale di Costantinopoli, discese in quell' isola e pose a fuoco alcune ville situate presso Il mare, continuando quindi il cammino lungo le coste d'Imbro, nel mantre la flotta turca, ancorata entro il canale del Bosforo, vedea la fiamme di cui avvampavano le ville incendiate. -Comandava quella flotta il capitan-pascià Mezzomorto, pauroso delle armi venete, da lui esperimentate più valide delle sue, ne certo avrebbe tentato assalirle, se non gliene fosse venuto espresso comendo dal suo signore. Usciva egli impertanto con venticinque sultane, cinque barbaresche e due brulotti, dando fondo nel eanale di Tenedo, difeso dagli scanni e dai bassi fondi di Troja. - Infrattanto univesi al Delfino colle navi il espitan generale Cornaro, ma veggendo scorrere alquanti giorni sonza che Mezzomorto inchinasse alla battaglia, deliberò di aciogliere l'ancora da Imbre affine di provocarlo maggiormente, sia coll' appostarsi vicino alla bocche de' Dardanelli, sia coll' impedire l'ingresso di quelle a piecoli legni : ma nè anco quest' arte valendo a farlo muovere, (365)

risolvelte il Dellino salire sovre una squadra di sei galee, retta dall'altro provveditore sistraordinario Filippo Donato, e recarsi a riconoscere il nemico. — Neppur ciò tatto valse ad indurre il Turco a battagiia, chè anzi volendosi egli ritarra e Dardanelli, per lo disordine col quale operò quella mossa, perdelte fra le altre la capitana di Tunisi, investitata inelle secche: sonza ascrana di viu sortirmana di viu sortirmana di viu sortirma.

Passò da questo fatto un intero mese, nel quale Mezzomorto si tenne in guardia, ora coperto dalle batterie de castelli, afavorito dal lempo, riuscendo insuite ogni industria del Dilinio per costriaggio di renire a battaglia; ma fisialmente tanto losgui, che poche ore innanzi la sera del 21 settembre 1698, lo strinse nelle acque di Metalina a ricercita.

Laondo, venute, con bella ordinanza, le due flotte all'assalto, e più la veneta, era gia per deibarara propriata la Vittoria per quasta; quando la nave comandata da Marc' Astonio Dirodo, inarvedatamenta incontravasi per puppa con quella del Delfion i modo si violento che l'arrestò, la rese inambilo, e accella sotto quattro delle più forti sultane in mezzo a un dilavio di fosco. — Durb in quell'insquale conflitto oltre do cor, dopo le quait piggitata, i prisese il largo per ader poscia in mezzo alla linea nemies, dal quale novello disastro liberavala l'auto efficace della nave comandata de Pablo Rouvicini. Nel tempo che correa ai tremendo periocoli il Delfino, lo altre navi veneziane affrontavano in nemici con buon successo, durando la pagna fino al cadere del giorno, esperando le suret tenebre i combattenti.

Il Delfino quindi poggiando era seguito dalle altre navi, ma non da quella retta da Andrea Cornaro, la quale fino dall' esordir della pagna era stata in più parti danneggiata, rotto l'albero di parrocchetto, stracetate le manovre di prora, squarciate le vele di pappa, per cui non poteva seguire unita il viaggio delle sue compagne.

Osservandola i semcie così impigitata, supposero, kenche sorta la notte, di potersene agevolmente impossessare lo imporche attorniaronia così una aquadra, la bersagliarono col cannone, e den fra le più poderose utilane si appressarono ad essa per
sabordaria. — Non è a dire qual nuoro e sunginiono combattimento si ridestane, giache prossimi il Tarcha i montarle sulla puppa, facena cadere i marinai el si odditi che
resistavano. Nulla però valse loro per consegniria, imperocche, animati tutti dell'interpiò valore del Coraron, co fisoco incessante dei brousi e de fiscili non poternos viacerta, e si che gloriosamente uscita da quell'orrida mischia, ebbe modo di giugnere ed
uniri alla fotta crunti per lungo strutto de sesa divisa.

Nel corro medesimo di tempo combattevasi con vario evento, mio di poco rilitevo nella balansai, imperocchi, dopo levato l'assedio di Dulzigno, il proveddore generale crasi volto nella Erzegorina, per sorprendere la città di Stolaz: ma non risuscendo a bene l'impresa dovetta retrocectere. Meglio però risultazono le applicationi de lai operate nella Romia e nella Servia, ove pose a sacco e devastó ogni inego, e trasse grosse contributioni:

Intanto le cose dell' Europa universa sembravano inclinare alla pace, e massime ir Francia, la quile impegnava la Repubblica, col mezzo dell' ambacisto venoto Ni-colò Eriza, di fara i mediatrice nelle perpetue quistioni d'Italia. — Il Turco accora, dello pirovecto tecsal in terra dalle invitta armi del principe Eugenio di Savoja, e sul mare dalla fiotta veneziane, desiderava la pace, e da pace pure anclava l'Imperatore, la

eui attenzione era rivolta alla grande questione prossima ad occupare le corti d'Enropa, quella cioè della successione al trono di Spagna, alla morte del re Carlo II, che non aveva figliuoli. - La Repubblica pur essa, stanca e spossata dalla lunga e dispendiosissima guerra, guardava alla pace ; sicchè a conchiuderla tutti gli animi erano-disposti. - A convenir della quale, col Turco, fu raccolto un congresso, il 13 novembre 1698 a Carlovitz, ove si riunirono i plenipotenziarii dell'imperatore, del re di Polonia, dell'autoerate delle Russie, del sultano e della Repubblica, la quale fu rappresentata da Carlo Ruzzini, che su poi doge. - Tante però nacquero discussioni, tante le alterazioni alle prime basi fissate, promosse ad ogni tratto dalla mala fede dei Turchi, che il congresso più volte fu al punto di sciogliersi. - Nulladimeno le differenze con tutti si accomodarono, tranne con Venezia, poichè al Ruzzini non sembravano i patti abbastanza respondenti allo interesse della sua Repubblica, particolarmente in riguardo alla demolizione voluta dal Turco di Lepanto e del castello di Prevesa. - Instavano gli altri perchè il Ruzzini accogliesse i patti proposti, sotto comminatoria di formare particolari trattati pe' loro governi, e di scioglier quindi il congresso, concedendo a lui in fine una dilazione di alquanti giorni perchè scriver potesse alla pstria. Ma scorso il tempo fissato, ne giugnendo risposta, i plenipotenziarii di Cesare, di Moscovia e Polonia segnarono i loro accordi, e pria di sciogliere il congresso, estesero un trattato anche per la Repubblica in sedici articoli, salva sempre la sua approvazione. Per essi statuivano, oltre ai confini della Morea, già dal Ruzzini approvati, lo sgomberamento di Lepanto, la demolizione dei castelli ai Dardanelli e di Prevesa; lo stato di possesso delle isole dell' Arcipelago come innanzi la guerra; la soppressione del balzello pagato fino allora dalla Repubblica per Zante: la linea di confine della Dalmazia tracciata da Knin per Verlica, Sign, Deloyar, Lodyar, Vergoraz, Ciclut; l'aperta comunicazione immediata del territorio ottomano con quello della Signoria di Ragusa; i confiui dalla parte di Cattaro; la punizione dei turbatori della pace; la libertà reciproca di restaurare le proprie fortezze; il cambio dei prigionieri : la cessazione, in fine, di ogni ostilità anche colla Repubblica fino alla sua sottoserizione, avendosi altora a determinare altresi altri articoli utili allo stabilimento maggiore della pace e alla buona corrispondenza.

Quattro giordi anorea attese il congresso le deliberazioni della Repubblica, no questo pervaendo, si scielae, renandio il pelnipolenzazio i riettalia i Peterrazalino, ove seguitolli il Ruzzini. — Conoscendo finalmente il Senato inntile la resistenza, e la impossibilità di asottener solo in guerra ol Turoro, diede incoltà al Ruzzini di seguare il intitatio, il che avranne il 21 febbria (1999. — In seguito, per le solleciuloria i e la virti di Lorenzo Soranzo, ambasiciatore straordinario, Venezia potò ottonere un'ampliazione dei patti, sicha il vero trattato venne e comporà di treattatire articoli.

Memorabilo è questa pace, ais per le conferma degli acquisti fatti dalla Repubblica nella Dalmazia e nella Morea, sia per lo riacquisto conseguito dall' imperatore dell'Ungheria e della Transilvania, como per le vice e per le forme con cui venne formata, da segnare postitivamente il decadimento della potenza ottomana; decadimento che più sempre andò propredendo, fino a divirari al punto i cui é attainante diseasa.

Ricomposte le cose in Europa, pareva che durar dovesse la quiete, a cui procurare avevano con tutto l'animo i principi inteso. Ma eçco il demonio della discordia suscitar nuove calamitis, a motivo della successione al trono di Spagna, a cui aspiravano, per la (367)

morte di Carlo II, le case d'Austria e di Borbone. — Scoppius quindi la guerra tra l'imperatore e il redi Francia, e la carni austriache, copianate da Eugenia di Savoja, incodaron l'Italia. — La Repubblica, sollocitats da ambidue i contendenti ad entare sece lors in laga, ripuldo framamento ogni ivutto, ogni lunisphirar proposto, e decise irinancera enstrale. — la questo stato Inaciavani il doge Silvestre Valiero, il 5 lugiol 1700, in cei morti nell' del sua d'anni 70, a veniara tunulato uel tempo del santi Gio. Paolo, ove la dogerosa sua moglie, gli crigova un grandisso monumento unitamente al successo del a si statas 190.

Al suo tempo, cioè uel 4698, si rinnovò la chiesa di santa Sofia, e l'anno appresso si aperse uu nuovo teatro a s. Fantino, durato venti anni soltanto.

Il ritratto del Valiero è opera di Antonio Zanchi, e reca nel campo l'inscrizione segueute:

SYLVESTER VALIERO, BERTVCY DYCIS FILIYS.
MAGNYS IN PATRE, MAXIMVS IN SE IPSO.

(1) Silvater Vallera, nacque net 1800 da Bertusteis, che fin più digit : a non appenta indonanta in pera penta da la prategia partegia la parte i dadit dispending gurrer al firm, in empiria de parte presa dal carport. — Nel 1905, fin mindate anhancitativa et arcellostrie Merphetic indica di Sappin, nopeli de Leopale li imperitori, in cercaine in Pananza per fil Stati Versi, dali quale, a none di Canter del Leopale li imperitori, in cercaine in Pananza per fil Stati Versi, dali quale, a none di Canter rezili del padre una, quando incentri il cardiale littoric. — Statis al trans possibilitati Chemate X., and 1805, fin mandate il Valera mahancitar del Statis and 1805, fin mandate il Valera mahancitar del Statis and 1805, fin mandate il Valera mahancitar del Statis and transportation del Statis d

ennines, entre via efficac eta di lei na detta), pubblicate nel 1601 in Veniri del Bertoli.
(9) il menumeri escalesci e maginici, celtato della esperire Elimbatti Quiriai, morta edi
(9) il menumeri escalesci e maginici e, celtato della esperire Elimbatti Quiriai, morta edi
maggiore del temple de stali Gio. 8 Parlo, secrepa dell'alca il bassa in prorte; molta porte celetrali
maggiore del temple de stali Gio. 8 Parlo, secrepa dell'alca il bassa in prorte; molta esperiente,
maggiore del temple de stali Gio. 8 Parlo, secrepa dell'alca il bassa in prorte; molta esperiente,
maggiore del temple della esperiente,
maggiore del temple della esperiente,
maggiore della esperiente,
maggiore,
maggiore,
maggiore,
maggiore,
maggiore,
maggiore,
maggiore,
ma

altre due statue, la Ricebezza e la Scienza, e nella parte centrale, fra le due porte accennate, un gruppo esprimente la Virtà e be corona il Merlio. Sotto al simulacro di doge Bertucclo, leggesi:

RESTYCIVS VALERIVS BVX
PRYBRITIA RT FACUNDIA
MAIONYS
RELLESPONTIACA VICTORIA
MAIOR
PRINCIPE FILIO
MAXINYS
ORTT ANNO MEGLYIJI.

Sotto a quello di doge Silvestro è scritto:

BILVESTER VALERIVS
BERTVCII FILIVR
PRINCIPATYM
AEMVLATIONE PATRIS MERVII
BAGNIFICENTIA ORNAVII
SYMMENSI PACE MVNIVII

OSSIT ANNO MDCC.

E sotto all'nitimo della dogaresso è tracciato:

ELISABETH QVIRINA BILVESTRI CONIVX ROWANA VIRTYTE VENETA PIETATE ET DYCALI CORONA INSIGNIS

In plana terra poi è l'arca contenente le ceneri dei principi detti, e sul sigillo è scolpita questa inscrizione : VLERIORIN-PRINCIPIR-CINERE.

#### ALVISE II MOCENIGO (1)

Doge CX. - Anno 1700.

Non a rendo piaciuto a' nobili la solenne coronazione della dogaressa Elisabetta Quirini-Yalero, che, come a uso luogo dienno, erasi fatta, in onta al decreto del 1866 del faboliva; in accio venezio, etc. del come del come del come del 1868 viria del come con solo la coronazione, ma l'uso casiando del beretto dueste, de il reverve ambasticato. — Tre giórni dopo la promulgazione di quel deereto eleggevasi a capo dello Stato Alvise Mocenigo, doge II di corela come.

La massima presa dalla Repubblica di rimanere neutrale nella guerra rottasi fra l'imperatore ed il re di Francia per la successione al trono di Spagna, se da un lato lasciava tramquilla la expiale, dall'aliro teneva occupata grandemente la viginaza e la politica del Seauto, onde non venissero valicati i confini del veneto Stato dalle truppe belligranti, ed il Golfo non fosse servo da legni fra foro nemici.

E di vero, calati gli eserciti dalla Gernamia e dalla Francia in Italia a combattere sui campi della Lombardia, gl'imperiali, per invadere il Milanese, senz' altro passarono pel Vicentino e pel Veronese; o de qui ne neequere le forti rimostraume della Repubbica alle corti di Vienna e di Parigi; da qui lo scorrezzare continuo delle due armuste verre a nutrarti rus Poot. 47 (369) nel territorio di Terona; cia qui la appravviginanzi loro nel Venotto, senza soddiafaro unal zoddiafaro il tolo); da qui le contine querele di Trelectiè e Francei verno la Repubblica, accusandola, quando gli mie e quando gli stir, di comivenza con la parte verza. — Aggiungansi e cià tutto le correrie pel Golfo filogia ustrate, impiegati nel traglitare genti e viveri da un longo all'altro, e l'apparatione, per impedire, di ma squadra francese. — A por argino possibilmente a coleste dannose licence, ordinava risolatamente il Senato il munimento de l'anghi chiuni, onde outare s' contendenti l'incresse; mel piedo bono mebro di genti, da porre in grado il provvidirer generale di terraferna Gian Domenine Treptob, di usure la forza per reputare dello Stato colla squadra, anche per paorie i pinti assoccabi, che, presi i destrue, rouvanos a melestare il commercio : e punti i infutti, venivuo sellectimente, colla presa del principal propo leggo si giche castigni con molto rigore i cattivi, vale coalie centro conchesti.

Erano così le cose, quando il doge Alvise Mocenigo II veniva a morte il 6 maggio 1709, ed era sepolto nella chiesa di Santo Eustachio (2), e ne funerali persolti il 13 del mese stesso nel tempio de 'SS:li Gio. e Paolo diceva le sue lodi Giovanni Palazzi, vicario ducale e pievano di Santa Maria Mater Domini, dippoi pubblicate.

La guerra che ardeva in tutta l'Europa, durante il sno ducato, sia per una che per altra cagione, giacchè come Francia e Germania, erano afflitte da quest'alta sciagura degli umani, anche Spagna, Fiandra, Olanda, Inghilterra, Ungheria, Moscovia; per la saggia determinazione della Repubblica di rimancre neutrale in mezzo a tante lotte, Venezia sola godeva prafondissima pace ; siechè qui era, come in sua sede, il piacere, - Laonde, venuto nella capitale nel 4709 Federico IV re di Danimarca, con tali e tante feste fu accolto da renderlo stupefatto della magnificenza e cordialità veneziana. - Ed appunto perchè la quicte lasciava modo d'intendere alla buona amministrazione della pubblica cosa, crearonsi nuove magistrature, ed altre già esistenti si regolarono. -Quindi nel 4700, a cagione dello scemato commercio, furono ridotti a soli tre i consoli de'mercanti.-Nel 4704, si elessero cinque nobili per correggere i disordini del foro, e per mettere buona regola alla giustizia distributiva. - Nel 1707, fu creato un Inquisitore sopra le arti e viveri, con l'autorità, rito e secretezza del Senato medesimo contro i delitti commessi in ogni genere di commestibili. - Finalmente, l'anno dopo, il Senato ordinò, che oltre li tre nobili aggiunti precedentemente al magistrato de cinque savii alla mercanzia, altri due se ne eleggessero dal corpo del Senato stesso, col titolo di Deputati ul commercio, affine di migliorare il commercio del Levante, ripristipare quello di Ponente, promuovere le manifatture della dominante, facilitare lo smercio il più vantaggioso dei prodatti nazionali, e finalmente di esaminare le materie tutte risguardanti il traffico. Questa magistratura durò fino al 1756 .- Anche la città în decorata con nuove fabbriche. - Nel 1700 rifabbricossi di pianta la chiesa di S. Vitale, coi disegni di Andrea Tirali. - Nel 1705 innalzavasi la chiesa di Santa Maria della Consolazione detta della Fava colle sesto dell'architetto Antonio Gaspari, - L'anno appresso murossi la fronte dell' altra chiesa di San Canciano, per lascito fatto da Michele Tommasi ; ed elevavasi la chiesa ed il conservatorio di Santa Maria delle Penitenti. - Notismo da ultimo, due fatti straordinarii occorsi di questi tempi ; vale a dire, il fuoco che arse il di 28 settembre 1705, da cui rimasero consunti la chiesa ed il cenobio di San Girolamo; ed il freddo

inteno de geler siffitalmennete le lagua, el chi di si 28 gennio i 1709 trasportavana i viveri opa que ridida Ternéferna alla cità. Cotal a idadi o finda cei andio a tutta la le Europea, e massime i la gele ridida reneferna di come di c

Il ritratto del Mocenigo è lavorato da Gregorio Lazzarini, e sul campo è scritto :

(i) Luigi of Alvier Moretige, VIII di questo some moits run houigin, occupa nei 1899, de aggie al Alvies 4, p. Commont. Societure vien ocgietratere, treits societure, es albido, pana is neigh nei Alvier 1, p. Commont. Societure vien occupation vien de la vien annie, in beneferour, gli appieseroni is tte dei troce, es est fa sausto il di 6 legite 1700, annie, in beneferour, gli appieseroni is tte dei troce, es est fa sausto il di 6 legite 1700, annie, in beneferour, gli appieseroni is tte dei troce, es est fa sausto il di 6 legite 1700, annie, il annie vien de la commontate del pre-societure del presentate del p

(2) La modestia e la retigione del Moceolgo spiccano calandia nall'umile tombe eh'el si preparà nella chiesa ora detta di S.to Eusiachio, ocila cui contrada abitava pria di esser doge. Un semplice siglilo nel messo del tempio copper i suoi resti mortali, re solopita leggesi opesia dimessa i soserizione:

> NOMEN ET CINERES VRA CVM VANITATE SEPVLTA

# GIOVANNI CORNARO (9)

Doge CXI. - Anno 1709.

Le molte virtù, fra cui la modestia e l'animo grande di Giovanni Cornaro, gli meritarono i pieni suffragi degli elettori, siechè il di 32 maggio 4709 fu chiamato al trono ducale.

Continava la Republica nel suo sistema di neutralità armata, nella guerra che arches fia l'imperatore e il red l'Erame, il quade ull'une, ridotto a nal partito, trovasi nella necessità prepotente di rivolgerai alla Republica, affinchè s'interponessi sicome mediatrice nella contexa. A ceclose dessa di homo grado la propota, ed ciegara il cavaliere Sebastiano Foscarini all'uficio geloso: ma resetosi eggi all' sija, a nulla value la sua molta eloquarsa ed il suo zedo pe condurre gli animi ad escordo, chè molte ed esagerate erano le pretensioni de' vincitori, statichè la guerra contino. L'I accaduta morte dell'imperatore Giusoppe I, a sus successe Carlo VI, ed il pre-esdera dell'Inghilterra, che inchinavasi a Francia, diedero in seguito motivo a ripi-giare le trattative di paece.

Difatti, aduavasi un congresso ad Utrecht, a eui intervenne per la Repubblica il cav. Carlo Ruzzini, e dopo lunghe, intralciate e noiose discussioni, fu segnata ivi la pace il di 14 aprila 1713, senza però l'intervento dell'imperatore, il quale continua guerra con Francia fino al 6 marzo dell'anno seguente 1714, nel quale le parti con(374)

tendenti vennero ad accordo in Rastadt, ratificato poi più largamente a Baden nel 7 del ausseguente settembre.

Ma se quietavano le armi in Enropa, romoreggiava la procella di guerra in Oriente, mossa dalle male arti del Turchi, contro le Repubblica. - La pece da essi segnata a Carlowitz nel 1700 era loro riuscita di vergogna, e quindi in cuore nudrivano perpetuo stimolo di romperla, onde rieuperare la perduta Morea. - Ed ora sembrò loro venuto il momento propizio: imperocche, fatta pace da essi con Russia, esistimando stanco l'imperatore dalla lunga guerra sostenuta, e vedendo la Polonia agitata, e solo curante della propria difese, pensarono novamente assalire Venezia. - Mancando però loro ginsto motivo per romperla, preparavansi intanto con grandi armamenti all' uopo, aspettando immediato pretesto per incominciare la lotta. - E questo sorvenne in oceasione che i Veneziani predarono una nave turca carica dei tesori dell'ultimo gran visir; e dai fatti del Montenegro, il cui vladica, sconfitto e perseguitato dai Turchi stessi, crasi rifuggito nel territorio di Cattaro, il cui comandante avea rifiutato consegnare. - Il manifesto di guerra, che conteneva quattordici articoli di lagno, pubblieavasi il 9 decembre 1714, e il gran visir, chiamato a se il bailo Andrea Memmo, acerbamente rinfocciondolo dei torti della Repubblica, senza voler ascoltare le sue giustificazioni, condurre lo fece nella fortezza di Abido, liberendolo poi, allorchè seppe, non avere sofferto alcun insulto i Turchi dimoranti a Venezia.

Pervenuta la triste nuova al Senato, volse l'animo totamente a levor truppe, ad alessite la flata, munice le piazze della Morea de della Dalmazia ; en pari tempo solicidiva i principi d'Europa ad accorrere in suo niuto. — L'imperatore Carlo VI intropneva i suo homo illufii a Cottantinopoli, affine di ridurere a mili penineri il gran visir; me riuscite vane le pratiche, si vide novonmente costretta la Repubblica d'imbrandire la armi, quantinoque impara petto delle possenzi fiore nomibles.

Gli aiuti invocati dai principi cristiani, come sempre, riuscirono senas effetto, o meschini di tropo. — Il patefice promise quattro (gale; il dues di Tosana ne dece attre due; sei ne aggiunero i cavalieri di balta. — Austria, Francia, Sapara, Inghilterra ed Olnada, tirmon lerghe di propole, brullei di titi. — Aprivani adomque la campagna nel 1715, in cui in fotta ottomana, comondata dal capudan-paecia, usciva dai Hardanelli forte di trestadue grossi vascelli, ed inumero comisderevo di datti legni, mentre non men formidabile esercito si avanzava per terra dirigendosi alla volta della Norza.

A sconginrar la procella il Senato effidò la carica di capitan generale a Girolamo Delfino, e pose sotto gli ordini di lui ventidue navi, due galecazze, alquante galee e parecebì altri legni minori : poca cosa in confronto alla grande oste nemica.

La quale useita, come dicentmo, in mare ed in terra, tostamente occupava l'isola di Fine, ceduta dalla pasilianimità del comandatte Berardo Ballà, il quale in pena di ciò soffrira perpetuo careere. Occupava posein Egina, ed entrava, per l'istmo, nella Morea, conmettendovi tatte quelle depredazioni, incendii e ruine di cui farono sempre capsai que Marbart, che legge e fode non hanon.

Fatti arditi i Turchi da queste prime fortunate intraprese, ponevano assedio a Corinto; la quale, quantunque difesa valorosamente dal provveditore straordinario Jacopo Minotto, dovette alla fine arrendersi, assailita come fu da numero sterminato di (372) genti, e bersagista dal continuo tuonare delle artiglierie. — In Candia eziandio bentaneno i Truchi i recunito di Spianinga e di Suda, ando fortezee che rimanevamo si Veneziani in quell'itola. — Difendeva la prima Francesco Giustiniani, la seconda Luigi Magno; na sebbene izrocassero socorso dal capitan generale, questi non polà escerere al l'nopa, impetito da un lato dalla possente lotta nemica, e dall'ultro indecino del dovo aveva a recersi, sendoché altri l'uoghi minacciati lo appellevano premuresamente.

Padeoul di Corinto i Turchi, giunnero, come onda senza ferco, sotto le mura di Nopoli di Romania, principal propognacolo di quella provincia. Era si dissa di casa il provveditore generale Alessandro Bon, e sebbene non erano compiute le grandi forti-ficazioni a cui, com molto dispendio, vaccia dato nano, perva vegi piotre opporre validar resistenza. Senonchè, sel mentre pugnavasi da ambedue le parti, una mina seopindo squarciava la controscepte di un habitone, e i che dicide modo si piumizzeri di
scalare e impadroniri di ani opera cateriore; e da questa procedendo à introdusero
controli cità, pre della comitati ingra, con terre della cita della controli d

Il Delfino, che stava con la flotta presso. l'isola di Supienza, rimase attonito e delorato alla anova della caduta di quella fortezza. Volle egil, on gli situi allor ricevuti, useiro ed attaccere i nemici, e lasciato quindi grosso presidio a Modone, mosse contro la flotta ottomana, che atava inerociando tra il canale di Vatica e il Capo Matapan : mai il Turo si soltrasse dalla battajie, e si ridusse a financheggiare l'assodio di Modone.

Disperata era comi la salvezza di questa e delle altro rimanenti fortezza della Morea: ed in fatti si rapidamente procedevano i Turchi, che ben presto acquistevano il ciated di Morea: el quale escempio spavenato il presidio di Modone, rifutò di più oltre difendersi, dopo cinque assalti sostenuti, ed obbligarono il valoroso provveditore Vinenzo Pata da errendersi.

Rimaceva in Morea alla Repubblica accora la sole piazza di Malvasia, forte per sich, provveduta largamente d'opci maniere di munirioni, numerosa di guarnigione; ma in cambio di resistere, alla prima intimezione del capudan-poscia, il provvenitore Federico Badouro e gli ultri capitani convenanero della resu da farzi entro venti giorni, se non fasero giunti soccorsi.— Acconentitio dal Turco i patto, repeb en egli impedire il "arrivo degli initia sperati, onde anche quello piazza fortuiniana cadeva. — Della vide condotta fa punisi il Badouro colla pena di prepetuca careere.

Sia dunque a cagione delle forze preponderauti del Turco; ossis por lo scaduto animo de Veneziani, le cose più sempre precipitavano, sicche perdevasi la Morca, e con essa, mano mano, Cerigo, la Suda e Spinalunge in Candia, nel mentre le altre isole tutte erano minacciate possentemente.

Nella sola Dalmazia il provveditore Giorgio Balbi mostrava non esser spento il veneto valore; imperocche diede prova di segnalato coraggio nella eroica difesa di Sina. che con omi sacrifisio salvo.

În quella vece, dopo le accennate conquiste, al mostrarsi che fecero i Turchi di voler dirigere le loro armi contro Santa Maura, il capitan generale Delfino, convo-(273). cata la consulta di guerra, considerando il numero sterminato de' nemici, le molte misici che si richidevano a difinderia, la debbeza el su or ceinto, conchiuse di abbandonare quell'isola, alpo distrutte le fortificazioni, e imbareata le artiglierie, le munizioni, le misiglie, che voltoro ringiaria nelle terre dalla Rapubblica. — Così terminava l'infunto amo 4716, nel quate la veneta fortuna tramontando, perdato aveva il regopo positi ami prima computato del violere d'iranaeco Noroccio di mis prima computato del violere d'iranaeco Noroccio.

Il capitan generale Dielino, con la folta, che non aven mai combattoto, ritirosa a vernance ni porto di Corfii; e di Senato, nales colois della sua coccidota, nomino a sostituirio nella carica, pel seguenta anno, Andrea Piasni. — Infrattanto Pietro Grimani, ambacciatore presso la corte di Vienna, conshindeva un trattato cell'imperacior VI, per lo qui e obbligavanti le pardi dentrare in lega a difras comuna dei loro Stati in Italia, a l'imperatora prometteva d'insover tosto guerra alla Porta. — Cedal lega fa seguata il 13 appiel 2116.

Aprivasi quindi la stagion delle pugne, c il principe Eugenio, guidando forte oste di Austriaci, penetrava nell'Ungheria, domandando al gran-visir che la pace di Carlowitz fosse osservata, e fossa dato alla Repubblica indannizzo dei danni a lei cagionati. — Non essendo stato dato secolto alla domanda, fu intimata a rotta la gnerra.

Dall' altra parte, la Repubblica preso al suo soldo il generale sassone Gio. Matteo di Schoolembourg, lo incaricava della difesa di Corfu, minacciata dal Turco. - Il nnovo generalissimo Andrea Pisani giugueva infrattanto alla flotta, che stava ancorata nel porto di Zante; e contemporaneamente, la classe ottomana, useita dai Dardanelli, avanzavasi aino alle coste del Capo Matapan. - Il capadan-paseià, che la comandava, poneva tosto in opera uno stratagenima affine d'ingannare il Pisani, tuttavia ancorato nel porto ora detto di Zante, facendogli ad arte pervenir nelle mani una scritta, diretta a' sindaci della Colonia, colla quale invitava quegli isolani a rendere omaggio al sultano, offerendosi mediatore per essi, accioeché fossero loro conservati tutti i privilegi nazionali, minacciandoli in quella vece da' più severi castighi, ove se ne fossero rifiutati. - Pensava con essa lattera il Turco d'indurre il Pisani a trattenersi in quel porto, per poter intanto volgersi liberamente sopra Corfù a tentarne l'acquisto. - Per colorire vie meglio l'insidia, si allontanò tutto ad un tratto e finse di prendere il corso verso le coste dell' Africa, donde con più lungo, ma sicuro viaggio, comparve nalla acque di Fano, di fronte ad Otranto; e con rapido corso portossi poi verso la Vallona, ove dovea approvvigionarsi; ed alla fine, il di 5 luglio 4716, antrò con la sua flotta nel canale di Corfu.

Non è a dire quale fosse lo spavento di quegli isolani, tanto più grande, quanto lev videro il l'instant isolatanni salla città, non saperdo, chi era suo divisamento sollecitare l'usione di tutta la sua fistta, e di proleggere i coavogii della munizioni e dei
viveri che aspas essergii statia pediti dalla madre patria. — Di fatti qui lor aven dato
avviso al provveditore straordinario Andrea Coranzo, ordinandopil di recarri con la navi
in tal posizione da opteria mastenere in sopravento il Orienti. Ma il Coranzo, che avea
gii ricevuto notizia che la fotta nemice atrava nel camba di qui il rice, vi accorare con
con la covirione, dopo grava perdita, a niturnari stato il camono di flatritato, per cei probi
il Cornaro ancorarsi colle sue navi appiè del vecchio esatello di Corfo. — Nè in queste
(374)

posizione ebbero animo i Turchi di molestarlo, e diressero invece le loro opere a proteggere lo sbarco di 30000 [anti e 3000 eavalli nel lato settentrionale dell'isola, i quali piantarno il lore compo nelle saline di Potemó.

Tentarono i Turchi qualche mosas contro la città, ma senza esito. Poi con più fortuna, impadronironsi dei due posti vantaggionissimi, nelle montagne di Abramo e di San Salvatore: diedero quindi molti assatti, ma la instancebile attività del provveditore Antonio Loredano e del generalo in capo delle truppe terrestri lo Schoulembourg, li resero al lutto vasi.

La continuazione però di cotali assabti affaticava oltremodo la guarafigione, e ujundi i trensti comanduali canonettarono una vigorosa sortita, affine di rellentaras la frequenza. — Posti in arma i adunque, nel care della notte, trecento finsti Tedeschi o dugento Schicioni, avevano questi ad uncire dalla porte dello Scarpose, quattro-cento ne doverano uscire dalle porte Rimonda e Reule: le galere, distribuite in due saquete, deveno col canoneo battere i campo, l'una sul Mandracchio, l'altra alle Castrode, nel mentre che la città, la fortezza nova e lo sceglio di Vido avrebbero cariarta o sensa posa le lova estiglierie addosso ai nomici. Questo assalto, calle ore più quiete della notte, intrapreso da tanti lati, doves certamente parentare i nemici, mel-tetti nello condissone e da pirie la visa quadelo vantaggio gali sassolisti.

Gli Schiavoni entrali nella trincea nemies, con la spada alla mano, trucidareno tulle le guardie, spoore in figa i piecoli corpi che cocuprano i posti avanzali, e vedendo inoltraria dieme brigate di Turcili per affrontarii, stavano a piè fermo ad aspettati. Ma nel mentre i a azsuffissiono econggiosamente con nemice, sopravanero dall'altro lato i Tedeschi, i qualii, senza consocerifi, ii presero di schiema ad archibingiate l'altro lato i Tedeschi, i qualii, senza consocerifi, ii presero di schiema ad archibingiate di numero, più per le armi dei compagni, che non per le office degli avversarii.—Tultavolta la sortida non riucci infilicose, perchè preparò i via a nuovi avvenimentali.

Deliberò il serraschiere di tentare un assalto generale della città, lusingandosi che la sorpresa impetuosa spargerebbe lo shigottimento nei difensori, e la perdita indispensabile di huon numero dei suoi assicurerebbe a lui la vittoria. La notte adunque del 18 venendo il 19 agosto, fatti sparcare grossi corpi di milizie, e posto in armi tutto il suo campo, dopo i convenuti segnali, cominciò con tanto furore l'assalto del rivellino di difesa al hastione di Santo Antonio, che i Tedeschi, a cui n'era affidata la custodia, abbandonarono i loro posti e si rifugiarono nel eastello anovo. I Turchi, divenuti padroni del rivellino, rialzarono il terreno sopra lo Searpone, e vi piantarono trenta bandiere ; poi si accinsero con ogni sforzo a scalare gli angoli bassi della fortezza. -Era evidente il pericolo di gravi sconcerti, perchè le milizie del presidio erano troppo shigottite dalla violenza dell'assalto; ma non di meno, venuti alle mura il Loredano, lo Schoulembourg, il provveditore Francesco Moro e tutti gli officiali di grado superiore, poterono con la voce e con l'esempio e col rinforzo di genti fresche, rinfrancare il coraggio dei combattenti ed animarli a rispingere gli assalitori. - Fulminava dalle mnra il cannone, la mosehetteria non faceva mai tregua : erano lanciati sui nemici sassi, bombe, granate, fuochi artificiati, e tuttociò che recava alle mani la necessità di una disperata difesa; alla quale accorsero invasati da furore, donne, fanciulli, vecchi, sacerdoti e monaci. Allora il valoroso Schoulembourg si pose alla testa di ottocento soldati e recossi ad assalir gli inimici di fianco; cosicchè, non potendo costoro resistere al nuovo conflitto, a cui costringevali il prode generale, si diedero alla fuga abbandonando il rivellino. Vi si trovarono venti bandiere e duemila morti: i fuggitivi furono inseguti fino alle loro trinciere.

Fa questo l'ultimo sforzo dei l'archi sotto la piazza di Corfú. Nella notte del 34, secana far altri nomimenti, partirono a precipito dell'isola, cotti di simprovino spavento per impetanos turbine, che con tuoni, fulumin e direttissima pioggia avera al agalo i loro accempamenti, avera aquarciate le loro tende, avera tolto opni difessa e riparo alle truppe. — Le quali tumultusodo chirdevano il ripatrio: a celi indure il serranchice giungeva una lettera del moro gram-vairi, che richiamara le truppe da quell'assedio, a motivo della grande sconditta toccata dai Turchi, il 5 agusto, a Peterwardino, colla morte del gram-virie che il guidante, dala toro dall'invitto principe Eugerio. — Laonde ia partenza degli ottomani di Corfi si compi a guas di cere figa; improcorde albandamento culcumata pener di cannone, otto mortas, los-creen figa; improcorde habandamento culcumata pener di cannone, otto mortas, los-tuore della consultata della de

La nuova della liberazione di Corfa fu accolla con immensa gioia a Veneria. Il Senato, a dimontrera la sua picia, pardivia invota di l'alter di a. Spiritione di quella città, una ricca lampada onde ardesse perpetuamente; e attestava la sua riccuoscenza a' capitati che si erono distinti in quella impresa, sessegamo da 108 Schoulenhourg la pensione vitalizia di cinquemila duesti, presentantolo di una spada giorillata, e decretando che in di ilto omore Suse eretto una sattam nella festezza da lui diferatando che in di ilto omore Suse eretto una sattam nella festezza da lui difera.

Anche l'armata navale ottomana agomberò dal canale di Corfú, riducendosi nel golfo di Corone. — Andrea Pisani la insegui, ma non potè raggiungerla, mentre prese rapida fuga riparandosi nel canale di Costantinopoli, chiudendo così la campagna del 1746.

Nella nouva stagione Lodovico Flangini, soccedato nel carico di capitano stracocianzio delle avi, in luogo di Andrea Corarao, sicajire dallo Zante colla folta composta di venticette vascelli di linea, e dirigerasi alla volta dell' Arcipctaga. — Ginna Staliamene il 6 gingno 1717, rivotae totato il suo corso verso i Dardanelli, essendogli pervenuta notiria che la classe nemica, forte di quarantassei nari, stava ancorata presso i Castelli. — Arva esiandio avuta relazione, che queste navi erano mule equipagiate a caginne della peste e delle discrizioio. — Lieto di colati movea, l'Islangini si era dato alla vela per attacacre il nemico e combatterlo; e sebbeno no polesse guadaguare il sporavvolto, Luttavi era ristoto incagliare il appea.

I Turchi, avvedutiri dello appressarsi della fotta veneziana, spinoero fuori dello stretto trentaquetto mavi, per afforire baltaglia al Flangin. — Era il 12 giagno, e maneavano due ore al tramonto del sole. Steacenzo i Turchi totto delle proprie sari e dicriessero ad altacerante te veneziena, le, quai hia sostomene von molto valore l'assalto. Il capudan-pasciai mosse allora contro la capitana del Flangini; ma postesi i nordinana le navi veneziana, per lo sessito del sottovento, comonicarono a blateria furiosamente contro i Turchi. — L'asione divenoe generale; fu continunta sino a notte, e fin sanguinosa, lasciando la vitorio ni indecisa.

(376)

Si diressero quindi i Voncationi del lato di poncate, tra Imbre e Stalimene, e all'al-superiori del giorno i i irvavarono alla ponta di Esenoa, i ili distanza di quindici miglia del nenico: ma si l'une che l'altra ficta; missate colle vela in pamo a capione che nini carred di cono giorne. Manesvano all'arranta del colonama cho avis, le quali, mal-concise per l'avventole conditto, non erano più in grado di segnitare il cerro delle altre: vi venzinai avvenuo la nava Colonamo che can cipi cito to ceque du nas palla di con-none. — Staltero le due folte alcene ove inoperose; poi, quadon spirò liere zelforo, seste navi turche si mousers verse lo navi consandate da Marcantonio Divido, capitano ordinario, a dal Costanzi, maggior di battaglia, che atavano fiorri della linea, quasi a retroguardia. — L'exil altra il Flanginia culle altre, per impedira il danno di quelle; ma i l'urchi, per evitare lo sespito che avventibero dovuto soffirire dal sottovento in cui per avventare trovanzani, di delero cala fina gan la franco.

Per dua giorni conscentivi le due flotte scorsero il mare, aspettando occasione propizia per venira a battaglia: nel terzo giorno, eh'era il 16 del mese superiormente aecennato, avendo i Turchi il vantaggio del sopravvento, attaccarono l'armata venezinna. - Allora il Flangini, alzato il segnal della pugna, animò i suoi al combattimento con alate e calde parole, e sì che tornò vivissimo a sanguinoso. - Per tre ore continue eon estremo valore puguossi : ma in fine tocearono i Turchi sconfitta. Imperocchè il Flangini ruppe la liuea nemica, fracassò la nave capitana, affondò tre grossi vascelli ed un brulotto, e la vittoria sarebbe stata piena e solenne, se il Flangini, dopo di avere perduto quasi tutta l'alberatura della sua nave, non fossa stato colpito di ferita mortale. - La confusiona, di eui fu conseguenza questa seiagura, dieda modo e tempo al nemico di fuggire velocemente, a guadagnare asilo nel porto di Stalimene. - Sul rompere dell'alba del di appresso, uditi alquanti colpi di cannone, si tenne ehe il nemieo non fosse lontano : erdinò pertanto il moribondo Flangini di scioglier tosto la flotta, c dar la caccia a' nemici. - E perchè i suoi ordini fossero subitamenta eseguiti, quantunque presso a morte, volle essere recato sopra il esssero della propria neve per comandare egli atasso le manovre e la pugna ; ma nello scuotimento del mare e della nave spirò egli tra le braccia de' suoi soldati, lasciando un nobilissimo esempio di valore o di abnegazione della propria per salvare la vita de' suoi e la gloria della patria.

Alls nova di questo combattimento, il esplano generalo l'isnai risolas di partire da Cortir e di univisi allo fatta vedovata del Flangini, intano piu quanto le pii eranso perremote in aisto due navii florentime, cinque maltesi, due pontificies, setto portoghesis de herbutti. I esi univa infatti al Capo Matapane o'resselli dia sevenano altora allor combattato. — La Botta tures, anch' essa rinforzata di alquante nasi ausiliarie di Barbaia, comparte impo le coste della Morcea; società pediti dia speresso, ciòri il 91 luglio, nelle acque di Cerigio, vennero la due Botta alle prese, e dopo otto ore di terribile e assignatosa battafaji, il 'turchi maltrattisti rilizeronsi, e i 'tenenziani velegalirano verso le inde di Santa Manra, del Zante e di Cefaboia, minaceiste dal serraschiere della Morce. — Torosta Corfi, ri il l'Esrasi conerciosi ci ol maresciali di s'edoculemborg, onde provedere alla sieuezza di quelle tre isole. — Formata quindi una squadra de'uncelli atti alle pagne, questa diede a reggere a Marennotoni bifoda, difine di recarsi contro il espudan passis, entrato nel golfo di Corone. — Senenché, essendo stato colti richimata o Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinati da Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantapoli, in casugenzam della sesofita teccete dal Truchi in Univibinatio a Cantantanta della

VITE E BITRATTI DE'BOGI, 48 (377)

gheria dal principe Eugenio, mossero i Veneziani contro Prevese e la conquistarono, come conquistavano poco poi anche Vonizza, arrestando, la stagione di troppo avanzata. l'assetio che divisavan di porre alla fortezza di Larte.

Nel mentre che ottnesvanai si rilevanti viltorie sul mare, nella Dalmazia pare, Sebattiano Noccasio, proneginia è imprese con liste fortuna. — Dopo di aver egli preservato la piazza di Sing dell' assedio postori dal Turco, e di aver fortificato valdamente Nerino ed Ogus contro le moestae del passio della Bozzia, presa o l'oficazio, avea sottomense le provincie di Muntare, di Senbist e di Goranza; desolato avea, tutto il puese menies fina a Naresta ; presi il forte castello d' l'mocchi andella Erzegovina, e marciava quindi even Autivari nell' Albania, nel mentre Angelo Emo operava contro Ottovo, Zaria e Paporo, e so ne readeva padenom. — Così chinderai la campagna del 1747, risustita di luti eventi pei Veneziani, i quali innalzavano l'noimo e cose margiori, a porri in utto nell' amos negenete.

Le gravi perdite sofferte dei Turchi, massime nell'Ungheria, risolver li fecero e chiedre poes, spedendo a tale effetto un agi al principe Eugenia, riescendo eziandio la mediariene dell'Inghillerra e dell'Olanda. — Eugenio serisse Unito alla corte di Vienna, ia quide, eledierando anchi vessa di peri fice alla guerra per disporre? resercito a difasa dei sud Stati d'Ilabia, minaccitif dalla Spagna, seconocati ad entrere in trattato, a condizione de la Repubblica vi fisue compresa. — Pertanto firmon tenuti a Vienna parecchi colorgia ir al principe Eugenio, tambasciatore Pietro Grimani e Carlo vienna parecchi colorgia ir al principe Eugenio, tambasciatore Pietro Grimani e Carlo nono i plemipotenziari al langa stabillo, vate a dire, in un berga di pote importanza nella Servia, al di ia del finue Marera, il canda, per essere vicino al villaggio di Passaroviti, presed a spento none la pues eri conchiusa.

Nel mentre che si a vivisuoo le pratiche per istabilire il trattoto, non essavano per le opere guerresche: dappoinde l'inensiani, più ca elltro, arrebérere volute continuore a combattere e vinerere, code conseguire migliori patti, quelli che al Ruzzini erano statia neglia perfino dal principe Engenio. — Lucode la veneta folta si dede a seguire la tures, le quale, passato lo stretto de Burdanelli, si era nanorata a Negropouch. — Usicia possio da colsi, dirigicari avreso Cerigo, over in quelle caques i mengió la lust-neglia, risuscita terribile, sempoinous e che fo protratta fino a sera ; nella quale tocorar-o l'arrebir sessifita. — Nel tempo atenso le troppe terrestri della Republica, guidate nel l'arrebir sessifita. — Nel tempo atenso le troppe terrestri della Republica, guidate del protratta della Capatina del Scaulo vano redino del Scaulo vano a sopondere la colifica del specie della pose e fermita in

Il trattato venive colà segnato, collo acambio delle acritture, il 21 luglio 1718, per lo quale i Veneziani divertico a concenturari di elemi stovi di commercio, e della conservazione de castelli conquistati nella Dulmazia, Albania ed Erzegovias, cio, Monechi, Iscovas, Estruizaz, Cinista, Roble e Creano telerritorio di quattro miglia di perifetto i Struizza, in Roble e Creano telerritorio di quattro miglia di perifetto commerciano turco con Raguas, e cedere i lugoli di Zarine, Ottovo e Zobai. Quindi per esso trattato perdettero la Mores, sarzo compenso sesnodo le torre concervette, e le larghezza di commercio ottanute.

Tal fine ehbe una guerra sostenuta pel eorso di oltre quattro anni, al prezzo di sa-

crifizii gravissimi: e ad augumentare i danni accadde nuova e grande sciagura, quella cioè della ruina accagionata alla fortezza vecchia ed alla città di Corfii per un fulmine caduto sulla polveriora, la notte del 28 ottobre, o, come altri dicono, del 21 settembre di quell'auno 1718, da cui tatti gli edifizii della cittadella crollarono, tra' quali il palazzo generalizio, colla morte del capitan generala Andrea Pisani, del teologo Frangipane, del medico Giambattista Miaro, padovano, del consigliere Bon, del castellano Zorzi, e di molti e molti altri ; sicehè a riparare le rnine sofferte dalle fortificazioni, il Senato spedì tosto valenti ingegneri ; soccorrendo ancora, con munifiche largizioni, gli

infelici abitanti che avevano patito in quella orribile sciagura.

Sehbene, nel trattato di Passarowitz, erasi fermato, fra le altre cose, la sicurezza della navigazione, pure poco maneò rhe non venisse rotto o turbato l'accordo, a eagione di due piccoli fatti accaduti poco poi. - Il primo fu la preda che fecero alcuni corsari di Barharia di un legno di Perasto carico di grano, cui per riavere, il capitano del Golfo Pietro Vendramino, dava la caccia a' que' pirati, i quali, rifugiatisi nel porto di Durazzo, e spiegata, prima la handiera di Tunisi, poi l'ottomana, resistevano, sì essi che il comandante di quel porto, a restituire la preda. Ma la prodenza del Vendramino, e la grande sua desterità valsero a comporre le cose in guisa, che alla fine ottenne il legno ed il carico catturato. - Il secondo fatto, assai più grave, fu prodotto da nna barca di Dulcigno, la quale essendo ancorata nel porto di Venezia, con turca bandiera, le ciurme di essa vennero ad alterco con alcuni Schiavoni, da cui ne nacque una zuffa, usandosi nella quale dai Dulcignoti il fueile, rimaneva morto alcun innocente che stava salla riva vicina. Da ciò infuriati gli Schiavoni, attaccarono il legno, lo posero in fiamme e ne trueidarono i marinai. - Di cotal fatto menarono grande rumore l Dulcignoti a Costantinopoli, domandando risarcimento dei danni e solenne vendetta. - Il bailo Giovanni Emo, robustamente espose le ragioni della Repubblica, e dopo vinte le difficoltà mosse dai Turchi, fu la quistione posta in silenzio, assoggettandosi il Senato a pagare venticinque borse agli eredi degli uccisi, e liberare tutti gli sehiavi musnimani che erano in poter suo; mentre il sultano, d'altra parte, ordinava al pascià di Scutari e al cadì di Dulcigno di vietare ai Dulcignoti di più recarsi a Venezia o nei porti a questa vicini.

Per tal modo evitò la Repubblica di romper nuova guerra colla Porta, fermato avendo di rimanere in page, ne immischiarsi menomemente nelle quistioni che tuttavia agitavano le varie Corti d' Europa, - Laonde non diremo, nè del trattato d' Utrecht, col quale era stata assegnata al duca di Savoia la Sicilia ; non dello scontento che per ciò dimostrava l'imperatore : non del trattato di Londra, conchiuso fra l'imperatore stesso ed i re di Francia e d' Inghilterra; non della cacciata dalla Spagna del cardinale ministro Alberoni, che mori a Roma avvilito; e ci ristringeremo a dire, che il dogo Giovanni Cornaro passava alla seconda vita a mezzo l'agosto del 1722, laseiando la Repubblica in pace. - Na' funerali solenni che a lui si resero nel tempio de' SS.ti Gio. a Paolo, diceva le sue lodi Luigi Lazzari, che vanno alle stampe; ed era poi tumulato nella chiesa di S. Nicola da Tolentino, nella cappella eretta dalla sua famiglia, e da lui stesso decorata coi monumenti degli uomini illustri della sua casa, non escluso sè stesso, come dicemmo alla nota 2 della pagina 314.

Al suo tempo, cioè nel 4712, si ordinò la terza redecimazione generale di tutti i (379)

beni. - Nel 1721 fu promulgata una nuova legge a reprimere il lusso smodato; e l'anno dopo fu instituita la magistratura delli Tre inquisitori sopra l'università degli Ebrei, con piena autorità di regolare qualsiasi disordine del Glietto, e stabilire que' recolamenti opportuni e salutari per ristabilirio. - Oltre a ciò accaddero i seguenti fatti. - Nel 1715 il venerabile Mechitar de Petro, il quale avea fondato un monastero in Modone fin dal 1708, si vide costretto, dalla guerra col Turco, fuggire a Venezia, ove otteneva dalla pietà del Senato, nel 1717, l'isola di San Lazzaro a perpetua abitazione della sua comunità, e quindi, coll'assistenza de'suoi connazionali armeni, potè poco a poco erigere il monastero, che, tranne un'aggiunta fattavi posteriormente, tuttavia esiste e mantiensi in quella splendida fama, che seppero, colle loro virtù e colla sapienza loro, i monaci diffondere pel mondo tutto, sicebè è riguardato siceome una gemma di questa singolare Venezia. - Nell'anno stesso 1715 riedificossi la chiesa di S.ta Maria de' Gesuiti, coi disegni di Domenico Rossi. - Nel 1718 elevavasi nuovamente dalla pianta l'altra chiesa de' SS.ti Simeone e Ginda, per opera dell'architetto Giovanni Scalfarotto, e finalmente nel 1722 s'innalzò e lastricò di selei la piazza di San Marco, colla sopraintendenza di Andrea Tirali, lavoro durato fin il 1724. - Notiamo, da ultimo, i casi straordinarii accaduti di questi tempi, di cui è fatta memoria negli Annali. - Nel gennaio del 1716, imperversò il freddo per modo che si gelarono lo lagune, siechè sul ghiaccio transitavano dalla Terraferma genti e robe. - Il di 5 giugno dell'anno stesso, arsero le fucine dell'arsenale: - il 28 luglio 1718, un altro incendio procurò gravi danni nella contrada di S. Giovanni in Oteo e finalmente, nota il Gallicciolli, un altro incendio accaduto il 2 febbraio 1721 nel cenobio di S. Giorgio Maggiore.

Il ritratto di questo doge è opera di Gregorio Lazzarini. Nel campo si legge :

10 ANNES CORNELI'S, NEPOS FRANCISCI, PROMEPOS

10 ANNIS VENET, PRINCIPTE. A. MIDCENIL.

(1) Nacque Giuvand Comres de Pedreira, p. Prancesa deg., nel 4617, e autenute la patria de quate migritariary, passes, nel 4681, p. questane la bilitar, que despe per la selective ere di la, fin sirte della pattilinas de la misacetta e condita della Germania. — Pessis nacho potate è Brenia, varia della limativa de preventere, ma prese merificial del sua, dia acrecità che diligno, que oli proba. Per se della condita della condita

## ALVISE III detto SEBASTIANO MOCENIGO (1)

Doge CXII. - Anno 1722.

Due competitori presentaronsi per ottenere il principato, Luigi od Alvise III detto Sebastiano Mocenigo, e Carlo Ruzzini, ambedue meritevoli di tanto onore, per li ser-(380) viți grandissimi resi alla patria. — Gli elettori, dopo essere stati alquanto indecisi, finalmente, il 24 maggio 4722, scelsero il primo,

Il reggimento di lui fu prospero, perchi tranquillo, daspochei la Repubblica volle mantenere la più stretta neutralià nella guerze che stava per compere, le a l'assia, la Francia e la Spagna, a motivo della successione al ducato di Parma; e solo penasva ed armazis, andere per lo sospetto in cui cre antrata, non fosse il Turco per franger la fede dell' ultimo trattato di Passaroviliz. — Loonde occupossi con ogni alerrità sònticare dilippentenente la inde del Levante, invisado sbill ingegneri e provveditori nelle principali piazzo, come a Corfia, a Sonta Muara, el Zante, a Cefalonia a a Cerigo, difignadone i lavori i elebre marescalalo di Schoulembourg.

A sopperire a gravi dispendi, il Scnato apri un prestito, a cui furono invitati a concorrere i sudditi egualmenta che gli stranieri; ed inoltre mandò inquisitori nella Terraferma, onde curassero la riscossione dei tributi, da coloro che erano Intlavia in difetto, abilitando i debitori di saldar le partite in derrate, mancando loro il danaro; e per co-

tal modo il pubblico erorio fu provveduto convenientemente,

Poù dris quindi, che darrate il ducoto del Mocenigo, si tenne sempre il Scansi vigilante difinchi no venista trandali si la tranquilli si di avere uno la la politica per mantenera in buona relazione coi principi fra levo nennic; di essere sisto sollicito per mantenera in buona relazione coi principi fra levo nennic; di essere sisto sollicito per mantenera in buona relazione coi principi fra loro nennic; di essere sisto sollicito per soluti no le prote in la creatia, che desolutavano le provincie limitrofo del Levante, e particolarmente al Zante, salvata questa
per opera indebesa di Marcantalos Dellifon, porvendetto di quell' isola.

Dopo di avere il Mocenigo dueato, con senno e prudeuza, dieci anni, moriva il 21 maggio 1732, ed era tumulato nel tempio de'SS.ti Gio. e Paolo, nelle arche de'suoi maggiori. L'elogio che gli fu intessuto veane impresso nell'anno stesso, senza nome

di autore e d'impressore.

A motivo della lunga pose goduta, venne, di questi unni, abbellita la città di nuove hishirieta. — Nel 1733 fra mijinia et decenta la chiesa di S. Bartolomene. — Nel 1725 si ingrandi quella di s. Rocco, per opera dell' architetto Giovanni Scaliarotto, — Quella di S. Iba Maria del Rosario, detta de Cessati, venira, l'amos apprasso, oretta da Sondamenti, coti disegni di Giorgio Massari; il quale architetta, l'anno dopo, nurra la chiesa de S.S. ti Ermagora e Portunato; nel el 1725 rinnovava di Sondamenti l'attra chiesa de S.S. ti Ermagora e Portunato; nel 1725 rinnovava di Sondamenti l'attra chiesa de S.S. ti Ermagora e Portunato; nel ora suoi signiziativo en ell' interno. — Nel 4737 veniva rinnovato di Bucintoro, eno isculture operace poste ad sero, secondo l'invenzione dello scultore Antonico Corradini; e se ne rinordava l'evrelimento nell' Quella di quell' a uno, di che vedi il Manin. — A proteggere poi le arti belle, e torda possibilmente dalla prostrazione in cui erun accida per opera dei mouri stilli turdudi ti i vecario dagli stronieri, il 14 decembre 1723, decretava il Scnato in instituzione di una pubblica Acesdensia di pittura, assegnano do essu un losgo decenoro a S. Mois, propettante il canal grande.

Notiamo, da ultimo, i cual straordinarii accoduti di questi tempi; vale a dire, l'alta marea del 31 decembre 1728, la quale incodò la città tuttaquanta, recando gravissimi danni; e li due incendii che arsero, uno, il 10 febbraio 1723, nel pio luogo degli locurabili ; l'altro, il 2 desembre 1725, nelle sale dell'arsenala; non ricordando altri cin-que incendii, restratti dal Galliccolii, perchè non givono di grave momento.

(381)

Il ritratto del Mocenigo è lavoro di Antonio Balestra, e nel campo leggesi questa semplice inscrizione:

ALOYSIVS MOCENIGO TER.

(1) Insight III, detto Schwaltson Moonings, other popter Luigi III, detto Schwaltson Mooning, other popter Luigi III, detto Schwaltson Mooning Moreca. Distort, do principles, die servires dell'iron, indersonate consome alle igains, quied trans pressuous a generative et algebra, actific qual article terrorisme, at 6000, colle falsa commoditie configurations. Annual configuration of configurations and configurations. Annual configuration of configurations and configurations. Annual Configuration of the configuration of configuration of configuration of configurations. Annual configuration of c

Il Moccaigo fa soom di specchieta lateritità e di nision rerecemente resis. — Nen uni approblo delli occasioni, in pue coli spurera, per consequire sunchi i più nontesvi trattaggio, fich esceptivationi rimuniarie a' sooi suggetti, si quali distribuira persina gli enolumenti che gli assegnò it Repubblice : del allerquania questi una errama pari i dissopi di solore si neucerere vicher, "i suppli resuper, a singui del solore si neucerere vicher, "i suppli resuper, a sunce, i gennole i rea errari cal lost trofi di guerra, e due leval di marmo resue, che adventama attualmante, i gennole i rea errari cal lost trofi di guerra, e due leval di marmo resue, che adventama titualmente la piccolo piazzate da fano della ballica Marcinea, popultas appunto per relo piazzas del Lecolo.

## CARLO RUZZINI @

Doge CXIII. - Anno 1732.

Concorrevano al vacante trono ducale li due cevalieri e procuratori di s. Marco, Carlo Ruzzini e Alvise Pisani, si l'uno che l'altro henementit della patria. I voti però degli elettori decisero in favore del primo, siechè, il 2 giugno 1732, fu eletto doge.

Le discordie per le successione al ducato di Parma, che agitaveno l'Austria con la Francia e la Spagna, a cui si uni exiandio la Sardegna, finirono colla guerra che queste ultime dichiararono all' Austria nell'ottobre 1733.

Ferma però nel proposito uso le Repubblica di contenera inella più stretta neutralità armata, non dicei sacolto a neusan delle perti, provvedendo soltanto alla sicurezza de suoi Stati, col derivare, fra le altre core, le truppe dal Levante, e con case muni e forteaza e degagndo a provveditor generale in Terrafernati i availiere e procurator di s. Marco Carlo Pisani, e destinando a provveditore straordinario, oltre il Mincia, il cavaliere Antonio Loredano.

Gió non valse per altro ad impedir le molestic che davano alle sue terre ed si sudditi suoi le armate belligeranti, onde infiniti ne sorsero i richiami, e scarsi e stentati furono poscia i compensi.

Le inquietudini che si destarono, d'eltra parte, nella Repubblica, per il sospetto di movra guerra col Turco, massime dopo la caduta del sultano Acmet III e l'avvenimento al trono di Meometio V, tremontarono, desché questi ratificava il trattato di Passarovitz, sicchè volte più che mai l'attenzione al conservamento della quiete dei suoi Stati.

(382)



113. Carlo Russuni 114. Alvise Pisani 115. Fietro Orimani 116. Francesco Loredani 117. Marco Foscarini 128. Alvise V. Mocenigo 119. Paolo Renier 120. Lodovico Manin

JACOPO VIXCENZO FOSCARINI Lirett del Museo Correr?

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Senonebà questa minacció d'esser turbata per un dissidio sorto con la corte di Roma, a cagione della violata immunità al palazzo di residenza dell'ambasciator veneto: ma la cosa finalmente ebbe prospero fine, mediante l'interposizione del cardinale Quirini, vescovo di Brescia, spedito al l'entefice per ciò dal Senato.

L'u' altra vertenza ancora sorgese tra la Repubblice e il papa, nata dalla erezione di un forte, compinuto da pontificii nel luogo appellato il Bonello di Goro, contro il diritto, sicchi l'affare si protrasse a lungo per cavilli ad ogni tratto intromessi dalla corte romana, nè chèbe fine se non varii anni dopo, e sotto il pontificato di Renedetto XIV, in cui furno fissati confini e di memorino di di vonne allora consista una medaglia:

Questo avvenimento non vide il doge Carlo Ruzzini, che grave d'anni moriva il J gennaio 1735, il terzo del suo principato. — Persolti i funerali solenni nel tempio de' SS:li Gio. e Paolo, in cui disse l'elogio di lui Bartolomneo Schiantarelli, canonico ducale, impresso nell'anno stesso, veniv numulato nell'arca della sua famiglia, a' pie dell'altare di santa Teresa, nella chiesa de' Carmelitani Sclati.

Nel herve regimento del Ruzzini, avvennero nella città i futti seguenti. — Nel 1732, ad istanza principalenca del ses principale, Lugli XV, re di Francia, mandò in dono alla Repubblica sieme cossa del santo dogo Pietro Orrecio, tolto dal monastero di a. Nilchele di Cusson, le quali, chiuse in perziona essentità di argnot, ovennero riposta nel Tesoro di a. Marco, ove tuttavia si conservano. — Nel 1736 Giambattita Recanti legava alla libercia di s. Marco scella raccolta di manoscritti cratismi je acli-l' amona tesso, il di 5 aprile, ebbe luogo, per la prima volta, l'extrazione del pubblico lotto in Venezia.

Il ritratto del Ruzzini fu condotto da Girolamo Brusaferro veneziano, e nel campo si legge:

CIROLYS RYZINI, DYX VEN. CXIII.

(1) Nor volumbe l'origine data sin émiglia Resain del Mol, nel sus Mosses, perché intactive, volucidos dissers della Cesta Rémis remansa nel quatta sensiriono siculari siri criticite, che i regliaso remata da Reggio, direnos escre più commes chabbrecites apolishes, che glugarese qui de regliaso remata da Reggio, direnos escre più commes chabbrecites apolishes, che glugarese qui de comme della reggio de

delli Studies, al montré d'incette respilités, equied l'incett Abilissions notateure le caricle più gelete delli Espablica. Parturbe de primi nelleme magistrateure, les ci dissourche places, spellete, instrugerium, fin mandato, nel 1009, anhabetture in lapsem, ave mastrani d'antion placedidations. — Tre managierie i case publiche, massion malle lege de glume à fres straigner se l'incett Grande di Russia. — Nel 1009, venue mandate come phenipictualistic di ambuetture straigner se l'acce di Grande di Russia. — Nel 1009, venue mandate come phenipictualistic di ambuetture stravellaristic à l'incette de l'incette

auto del comiglio ped 1370 fo spello subscientes extraediació el congresse di Direcchi a nel 1370 messenuella suni dei condiglio, ped 13, pedicentes enserce distande d'abusira, a serio alle asque; messenuella suni dei condiglio, ped 13, pedicentes enserce della suda d'abusira, a serio alle asque; aixira di expresse di Pennevolti, ende stabilire in pues colle Perta, e quind, dopo di aver socious der magistariore, è reletto degi il al questo 1370, piane quanto approvimente missione, incrededire magistariore, è reletto degi il al questo della especialità della commanda della especialità della especialità

#### ALVISE PISANI ()

Doge CXIV. - Anno 1735.

Al defunto Ruzzini fu sostituito, il 47 gennaio 1735, Alvise Pisani, uomo bene accetto al popolo per la sua liberalità, per la sua pietà e gentilezza.

Il di lui governo fu, come quello del suo antecessore, pacífico, appunto per la neutralità armala da cui non volle mai dipartiris ila Repubblica, occupandosi olertemente al ben essere de sudditi, e massime nel tutelare e favoreggiare il commercio secduto.

E di vero, l'imperatore ed il papa avendo allor conceduto particolari franchigie ai loro porti di Trieste e di Ancona, i negozianti veneziani fecero intendere al Seaalo. come quella franchigia attraesse gli stranieri a quei porti, onde rimaneva il commereio nazionale grandemente danneggiato; per la qual cosa instavano, aceiocehé venisse decretato anche per Venezia il porto franco. - Presa in considerazione la inchiesta, dopo varie e lunghe discussioni in proposito, fu decretata, il di 4 aprile 1736. la concessione, stabilendo il dazio di un dneato all'ingresso, e di mezzo all'uscita di ciascun collo di qualunque siasi merce, dichiarando, con apposita tariffa, la quantità di ogni merce cho intender dovensi per collo. - Non duro cotesta disposizione che quattro soli anni, perchè da essa non si ottennero que' vantaggi che si orano sperati : e poeo valsero eziandio i nuovi incoraggiamenti che vennero dati alla eostruzione di vascelli e legni mercantili,- E quantunque si conchiudessero trattati di commercio, e si mettesse ogni sforzo nel raffrenare l'ardimento dei corsari, specialmente dei Barbareschi e dei Dulcignoti, contro ai quali fit ottenuto, oltre il risareimento dei danni, un nuovo firmano della Porta, tuttavia il commercio avea preso altra strada; tanto più quanto che, ai porto-franchi di Trieste, Ancona e Livorno, si aggiunse la fiere di Sinigaglia instituita da Clemente XII, per cui Venezia ne soffri gravi ed irrimediabili danni.

Altre piecole vertenze ebbe la Repubblica da appianare con Roma, a cui pose fine la morto accaduta del pontefico anzidetto; ed alcuni provvedimenti curò nella Dalmazia per timore dei Turchi, i quali preparavansi a nuove cose contro la Germania. — Ma (334) questi son fatti di poco conto, e che non valere a turbare la poce, nella quale lassiciava la Repubblica il doga Arbias Schattaiono Mocenigo alla sua morta, escodada il 13 giugno 1741. — L'orazione in lunere di iui disse Girolamo Lombardo genuita, che va di ale stampre, e quidio era tunudato nella chiesia di Stanto Andrea della Certoso in Isota, nella arabe dei suoi imagiori. — Al 100 tempo, neò sel 1740, venne a Venezia S. A. B. del calcitorie Fectorico Cristiano figlio di Pederico Anguno Il II re di Poblica del dettor di Sassonia, il quale fia accolto con grandi dimontrazioni d'osorre, e fii festeggiato con occure regata e con altri pubblici di circiniaenti, interva o quali venuero ollora pubblicti parecchi opuscoli, registrati dati illustre Ciorgan celtu sua Bibliografia venera dei su successo, 1740, i e cedino la quarta e di uttita venera dei su tuti l'accesso, 1740, i e cedino la quarta e di uttita venera dei sutti il successo, 1740, i e cedino la quarta e di uttita venera dei sutti il successo, 1740, i e cedino la quarta e di uttita venera dei sutti il successo, 1740, i e cedino la quarta e di uttita redeciminatione generale di uttil il successo.

Senza poi accennare nove diversi incendii accaduli in varii luoghi di questi anni, perche di conseguenza non molto grave, registrati dal Gallicciolli, noteremo soltanto il sido, per lo quale, nel 1740, gelossi la laguna, in guisa che recavansi i viveri alla città sopra carri sul ghiaccio.

Il ritratto del Pisani è opera di Francesco Salvatore Fontebasso veneziano, e porta nel campo questa semplice nota:

ALOYSIYS PISANI DYX VEN. MDCCXLL

(i) lé opsisione di Lorenas Loren, netta un Storrio, d'Upene Torrelli, sulte note elle Salario, et l'estant piè de l'actione parties qui l'estant piè de la compositione de la Salario Metal de la Manor, et la Salario Metal de la Salario Metal de la Manor, de la Salario Metal del Salario Metal de la Salario Metal del Salario Metal de la Salario M

Aftire Final across and 664 & Gin. Franceson g, Almorh. — Not 1600 b trustome primament in solid inflational domesters in face "Pronesses Blessins," in Contrasts and Status in partie in solid inflational domesters in face "Pronesses Blessins," in Contrasts and Status in partie of Vienne, e quind, for some dops, pand understander structificate all region Anna, per grataria of the son average and travel travel final structure, and the solid conservation and travel final structure. In the solid contrast, and the solid contrast and the solid contras

VITE E RITRATTI DE'DOGI. 49 (385)

preventions system assessed, deputes at conservine a tests del Consiglia. — Not 1714, reputeurs of acts, against the prevention of teners a said of Consiglia. — To del Trilly, provincione del acts, against the prevention of teners as said of Consiglia. — To del Trilly preventiones assessed in principar, il if I general 1718, cone directors, necreted imprevisioneste, and relax as a familiar of the principar of t

## PIETRO GRIMANI (1)

Doge CXV. - Anno 1741.

Il di 30 giugno 1741 veniva ebiamato al trono duzelo il cavaliere e procurator di s. Marco Pietro Grimani, como non solo resoai benemerito della patria per molti ed utili servigi prestati, ma eziandio degnissimo per la sua sapienza ed erudizione profonda. — Egli avea avuti a competitori il cavaliere e procurator di S. Marco Barbon Morosini, ed il procuratore Nicolo Vienico.

La morte dell'imperatore Carlo VI, accaduta il 20 ottobre 1740, poneva in grande trambuto l' Encopa per la successione a quel trose, imperocebè Carlo non lassiava che un'unica figlia, la celebre Maria Tereas, maritata a Francesco di Lorena, grandone di Tocenas. — La Francia, principolanente, poi Carlo elettore di Bariera, l'ilippo V re di Espagna, Federico re di Frussia, Augusto III di Sassonia re di Polonia, infine il re di Sardegna, lutti, o per l'uno o per l'altro movente, desideravano lo sumentramento di casa d'Austria; stulli acconvano di altragrar, per vantati dirittà, i lore Stati.

Un tattato, conchiuso, il 48 maggio 1744, fra i detti principi, mirrar a spoaessare Maria Tercase, a richiere a brevisionii limbili dominii austriaci. — La guerra quindi romperusi in Germania ed in Italia; ma la Repubblica, ferma nel suo sistema di neutralità armata, non diede sacolto, anche questa volta, alle proposte Intiche, quando da una e quando dell'altra parte, dichiarando a tutti di non volere immischiarsi nelle loro contese.

A meglio provvedere alla sicurezza de 'propri Stuti pose in piedi un'armata di oucerraince di ventiquante mils sounii, rette dal provveditor generale Angelo Emo e dal provveditore straordinario Jecopo Robbi; e questa fece distribuire sulle rivu dell'Adige e alla fenoliere; esconelemdo per al ela parti belligeranti di poter liberamento: approvvigionaria nelle terre veneziane, a condizione di soddisfare subitamente ariuto nerzaza le tolle derrate.

Per cotal modo, nel mentre tutta Europa era allegala di armi e di sangue, Venezia sola godeva profonda pace, fino a che il trattato segnato in Aquisgrana, nel 1748, pose a termine le lunghe lotte, e regolò sopra un nuovo piano gli Stati dei principi contendenti.

Ed appunto per aversi astenuto dalle armi potè la Repubblica sostenersi in grande (386)

reputazione all'esterno; regolare, con utili ordinamenti, l'interna sua amministrazione; e così porre in grado i cittadini di abbellire vieppiù con nuove fabbriebe la dominante.

All'esterno operava prima, nel 1742, coll'Inghilterra affinchè fossero riannodate le relazioni interrotte a cagione delle onorificenze fatte al figlio del pretendeute Carlo Eduardo Stuard, quando, sotto il nome di conte d'Albany, era venuto a Venezia: stringeva poscia trattato d'alleanza col papa, col re delle Due Sicilie, con Genova, con Malta, a cui aderì eziandio il re di Spagna, onde purgare il Mediterraneo dai pirati, e massime da quelli di Algeri e di Tunisi: passava di buon accordo colla Prussia, colla Germania, colla Danimarca, colla Polonia e colla Russia; ma specialmente vive erano e frequenti le suc trattazioni colla corte di Vienna. - La contesa insorta, fin dal 1734, intorno alla giurisdizione del patriarca di Aquileja, al quale volevasi sottrarre Gorizia, stabilendo in essa una nuova sede episcopale, ovveramente venisse nominato, morto il patriarca, una volta dall' Austria, un'altra dalla Repubblica, il successore : quella contesa, dicevasi, veniva al fin definita dell'autorità di papa Benedetto XIV, il quale, per l'interposizione della corte di Torino, soppressa, nel 4750, la sede patriarcale di Aquileia, eresse in quella vece le due nuove sedi arcivescovili di Udine e di Gorizia. -- Oltre questa, fu ridotta quasi a termine un'altra non meno difficila quistione, quella cioè intorno alle acque del fiume Tartaro, nel Mantovano, per certi diritti di navigazione da ambedue le parti pretesi, sicche potè essere alfine appianata con ispeciale accordo, nel 1753.

In ciò concerne agli ordinamenti interni, erano questi divenuti necesari dai vazii basia interbolti, massime nell'arsenale, per le lentaze e le fraudi che si commettavano. Laonde per ben tre volte furono eletti inquisitori, nel 4732, 1742, 4752, a prenderen in esame la conditione, acolitare le lagnanze degli operale portarle al Scanob, dando esatta notiria dei disordini d'ogni maniere aber si avessero incontrato. Nell'altimo anno esatta notiria dei disordini d'ogni maniere aber si avessero incontrato. Nell'altimo anno cualta, confermate le leggi precedenti, nover ne furono aggiunte, risputamoniali is totale sua amministrazione, la sopravveglianza necessaria sulle gastrile e sui custofi, sui de-adipiere, sui basimente i levo attrezzi i grono fatte nuove provvisioni pel loschi, che a quell'importantissimo tabilimento fornivano il legname. Quindi si de-vena alla deziono dei patrato dell'arresnale modelino, che che lusoga dopoja per legge del 1757. — Anche a riparrar si disordini introdottisi nel governo delle previncio, specialmente della Damagra del Malassi, vode le sue cure il Senato.

E di vero li sindaci inquisitori, che di tempo in tempo mandavana i aviatare le provincie, affine di soportirei inali, socoltarvi querede chi popoli, ci applicarvi quei rimedii che più estimavano opportuni, per la lunga guerra di Candia, avvassi internesso quell' utilismo uo, siecha, apportitando di quell' abbandono, parecoli rettori in Dalmazia e nella Albania lasciavano a proprio vantaggio correre ogni maniera di abasi, onde gi arbitti, il evaniliti, i monopolii, la mala amministrazione che la giuttinia, diserbavano quei poveri popoli, che disperati abbandonavan la patria, quuli recandosi net terriborii dell' Austria, quali, persino, in quelli dell' Turco. — A por fine a tanti mali, a cui non valse l'autorità e lo zelo delli tre inquisitori eletti, ma residenti in venezia, sores Marer Poscariai allora svito, postia dope, e con elequente e rolusta orazione, detta da lui nel Maggior Consiglii il 47 decembre 1747, vinceva il partito, oppuzione, detta da lui nel Maggior Consiglii il 47 decembre 1747, vinceva il partito, oppuzione.

gnato da molti, di mandar inquisitori in Dalmazia a riconoscere e correggere gli abusi introdotti nell'amministrazione di quella provincia ; e quindi furono eletti a quell' uffizio gravissimo Gio, Battista Loredano, Vincenzo Nicolò Erizzo e Sebastiano Molino.

Änche l'oggetto dei dezii richiamò l'attenziono del governo. Riusecndo difficile l'eszione giuda ed estata dei medesnia melle varie provincie stabilit, potche molti e di diversa natura, deliberati separatamente al pubblico incanto, infiniti persiò erano i periodi di efentoso di l'erario, posa la Regubblica a rimodarvii, il che fecco nia elezione di des Inquisitori appro li dezii della Terroforma, nel 1749, 23 marzo. Ai quali delle l'ancomenta, di riconoscere principalmente la quantità degli di estratti nei territorii di Sabi e di Verona; di rilevare i moltri del degrado degli altri dazii; di pregna e redimence i dani tutti regionale. — Essi impuistori consposario intoni della importante materia, e proposero poi, nel 1790, al Senato, di univi in qualche provincia, e se giornava anche in tutte, quani in-pressi unita della proposa. In moltri del della responsa in della della proposa di moltri del della responsa della di unita della di sunti della elegante di considera della responsa d

A megio tatelare gl'interessi dei rittodini, e a regola e norma delle uri in genrale, est 1751 si ritroma la conferenza stabilità soppe a ori medecine, pordinando che dovesse esser questa formata da molti giudici, prendendone uno solo dai magistrati segunti, cicè dalli cinque taviti, dia deputtai el commercio, dai grovvedirori sopra la giustizia vecchia, dalli provveditori in secco, dai provveditori di comun, e de oguno competente ordinario magistrato di giustizia vecchia e sopre canosti, ai quali la prescritto di aduanzi nei solo esseo che al trattasse di regolire quell' arte la quale fosse a qualchedumo di lore orespettivamente coggetta. Sei elsesse rainadion nello stesso anno un impitiatore, estratio del corpo del Senato, al quale si delegarecco gli obblighi schae dei prezza riso commettalli con cagarvis dei sudolis, el recesso delle mercedi delle manifatture, e quindi il danno georrale del commercio; inquisire, col rito del delle manifatture, e quindi il danno georrale del commercio; inquisire, col rito del delle manifatture, rivavandone gli abas, gli arbitrij, i dispendii inutili ce. dai quali derivava il ditetto delle contrabutioni all'erarcio dei privati ereditati.

La pace criandio, come notammo, diede modo a 'cittadioi d'inneltarer, intorno a quetti tenpi, vari paluzzi, tar 'quali quello del Grassi, dei Mevalin, dei Curti, dei Mangili, dei Fontana, dei Rezzonico, degli Emo, dei Martinego, dei Labis, sul gran esante, e dei Zenobio e altri nell' Interno della citti yel animi, la pose ettessa, la pieti loro a procurare la ereziono o la rinnovazione di parecchie chiene. — Tali furcno; p-1, 'quella di. 5. nomano apostolo, 'diffabrietta di pianto a del 1745, o di segni di Francesco Bognolo; — 2º: quella di Santa Maria della Fietà, di eni pose la prima pietra, el 1745, lo stesso doga, avendosi consista apposita mendeglia a perpetua memoris; — 3º: quella di S. ta Teresa, la quale area da un incendio accodato nel delto anno 1745, in subitamente rilatta; — 4º: quella della Madalena, evetta nel 1749, o di segni dei celebre architetto Tommaso Temanza; — e finalmente la 5º: di s. Barnaba, rinnovata (388)

nel delto altimo anno, sul modello di Lorenzo Boschetti. — Anche il empanile di sun Bartolomono, on do ci più elegnali felle ritti, veris: nanabato nel 1747. — Il governo eziandio diede mano ad erigere la più colossale e utile opera che vanti Venezia. È quetati i nurzazi, costrutti contro la furia del mare, che di continuo mianeciava di irroapere nelle lagune. Perioi decretava il Senato, che sul dilegno ofierto da Bernardino Zendrini, si deveniuse a murra quella molo, che desta tuttavia la maravigita dello straniero, Quindi di 24 spirit 1743 si poneva la prima pietra del lato di Pellestrian, e dopo sette anni di continuolo lavoro, veniva consegnata quell'opera insigne, siceome propugnacio della veneta sicrezza, con questa inserizione:

YT. SACRA ABSTVARIA — YRBIS. ET. LIBERTATIS, SEDES — PERPETVYM. CONSERVENTYR — COLLOSSEAS. MOLES — EX. SOLIDO, MARIORE — CONTAL. MARE. POSTERR — CYRATORES. AQVYARYM — ANN. SIL. MOCCLI — AB. YRBE. CON. MCCCXXX.

L'auno dopo, vale a dire il 7 marzo 4752, il doge Pietro Grimani moriva, nell'eti sua d'anni 74, e ne' suoi funerali, celebrati nel tempio de' SS.ti Gio. e Paolo, diceva le sue lodi il enomice di s. Marco Bartolommeo Schianitarelli, che vanno alle stampe. Poseia venia tumulato in s.to Andrea della Certosa in isola, nell'arca de' suoi maggiori. I casi stravofinari seceduti mella città sotto la sua docea sono i esegunti: — Il 17

mezzo 1745, esdas, con gran relamina i enembra sul obcesi sono traggienti? — III.71
mezzo 1745, esdas, con gran relami, si enampini eletin Carità. — II.31 ottobre
1746, e il 9 sovembre 1700, erebbe si ilati marco, ele addivisi in barca per la
princentario amagini etamo formo quelli del 10 generale 1746, ele estino parte del
convento di s. Nicolà del Parai, e il ultro, del 5 ottobre 1747, al testro di s. Samodo.
Il su ultimo, Apostolo Zeno, moreno di 10 nonembra 1750, laniciva i sua preziona
libreria in credità si patri Il buennicani sulle Zattere, passata poscio, alla soppressione
di quel centilo, il al bibliocesta di s. Marco.

Il ritratto del nostro doge è lavorato da Francesco Salvatore Pontebasso, e reca sul campo questa nota:

PETRYS GRIMANI DVX V. 1752.

<sup>(1)</sup> Noeque Pietro Grimani II Statuber 1077, de Pietro Q. Merino Fra qu'il mo de più registali indicidi det mopo so per le sefenze e le diterite da lei mo griede more coltiste, di distino. — Il di importe, melle del più del più registali del più de la più registali del più de

Il conte Girchano Donado, she a tittoù ef more ef ai time citimo, sinti sun epere Lo codeda fragdolio de Versia, est dime si discopienti sous el si tentana silia si mere la patrica del fragolio del Versia, est dime si discopienti sous el si tentana silia sirrera la patrica partica del mando gunta fragolio ger monecenno de figh, si relenzione, si colonal, si como partica del mando gunta fragolio ger monecenno de los, si el contentido de colonal, si como del mando gunta fragolio ger monecenno del pris, si colonal de colonal de como del colonal de colonal de

per l'altezza dagli uffigii sustenuti, viul essere con grande onor ricordato pel suo molto e vario sa-pere, e per la splendida lucidezza della sua grave e dignitoan parola, che, quasi regal finme, cul nessuna foran impedisce o ritarda, sgorgava con sempre ugnaje floidità dal suo labbro; per cui, o dottamente ragionasse di astronomia alla presenza di Newton nella reale società di Londra, di eni era membro egli stesso; o, ettadino fervoroso del pubblico bene, perorasse la Senato e nei Moggior Consiglia, in-turno si più gravi interessi di Stato; o capo e sapremo rappresentante della pubblica maestà, secogliesse ambaselatori, prelati ed altri personaggi cospicui, la tatti destava sompre uguale lo stupore e la maraviglia. — Ne si dica questa sua rara facilità al ragionare improveiso, dovarsi credere, più che altro, special privilegio di una felice disposialone d'ingrenu; perché, sa entro certi confini può, in qualche modo, menoral hunna l'ossevysalone finchè usava fra noi la patria favella; non è da direi altrettanto, d'ailora che avolgeva, con finissimo tatto argomenti di alta politica presso le corti straniere, o che discuteva in lingua francese col più datti oltramontani intorno alle selenas più astruse L'usar favellando, speditamente e con garbo, qualunque sia il soggetto intorno a cui si aggira il discorso, una lingua straniera, e sia pur essa quanto più vuolsi vicina alla propria, non fu mei quelle facile coan che vanno apacciando certi apiriti fatui, i quali si persuadeno sapera a fondo una lingua, quando abbiano fatto incetta di una qualche dasaina di frasi che gli ajuti ad intendere, bena o male, Il Gazacttin della muda. - Al Grimani però noo è intervenuto elò che a molti altri non di rado interviene, d'essere eundotto, cioè, dal soverchio affetto per le altrul lingue, a trascurare vergognosamente la propria. - Ed infatti, fu egli ottimo prosatore così nell'italiana, come nella latina favella; e valoroso e giudiaioso poeta in un tempo in cui l'Italia non era per anco intieramente guarita dalla lehbra del turgidu sejecuto. Di che rimesern testimonii i suol componimenti glà impressi nella Rime degli Arcodi, al quali apportenne col none di Almiro Elettro; le quettro istine inscriatoni de lui cullucate e decoroso ornaniento della sua domestica libreria, che leggonsi riferita dal Moschial nella son Letterotura Feaczinao; e dodici grossi volumi manoscritti in forma di ettavo, ne quali aveva raccotti i dispacci, le reigaioni e le allocuzioni politiche da lui dettate o proferite nell'esercialo delle gravi incumbenze offidategli dalla patria, che ancora viventa depositava egli stesso nella medesima libreria. — E di questa pura parlando, non deve tacersi che tall e così fatte furono la solerzia e la splendidezza da ini usate a metterio insieme, che hen presto crebbe a tanta dovizia, così pei numero, come per la rarità delle opere manuscritte e stampate, da essere annoverato fra le principali della città: e che in essa enndurevani abituolmente a riereare lo spirito travagliato dalle gravi cure del governo, trattenendosi bene spesso in lunghi e dotti colloquil cogli uomisi più ecchirati del tempo suo, all'uso de quali lasela-vala costantemente aperta, come accemnara una delle lamerizionel che i li leggera: ENNO FARRILES атсовти. vava. — Non è quindi da maravigliare se il nome di Pietro Grimani, sempre generoso d'ogni ABICORTA, VITE. — 1000 è quanu un moravignare se a mone ui recer Orinnea, compre generor o per favore alle interre da il elettrati, redesi così spesso lodato nelle opere de soci più liliatri contempo-ranel nostrali e straoiori; se tauti eredevano acquistar favore alle upere del proprio ingegno a lul intitolandole; se l'Università di Padava, a celebrare Il suo esaltamento al dogodo, alzavagli una statua, c ponevazli una eloriosa inserizione.

#### FRANCESCO LOREDANO (9)

## Doge CXVI. - Anno 1752.

Concorrevano al principato Francesco Loredano, chiaro per molte eariche sostenute, e Giovanni Emo, procuratore di s. Marco; ma al primo serutinio de' quarantauno elettori rimase eletto il Loredano, con molta soddisfazione de' Veneziani.

Anche sotto il di lui reggimento continuò a goder pace la Repubblica, in ciò concerne alle armi, che sempre posarono; non però perfettamente la godette per alcunc questioni sorte all'esterno, e per una gravissima suscitatasi nell'interno.

Una delle esterne, quella cioè con Ragusi, mossa per motivi di naviguzione e di commercio nel Golfo, venira supstia colla medizione del passid della Bonia, e di incariesto dal sultano, obbligandosi i Ragusci di mandare ogni tre anni un bacino d' argesto del valore di venti zecchini al capitano del Golfo, portato da due de loro nobili, mentre i Veneziani accessativano del acunto loro di lascira libero il transici o 'avsigli ragusci pel Golfo, di non impedir loro la pessa del corallo, e di non tagliar legna nei boschi di Ragusa.

Più grave vertenza insorgeva can la corte di Roma, a cegione del decreto 7 settembre 1754, col quale, richiamando in vigore le disposizioni antiche, e in conformità alla politica maisempre seguita dalla Itepubblica, si metteva freno agli infiniti ricorsi ehe dai sudditi, per ignoranza, senza discernimento, e forse anco per malizia, si facevano a Roma, affin di ottenere indulgenze, grazie, dispense, privilegii con pregiudizio all' esterior disciplina regolata dalla santa Chiesa, ed alle leggi dello Stalo. -- Decretava adunque il Senato che non sarebbe per l'avvenire messa in attività alcuno di siffatti Brevi se non si fosse ottenuto per le vie ordinarie volute dal governo, e da questo approvato e regolarmente licenziato. - Ciò parve al pontefice Benedetto XIV una lesione all' antorità pontificale, e ne fece gravi lagnanze: alle quali il Senato tostamente rispose, dandone li più minuti schiarimenti per mezzo dell'ambasciatore Cappello. - Ma il papa non suadendosi, ne valendo la mediezione delle corti di Porigi e di Vienna, ne tampoco gli ufficii del nuovo ambasciatore Pictro Correr, inviato a Roma ner ciò, la quistione rimanea tuttavia viva alla morte di Benedetto XIV. - Succeduto nel trono pontificale Carlo Rezzonico, veneziano, che prese il nome di Clemente XIII, la Repubblica celebrò quell'avvenimento con grandi feste, luminarie, fuochi artificiati, processioni e spettacoli durati otto giorni di seguito, e profuse grandi onori alla famiglia del nnovo gerarca, inviando eziandio a Roma otto ambasciatori straordinarii a gratularlo. - Il pontefice per ciò ne fu tocco vivamente, e fino dai primi giorni del suo regno volse l'animo a por fine alla lunga quistione, scrivendo egli alesso una lettera affettuosa alla Repubblica. - Alla quale il Senato uon istimò conveniente resistere più a lungo, e rispose al pontefiee, il 12 agosto 1758, che riconoscendo, come riconosceva il papa nella sua scritta, la facoltà legislativa nata con la Repubblica, e sempre da lei esercitata, per libera outorità del Scuato, ritirava il decreto promovitor del disgusto: ed il papa, soddisfattissimo di quell'atto, scrisse un Breve di ringraziamento e benedizione alla Repubblica. - Per tal modo ebbe termine si delicata questione ; ma rimase sempre in vigore l'obbligo dell'exequatur e del registro all'ufficio della revisione per ogni Breve che venisse da Roma.

Per dimostrare più necere la sua gratitudine alla Repubblica, Clemente XIII, l'amo appressa, spelvia la prima rosa d'oro da lui lenedetta in dono a Vencia, col unezzo di mona. Giuseppe Firzoa, allora cameriere secreto papate, poi nuazio apsolatio a Venceia, indi cardinale. — Il quale, presentatoiri notlegio, esponeva i paterni senti-menti di sua sandità verso la patria samdaisnia, che voles contraddistinta con quel dono prima di ciascen ultro principe. — Pei il glerra 3 giugno 1773, sella haulite di a. Marco, asgulva in colenne funzione della pubblica consegna della rosa in muno del arte di sul della della di sua di consegna della rosa in muno del arte fino allo spegnari della Repubblica; nel qual tempo vanore batte con altre pre-aziotità raggle da chi portava sul labbro la tibertia, nel cuore la follonia, la irreligione e il desiderio degli altrui averi.

A maggior pruova del uno caldo amore verso la patria, e della lasciata sua sede episcopale di Padvoa, il pontefies elessa escisa centi dib de c'asati il B. Girloamo Enilani, patrizio veneto e fondatore dell'ordine de' cherici regolari somaschi, ed innalzò all' onor degli altari il cardinale Gregorio Berbarigo, prima vescovo di Bergamo, possicia di Padova.

La grave existura nata poi nell'interno, superiormente excennata, de quatche tempo arduneate miniscriava scoppiare, per lo socientamento che ingenerato averva il procedere dei Dicci e degli Inquisitori di Stato, i quali, parecchie volle, abusavano del 
dros potere. — Alcuni fatti recentemente acceduti, tre cui quello dell'avropadore di 
comun Angelo Querini, il quale di spiriti alterie, e non tolterante che gli Inquisitori e i 
Dicci avassero, i primi richiamenta una cretatia da la in torbo handite, ed i secondi 
gliala una eleterminazione del magistrato di Santii, in punto della questione mossa fra 
intato Anton-Maria Vincenti, segretario del Sentis, il querini, diceventi, appeli da prima il decreto de Pote al Maggior Connigle yin, più Parini, più 
Della dell'arcia del connigle yin, più per 
un il decreto de Dica al Maggior Connigle yin, più per 
principale. Solo devenire 
alla deliberazione violenta di farbo arrestare, e sotto sinera scorta Irudurre nel castello 
di Verono.

Non è a dire quale e quanto levasse rumore per la città questo fatto; quali in quereci inaziata dei parenti e degli amini del Querini; jusule la sonentealo generale dei nobili. — Il quale sonnetno apertamente manifestossi pochi di appresso, altorquando, ciò, dorsesi procedere alla nouva eccione del corpo dei Direci; mentre nessuno dei propossi ottonne il numero legalo de' suffragi, e replicata più volte la votazione ne' di seguenti, tora sennere vota di effenti.

Il concorso di tauti voti nell'escludere la nomina al Consiglio dei Dieci era una manifesta condanna di quel tribunale; per cui più grave facendosi la cosa, radunavansi, in segreta consulta nella stanza stessa del doge, i sei consiglieri, i tre capi delle quarantie, ed il segretario legista Michelangelo Marini ; e dopo molte discussioni, deliberavano di proporre al Maggior Consiglio la nomina dei correttori, come nel 1628. Recato il progetto di legge il di 3 settembre 1761 in pieno Collegio, e il 6 nel Maggior Consiglio, nel quale posto a' voti il di 9, fu approvato. - Deliberavasi quindi che si dovessero eleggere prontamente i cinque correttori colle solite forme, affine di rivedere i capitolari di tutti i consigli e collegi ; con facoltà di prendere le loro istruzioni da ebi e dove loro paresse più opportuno, e coll'obbligo di portare al più presto al Maggior Consiglio l'operato. Erano incarienti di propor modo altresi di regolare i secretarii e ministri di tutti i suddetti consigli e collegi, e che dando la preferenza al capitolare del Consiglio de' Dieci, fossero i correttori tenuti, sotto debito di sacramento, di proporre le loro opinioni per deliberarsi quello che sarà giudicato conveniente intorno alla sua regolazione ed autorità in materia de' nobili, e specialmente di quelli che sono costituiti in magistrati, ufficii e reggimenti Continuerebbe intanto l'elezione del nnovo Consiglio dei Dieci, e sarebbero eseguite tutte le parti, o decreti del Maggior Consiglio, che vi si riferiscono. Infine, dovrebbero i consiglieri convocare, ad ogni ricbiesta dei correttori, il Maggior Consiglio, e le parti che essi avessero a proporre si dovessero leggere prima nel collegio, poi nel Maggior Consiglio otto giorni avanti che ne seguisse la ballottazione, a tenore della legge 41 luglio 1624.

Approvata dal Maggior Consiglio la proposta di elezione dei correttori, vennero nominati, dopo non lieve tumulto, Marco Foscarini, procurator di s. Marco; Alvise Zeno, avvogador di Comun; Fier Antonio Malipiero, de quaranta; Girolamo Grimani, fu savio del Consiglio e Lorenzo Alessandro II Marcello, capo del Consiglio de'Dicci. — Appartenevano il Poscarini, il Grimani, il Marcello al partito conservatore, lo Zeno ed il Malipiero alla opposizione.

Nella prima adunanza tennta il di 45 settembre i correttori elessero a sceretarii Giovanni Colombo secretario del Senato, e Pietro Franceschi notaio straordinario nella cancelleria docale, il quale serisse dappoi la storia di questa correzione, volume che conservasi inedito nella biblioteca Marciana.

Dopo di avere i correttori atudiate le loggi, di avere esaminato i documenti e rescule la informazioni, si dunarono a dieuter fra lore l'intricatione gelatoro argomento.

— Opinavano il Malipiero e lo Zeno, che si dovesse moderar grandemente l'autorità di tribunade pei soli patritti gi e inquella vece il Marcello e il Girimani desideravano, imanusi tratto, che si studiasse a fondo la nateria, non parendo loro che il por maso col eicenameta e colla riforma fosso prindete, ne concentano alla espetitazione generale, anti essere cosa perioclose: doverni porre bensi radicati rimedii, na con disposizioni di messima generali a tutte le classi indistintamente dei cittadini. Della quale regolazione si mostri partigiano il Fossarini, dichiarando però che avvebbe parlato alla savolta. Caudo di fasse bene esperiofondato nella materia.

Raccolliá in seguilo più volte i correttori, gli opponenti Malipiero e Zeno tornaroo sulle prime propose, e di conservariori Fossoriii, Cirumia e Marcello, alle primiero conservazioni e desiderii. — Finnimente, dopo lunghe discussioni, ni secordarono ndi doversi toglicari di Consiglio de Uberi e a gli impulsivi di Stato ogni ingerenza nelle matterie civii, che avrelhero ud essere di sola spettama dei relitivi naggiartati, rimanendo si soli capi la foculti di metter puoce tranquilla nele finniglio dei solidi, senza nendo si soli capi la foculti di metter puoce tranquilla nele finniglio dei solidi, senza nendo si soli capita dei consistenza dei consistenza dei consigli.

Anche intorno agli oggetti di pubblica amministrazione li correttori convennero in alcune radicali regolazioni da farsi, ma quando si venue all'argomento principale, cioè dell'autorità de esercitarsi dal Consiglio de' Dieci e dagli inquisitori di Stato sui nobili, la discrepanza delle opinioni sorse in modo inconciliabile : laonde i due partiti, accesi dalle più calde passioni, si posero in aperta lotta. — Quindi formularono entrambi una diversa proposizione, e deliberarono di presentarla al Maggior Consiglio. - Infrattanto l'ansietà e l'aspettazione del pubblico crescevano ogni di più che andavasi dilazionando, o per l'uno o per l'altro motivo, quella presentazione. - Finalmente il 16 gennaio 1762 si lessero in collegio ambeduc le proposte, e il di annresso si portarono al Maggior Consiglio. - Seguita la lettura, e quindi sostenute le emende dei consiglieri Troilo Malipiero, Paolo Renier e Gasparo Moro, e dai due capi della Quarantia criminale Alvise Foscari e Pietro Bonfadini, si attese, come di metodo, otto giorni prima di devenire alla deliberazione. - Passati i quali, lette novamente la proposte, ed ascoltate le emende suggerite, saliva la higoncia il Malipiero avversando l'operato dei correttori: al quale rispondea rohustamente il Foscarini, sieche, fatti girare i bossoli, fu preso di dar passo alle proposte dei correttori medesimi, e, nei giorni seguenti, dovessero queste discutersi e passare quindi ai suffragii.

Ripigliavasi la trattazione il 7 marzo seguente, e primo a parlare fu il correttore Zeno; ma non avendo potuto finire la sua lunga orazione, la seguitò il di appresso. In essa combattava la proposta del tre colleghi avversarii; ma il Foscarini sorgendo vitte se ritatti pe post. 50 (393)

toato prometteva convincerto d'errore il pasdomani, sendo omai l'ora tarda. — E pre verità, la mattina del giorno i il l'escenciria, silla la higionzia, con arrigar eloquente e ragionata stringera siffattaneute l'evverario, che quantuaque questi nasvamente riggifiasea apartera, anche per le aller orazioni dette dal Marcello, da Prodo Ranier, che oppganza subsolute le propacte, la deciso di passare finalmente

E si passò in fatti il di 16 del mese anzidette, e dopo tre ballottazioni, fa vinto il partito dei tre cerestricis, si hen socianto del Possario, e dè con infinite gioi del ppodo, che in namero stragmonde erasi raccolto nella piazza e nella corte del patezza, anaisso dalla dell'aberzaione. — Tuttle e la via echegorizzono altora di patumi e di casti, massime intorno si palazzi del Foscariai, del Marcello e del Grimoni, ova si fecro techi esticale del ballo delle delle della delle delle delle delle della delle delle delle della delle della de

Circa dus mesi dopo questo fatto, vale a dire il 19 maggio 1702, passava a vita migilore il doge Francesco Loredano, giacente da quattro anni a letto per infermiti.— Ne' suoi funerali veniva lodato da Natale Delle Laste, elogio datoi dappoi alle stampe; ed era tunudato nel tempio de' SSAI Gio. e Paolo, non lunge dal monumento dell' altre done Leonardo della sua esas.

Oltre i fatti narrati giova accenuare che, nel 1756, vennero accomodate la differenze, che tuttavia sussistevano con l'imperatrice Maria Teresa, etrea i confini dello Stato Vencto verso la Lombardia, e ciò con reciproca soddisfazione, e per tal modo la seambievole amicizia tra esas d'Austria e la Repubblica fu pienamente ristabilita.

Notiamo eziandio le cose secadute nell'interno della città, e lo fabbriche erette, ducando il Loredano. - Il 4 decembre 1754, per decreto del Senato, ottenne regolamenti suoi proprii l'Aceademia di pittura instituitasi fin del 1724. la quale da questo punto appellossi Accademia di pittura, scultura ed architettura. - Due anni appresso, rilevando il Seuato, che frequenti erano le competenze di giurisdizione fra li deputati al commercio, instituiti nel 4708, e il magistrato de' cinque savii alla mercanzia, con grave danno de' sudditi, deeretava la soppressione de' primi, ordinando ehe la materia del commercio fosse tutta rimessa n' secondi. = In quanto poi concerne alle fabbriche nuove, venne nel 1753 innalzata da fondamenti la chiesa di s. Geremia, secondo il disegno dell' ab. Carlo Corbellini di Brescia. - Nel 1755 si costrusse il teatro di s. Benedetto, per opera dell'architetto Francesco Costa. - Tre nuni dopo, a spese della Repubblica, l'architetto Tonsmaso Temanza mnrava la chiesa di s. Scrvolo in isola; c finalmente, dal 1755 al 1760, ristauravasi la torre dell'orologio, ed aggiungevansi li due piani superiori alle fabbriche che la fiancheggiano, a cui avea dato il disegno Giorgio Massari, assistito poi nell'opera da Andrea Camerata, che solo poseia compì quel lavoro, morto il Massari nel 1757; nella qual fabbrica, la procuratia de supra, co'proprii fondi, spese 45,000 ducati. - Accaddero ancora parecchi incendii registrati dal Galliceiolli, ma di non grave rilievo; e gelò, nel 1758, la laguna, in guisa che transitavano sul ghiaccio viveri e genti sopra earri.

Il ritratto del Loredano fu condotto da Jacopo Guarana. Nel campo si legge:
FRANCISCYS LAVREDANYS DYX VEN. MECCLXIII.

(394)

(d) Frontesse Laredona narque II februche 1600, et abbe a potre aktera. — Sociemni deponal militaj para preventiere a Plani, era situate planification en ganzinia. — Rijardata, fia aktic cantigliere, a postia aprella ambacticore appa Cerlo di Buetra, e quidi città tarsa qualità illa Certa cantigliere, a postia aprella ambacticore appa Cerlo di Buetra, e quidi città tarsa qualità illa Certa cantigliere a postia advisa presenta di presenta di la presenta di pr

#### MARCO FOSCABINI (0)

Doge CXVII. - Anno 1762.

I correttori della Promissione ducale, in sedo vaemte, interpreti eli desideri la Republica, quelli cici, di conservare lo Stato nella pace en ella prosperita, in mezzo si generali commovimenti d'Europa, imponevano al nuovo doge de eleggera; ho fesos vigile e puntuale nell' demignation delle publiche deliberazioni; si prendesse particolar erara delle materie economiche, militari e di commercio, come ultresi di quelle aptentali al replanento delle lagner; non tracuraresse di visitare collegialmento ogni quatto mesì l'arenaale senza dispendio di ricevimento, per naimare i laroti, riverdere i depostit, ricevare i disordini, e soppire se vi si commettemene arabtrii e il fecuescro dispositioni irregolari e contrario alle leggi; provvedesse non meno alla sorraranta delle leggi sulle poune; proceeciases de non vensivore pregiodiesti i concernata contrare della propositioni della producata della produca

Ció stabilito, gli elettori si raccoliscro per devenire alla nomina del nuovo doge, e di di 31 maggio 1702 elessero Marco Pensarini, den ona avas avudo competitori, — Quest'umo benemerito della Repubblica, per molte e conpicue magistrature e legacioli sotientus, per redoquenza e sajonara, e per aver sempre colliviato con chiara fama le lettere, era speranza che, giunto alla suprema dignità della patria, avease operato grandementa il maggio rasp prosperamento el decroy; ma dopo dieti oli mai di ducea eruda morte rapivalo il 31 marzo 1703, nell' età usa d'anni 08. — Per alcune differenza sorte fra i suoi ereditori, gianche lineic debità, income doge, per la sonna di 15 sprile; na' quali fu rectinta l'ovazione di lode dall'abele Doutenico Michelessi, (395) non però accolta con plauso, e ehe va alle stampe. — Veniva sepolto nella chiesa di santo Eustachio nella tomba de' suoi maggiori.

Nel breve suo reggimento si posa a termine il rificcimonto delle carte geografiche che decorno la Sala dello seudo; la quale, in quella occasione, si divise deall'andicio introducente alle stanze particolari del doge, mediante un intavolato di noce, sulla porta del quale, a memoria di tanta opera, scolpivasi, a caratteri d'oro, onorata inscrizione; intorno a cui leggarsi in illustrazione della l'avola 1.

Il ritratto del Foscarini è di mano di Jacopo Guarana, leggendosi nel campo questo breve:

MARCYS PYSCARENYS DVX. VEN. MDCCLXIII.

(1) Non voluntado quanto direco il Molitati e il Bracciolini, il primo del quali lite che in Instigliarezzini venne per sinana a Turnacia distri e tribice contrato, il secondo doli treva il Pennte del principale di secondo doli treva il Pennte del proprio di secondo doli treva il Pennte di Pennt

Dat corollers procurators d'a More Nicoli Pascerial, e de Economi-Lordano trans depart potentialer. Ne la ciud plos giornicano il even il pade proprio la sud dines si totto disti lettere monsa, sunadole anne collivatido, per questo in comportarno gi diniti geratatini di ciud terri monsa, sunadole anne collivatido, per questo in comportarno gi d'initi gravitatio d'i ciud re la partid dissocita, cui mori di our primi lostri dell'i data i, cettati quali, las rima di carina l'a la partid dissocita, cui mori di our pini lostri dell'i data i, cettati quali, las rima trattati di Bologia si opportrari grammatire e lilocola, dopo den alli enal, accoma quil cetto la sini-la rima trattati di Republica della collectioni dell'i e i collecti si grammaticali civori i cettati quali.

Me gli reid, I quali primer in deverson a protective financiamenta lo dopole curriera di meritare di meritare, la internationali primeria. Il consecuto in escape di metale cascardina di primeria del meritare, la internationa in primeria. Il consecuto financia consecuto della consecuta della consecuta

informe oils aforti initiane, che si contervano in Vienna fra la tra certa.

prandometta il Petratoli il segiosi di Protinci di Intervano in Vienna fra la tra certa giudi più pipatti opera, giuci prandometta il Petratoli il segiosi di Protinci di Intervale di Inter

Allo studio della storia, per alcun tempo della sua giovinezza, altarnava quello della poesia ita-liana e latina, nella quale avea steso le Sia di un poessa didascalico, intitolato i Corolli, col quale intendeva giavare a un ramo d'industria veneta allora molto scaduto, e meritevole di quello incoraggiamento che la segulto, per sun consiglio, gli accordava il governu.

Botrato nell'età convenienta o far parte del Maggior Consiglio, Incominciava, il di 48 settembre 1721, come savio agli ordini, quello carriera degl'impieghi civili, che si chiasa dopo oltre otto lustri

odla supreme dignità delle Stata.

Colla supreme dignità delle Stata.

I celo avea dato di vivere ai Poscarial io una atà scaduta per debolezza a per avvilimento.— Colla pace di Pasarcovita, che inchiudera la perdita della Morca, la Repubblica di Venezia segnava il pro-

prio decodimento, e tutta la sua politica restringeva ad una fatale acutralità. Siocero a caldo amatara della sua patria, il Foscarial, ne deplorava nel suo acerato la prep

ranza preduta; ma scorgre apriregil tuttaria largo campo di gioverio cell' apera e col cantigli, ad-promuorere o modificare in civili instituziosi, che tanto avenuo un giorno contribilito a recolerit, ad-peterosa a ammirata. — E perebè in libero governo afficaciamo mezzo di valgre le menti ale utili ricologino i il afeculti di ben dire, egli si dicce colto attolio locesante dei cisusti a coltivar quella dote, di cui la natura gli era stata prodiga madre. - E tosto gli si porgeva occasione di porre in atto la sua eloquenza, dappoiché essendo egli nel 1724 savio di Terraferma, fece una viva asposizione al Senato di elò che gli sembrava acconcio a promuoversi presso la corta rumana, sia per onore, come per utilità della Repubblica: e un'altra ne fece eziondio il seguente anno, iatornu all'origine e alle riforme delle franchigie accordate agil ambasciatori rasidanti in Venezia. - Fu appunto in qual tornio, che bramando d'unire il precetto all'esempio, dettava un eccellente trottato della eloquenza estem-poraces, cui per affoliassento di occapazioni diverse non gli venne più fatto di rivedera e di porvi l'ultime mano come avrebbe desiderato. Del quale trattato na rimangono buone copie nella Marciana a nella libreria del seminario veneziono.

Dopo essere stato savio di Terraferma, avea sostenuto il Poscarini sitre magistrature fino al 1730, quando la di loi molta sapienza gli valse in quell'anno di essere spedito ambasciatore struordinario alla corte di Vienna, per trattare intorno alla soccessione del ducato di Parma, chè colla morte di Autonio Farnese rinnanea senza erzde quella casa. — Ripatriatosi nel primi giorni del agunte anno 1731, veniva cietto ambasciatore ordinario presso la corte di Francia. Ma Nicolò ano padre chiesa ed otteme dal Senzo dispersas, e ciò per cogiosi di domestica economica.

Eletto il di 7 febbraio 1732, siccome ambasciatore ordinaria alla corte di Vicana, vi si reo) nel bre allerche l'Austria e la Russia contendevapo unite colla Froncia per la elezione del puovo ra di Pologia. - La scrita accadata ii di 43 settembre 4733 di Stanislao, succero dei re francese fu vana; ché dopo ventiduc giorni di regno, l'esercito de Russi l'astrinse a fuggire, a vente proclameto in suo luogo l'alettore di Sassonia, che presa il nome di Augusto III. — In intil i rivolgimenti cha in acquito succedetare, la Repubblica rimase spetiatrica passiva, capota alle esigenze a dall socrerie dell'accedit belligeranti in Italia: dai che si può facilmente desumera quanto grave a dell'esta fosse la missione del Fosserial.— Nel suo soggiorno a Vienna dieda principio ad un grava discorra, nel quale prave indagare le ripotte cagioni per cui. I Austria al lasciante coglière alla aprovinta, e perdente la quella guerra al presto quasi tutti i unoi passedimenti in Italia. — Questo discorso, che initiolò Sierio or-cuno, e che pose a termine dopo il 4755, venne pubblicato nel tomo V dell' d'rubicio atorico italiano, a merito dell'ilimater Tomanago Ger.

Infrattanto era si accresciuta la stima della sapienza del Foscarini, che morto essendo Pietre Garzoni istoriografo della Repubblica, venne, nel 1735, del Consiglio dei Dicel eletto a succedergii. -- Le secita non poteva esser più adatta; a sebbene codento ufficio richiedesse un alleggerimento di straniere faccende, e la presenza quasi continna dello scrittore in Venezia, ciò nondimeno il Pustarini era uomo da trarre vantaggio dalle medesime difficoltà, esercitando nelle corti quel político accorgimento, che, come dica egli stessa, infonda anima alla storia, a la solieva sopra le aerrazioni volgari. Grato quiadi della incombenza onorifica, rispose al Consiglio del Dicel in tuono di onesta peritanza, a promise di volgere l'ingegno ed il enora a far sì che la ma storia riescisse disappassionata e siocera. - Ne lasciò in mezzo alcun tempo all'impresa, ma ricorse alla saviazza del marchese Selpiose Maffel, e a quelle di monsignor Passionei, famigliare della saa casa ed uno del più dotti nomini del secolo suo, per averne materiali ed indirizzi intorno al modo di ben condurla. — La moltiplicità poi e la lunghezza delle pubbliche eura sostenuta fisor della patria gl'impedirono aventuratamente di complere per questo parte la commissione affidatagli, non rimeneado fra le carte da ini lasciate cha materiali incomposti.

Compiuta l'ambascleria e ritornato a Venezia, vi lesse nel Maggior Consiglio la relazione della modesima: Indi veane tosto, par deliberazione dal Senato 1.º marzo 1736, spedito ambasciatore urdinerio alla corte di Roma.

Sedeva sul trono pontificale Clemente XII, vecchio di spiriti risoluti nei difendere le ragioni della santa sade, sempre più vaciliante all'arto del principoto. — Avendo agli di quel di instituita la celebre fera di Sinigaglia, la Repubblica di Venesie victavo al propri sudditi di frequentario: per la qual cosa, indispettito il postelice, troneò subitamente ogni relazione di treffico tra gli Stati della Chiesa e quei di s. Marco. — Il Posearini mise aliora in opra ogni mezzo suggeritogli della propria avvedatezza a sapienza per rimuovere quelle differenze; ma invano, dappoiche era pari l'ostinatezza fra 1 due conten-(397)

denti : e quegli improvvidi divieti, nocivi ad entrembi, non furono telti se non dopo il trapzasa di quei

Le care affancos di coteta ambasteria con tolerco però ngle al Postaria di occupara in: predicti mol atoliti. impercechi precede di già sanelle indagni stariche, precisionette ricitive alle corte consus, sia raccoglicato libri atampati e manueriti per arricchirce in scellationa van biblioteza di exciteri veneziani, che servi di criticio fondomento alle bitures une produccioni-bilati vittemo disceptibili e antici veneti difficio fondomento alle bitures une produccioni-bilati vittemo disceptibili e antici veneti difficio fondomento alle vittemo di controli di controli di produccioni di controli di con

Nos crasa soner trascord das sond del soggieros di Roma, de al Fosterial venno il penaire di cerivere interno in internature dale subbila veneziana, por dissostere, esso dil amministrazione dello Stato supersero parriali congiungero in cultura delle seienze e delle svit, e conce quitti che and percon delle sone pobbileta di distance, fostero stebel più versati lon qui liberali dissiplia. — E bramoso di dare alle policipito sostito sono forna amena, e di spiritali maggior adio nile utili digreno, le disposi e piuno regliamentono ai spica, di estressirieni delle secoli de regazone do la concilia di superiori di segmento di sono di consistenzia del segmento di ce regazone di consistenzia di segmento di consistenzia di sono di consistenzia della segmento di ce persono di consistenzia di consistenzia

scenza e il decadimento del buoni studii in Italia.

Arvidanual infratante li trembe della neo legatione, quando, ventto a meter pap Cimerta, indicatante li trembe della neo legatione, quando, ventto a meter pap Cimerta, indicata di principal patenza enteriore speciel a prograpire è neue, olle unite sue illustrate di la replante el resulta enteriore i estendanti che in qualita configurativa nationamen le Repubblice, como la cardinari provervarie eleganuativa, considerate productiva mantename le Repubblica, como la cardinari provervarie eleganuativa, considerate productiva considerate della cardinaria proventa della cardinaria productiva della cardinaria della car

Prima di torre licenza da esso, era al Fuscarini riuseito di appianare le differenze e riaprire la corrispondenza fra la son Repubblico e la Servoja, interrotta da settant' anni: leonde, per manteneria più viva e l'econda di ottini rispitamenti, verso la fine dei medesimo anno, venne mandoto ambastatore

straordinario a Torino.

Risteire a appas de quatro med a quella corte, quandorirelta in Italia in guerra per l'autricuritagio, solicitante al vide, con remover redissione, del red Sarderas, allenté disponent el tribusco a straggeria i lui e alla regine d'impèreix, cella quale si cra condicerso.— Na Il Posserini, consacceda il dissionato del Santa, formo alla entrellata, pope caporico cui tate digitales prediscione del mange per poste del prime de l'impère per del dissionato del Santa, formo alla entrellata, pope caporico cui tate digitales prediscione del mange per per poste del missione tempo la patria a porvectore a la terri est, per il trobico en le si adassa addessato del l'itanti est, per il trobico en le si adassa del dessato del l'attanti

Schbere la dinom del Focazini a quella certe fosse di poell mesi, tattavia trorò mode di svater in de up settem profesi rapporti commercial, d'i nescigare le moli più assesse nella castitazione del dominio avojarcia, in cià ediventa dal proindos sua creme e dall'amiezia del ministra d'Ornea, ca ni o endidare le rigi gelena custica, perello a enditere d'a così disegni. — E questi dilitas circustanza non valle passare sutto alienzio endire ricusione che della sua ambascieria porce al Sexate, i quale si podi dire una satria secone article politica dello Stato di Stroiga, e che più volte in pubblicate

e tradotta in varii idiomi stranieri.

La paris riconoscetto del file until servici protetti sino ollor dal Poscorio, gi nomir gli nomile ratiche principal. — Gile al Pite en stato siche processor di s. Mare por martios reduce dalla irgazione torinas, fia bibliotecturio della pubblica libereia, riformatere della studio di Padore: utilizio commenzogi in seguila ben quattro retto; e che disimposto ci mamino sate, propostroda a mario di scienze o di lettera gli somila pio appati, e, per quanto diprodeve da lui, introducendo nel sistema di generali internoles empre nono imiglioramenti.

Bella oceasione di manifestare la sua cloquenza, e sopra totto la retitudine dell'enimo, pil offersere poco appravo le insistenti deglianza dei popoli delmatini, espeati egil arbitrii, alir apacitia, ai monopolil dei veneti provveditori. — Per togliere i turgi abasi a rarvivara la trascurata osseranza delleggii fir a quei popoli, tenne nei Mizgior Consiglio una si robusta orazione, che fo vinito il partite di rimettere l'anticu utilio dei sindoccio, e di spediere tra inquitate in Delmanza, i qualti vi corvegliassero.

i pubblici rappresentanti nelle operazioni del governo civile, economico e militare.

His bere sine the diff attenders a pin vital interest della Repubblica gli derivera, venta e qui regionale alle des mosts di anadorei a tierà della betta della regionale alle des mora dei un activa della betta della regionale della mora della regionale del Regionale della regionale del

L'intron staffe impigate in simil production ane le distribu minimument dail dempirer a devert di citteling au, au no fan mis pir remouve o più farribu el giover alle partic, the appears in produperiche. "Bisificial previo a molt in articular part rimmyre le differenza tra la frapolitari formation del production del production de la facilità del production del'

Moriva infrattauto il doge Francesco Loredono, e il di 31 maggio 4763, ventra dato a successore il Foscarini, come superiormanta dicessono. — Senonchè dopo dicci medi fatalmente mancava alle sperama della patria. — Il suo trapsuso fio attributo alla imperiala calla discordia di una turba di andici divia in due partiti: per lo che negli ultimi intanti lagnossi egli par essere stato troppo lusingato a non avvertito a tempo dei suo richo pericola. — Preparosal non pertanto al supremo passaggio quale

ottimo cristiano, e come vissa mai sempre.

Fu il Feccini di forme protestal, di sosi sovit, son diaginati de gravità i legicio a ficili partici, reporti di el al sinti al celtiviro dile lettere della cistenza ma come seritori, evaluto ci insofference delle cessore, di che a fine testimoniana i contese un Girolamo Tartavotti, predette di uniformatica celti e caretti di una gili matchi i certi cessori celli del di Direcci, attanguata ma comercinatione celti di un contesta di una contesta con un certo anteniamo tatto ciù che leggre a care imporratio e mali encogliere con prostessa e con un certo anteniamo tatto ciù che leggre a celti ci cesti. Attenua care a proprenti cel indica di celti celti propositi, contesti di propositi, concetti. Attenua care apperto ili limprenti di che in contesti di contesti di contesti di propositi, contesti di contesti di che contesti di che

## ALVISE IV MOCENIGO (9)

Doge CXVIII. - Anno 1763.

Il 19 aprile 1763 veniva chiamato al trono ducale Alvise IV Mocenigo, chiaro per le sostenute legazioni e gelose magistrature, e più chiaro e stimato per la sua insigne nietà.

Trovava egli la Repubblica in pace, siechè più che le cose esterne occuparono il suo principato le interne riforme.

Åppartengono alle prime i trattati conchinai colle poleuze barbaresche, colle quali anche la Francia o' linghiltera si cenno allen accomodalo mediante un'annas contributione per liberarsi dalle perpetue pirateric. — Lonode col dei d'Algeri fa seaso, i 20 luglio 1763, un trattato, per lo quie evenir guarentila a isperi venciani in sicurezza, senza però che potessero dere patenti in loro nome ad altre auxioni; padperebbero oli l'approdo in ligeri, come Francia i laghiltera; il cinque per cento sulle merci che vendessero, polendo ripertarsene le invendate senza alcuna gravezza; nulla septembero dei pava i da guerra, come polyvere, zollo, legami di costrutioni navali ecc., però dichiarandosi in articolo a parte che la Republica non sarebbe uni in aleun caso obligigata soministrare di tali genera in Algeri, nei verrebene fata faturo domande; tunto l'assimativare di tali genera in Algeri, nei verrebene fata faturo domande; tunto l'assimativa re considera di Algeri, estimato del considera del considera con considera del considera

gerino potrebbe armarsi in paese nemico della Repubblica per servire contro di questa; ai Tunisini, ai Tripolini e ad altri Barbareschi pon sarebbe lecito vendere nello stato di Algeri prede fatte sui Veneziani; il capitano veneziano che facesse preda in corso, o un mercante che comperasse roba predata e vendessala ad altro mercante veneziano non potrebbe essere molestato: sarebbero i sudditi veneti sicuri nelle persone e nelle robe: non sarabbe nel territorio algerino fatto schiavo alcun Veneziano, nè obbligato a riscattare alcuno schiavo o comprar mercanzie contro propria volontà, ma se uno schiavo si rifugiasse sopra un bastimento veneto avrebbe ad essere restituito; le sostanze lasciata da un defunto sarebbero consegnate inviolabilmente al console, nè sarebbe un Veneziano tenuto a pagare per un connazionale insolvente, fuorchè nel caso se ne fosse fatto mallevadore; le liti con Musulmani sarebbero decise dal dei, quelle tra i Veneziani dal console, nè se avvenisse che un Veneziano ferisse od uccidesse un Musulmano, ne avrebbero gli altri a patire; potrebbe il console liberamente sceglicrai il proprio dragomano o sensale, godrebbe dell' esenzione di ogni dazio per le cose di suo uso, e potrebbe aver luogo destinato al suo culto e un cappellano; succedendo caso di guerra tra le due potenze, potrebbero i Veneziani liberamente partire dallo Stato algerino; navi da guorra algerina, sciabecchi, od altri legni armati in corso, non potrebbero per tutto il tempo della pace entrare nel Golfo, e avrebbero generalmente a tenersi a trenta miglia di distanza dalle isole della Repubblica ; le navi, finalmente, di queste, all'entrare in porto, sarebbero salutate con ventuno tiro di canuone, e riceverebbero rinfreschi e dimostrazioni di buona amicizia,

Eguali patti furono conchiusi con Tunisi il 4.º settambre 4763; con Tripói nell'aprile 1764, rinnovati però nel 4766 in seguito al fatto d'una guleuta tripolina entrata in Zars, e pel quale il governo di Tripoii, payecatato dalle minaccie fatte dalla flotta comandata da Jacopo Nani, diode piena soddisfazione: con Marocco il 44 ginsuo 4765.

Contavano questi trattati diccimita zecchini l'anno per Algeri, e hen sessants mile di dono fra tutte quelle reggenze, somma enorme, che certamente si avrebbe potato moglio impiegara a battera la forza di quei pirati, se anche le altre potenze d' Europa avessero dato mano a torsi dinanzi quell'infame loro nido, anzichè mercanteggiar tutte a danaro la sieureza del proprio commercio.

Allri trattati si conchiusers, tatti allo scopo di vantaggire il commercio, e agenrale e comminiscioni di viagdi. Coi colla stasa reggenat di Tripiti si convenen al 1764 per l'estrazione di 2200 moggia di sale all'anno; fa ravivito il commercio con Cadice e Lisbona dopo aver fatto seggiria eccursi i sitia di altopo circa alle merci che più sarebbero state all'upop, apprendosi per tal modo la via anche al commercio d'America, vor, recando direttamente i prostotti e la manifatture della Repubblica, poter risevere in concambio i ricchi generi di quelle parti, com molto beneficio dell'arte e della marigatione; veniva celta una adquatazione a trattare celli rivisto della Danianeza per convenire interno al ripistitiumento d'un vivo traffico tra i due pessi; la stessa domanda insiauvan el 1763 la Russia provvedevani ca concalita di Lavante e di Ponecto; a quello di Trieste si aggiungavano dur vicconsoluti a Fiume e Segna; si manegiava cell' linglitera si medesima privilegio da nesa accordato a Lirovo, di poter i bastimenti inglesi levare a Venezia le merci di Levante, anzichò dall' origine, a te-(400) nore del famoso atto di navigazione, con notabili vantaggi dognati; in generale, il rialzamento del commercio, come fonto di ricchezza e prosperità nazionale, occupava grandemente la cura del Sonato o dei savi alla marcanzia; i, quali, il 30 luglio 4763, perponevano! istituzione di una esmera di commercio, ad insitazione di quanto erasi fatto in Francia.

Pensosi a provvedere criandio alla più facili comunicazioni cpiatolari e personali. Si conchiane, nel 1679, un trattalo postule coll' Austria per Wilano e Mantouri fi introdotta, nel 1772, uno carrozza di posta o diligenza settimanale per passeggeri e merci pei vinggi da Vienna passesso per Roveredo, con coniciolezza della carrozza di Mantova, le quali tatte mettevano capo all'ufficio postale di Verona, e da colla altra diligenza pertivano per diverse parti dello Stato: l'averi stradali farrono ceggiti sul margine della laguan, sulla via di Mira e Padova, e su quella di Treviso gravi studii, susmi e discussioni formo defeciari alla regolazione del Bume Brenta: stiri lavori si complereno in Lombardia, tra cui la balla strada di a. Candido pel Tirodo, consisciando al di supra di Coluneza, proseguendo fra i monii del Cadore e della Carrini per quasi cinquanta miglia, alto scopo di offire alla Germania la più hevre consunienzione tod muse nel la vide di Posterorazzo.

mare per la via di Portogruaro. Altro granda progetto proponevasi, d'una strada, cioè, da condursi dagli Stati veneti ai Grigioni, perforando il monte Mortarolo; con che sarebbesi vennto a risparmiare alle marci il trasporto pel lago di Como e pel Tirolo, con gnadagno di venti ore di tempo, I Grigioni dapprima sembravano favorirlo, ma nel 4765 alle rimostranze dell' Arcidnea sa ne ritrassero. - Ciò dieda tanto più motivo alla Repubblica d'insistere sullo scioglimento del trattato del 1706, prossimo a spirare, e che dopo il loro nuovo trattato con Milano non poteva niú per nessun conto convenire. - Dava appoggio specialmente la considerazione che il numero de' Grigioni nelle terre della Repubblica si era aumentato per ragioni di commercio e per le arti, che industriosi vi esercitavano a danno dai audditi. - Difatti, erasi rilevato che intorno al 1764 avevano saputo aumentare fino a duecento quarantacinque la loro botteghe nella sola Yenezia, oltre al tenere varii posti chiusi a riservati; che avevano aequistato preponderanza grandissima anche ne' capitoli o adunanze delle arti ; ehe l' erario soffriva non piccolo danno dai loro privilegi e dalle franchigie di che godevano; che tutto il danaro, che per la loro industria o per la loro economia accumulavano, di tempo in tempo lo recavano alle loro case, senza farlo punto circolare nello Stato; dalle quali cose tutte producevasi grande malevolenza nei sudditi contro di essi. - Credette quindi il Senato incontrare le viste di economia politica ed altre, e il 15 sattembre 1764 scriveva a' capi delle tre leghe, che come per reciproche convenienze erasi conchiuso il trattato 1706, eosì ora, mutati i tempi, nè più anssistendo le circostanze di allora, dichiarava, a tanore dell' articolo XX di esso trattato, sciolto ogni impegno, conservando del resto buona e sineera amieizia. - I Grigioni fecero ogni sforzo per impedire lo scioglimento del trattato; ma tutto fu vano, e il di 21 agosto 1766 fu risposto all'inviato da loro appositamente spedito a Venezia; che la Repubblica avea ciò definitivamente stabilito per vitale interesse della propria nazione: che però i Grigioni non perderebbero il diritto naturale, indipendente da qualunque convenzione, quello cioè di tener domicilio nel veneto Stato: che salvi saranno i loro mobili ed immobili e la ragione sur essi. — Fu quindi comunicata la presa risoluzione a tutti i rettori, per la debita osservanza, e lo stesso provvedimento fu esteso nel 4770 riguardo agli altri Svizzeri, tranne quelli di Berna e Zurizo, coi quali durava ancora il trattato.

Venna commesso al magistrato della Giustizia vecchia di sostituire nazionali nelle botteghe e nelle arti occupate da quei forestieri, e per tal modo calmaronai i lamanti del

popolo, che vedeva rapirsi da essi i proprii guadagui.

Fiu o dal 4768, e più particolarmente il 19 giugno 4765, avea la Repubblica definitivamente conchiuso un trattato cell'imperatrice d'Anstria, col quale si venne alla distinazione de confini segnati dal fiume Tartavo nei territorii maniovano e veronese, si si divisò i diritti dell'une e dell'altra parte sall'uso delle acque medesime e di tutti gil altri fiumi chi nesso Tartaro evvisivano a sociricarsi.

Coir regolata le cose all'esterno, penavasi alle interne riferna. — E tait e tante frerono esse in tulti rami, che il solo accennarie bastica a povrare quanto la Repubbica operasse per migliorare l'amministrazione, ponendosi a l'iralio dei lumi entre più ecrescoti del secolo. — Argomento cotesto che preso in esame con equa lance, varrà a dimostrare faise in tatto le accuse date dai maligni alla Repubblica stessa, di scomidista e di tolla.

E inamai tratto, il progetto, movamente ripreso nel 14772, di aprire le arti, ciò di sogifiere quelle corporationi, ci cramo un retagola norco del tempi romani, mostra I nautezza degli inquisilori alle arti che lo proposero e la loro saviezza e sapienza. Ps si temen amoren indictro il gererone uel porre in pieno atto quella proposta, fi sobo per misure di prudenza, la quale insegna a "rettori del popoli di tenera icrespetti suopo per misure di prudenza, la quale insegna a "rettori del popoli di tenera icrespetti suopo nel la richine, per non deri emprovvio e violento rello all' delificio sociale. — A ciò aggiungexasi, che avacolo il governo in addeltro alienato alle corporazioni della tili diritto di supocci inu adalo longo, a concedui tuli rivivitegi, risveradone un correspettivo in danneo, ne veniva che avrebbeti dovuto, per ginattia, restituire le comme ritatte de quelle venitie, aggivando per tal mondo il debito dello Stato.

Anche in rigareto all' agricoltura procedevasi pose a poco allo svincolamento del Pensionatico, cio del deritto di passolo estessosi fina tile terre altra: lenone, nel 2755, noninavasi una conferenza, composta del cinque savi alla mercanzia e degl' impuision sopo la regolazione delle arti u entetieri per istudiare in amberia.— Risultamento di questi studii fu un progetto di legge che abbracciava tutti que' punti di disciplina e di bonou regola reculti menessaria, perechi da doverati da tutti imamenabilmata segnir: progetto de veveni ambori bono di Senato coi decreti di luggio e D agosta 1755, ne quali progetto de veveni ambori, coi con alla contessa della considerata segnire concetto en considerata: l'argomento, e como si mottenes sullas via della rificanze dei migistrementi; mu usando della assutta sua prudezza, ed attendendo che richiesti fosero da unova ilisogni a dal progresso delle cognizioni.

A propagare le quali opportunamente mirvara colla istituzione di una eastedra di agronomia nell'univerzia di Padova, chiamandori a professore il celebre Pietro Induino, e di un orto agrario nella stessa città; e allo atudio dell'agricoltura teoricopralica escitava il Stanta, col decreto 10 settember 4765, le altre città dello Stato, cel mezzo di excedente e società agrario. — Ne le città manerono all'instito, onde presto ne furono instituite, oltre che a Brescia ed Udine, anche prima della promulgazione (402) del decreto ciala a Rorigo, a Padova, a Treviso, a Conegliano, a Belluno, a Feltuo, a Bassano, a Vicenza, a Verona, a Saló, a Bergano, a Crema, a Copolistria, a Zara, a Spalato, a Traú e in altri luoghi. — Frutto di tali accademie farono memorie, dissertazioni e giornali, che diffuereo gii avazzamenti della scienza, tra' quali utilini di edgono di particolore memoria, il Girone del Tolia spettante alla scienza naturale e principiamente all' opricoltura, alle arti, al conmercio di Girolamo Arduino, fratello di Picto. Rodolto nel 1765.

Në istugjiva al governo, che, per apportare vulevoli provvedimenti, faces uopo dapprima svere esatis notisia della condicione delle terre o degli ablintii. "Peruono perriò mandati, nel 1771, Girolamo Grimani, Alvise Emo, Marin Garzoni come sindicii inquisitori di Terarfermo, nel i noto dispace, si qualis ferere songuire um arraisone generale, fornicenno esattissime informazioni sulle arti, sull'agricoltura, sulla condizione morale, economica e i odustriarea i deper lopoli.

Un' altra importantissima riforma chiamava le cure del Senato. - Le antiche leggi tendenti a limitare il passaggio dei beni secolari nel clero, e il consecutivo sproporzionato arricchimento di questo, erano male osservate, e i patrimonii delle famiglie, e lo Stato intero correvano incontro ad una generale ruina. - A riparare al male il Senato nominò una giunta per istudiar l'argomento, e per proporre efficace rimedio. -Essa infatti, sull'esempio degli altri Stati, proponeva valersi del braccio politico per torre si grave disordine, raccomandando pronta e ardita risoluzione. - Il Senato. applaudendo agli studii della giunta, dai quali risultava ammontare l'asse ecclesiastico e dei luoghi pii a ecutoventinove milioni di scudi, decretava, il 10 e 20 settembre 1767, non potersi più per l'avvenire legare, per testamento od altra forma, alcuno stabile o qualsiasi rendita agli ecclesiastici senza licenza di esso Senato, il quale riserbavasi la facoltà di concedere dispensa dalla legge solo nel caso speciale di povertà di qualche chiesa o pia fondazione; proibiva ad ogni ecclesiastico, cui la stessa sua vocazione chiamava a tenersi lontano dalle faccende del secolo, di assumere commissarie, tutele, amministrazioni di qualunque specie, di beni mobili, danari ecc.; limitava alla somma di ducati cinquecento il legato che alcuno facesse a pio uso o religiosa destinazione, riserbando a sè il decidere in quelle disposizioni che riguardassero il collocamento di fanciulle pubili, la casa dei Catecumeni, la fraterna dei poveri vergognosi di s. Antonino di Venezia, e le altre fraterne dei poveri, non che gli ospedali ed ospizii, pei quali richismava in vigore la legge del 1605, e attribuiva a se la facoltà di disporro secondo quanto credesse più confacente al vero bene della nazione, alla carità verso i poveri e alla retta e giusta amministrazione dei Inoghi pii, impiegando però sempre in favore di questi le somme lasciate o ritratte dalla vendita d'immobili od altri oggetti. -- Ed affinche la legge non mancasse della debita esecuzione, il Senato minacciava della confisca quei beni che in modo contrarlo alle disposizioni di essa legge si trovassero in possesso degli ecclesiastici o delle mani morte; voleva che qualunque spiegazione della legge nei easi dubbii si avesse ad interpretare in favore del laico. - Così ordinato quanto spettava agli averi, passavasi altresì a prendere in considerazione il personale degli ecclesiastici, affine di regolarne l'eccedenza del numero, a tenor delle leggi, e a proporzione dei luoghi, onde non fossero di grave peso allo Stato in pregiudizio dei poveri. con defraudo del servigio d'Iddio e con dannoso dissipamento delle sostanze dei sudditi.

- Provvedevasi altresi che il danaro non uscisse dallo Stato in altrui profitto col mezno degli ecclesiastici; che non potessero questi godere obazie, benefizii ecc., vivendo fuori delle terre della Repubblica; che fossa restituito al patriarca, agli arcivescovi ed ai vascovi il libero e pieno esercizio della loro podestà sopra i regolari della loro diocesi in tutto ciò che concerne le cose ccelesiastiche, però non ammettendosi assolutamente nella dette materie esenzione alcuna dell'ordinaria ginrisdizione, anzi dichiarandosi ineflicaci le carte già introdotte e che facessero effetto coutrario, nè licenziandosi dall'ufficio della revisione dei Brevi quelli che in avvenire a queste disposizioni non si conformassero. Non potrebbero quindi i suddetti patriarea, arcivescovi e vescovi intraprendere processi formali, sentenze, ritenzioni a castighi afflittivi, spettaati alla sola coattiva potestà temporale, alla quale però potrebbero essi fare ricorso, e gli aggravati presentare reclamo. - Non ammetterebbesi sentenza alcuna che venisse dal di fuori, nè sarebbe concesso mandar fuori di Stato processi, nè tener carceri ne' monasteri, la quali, se esiatessero, sarebbero immediatamente demolite.-- A togliere l'abuso di pronunziare in un'età troppo tenera voti perpetui, che privano della libertà e delle sostanze, e tolgono insieme agli uffizii dovuti alla vita civile, non potrebbe in avvenire più alcuno essere accettato, na vestito in nessna instituto regolare o congregazione vivente in comunità, se non avesse l'età almeno di ventun anno compiuto, e nessano parimente potrebbe fare la projessione se non entrato in quella d'anni venticingne, affinchè fossevi ragionevole sicurezza di natura, e costante risoluzione e di vero progresso e santo farvore nella vita abbracciata; proibivasi altresi che prima di quella prefissa età potesse alcuno soggiornare nei monasteri, nemmeno sotto colore di studio, educazione a servizio, eccettuati i seminarii o collegi con pubblico decreto approvati. Ordinavasi inoltre che tutte la vestizioni, la probazione, la professione o gli studii avessero a farsi nello Stato; che tutti i superiori, economi e provinciali dovessero essere parimenti sudditi nativi e dimoranti nello Stato; che non sarebbero accettati visitatori, presidenti, vicarii generali, commissarii e correttori mandati dal di fuori, non ammettendovi dispensa di qualunque genere contro la presente disposizione. Erano proibite le questue agl'instituti forniti di beni sufficieuti, e agli altri sarebbe opportunamente provveduto dal governo, onde non avessero ad essere indiscretamente gravati i secolari, e singolarmente i poveri villici : perciò i monasteri ed ospizii non forniti di possedimenti o di questue bastanti ad alimentare dodici religiosi, e non atti perciò ad osservare perfetta conventualità, relativamente alla massima indicata nel decreto 30 cenuaio 4766. sarebbero soppressi, e le abitazioni o le rendita loro applicate all'alimento dei padri, sudditi veneti, in essi allora legalmente stanziati, ovvaro a soccorso di chiese parroechiali e ad altri usi pii e caritatevoli; ju generale vaniva pubblicata la massima di eguaglianza tra gli ecclesiastici, i luoghi pii ed i sudditi laici relativamente ai tribati da pagersi al principe.

Leve il decreto remor grande fro coloro che erano da quasto colpiti, e sonitento negli animi devolt, vedendosi riscolta inelle hero pie disposizioni. Ma pii di ogsi altro dolevasi papa Clemente XIII, il qualu, il di primo ottobre 1768, dirigera un Breve di ammonizione al patriarea, agli arciveacovi, e vescovi del dominio veneziano, ed un altro ciandio ne apedive, solto di oppresso, al doge nel Senato. — Il quale all'uni rispose con rispetto profondo bensi, ma con fermezza, apoggiando lo ragioni proprie sui bisogni (401) a le circostanza attusii, e sulle antiche massime e leggi : ch laciandosi punto stogiere dalla shhreciala induzione, volle fermamente cha questa avesse la piene sun escerzione. — Alla quale non più si oppose il postifiche, tanto più quanto che i regolari stessi via sindatarone asona contrasto. — Morto poi, l'amon dopo, esso possiblere, e succeditogli il cardinale Lovenao Ganganelli, che pressi il some di Clemente XIV, il Senato, che più semepre recordera nelle riforme, ai vules su in indicendo e di ottemente AIV, il Senato, che più semepre removare la resulta della contrasta del minima con contrasta del minima contrasta del minima con contrasta del minima contrasta del minima con contrasta del minima contrasta del minima con contrasta del minima contrasta

Ad str. importantismi riforma, quella degli stuffi, dieda motivo la soppressione di grunti, ordinata ad Panteline con la bolla 21 liquid 7773. — Giunta cesa holla sa Veneria il 46 del assaegamente esttembre, il Sensto ne affido l'essme alla depottazione, giu institutia de plaza cesanza, domando il parere d'assi consultori, e quindi venna, il 29 del mese atsesso, nella deliberazione di porre ad effetto il postificatio comando; provendo però d'essigni cesadari, silmando i loro correlado però d'essigni cesadari, silmando i loro correlado però d'essigni cesadari, silmando i loro della della della consultata del consultata della consultata della consultata della consultata del consultata del consultata della consultata della consultata del consultata della consultata del consultata della consultata

Üli fino dall' antecedente amo, e dopo compitat l'opera della diminuzione degli ordini classirsi, il Senni avves statino, che dal futto di qui fondi an et trassas una parte per erogario nella educazione dello giocentis, e specialmente partizia; e do ra col deverto 20 gennosio 1774, approvando il jiano prespoto dalla deputazione al pius proposto dalla deputazione al pius proposto dalla deputazione al pius proposto dalla deputazione al pius propovedera il laccia, di assesti, à latti, di presmit in nunove seculei, chiamando a retture provedera il laccia, di assesti, al tati, di presmit in nunove seculei, chiamando a retture vini institutario, il avera ampiromete posta boson ordine agli studis, quasto o uscilto e francia di assistanti antica di avera ampiromete posta boson ordine agli studis, quasto o uscilto e francia di assistanti al avera ampiromete posta boson ordine agli studis, quasto o uscilto che fra di estato.

Anche la politica amministratione dello Stato ricevera detum riforma, aleun angio praverdimento, - En in primo longo accementemo la poste, amministrate film sulfora da una compagnia privata, detta l'arrie dei corrieri, domandavano d'esser regolate: dappoiche multi shasi, massima ie materia di contrabando, accedevano. — Londo decretava il Sanato, and 1775, sullo esempio degli altri Stati, che il diritto postate, si nell'interno che enflesterro, venime nelle pubbliche mani, che il Seanoto alseus ne svessa la direzione en ne deggesse i ministri. — A principio fu deputato per la sescazione del progetto un probabilità della propertina di probabilità della propertina della pubbliche amministrationa, pare en andi contrario sili motto della materia; me codesta determinazione, di affidere ad un solu un soggetto si grave el mopretina di pubblica amministrationa, pare en andi contrario sili mortiva della della contrario sili mortiva della della contrario di anticoni, pare en andi contrario sili accessione, pare en andi contrario sili acciano. Avondineno de della razione del Senato rimase unti suo vigore, tranne che la nomina del deputato venne demandata alla Quarantia. — Quiadi fis stabilirio in Venezia un utilizio potatale, calle forme a celedi cinigliame degli stri Stati di Erranne che la nomina del deputato venne demandata alla Quarantia. — Quiadi fis stabilirio in Venezia un utilizio potatale, calle forme a celedi cinigliame degli stri Stati di Erranne che la nomina del deputato venne demandata alla Quarantia. — Quiadi fisti Stati di Erranne che la

Ma di più gravi inquietudini riusci la rinnovata vecmenza degli inquisitori di Stato (405)

nell'operare contro l'evvogadore Angelo Querini, il quele, in addietro rilegato nel castello di Verona, sosteneva ora il carico di capo d'una delle Quarantie, Egli, in questo suo nuovo uffizio, ebbe campo di sfogersi un' altra volta contro il Consiglio de' X, manifestandone gli abusi. - Ma gl' inquisitori di Stato imposero tosto il silenzio a lui ed ai suoi aderenti, coll'esiliarlo per qualche tempo. Al sno ritorno, prese nuovamente a manifestare in Maggior Consiglio gli abusi e i disordini, che commettevansi di soppistto nella collezione dei voti, tendenti e diminuire l'autorità del Consiglio medesimo, col simulare nna maggioranza insussistente nelle deliberazioni e nelle leggi che si promulgavano, - Promise egli, con la lealtà di schiatto e libero cittadino, di sviluppare in determinato giorno l'assunto: ma in quel giorno medesimo, d'ordine degli inquisitori di Stato, fu nuovamente privato della libertà. - Questa maniara di chindere il labbro ad un magistrato, obe riputavasi il difensore dei pubblici interessi, diede motivo di generale fermento. S'innalzarono gravi lamenti contro il governo. Se ne censurava acremente la condotta negli argomenti amministrativi, e se ne deplorava esausto l'erario, malgrado la vendita di circa un milione e mezzo di beni ecclesiastici. Le quali eensure uscivano da persone che ignoravano le saggie disposizioni del Senato eirca l'uso di quelle somme. - Nondimeno il Senato stesso, per far tecere tante voci, si trovò nella necessità d'instituire un aggiunto ai provveditori sopra monasteri, perché vegliasse sul retto uso del danaro ritratto dalla vendita dei beni claustreli; ed inoltre propose al Maggior Consiglio la elezione di cinque correttori alle leggi e ai capitolari de' Consigli, presso a poco come erasi fatto nel 4761. - Dopo una calda discussione intorno alla qualità de' nobili, e intorno alla durata del loro ufficio, finalmente si devenne alla loro elezione, e tra i pochi proposti rimesero, in tre diverse votazioni, nominati, Alvise Emo, Lodovico Flangini, Pietro Barbarigo, Alvise Zono e Girolamo Zulian. Diedesi poi loro a secretarlo Fahio Lio, ed essi scelsero e luogo di loro conferenze il cenobio di s. Salvatore. - Ereno incaricati peculiarmente i correttori di proporre al Maggior Consiglio quanto riputassero più utile alla patria, affinchè i magistrati fossero regolati con saggie discipline e si contenessero nei limiti prescritti. Dovevano inoltre regolere in ogni parte i reggimenti e i magistrati stessi; dichierare l'anmento conveniente ai loro assegni; diminuire le decime a tenore delle eireostanze; dovevano insomma somministrare ogni lume, che avesse potuto recare ventaggio in qual si fosse guisa allo Stato.

Tra le riforme proposte parve di prima necessità quella relativa all'eccesso del giuco nel pobblico fidotto, per uni unich famiglia si runisarano. Parcechi nobili, ritirati dal commercio, si erano dati a tenere pubblico banco, assistendovi nelle bro vasta patrizia per impedire ed altri di mescolarsi in tali profitti. Altri patristi, provristi di danzo, atriageruao società col popolani che loro fornivano i capitali; tutto edecesso gli risenta i quel lugos abbonimanolo, donde useivano quasi sempre popolizia, indebitati, ridotti talla disperzazione. — I correttori, mossi di ocesto seufimento, proposero, ed il Maggior Consiglio, quasi ad unonimità, appravò la legge, che ordinava fossa il Ridotto a S. Moie per sempre chiuso e ed un quache pubblico uso destinato; fosse rigoramente probibi cogni giuco ed azzarota si in Vecesia che nelle provincia. Il decetto fu accotto con applasso fino dal popolo, il quale corse cel lieto annunzio, giubilando, le strado.

La seconda legge proposta ed egualmente approvata, sebbene con opposizione di molti, che vedeano mai volenticii aggravarsii l'erario di 31,000 ducati l'aumo, fu quella di aumentare di stiencidi a parecchie magistrature della città e fuori.

Altre parti e decreti proposero i correttori, aventi per incopo la riforma del Colegio e della Consulta.— Ma la propositione che diede motivo alle più animate discussioni fu quella concernente l'aggregazione di fimiglio nobiti delle provincio al Maggior Consiglio. Motte o posenti erano le caune che industreo i correttori ai risinaure co-testa proposta; e sobbene opponevansi ad esceptieria il procuratore Giulio Antonio Contarini ed altri pracechi, prera pierit foi s'unici; ma non conseguiro ils presa mi-sura l'effetto spersato, impercechi sole dieci fimiglio chiecero ed ottenurori l'ascrivaro e proponesse, chi e esancho quipre iniziationi la limpo fissalo a' correttori, più non se me parko per allora, annai i correttori essai, cessati dalla carica, furono presi a segetto di sistere, di assequinte ci altre corretterio.

Notiamo però che l'amministrazione dei varii banchi commerciali, e de pro della escea, assendo cadulti a molti e gravi dinordini, aversai già pensalo a porti ripare. Da ciò nacquero profittevoli idee per la dilatazione e faellitazione dei varii meazi di commercio; e ai cheb particolar merito il conte Bonomo Algoritti, il quale propose ai Senata un naovo piano di commercio co ala Russia pera la via del mar Nere, ad esempio delle altre nazioni. — Tale progetto trova favore; ma siccomo per porto in attui richiedevasi molto damra, cogi di institutta una società, che e nastunne il carioto.

Ma era suonata l'ora estrema pel doge Alvise IV Mocenigo. L'ultimo giorno dell'anno 1778 passava a miglior vita, lodato in finnere da Pietro Berti; orazione già impressa; ed era sepotto nel tompio de SS.ti Gio, e Paolo, nelle arche de suoi maggiori.

Oltre alle molte riforme superiormente accennate, ebbero luogo, ducando il Mocenigo, altri provvedimenti a miglior regola dell'amministrazione e ad incremento delle buone arti. - Al magistrato ad pias causas, instituito nel 4766, segui, nel 4771, la creuzione di quello degli Inquisitori sopra l'amministrazione dei pubblici roli, il eui ufficio era di sopraintendere ai ruoli dell' armata terrestre, alla classificazione dei reggimenti e delle compagnie, alla lista personale degli officiali e dei soldati, a mantenere l'ordine e la forza necessaria al presidio ed alla difesa dello Stato, in fine a custodire le munizioni da bocca e da guerra. - Fu instituita contemporaneamente una commissione inquisitoriale, composta di tre nobili, per investigare nelle provincie di Terraferma ogni più lieve motivo di mal contento nei popoli; al qual fine doveano eglino perlustrare le provincie medesimo, piantare tribunale dove meglio fosse loro piaciuto, ascoltare dalla libera voce dei popoli i loro bisogni, e suggerire al Senato i mezzi più acconci per provvedervi. - Nel 4777 destinavasi l'isola di Poveglia per stazio delle navi provenienti dal Levante per compiere la contumacia e ripararsi. -A conservare e proteggere dalle ingiurie del tempo i capi d'opera di pittura, volse eziandio il governo le cure più solerti, per cui assegnò pensione a' più celebri artefici, chiamando alla direzione di que' ristauri Pietro Edwards, il quale, nel 4778, ne aperse lo studio nel cenobio de' SS.ti Gio, e Paolo,

Anche nuove fabbriche si cressero di questi tempi, tra le quali notiamo la facciata della chiesa di s. Rocco, incomineiata nel 1765 e compiuta nel 1771, dall'architetto (407) Bernardino Maccaruzzi ; il quale eziandio diede il disegno, nel 1775, del recinto architettonico in legno che innalzavasi per la fiera della Sensa nella piazza di s. Marco.

Visitarono Venezia e farmos splendidamente festeggisti, nel 4767, Carlo Vagenio, denea di Wirtemberg, e nel 4769 e 4775, Giuseppe II imperatore di Austria. La secciona di volta che qui venne Giuseppe fin accompagnato degli arciduchi soni fratelli; e la deserziatore delle feste grandissime che si fecero allora potrannosi teggere nella Relazione sertita da Viccida Rella, podificata, con note, de Pompero Litta, a Nilmon nel 4830.

Notiumo da ultimo, i disastri necadoti ducando il Mocenigo. — Pri i varii necadoti deca aeroe nolla citi, ne aeconerocco due dei principali il primo, che obbe losgo il di 16 settembre 1769 nel cenolòs di anata Maria del Servi, che distrinse la liberai con grave damo, per la perdita i respensabile di molti activi originali del p. Poolo Serpi. Il secondo, nel 1773 è di 5 febbraio, che ruinò interamente il textro di s. Benndetto, — In fine al 27 febbraio 1773 e del respensabile di noli accivi e magnati di s. Giorgio Maggiore in isolo, e la sua ruima porti quella del dornitorio, del cisiotre, della supressita ci fi parte del corco, per ci missoso festi revenente des monaci, ed uno caddo vastito estitati.

(1) Nocque Loigi IV Noccioga il 8 margio 1700 da Luigi, o pre in sus interpria e uspiena. Reprise derillates sosteme e più respiene magintatere, fre a quelle di servis de longifiere, di reformatore della tetalo di Paleira, etc.— Pacela verita spollica subsiciativa retrordizario de voltre que l'acceptato de la considera de la companie del companie de la companie del companie de la companie d

Il Mercigio l'a usus odores di apietitis viria, in cina delle quali riena is piris più archeta. Mer piùrita, al marcia l'indichialbantes et estate, fiche e giune; subsantiere, fa mandre a vull dissobernederan coi seggitti, sonte i concilire a fisire anove è la retrevazione, teste più queito cha antrenore coi resis di from personale el committe a fisire anove è la retrevazione, teste più queito cha antreporrel di solu, simutare popili e velore, trese dai perioda giunni microstili provvededo a lavre porrel di solu, simutare popili e velore, trese dai perioda giunni microstili provvededo a lavre solutiona avente, el il purichiere specific dei riferinta i a. Danzenten, e cel a prova, in compaziole della meglie, confectiva il mos specim e d'indicata da la Danzente, a cella prova, in compaziole della meglie, confectiva il mos specim e e destati nerioni. In man paresi, la rediginte a le sur verio persono rigili distili chiquates stati della me caricitaza.

## PAOLO RENIER (9)

Doge CXIX. - Anno 1779.

Concorreva al principato Paolo Renier, nomo di vasta erudizione, di grande politica e di anolla Renodia, al quale gli venismo opposti principolinente il a cart. Andrea Cirolamo Veniero. Se non che il Renier, per rinseir doge non indegnava perfino di ricorrete, non si mezzi della corrustine, come scrissero varii, ricovarenti pendidamente di disi dal co. Giorino Dandolo, na deli sumilizzioni, preventundori al Broglio e calar stola, cioè a raccomandarsi.— Ad onta quindi che avesse son pochi (408)

contrarii, massime fra quelli che desideravano cose nuove, pure fu eletto doge il 14 gennaio 1779, però con poca soddisfazione del popolo.

Assumeva egli in tempi difficili il governo della Repubblica; imperocchè il caro dei viveri, il lusso smodato, la corruttela dei costumi, gli abusi frequenti negli ufficii. e, ciò che più vale, la diffusione de'libri, recati qui da oltremonti, ricolmi d'idee libere, irreligiose, sovvertitrici dell'ordine, domandavano grandi e pronte riforme. -- Carlo Contarini, nomo facondo e dotto, allora uno de' Onaranta, assunse, il di 3 decembre 4779, l'inearico di parlare nel Maggior Consiglio, rappresentando la necessità di porre immediato riparo a tutti questi mali. - Il suo discorso concitato, veemente, produsse gravi e lunghe discussioni, a cui presc parte, ne di successivi, lo stesso dogo ; e dono molti romori ed alternare e mutar di progetti, finalmente, secondo la proposta del doge, fu preso di eleggere cinque correttori, duraturi in carica un anno, con facoltà di rivedere e correggere i capitolari di tutti quei magistrati, che avevano l'incarico di soprantendere ai viveri necessari a tutte le classi, e di produrre inoltre quelle regolazioni cho riputassero le più adatte, per provvedere allo sconcio del troppo frequente mntamento de cittadini nella Oparantia, non che al modo di supplire ai pesi maggiori che fossero per derivarne all'erario; di presentare eziandio il metodo e il modo di stabilire bnona disciplina per una bon sistemata letteraria educazione rispetto alla religione, ai costumi e alla soda letteratura; di proporre e levare tutto cio che notesse rendere promiscui e confusi i diritti dell'uno e dell'altro magistrato, esaminando cadanna delle incumbenze dei medesimi e il numero dei loro ministri; consigliare quelle regolazioni che stimassero necessarie per moderare il lusso e la confusione generale delle classi, coll'obbligo di leggere le loro proposizioni al Collegio e poi al Maggior Consiglio senza poter deviare dai limiti loro prescritti. Davasi del resto ad essi correttori la facoltà di eleggersi quei ministri che giudicassero opportuni, affine di compiere le loro operazioni con maggior sollecitudine.

Nominaronsi quindi a correttori Girolamo Ascanio Giustiniani, Giorgio Pisani, Pietro Barbarigo, Alvise II Contarini, Zaccaria Valaresso.

Il Pissai, che più caldo sentiva d'opi altro nelle cose d'allora, di grande partilo, e tacciale d'icea ambitose e sovrevire degli ordini della sua patria, revira poco poi eletto procurator di s. Marco, e nel solemes suo ingresso, per opera del suo partilo medeismo, trascoverevasi in immodat allogrezze e felso, a cui non mancarono dipinti e simboli altuari a riforme, e perfino sertiti rivoluzionarii, sicche chiamarono l'attenzione degl' inquisitori di Stato, i quali presero il partito di fir prendere, la notte 31 maggio 1780, il Pissai, e farò tradure nel castello di a. Petica a Vecona, de cui, dopo ciede anni, to relegato radia su vila di Monsatte, poi nel castello di a. Atterna al Lido, di contine di supera di super

mort, et enamus periecon de soro sucretiu ventero sostentiu.

Cotali misure di severilà possero in silento i celdi mustori delle innovazioni, per
cui li correttori poterono con tranquillità proporre, ed il Maggior Consiglio approvare,
quelle riforne, de furnoo riputate le più necessaré. — Laosofe lu provedato alla equità
degl' impiegat, richiamando in vigore le leggi, che ne averano relazione; fu posto freno
al lusso, su cui tonto preserizioni di giù sisterano; in determinato il commercio delle

VITE E RITEATTI DE'DOGI, 52 (409)

derrate ; fu probibta l'introduzione delle merei forestiere, acciocchà venisse faveria. l'operatibi del popole e la prasperita delle fibbriche nazionali ; fiu imposto agli avvogadori di porre imieme accuratamente le discipline della loro magistratura, e di obbigare il ministro aubalterno all'adempianelo dai propri dover ; fi proggatta una particolare legislazione per l'arsenste; ai nobili fu imposto di prender parte agli atbilimenti commerciali ; e, finalmente, quanto alla pubblica instruzione dei pattrisi, en bilimenti commerciali ; e, finalmente o quanto alla pubblica instruzione dei pattrisi, en in eiconocerno all'educazione ecclesiastica fi deliberato continuarla nell'accademia gia cuistente, e di accressere il unamero di eraimiarità.

Per tal mode aveano i corrottori soddisfatto, possibilmento, al loro incarico: ma non perciò si quetarono gli animi, mossi da quello spirito d'innovaziono che serpeggiava gia per tutta l' Europa, suscitatovi massime dagli scritti irreligiosi, immorali e antipolitici degli Enciclopedisti francesi, e dalle società massoniche di soppiatto propagatesi. - Una di queste se ne scoperse anche in Vanezia, raccolta in un remoto palazzo in Rio Marin, nella contrada di s. Simeone Profeta, dal marchese Michel Sessa napoletano, la quale subitamente, per ordine degl'inquisitori di Stato, venne dispersa, e puniti i membri che la componevano: ed altra eziandio se ne colpirono nelle eittä di Terraferma, come a Padova, a Vicenza, a Verona, - Il procedere di quel tribunale, quantunque mite, suscitò l'ira e il desiderio di vendetta negli addetti a quelle inique società, le quali tendevano a diffondere le massime d'immorale libertà tra i popoli, che radicata già in Francia ed in Germania, procurarono, alla prima, dopo pochi anni, la rivoluzione che pose a soquadro quel regno, e con esso l'Europa universa; ed alla seconda, per opera dell'imperatore Giuseppe II, quelle innovazioni che lacerarono il cuore del santo pontefice Pio VI. - Il quale, per iscongiurar la procella, in sembianza di vero servo dei servi di Dio, imprese il viaggio di Vienna, senza però ottenere l'effetto che desiderava caldamente.

Fu in quella ocessione, che riformando Fio alla sua sede postificale, passò per Vencia, nel 1782, ovefa socolto e l'esteggiato grandereste. — E festeggiati grandereste. — E conseguiati in pari modo lo furuno il grandene creditario Paolo di Russia e sua moglie Maria Teodorovan, dese totti il noma di conti del Novel qui vannero nel genano dello stesso amos 1782, come lo fa pure Gustavo Adolfo, re di Svezia, che giugneva a Venazia due smi appresso.

In mezzo a queste fosta, alla vita licta ed alla pece che godevano i Venerainti mancio poco che non venissa e turbaria Repubblica una privata vertonas, avvolgandola in guerra collo Olanda. — Un impostore albanese, il quale spacciavati per contia d'azono che lettre commendatiari di de negozianti di Jaños, ottenen copia di merci e di danaro da don mercatanti olandosi. — Castai in peri tempo linguanava il residente della Repubblica in Napoli. Sinaenco Guralli, procurandosi da intale telesce residente della Repubblica in Napoli. Sinaenco Guralli, procurandosi da intale telesce della considera della repubblica in terrata della considera della Repubblica in Napoli. Sinaenco Guralli, procurandosi da intale telesce della considera d

Sennonchè, entrò in quel piato il governo olnodese, minaccinnod di pasarer alle rappresoglie, se il Senato rifiniase di oddisfare il des danneggiati unoi sudditi. No ad acquetar la questione valerro giu uficii di parecchie certi d'Europa, e massime di quella di Francia, per cui la lite rimase per alquenti ami insoluta; e se l'Olanda non pose in atto le ottilità minacciche, ne fu cagione, da una parte, il timore di una guerra coll' augusto Giuseppe 11, e, dall'altra, le intestine discordie promosse colà da Gandelino d'Orastina.

Ma hen dovette la Repubblica impugnaro le armi contro le potenze di Tunisi e di Ageri. — Dopo i converazione conclusia son quie harbari ed 1764, per la sieurezza del veneziano commercio, o dopo che il bei di Tripoli, pel 1766, per opera del generazioni Dacepo Naul, era stato punito per le nuove piraterie ceseritate a damo dei nostri, e che alle pretese, mosse nel 1759, dopi il Agerini, avessi spedito a quelle parti torno ad na battimento venoziano preso a nodo da sleuni Africani, e che infetto di peste era stato bresicio a Mila per ordine della reggenza di quella isola.

Voleva quindi il bei ora detto il risarcimento del damo, e, togliendo ciò a pretetto, intianza guorra alla Repubblica. — La quisi, riritala per tanta stranezza di operare al modo barbaro, con punto ristette, de elessa e appliano straordinario delle mari Angole Enon; sonos, cho per lo suo volore militare e per la molta sua saggezza era tenuto in alta riputazione presso tutte le corti straniere, a cui avea avuto oceanio di recersi, investito di gravi e solomal insarchidi dalla Repubblica. — Egil, dicci anni addietto, avvea intraperso la riforma dell'armata e della marina veneziana; mai questi oceaniose quiegni una sullectificatio delle una tenti della marina veneziana; mai questi oceaniose quiegni una sullectificatio delle una grapia fariche e sa prode; e considera della considera della partia, luttavia fu il primo a infervorare il Senste a mantenere il decoro del tone veneziano contro le violenza di unel barbari.

Allestita la squadra, vi sali l'Emo, e sciolse dal porto il 21 giugno 4784: cra composta di una nave di linea, due fregate, duo sciambecchi e due bombarde. — Giunta a Cattaro e poscia a Corfu, le si aggiunareo altri rinforzi di legni, di soldati e di marinai, cosicebè l'Emo trovossi al comando di ventiquattro grossi legni da guerra, tra cui sei navi di linea.

Giunto appena alla spiaggia dell' Africa, y 'impadroni di una tartana tunesina, carrica di varia meramia: i 'armò e la uni al suo convoglio. — Esamio quindi accuratumente i luoghi più importanti di quella costa; ne lasciò blocesto l'ingresso principle, diffinche non useissore nel estrussero legali tunisini, de dgi recosa i honberdure Suas, hungi di là sessantia nuiglia allo incires. — Dopo deiasstette giorni di ostinato Suas, hungi di là sessantia nuiglia allo incires. — Dopo deiasstette giorni di ostinato grana parte della populazione, deverte allocianoria, disconte concepta. l'impresa, perseb la straordinaria siglizazione del mare con gli acconsentiva di trattenervini più a lungo.

Vi ritornò l'anno seguente, ma le sue fatiche ebbero lo stesso effetto. — Progettò allum un'altra impresa. — Si diresse al bombardamento di Sax. — Quasta etità einta di mura, e circodata da sirti, è nello interno del golfo di Zerbi sulla costa della Barbaria. I bassi foudi non permisero mai l'acesso a verun legno di grossa por-

tata, e percià sino allora nessana delle potenze martitime avno osato inoltrarvia.

Benai l'Eno pott penderari fino a due miglia di dattanza dallo ditta, e aegliarvi
una cinquantina di bombe; o poscia, perobè l'effetto cerrispondenze vio meglio alle une
intenzioni, immajori di contrarie delle batterie galeggianti, opmuna delle quali potara un comono de quarenta, ed accostollo quanto più polè a Biserta e ad altri lossi dia paggia di colottat; peniera al 1 urbo moro, e do fa fodosto de radigli origi altri di colotta, peniera di treba moro, e de fa fodosto de radigli originari colotta di ri rimarera uccii i ori le revino delle for case, o per il continos tunatre delle falimitati e ricifierie.

Lo spavendo e la calamità di quel popoli gli avvenno reai intapiditi, e sebbene hera massero la escassimo di quel flaggido, non supersono di qual mode interprendere il maneggio. — Accortasi Fino di ciò, el impictosito delle loro neisquere, non chèse riquardo di essere gili primo di entrere generossonote a propossizioni di pace. — La accolte il bei di isuon grado, e risponder feco all'Enno, che volentieri sarebbe di secso a trattare, purché, alloctanta ia fista e lascida e cautodia delle cota due seli legia da gnerra, avesse volto da solo a solo trattare. — Rispone I'Enno, essere bensi in sua facolti il rifirare le savir, non postere, essara l'assesso del Scando, stabilire condizioni o trattati. — Concertato questo preliminare, spodi egli lettere alla patria per intendere la voloni del Stando; cel intanto mandò parte della fotto a Corfi e parte a Trapani, rifirandosi egli a Multa, in attensione degli ordini e delle deliberuzioni invoste. — Accordo pertanta el les iuna tregasi di usunata giorni.

Venne finalmente la risposta del Senato. L'asseivasi all'Emo piena facoltà di conchiudre la paer; ma di si vitava di assoggettari a qualumque condizione di gagamento di danaro, sotto qual si fosse aspetto; gli si stabiliva, che le gabelle dei hastimenti veneziani non avessero ad essere più del tre per cento, come pagavano i Prancesi, invece del cinque como pretendera il bei: eg fisi commañava, che, se queste condizioni non fossero state accolte, avessero a rianovarsi lo ostilità, al più tardi, nell'anno successivo.

Non venendo per alcum modo dal bei acettate le condizioni ausidette, l'Emos i dispose a ricomissioni le guerra. Demossibi impertatos al Senato um aggiunta di dicinulia somini di truppe da aberco, per distruggere i assendigli di que' corrari; ma non gli su concedus, perchè non volvessi, nelle pusperta dei mezzi in cui trovasa la Repubblica, esporre lo Stato a maggiori pericoli, tanto più quanto c'he temevasi lo scoppio di ma nuora guerra tra la Bansia e la Porta ottomasa.

Emo intanto, dopo di svere sversato a Corfi ed in altri losghi del Levanta, fu cetretto a limitari suis morimenti al solo creiare nell'Adriatica, cull' Arigidago e nel Mediteraneo, nel montre che la divisione navale comandata da Tosmusso Condumer ovosa fara attentanto tra Malta e Sicilia e Imago lo coste africame. Ultimo risultamento di questa spedizione fia, che i Tunisini impieraneo la poce, acconsentendo als diminutione delle gabello di cattata e di ustica de legia reneziani. — Ma pichinon voltero tralusciare dalle loro pretensioni di annuali contributi, le ottilità furno continuate. — I. Pam bloccò i i bene la baia di Tunisi, che con la sua sola fregata savvizinossi sotto la Goletta, e subbeno modestato dal continuo fuoco di due canonoi, batti e predi ma esistineo transito, che armi poscia e di uni alta usa quagdra. — Col resto poi de' suoi legni portò danni gravissimi ad altri legni barbareschi, bruciandone alcuni, ed altri rendendone inabili a più corseggiare, assicurando per tal guisa più sempre la libertà della navigazione si nazionale che estera; della quale opera ricevea la Repubblica i ringraziamenti delle altre potenze, e massime della Francia.

Erano în questo stato le cose, quando îl dege Renier venire a morte îl di 48 febbraio 1789. Non cra però pubblicato îl suo trappasso se non îl 2 marzo suaseguente, onde non intercumpere îl corso agli spetacoli del caravusle, sicché vaniva sepoto senza pumpa nella chiesa di s. Nicolò da Tolentino, sourpiendosi poi gli conori fancieri il di banzro nel tempio de SSAI (Soc. e Paolo, dicendo le sue lundi îl p. Emmanuelo

Azevedo, che vanno alle stampe.

Tra i casi singolari accaduti nell'interno, durante il suo reggimento, noteremo soltanto il gelo delle lagune del 1788, per lo quale le genti e le robe transitavano sul ghiaccio dalla prossima Terraferma.

Il ritratto del Renier è opera di Girolamo Prepiani, il quale vi lasciò il suo nome; e reca questa inscrizione:

PAYLYS REINERIYS DYX VENETIARYM, ELECTYS FYIT DIS DECIMA QVARTA MENSIS JANYARII ANNO MDCCLXXVIII.

(1) In fomiglia Render, a Miniero, percento il Mudicti el II Ference, cressat de Ragunt a prazis a Venezio, a 100°, el aureitat de pricitato, rimane pei encelan Selfa Servani del Grez Considerato Contra del Considerato del Considerato

Neuga Pools Revier da Andrez e da Ese Neugalis II 31 novembre 1716, e fo degli sami jobiren i direct est tionizar con tutto i malou i classif gere de todos, per cal directo no de jui grandi cretici dei trapo son, si per la santo son larguos, e si per la san lorda, vigerona ed liminante dei cretici dei trapo son, si per la santo son larguos, e si per la san lorda, vigerona ed liminante dei delo Satasi, siebi de posso noute ampierarate soccessar, tra sa quient di estatera, e, quell'in delo Satasi, siebi depos noute ampierarate soccessar, tra sa quient di estatera, quell'in del soccessar, delo delo delo estatera, quel vigil, efficiente con delo satasi delo Posso del reviera del Visiona, e partina corre del soccessa del soccessa del soccessa del soccessa del soccessa del contrattançoli, control llorga Arles IV Merceligo, for devata situ supremo diguità della Repubblica, siccome più sepre soccessa, l'un soccessa del reviera del soccessa del soccessa del soccessa del reviera del soccessa del soccessa del reviera del soccessa del reviera del soccessa del soccessa del reviera del soccessa del soccessa del reviera del reviera del soccessa del soccessa del reviera del soccessa del soccessa del reviera del reviera del soccessa del reviera del reviera del soccessa del societa della Repubblica del soccessa del soccessa del soccessa della soccessa del soccessa della soccessa del soccessa della soccessa della soccessa della soccessa della soccessa de

## LODOVICO MANIN (9)

Doge CXX ed ultimo. - Anno 1789.

Parecchi erano gli aspiranti al seggio ducale: Benedetto Giovanelli, Nicolò Erizzo, Francesco Pesaro, Pietro Vittore Pisani, Alvise Tiepolo cavaliere, Nicolò Contarini, (413) Pietro Gradenigo, Lodovico Manin. — Contro a' quali tutti ai l'avenono opposizioni, aper la fressa nolitile, come al Manin, o per la deficienza del censo, o per le qualità: personali. — Proposti ezizadio il eaveliero Girolano Ascanio Giustiniani, Pietro Zen e Sebastiano Mocenio, allaro polestati di Vernua, il primo presente di condur vita privata, il secondo era avversato dal fratello Marco, l'ultimo avea contro di sè la pubblica opinioni.

Non manerroro quindi fronții ed abust, sicehi gii Inquisitori di Stato si videro contettiți, a por mobo al disordine, de pubblicare solonemento nel Maggior Consigiio cle leggi vigenti contro il broglio, per cui, da nilimo, liberamente, fa cietto, il 9 mararo 1789, Lodovico Mania, exarticere procuratori de S. Marco, che controva seasonatessi anni di citi, nomo che avvas sostenuto, con grande sana lode, molte importanti impistrature va vire stranordianzie deputazioni.

Il suo avvenimento el trono fu quindi grato al popolo, ma il popolo non si avvide che in lui maneava il vigore dell'animo e l'ingegno valevole ad affrontare le difficili condizioni dei tempi.

Difatti e nove idee difines dai celiesetti filosofi di Francia preparavano quel somorimento di regio, quella burrasca terribile, che prima pore a soquendo i la Francia stessa. — Le quali movo idee si erano introdate eziandio in Venezia, sicebè, come per la Europa universa, una smodale, andi faccamian libertà i regianza in riguardo alla religione, alla morale, alta politica, anzi in tutto; e senas qui tessere la storia herimata dei mali ele que que apartorimo de souve idee, i retti cestuni, ji poco n sullo rispetto alla religione ed alla regia podestà; ni tampoco narrando l'iliado dollovas che la Francia sonovalo, la descrizione della quela, fatta in Senato dall' ambasciatore Cappello da colà ritornato, metteva negli animi tutti degli ascellatori l'abortimento pir fiero, el convinimento, però falso, che poco potense durare quello tato di cose: e per quanto, in generale, tutte le corti di Europa si mottrassero apaventata dei pressi di quella rivoluzione, è degli escessi inuditi cui correva pia temper, la condizione delle cose era tale, che non acconsentivi di prender pronta e vigorosa allenza, diversi esando i nomieri ed occunate altrove le forze.

Nulladimeno, aequetate le guerre fra Austria e Rousie contro la Porta, e possie quelle delle mederine inverse la Prusia, pensavano i varia principi delle Taropa di atriagera in lega, per faria i fronte della rivoluzione francese.— Ma aleuni erano tuttavia interrit, come Leopolof d'Austria; altira ramavano, ma sema anorare una copo, come Syagna, siecki il primo vietava perfino l'ingresso nel proprii Stati al fratello dell'indicere e Luigi XVI, il conde d'Artos, il quise giogenera a Venezia alla fine del dell'indicere e Luigi XVI, il conde d'Artos, il quise giogenera a Venezia alla fine del grandone a la grandone cana della modifie.

A questo nameroso convegno di principi in Venezia fu atribuito un fine politico, sicchè poco appresso lo stesso Leopoldo, mutato pensiero, acconsenti finalmente di abboccarsi a Muntova col conto d' Artois, ed in l'Avia cominciò a dinostrarsi avveno, alla l'raneia, perchè la plebe e i giacobini divenivano più sempre potenti, il partito moderato oppresso e minocciala la famiglia reale.

E poichè le cose del re Luigi di di in di peggioravano, e le armi rivoluzionarie co(M4)

mandate dai generali Dumouries e Cautine, vittoriavano nel Belgio e nella Germania. Repubblica revvas motto di appleadiri delli abbraciato uso sistensa di enterlatika, e di uno aver dato accolto alla proposta del Piemonta, quella, edio, di unirsi in lega con sono, coll'imperatore, col pepa, col e di Nopoli e la Spagna. — Lanode stabiliva di tenersi sampre ferma nel suo proposito: e già isavi del collegio, divenuti quasi il solo Conziglio diriggente la politize dello Stato, avvenati totto il quasi totto di contrato della finale propriati anno della dispacci e della informazioni, che, giustà il sistema governativo, si proventiva no della giambascistori, e degli stetali negulitari, commiterano al Scando deva alle loro vedute particolori, di non uscire dalla voluta neutralità, e alla aggretezza de retti informazioni, o prosposizioni richieste.

Infrattanto a por fine alla guerra colle potenza barbarceche, la Repubblica, alla inspula del generalissimo Angolo fano, ficarieva il Condulmer di trattare cgli atesso
la pace o' Tusiniti; dappoichò pessavati che l'Emo preferissa e questa l'attività della
guerra per ottener gória, a discipito ciatudo del pubblico erario, e catorio la via che
valera la Repubblica tenera allora che l'Europa tutta mattevasi in arme. — Preso de dollore, che adagno, di ell'urine la sonou, l'Euos, edado infermo riducerata al Malta. —
Preso de pozino per inharzari dalla Biol es tosmos: pribattra moltissimo; soccorso, rimeltevasi; ma peca appresso alzado id letto per vedere una manora che far dovos la sua nave, la Fama, colta da sicope, moriva il di primo marza 1792. — Insubstanato il suo cadarere, e resi a quello, dal cavalieri di Malta, in mola solenne gli ultimi onori, veniva deposto sopra la della sua more per escare traparortalo è Veneza

Splendidissimo pompe funchri ai tributavano alla usa menorio dalla Repubblica, prima uella Basilica di. Marco, o se ne recitava l'elogio Ubaleo Bregolini, pubblico profussore di sacra eloquanza e di civile diritto; poecia nella scuola grande di a. Marco, dalla quate la tradotta la salama nel tempio di S.t.a Maria del Servi, ore gli si fece scolpire dalla finniglia un monumento decorsoo, trasportato poi, alla soppressione di quella cibiesa, a a. Bingio, nel mentre che la Repubblica ordinava un cencalino di Antonio Canova, che ripuse, eda ouero conservas, nelle sale di armi dell' arreando:

Per evitare poi ogai spiacevole incontro, in relazione al jaino adottado di neutrakisi, richiamovasi la squadra dalle acque di Malta si paraggi di Corfe nel Gollo a tutaleire solianto i proprii dominii; fin negato, alle istanze dei residente tossano e delrimbasciatore caervo, di assumero in protezione delle coste delli Porcana e della Romagas; infine dimostrazioni si divanzo di amiciain alla Francia, accoglicadosi con bono viu ogli artiti egi livisti di gene. — Nalladimono, in mezzo a tatte le cure per conservuer la busona intelligenza con la Francia stessa, erazo inevitabili alcuni fatti, avalevidi e adestre in questa il sospetto d'una maggior deferenza della Repubblica verso l'imperatore, favorendone gl'interessi, massime nel passaggio di truppe, che, in vivid di stalchittatti, si a viviano per la via di Campara dal Tribo nolla Comberdia.

Al prosperare però delle armi franche in Savoja, il savio Francesco Pesaro, con tutto lo zelo, sollecitava il Senato di prendere alcuni provvedimenti atti ad alloutanare la guerra dai vencti Stati, e valevoli ad impediro qualsifosse danno o motestia che ne avrebbero sofferto, per le scorreric delle ermate belligeranti. — Ma ad esso opponevasi l'altro savio Zaccaria Valaresso, dimontrando, che per la stagione avanzata (stuber 1792), no poteva temersi che i Francesi valicassero le Alpi, sprovvednit come crano e male armati; sperar quindi foudstamente che alla mnova stagione sarebboani cangiate le cose in Francia, non potendo di quel modo proseguire; inutite quindi e gettata opqui speca, la quale dovrebbe cadere a pero dei suddit, sendo essando il rario.

Invano replicava il Pesaro, sostenuto dall'altro savio Francesco Calbo; chè prevalse in Senato l'opinione del Valaresso, per cui la neutralità disarmata fu statulta a grande maggioranza.

Le notifie di que' giorni inviste al Senato dell' ambasciatore a Vienna, Apostino Carzoni, lo confirmava più suepne nel asso proposilo. Imperocche djul il Gorsnoi, ri-feriva, che poce assegnamento potea forsi sulla lega italica; non essere altrimenti vero chei lupa fosse disposito a fornir el red i Saredgas den milioni di acuti, mostrarsi inclinato il re di Napoli di obblisire i Irattati, pensando piutotos d'a proprii interessi; lecano stare alla vedette, per inchinanti si vincidere; il grandese di Tocano, in fine, tatto valto alle cose proprie, essere partico da Visnaa, samerggiato col fettello per discrepanza d'apinime interess il interesso. Per red l'Illoria des indiscrepanza d'apinime interessi singeri giato con per red ill'illoria toni indiscrepanza d'apinime interessi singeri giato con per red ill'illoria toni indiscrepanza d'apinime interessi singeri giato con per red ill'illoria toni indiscrepanza d'apinime interessi singeri giato con per red ill'illoria toni indiscrepanza d'apinime interessi singeri giato con per red ill'illoria toni indiscrepanza d'apinime interessi singeri giato con per red ill'illoria toni indiscrepanza della red illoria della red illo

Ers adanqua resualite allora la Republica, per le circustanze accennate, es teneval icatana de ogni imagno con principi, on on hen ferni ne l'ero pessieri, o carani solianto delle cose lor proprie : non fa poi degna di acuas allorquando gli avreanetti incalzando, mostrarono al tutto filiace l'idea preconectis, quella cisci, de la rivolazione di Francia non potesse reggeraj, e dovesse di consepsenza procurare quei misi dil'Europe micresa che pi disto reck. — Dover in seguito veder la Republica caser: asprena necessali proverdere a sino cisci; passer tempo di pararal serusta se aggiusti, al lore amore di rapina, gli inganni, le freda, il potrat che egition feseruno in trionò la irreligione e la cradella più efferata, erano luculentissime pruove di quanto poleva de esta sipactir la Republica.

Infrattanto, antecedenti trattati, prossimità di confini, certa propensione ancora all'Austria, governo regolato e stabile, e la tema d'irritare la nuova potenza francese, rendevano più sempre oscillante il procedere della Repubblice, in quale, abbracciata nua politica incerta, ch' è la peggiore di tutte, fini col disgustare ambedue le parti.

Segundo tale partito damono, concedera il Senato, nel gennaio (1783, agli imperiali ut trasporto di viveri da l'Trieta e Goro aul Po, e la estrasione di una certa quantità di svens e di grano, nel tempo stenso che daven porre ogni stadio per non renpere le sue hono relazioni con Francia.— Anzi secadore, a pel ritiro dell'ambasciatore Alvise Pisani da Parigi, e per la condotta del residente veneziano a Napoli, Fontana, verso il Makan, invisto colo dalla Francia, e per certi danni, che diexe l' Henia, incariecto d'affari francese, constati de un bastimento veneto ad una tartana francese a Messina, che moressi forte lagno alla Republica; ja quale, sempre incerta, mostravasi pualilanime, rispondendo sommessamente al richismo, ed ingiungendo, per pora psi, a tutti u innistir, trattere con ogni possibil rigaredo verso i Francesei. Infanto I Henia presentava in Senato, il 22 genanio 1733, le sue creduziali come incriato di diffiri del nuovo Consigio esecutivo provvistro della Republica francese, e ciò devu motivo di grande imberazzo e di viva discussione in Collegio, se o meno dovvensi accettare; temendo da un lato disgustar le potenze confizzate, diffi altrormoperta col movo gerero di Francia. — Finalmente il reinosociuto; e di ciò davasi notizia agli agenti veneti presso le cevit tutte di Europa, recomandando loro di esperse la cossi agina da non alterrera la bonno intelligenza di quelle colla Resubblica.

Ma nel medenimo tempo accodeva a Parijej quella tragies secus, che innovidi l'universo, é në rabbrividëro ogia nisnia bennata ogia qual volto secreta le pagine della storia escerata, vale a dire, la morte dell'innocendissimo e pio Luigi XVI, tratto come reo sul pales infane, il 21 gennato 1730. — La quale notizia perventa che fi a Vetezia empira d'indignazione e di raespriecio i senstori, che ne furuno commosi in Sentos, volendo slemi, trat quali Angelo Quertini, che si richiamanse l'ambossicia in Sentos, volendo slemi, trat quali Angelo Quertini, che si richiamanse l'ambossicia perula patrasa, d'arcusta coma formitabilità. — Prevatendo quest' ultimo paritio, fatto più nimo l'Henim, richiese di poter esporre unlia porta del paluzzo dell'ambosciata lo stemma della Resobblica francese, ce di fa occordotto o stemma della Resobblica francese, ce di fa occordotto o stemma della Resobblica francese, ce di fa occordotto

Però, nel mentre che molti fra i nobili, spaventati ollo notizie dei sempre erescenti eccessi della democrazia in Francia e delle vittorie delle sue armi al di fiuori, parlavano con orrore di quei fatti; altri, per lo contrario, inchinevoli alle idee nuove, tacitamente estendevano, ed in particolaro nella Terraferma, il fomite della rivoluzione.

Per quanto operasse pó i Floropa collegata, coi suoi eserciti numerosissimi, a por fenos all'odo irrente delle armi francesi, a nullo risale; chè queste orunque vittoriavao, e in quel generale trambesto la sola Venezia, rimasta tronquilla, non dara motivo aleuno de contro di essa i rivollasareo le in francesi. — Nulladimeno però, quando per uno e quando per oltro futil pretesto, sergevano lagnatare, le quali poerano in grave impaecia il Senanto, e massime oltro, che venuto come nuovo incriesto d'aflari della Repubblica francesa ectro Noel, sunon inquieta, sediziono del immorta, ce che in Vitteria pereva arrifere salle armi allesto, socognado contui certa irresoluzione esser aorta negli anini dei senaturi, inisterse, con langhe note, oppo il Senato, di overe didinirare apertomente, per non incurrere in danai gravissimi. — Mat il Senato, sempre irresoluzion, non aora ne di acceptare il Noci, an di repulsario. Mat il Senato, empre irresoluzion, non aora ne di acceptare il Noci, an di repulsario, mon do diguistara si Noci, il quale partiva per cala volta di Farigi, over quanto contribui non poco ad indisporre centro Venezia il Comisto di aninte pubblica, che solo regolava le cone interne e delerene ia Francia.

E come dovera la veneziana Repubblica stare a fede nelle parole di colui e di altri suoi pari, di omietzia con Francia, se intanto per tutti i di el Stati giravano emissarii, i quali serpeggiar facevano le idee di libertia navva e di ribellinne? Come potere tella rimanere testimonito impassibile dei fatti che vedeva altrove secudere, che accodere vedeva fin entro del proprio dominio?

Gii il Wolsey, residente inglese a Venezia, manifestando al Senato le mene degli emnissarii francesi onde sconvolger più sempre l'Europa, sollecitavalo o licenziare VITER RITRATTI DE DOGL. 53 (417)

l'incaricato frances Jacob, promettendo, a dopti erento, il soccerso della fotta inpiese: ed il re di Napoti, anche esso, stimolara la Repubblica di prender parte alla lego.

— Ciò tutto metteva in moviri e più gravi pennieri il Senato, non ben sapendo a quale partito attonerai, molte essendo le ragioni che militavano a favore si dell'uno che dell'altro.— Era biosposo allora di nin ingegno possente atto a trovare il handio di si intrinciata matassa, atto a songiurare la minacciata procella; e questo manerase. El accorchà si posse atto, chi mai nea sudi rea e reuses pottuto toris di quel labrigito ?

Tuttavolta Francesco Pesaro orava caldamente in Senato, nell'aprile 1794, dimostrando essere necessario più che mai di presidiare lo Stato coll'armar genti e col munire le piazze, onde impedire l'irrompere delle truppe straniere, e rendere in nari tempo forti le autorità locali, contro chi osasse spargere le idee rivoluzionarie. tenendo, per cotal modo, obbedienti e tranquilli i popoli. - Opponevansi al Pesaro, Filippo Calbo e Girolamo Zulian, considerando non doversi ora scontentare i sudditi gravandoli delle spese di guerra; essere impossibile ottenere, in que' generali commovimenti, un valido condottiere d'armi ; impossibile adunare, allestire, addestrare così subitamente un corpo di milizie nazionali ; impossibile ottenerno al di fuori, avendone ciascum principe per sè stosso bisogno supremo. - Questi argomenti non valsero però a far si che la proposta del Pesaro non fosse presa con centodiccinove voti, contro sessuntasette, per cui il Senato decretò, in cinque diverse sezioni, tenute nel maggio e nel giugno 1794, il richiamo di truppe d'ogni arma dalla Dalmazia, onde spedirle in Terraferma, Ordinaronsi poecia leve di fanti slavi, di craine nell'Istria, di cernide nelle provincie, recando a numero i reggimenti; effidata fu alla squadra la tuteia del Golfo; disposto il riattamento delle fortezze, ed in fine procurossi i mezzi di sussidiare l'erario. - Senonchè questi provvedimenti presi dal Senato non ottennero il pieno loro effetto, imperocche, incuricato il Collegio, questo, che per la messima parte suaso non era della deliberaziono statuita, lentamente soltanto e di mala voglia prestossi all'adempimento del suo mandato, non enrando i continui richiami da parte dei Francesi, e le moltiplicate richieste, or di passaggio, or di provvigioni dal lato degli Austriaci ; eose tutte ehe più sempre mostravano i pericoli della Repubblica, ed il fine funcsto a cui endava incontro, la mercè della pusillanimità, della ostinazione, e diessi pure, della mala fede di alcuni fra i principali senatori.

Infrattanto sendera, che il conte di Lila (Linig XVIII), contretto a partire dal Friencinte, donaudra al Senote temporario reggiorno in Verona, e questi eredette Priencinte, donaudra al Senote temporario reggiorno in Verona, e questi eredette beasi, na acena a desus segos esteriore, che dar potesse acospetto a politiche mire, non-dinneno ciò apinegne all'inseriacio di Francia, che prese argumento di farne riso-steraza non solo, ma cinadio di nuover legal infiniti, interno al contegno della Re-terraza non solo, ma cinadio di nuover legal infiniti, interno al contegno della Re-terraza non solo, esta con la contegno della Re-terraza non solo della Re-terraz

Il Scnato, a que' lagni ed a quella protesta, rispondeva secondo gli dettava l'assueta sua pusillanimità; e gl' inquisitori infrattanto raddoppiando la vigilanza loro sui forestieri, che molti e sospetti all'aviano all'ora a Venezia, rievera in pari tempo, dagli ambasciatori alle corti strusiere, frequenti noticie intorno agli avrenimenti che accade zono in Francia, e intorno alle condizioni degli exerciti allesti. — Dalle quali noticie relicavas principalmente, cuerce intenzione del Francesi, non attaceare direttamente la Repubblica, mad eccitarri inumiti, e da questi cavoto pretesti per movorele guerra; al quale fine avevano gia compre od albeinate molte persone d'ogni classe, e parti-colarmente fra quelle stesse dalla Repubblica inscrieta a exceptive le trame francesi, colarmente fra quelle stesse dalla Repubblica inscrieta a exceptive le trame francesi, emotivo, tuta la importanza che meritavano, quostomoque i fatti che disturamente seguivano nel Pfennote, in Napoli, in altri luoghi, manifestassero più sempre le mire c l'anno di un defedirada isoverticità d'o sind ordine e ragione.

Pervenira infrattanta a Venezia, siecome nuovo umbasciatore francese, il Lalienett; ed il Seanda, oda toda éconali del dimistrio raligaese Woste, al son persentarsi in Collegio, ed alla studista dichiarazione di amiciria che egli fece del uso governo verso in Repubblica, dopo molte discussioni. O acettatva. E-de egli, continuando a mostrarsi apparentemente in huona relazione colla Repubblica, questa più sempre laudavazi della condolta da lei presculta; la niono più quanto che, cadutti di governo del terrore in Francia, sembrava che le cose dovusero peradere miglior via. — Le vittorie intano cide armi francesi su quelle degli allesti, la loro occeptazione di una parte della riviera italiana verso Ponente, ed i lovo progressi sino a Finale, dimostrarauo quale cra l'intento a en imiravano, quello cicè di penertera nel Penemente. — Eg ili re di Sardegna prepararsa illa difesa, quantunqua richto silo stremo, perduti I baluardi delle Alpi, caunto l'erario, i comente di socontentare viepoli i suddici con novo liabarli con novo liabarli.

Sennonché l'aderire che faceva e' l'rauseui Ferdinando granduré di Toscana, a la pace dal medicino con carsi conchisus il 9 debrigo i 1908, dava nuovo impina alla Repubblie Veneziana di seguirea l'improvido esempio; e tanto più vi a' induceva, in quanto che, did lappacei di Rocco Salermo, spedidi da Basileo, vavaiv in cognizione il Sensito, che managirivani segretamente la pace tra l'rusair e Francia; e quasti con objecte i sato pientirei all'Itala, dissipando di dolandizzare, come que mestatori dicipante del la superiori del l'aderita del la superiori del Prancia; l'ingressarsi delle tore trappe in terre a di mare; il l'ora disegni, son più occulti, di abbliri e confini della Francia da monti, dal mare, dal Reno, per sui compiere meditavano dare compensi al red i Sardagna, al grandete di Toscana ed alla Repubblica di Venezia.

A queste notisie il Senato convocé toto i savi del collegio, anche unciti, per discure sull'argonanto, e trovar modo il renderia Benezola i Pransia.—Rescollia quindi a consulta, fra le molte e discordanti opinioni prevalse quella di spedire un nuovo inviato a Parigi, alla mel ramandora la corrispondenza diplomatia, interrolta per lo ritiro
dell' ambasciatore Pinani a Londra: ed a colta dificio deggevasi il eav. Alvine Queria, sivo di Terraferam. — A motivo posi di varie conligenze, la usa parteaza sevita ritardata, e più ritardato ancora il di lui giugnere alla sua destinazione, sicchè non giunse a Parigi: cha il 25 lugici 1795.

Bene aceolto e festeggiato, presentavasi cinque giorui appresso all'assemblea nazionale; ed al discorso da lui prosunaziato, tutto asperso di lodi, e dimostrante il vivo desiderio di conservare perfetta armonia fea il due Stati, il presidente Reveillère Le(449)

peaux, rispondeva con pari lodi e sentimenti pari a quegli esposti dal Querini; sicchè allo annunzio di quello splendido ricevimento, se ne compiacevano, in particolar modo, i savii del collegio, non enrando gli avvisi del Sanferno.

Anni, avendosi conclaisos 35 sprile 1795 la pice fira la Francia e la Prassia, seguita poco appresso de quelles cullo Supera; laganatodia centramente l'Austria del contico po tenuto in quella sconsione dal Sanferso alesso, che diseva avera spiegata manietto parsidati per Francesie e pir Perassie; maseggiato Torino per intescere quel red all'alianna; cel accolto l'invista spagnation in une casa, fin, del atama dell'Austria stassa, richiannato il Sanferson. — Il quade, versito à Veresta, rientaves auto supostat di tale alla contico dell'Austria de

Ed appunio perché il richimo del Sanferno segui, per soddisfare all'Austria, disique alla Francia, la quale domandara, del canto son, eltra più importante sod-disfarione, quello cioè di ioenziar da Verona il conte di Lilla. — Questi, a vero dira acce dato motivo di gravi considerazioni alla Francia; imperacchè, dopo la morte del figlio di Luigi XVI, sevensi fatto riconoscere, in Verona, da soni oderenti, siccome re; e quantungan le cosa avveniame nell'interno della sua abbiazione, pure si sepse avvintamenta per le estarra dimostrazioni che vennero fatto, e che da modie partira di contra in contra dimostrazioni che vennero fatto, e che da modie partira di contra in contra dimostrazioni che vennero fatto, e che da modie partira vintanta differendo nel richerico di licenziar de verona il conte di Lilla, aperando che le cue in Francia prendessero altra piega, pei tentativi resilati che coli stavano per incopiare.

Ma questi aventavansi, a cagione di un nuovo rivolgimento colà accaduto; nel quale, dato di piglio alle armi, vinae, per opera del giovane Bonaparte, il partito moderato, sicché il ristabilito l'ordine, e coll'ordine obbe nuova regolazione l'esercito; affidandosi il comando di quello d'Italia al Bonaparte medesimo.

Quindi il 25 gennaio 1796 prescutavasi Lallement al Senato veneziano, annanziando l'instituzione del Direttorio secutivo in Francia, e, porgendo la credenziale per risiedere a Venezia nella qualità di ministro, assienrava essere il nuovo governo dispoato, non meno del precedente, a conservare colla Repubblica ottimo intelligenza ed amiezzia.

Ma collo avanaare delle truppe francesi in Piemonte, e poscia in Lombardia, loco avenao a matere di molto. — Impercebe la guerra più va che ma, che combattevati tra la Francia e gli Imperiali, dava continuo soggetto a timori e sperance. — I Francesi, infervosti melli tese della conquista della riviera di Genore, l'acquiato della quale avrebbe loro aperto la via dell' Apsensino e dell' Italia, con nanos ardire, previavano a sparerra pracechi luopi importatati, onde ne avreance la francoa lattigità data a Lonno; nella quale i l'ramenti, espitamiti del generale Massena, vittoria vivil a mon 1976, quando il generalo Seberre conograssa a i giorna. Romporte di Romando del tratia.

Ad ingannare vie meglio, e a porre in grave imbarazzo la Repubblica, il 17 febbraio 1796, il Lallement annunziava al Senato la discesa in Italia dell'esercito francese, (420)

collo scopo, diceva egli, non di conquistarla, ma sì di renderle la pace e la libertà, turbata e manomessa dalle orde austriache. Aggiungeva però, che nel mentre i Francesi trattavano i Veneziani come fratelli, in quella vece, questi operavano diversamente con quelli, ciò dimostravalo, diceva, il conceduto passaggio delle armi nemiche pel territorio di Venezia, il tollerato domicilio in Verona del preteso re di Francia, l'adunarsi colà dei suoi aderenti ed armati, la indifferenza mostrata nel lasciare da Trieste pavigar per il Golfo truppe destinate per la Corsica o per la costa di Genova; nel lasciare seorrer l' Arcipelago, e lungo le coste dell'impero ottomano, sotto paviglione vencto, oltre cinquenta bastimenti equipaggiati da Greci e dipendenti dalla Russia, senza prevedere che nel caso di rottura tra que' due imperii, la maggior parte di que' legni comporrebbe una flottiglia russa su que mari e paraggi. - Nè qui finiva il Lallement, chè lagnavasi eziandio dei tanti fuorusciti che venivano accolti nella espitale, festeggiati, ricevuti in tutte le case, distinti nelle pubbliche solennità, mentre afuggivanzi, escludevanzi i veri Francesi, domiciliati in Venezia e viaggianti, quasi fossero nomini sospetti : lagnavasi degli articoli ingiuriosi, calunniosi, falsi, che venivano inseriti nella gazzetta intitolata Notizie del mondo, la quale non pubblicavasi senza prima essere stata sottoposta a revisione ; e finiva col ricordare tutte queste cose, onde la Repubblica evitasse agni disturbo ; sollecitando, da ultimo, che si dovessero prender misure di prudenza, secondo domandavano le circostanze, e in modo da dimostrare che Venezia assecondava, senza ambagi, lo scopo salutare che prefisso si cra la Francia,

Molte e disparate considerazioni però facerumo tentennar l'animo del Senato, non ben aspendo a qual partito appligaria. Da un lato, le antiche covenzioni con l'Anstria, la sua preponderazza in Italia, la pressimità dei confini con essa; poi la dubbia foch del Francesi, le sespo della loro invasione in Italia, non più occulto, i fatti che andavansi avolgendo diuttramente: dell'altro lato i progressi sempre maggiori in Italia delle loro armi, l'influenza del lor principi soverario i'd orgia governo, diffusi in cento modi e per ogni gaisa, dimostravano tutte queste cose essere qualunque particol determinativo, rimoso; quello essere migliore a seguirà del destregiare o dittendere.

Per tanto rispondera il Senato alla noto di Lallement collo assicurario della più succera corrispondenza ed amiciario, giustificando, in pari tempo, il passaggio delle truppe austriache, como degli altri appunti fattigli; e circa al seggiorno del conte di Lalla in Verona, aver giù data a Parigi diluciationi opportune, ed ordinado poi l'aresto del compilatore de dictor della gazetta accemanta. — Il Lallement soddisfatto rimase della risposta, e si, che donantolo gili stesso la liberaziono del gazzettiere, onde periva els fossos. el monento, con ju vertezaz sonionata.

Ma le lusinghe che nutriva il Senato in riguardo al buon efficto degli schiarimenti sopidia l'Arsigi, al soggioro del conde di Lila a Verona, non si verificarono; improcchi dichesi coli aperti seggi di sconteniamento, e le gazzette ne pubblicarono, con larghi commenti, il disputto. — Quindi, ad otas che gli riquisitori di Nato avessero provvectulo perchi a Yerona non basero fatte pubbliche manifestazioni in favore del conte di Lilla, e questo poi avessero avvertito di conduria prudentemento, onde civitare ogni notivo di oscerzazioni e consure, cionanodimeno tunto non bastò al governo di Francia. — Il quale fece intendere all'ambasciatore Querini a Parigi, non essere contente per assoluto, che il cache il Lilla trovasse più stanza ne'veneti Stati. Quasta

difficultă, ed altre suscitatesi altura, ponevano la Repubblica în condizione scabrosa, eircondata com era da nemici minaceiosi da tutte parti che, affettando ancora amicizia nell'apparenza, attendevano solo il momento propizio per sovvetiria.

Giunto quindi a Venezia il dispaccio del Querini, recanhe i pensieri e le voglie del garacio ne fancese, conturbavasi grandemente il Senato, e la cosa appariva tanto più grave, in quanto che cra pervenuto avviso agl'inquisitori, che unel caso di risposta negativa, circa l'allontamento del conte di Lilla dai veneti Stati, all'ambassitotre Ouerini ascrabe atala fatinitata. Carto ventibuattro c., la partenza del Pariei.

Portata adunque in Scnato l'ardas deliberazione, quantunque Prancesco Peasro orasse caldamente in favore del principe che volevasi espulso, per le opposizioni falte dai savi Alessandro Marcello, Nicolò Foncarini e Pietro Zen, veniva preso, con centocinquantassi voli contro quarantasselle, l'allontanamento del conte di Lilla, delegamboi il escuzione adi l'insuistori di Stato.

Spedito a Verena il aceptario Giuseppe Gradenigo, fin inerciato il marchese Cartoti della difficia imissione. Ed e gii la compiere no natta deliciatezza e rigarado.

— Risponderagii il conte, che la forza sola potea farb partire, ma che innazzi, ado

gani modo, caigra due condizioni. La prima, eloic, che gii fosse spediti il libero d'oro,

onde, di sun mano, cancellare il none della sua famigia ivi registrato; la seconda,

degli fissa recitituli l'armattare, che l'a von ne. Enrico 17, donò alla Repubblica. —

Incaricato poscia il Carlotti medesimo, dat podestà di Verona, Printi, protestava al

conte, a nome del governo, contro le parole da lai cupresse: ma egli ripose, non

ricever proteste da alenno; confermare il già detto, dimenticar non potendo di essere

re di Francia.

L'altera rispota, inconveniente sotto ogni riguardo, era seguita dal drisamento de coli rimanere; ma sesendo esti vigilato glossamente, minutamente, perce alfine il partito di partire, inviando una lettera al ministro plenipolenziario di Runsia a Venezia, Mordinofi, colle quade, intidionalo Lingir e di Francia e di Novarra, lo avvertiva della una partenza da Verona, seguita il 30 aprile 1798, inerrienado de fir concellare il nou ome ne libro d'ora, o di firsi restiture il ermatura di Exerci VI.

Il Mordinoff infatti presentavasi al collegio il 22 giugno assasgunte per consigero audo il mandato rievuto, ma etamino per delivari, a nome dei uno governo, del fatto accadato: ma il Senato, il 2 luglio, rispondendo al richiami da lui esposti, diseva di avere già seritto in proposito alla corte di Russia, e non poter sotto ogni ripando, spagare alle domande del corte di Lilla. — Il manggi dell'invista o l'ircholurgo, Venier, ed i unovi avvenimenti, valsero a far si che fosse posto in silenzio la disgustosa foccenda.

Fatalmente però, per quanto la Repubblica si piegasse alle esigenze francesi, non le riusciva mai di soddisfare quegli animi turbolenti e ambiziosi, ed a scongiurar la procella che più sempre le romoreggiava dintorzo.

Difelti, Bonaparte giuppres a Nizza il 20 marzo 4796, e tosto prendeva l'affinitiva contro le suri condefernie dell'Austria, alia cui teta estra sissistitui al 10 erioni, il tracchio generie Resulticu. — A Montesotle, our travavasi in massa delle forza francesi, manufacte da Romaparte, accade que elle force battagia, nelle quale, rotti intermentet gli Austro-Sardi, ebbe inizio la lunga serie di allori, che fregiarono poi il capo del-(122)

I somo fatale. — Quindi vittoriava egli a Milesimo e a Dego; perava Besulitea a tritrara precipiosamente fin soto i bastioni di Torino; battera il generole Colli i Cava; fugavalo a Mondovi; prendeva Cherasco, ove il 28 aprile segnara una convenzione col re di Sarcelgan, colle guale assor re edeva la Savoia e Niza, le fortezza di Cunco, Ceva, Tortona ed Alessandria, col in luogo di questa Yalenza, e di alti patti accentra, a variencia, a Succasto dalla lega il Piemonte, Bomparte passava auditamente il Po a Piemenza, e il di 8 maggio 1796 già invadeva il territorio minianes, sieche podi giorni appresso il dues di Parama segnara e dure condizioni un armistito; ol il generale Besulica era costretto a ritirarai precipitosamente sulTAddo.

Tante aplendide vittorie, e si rapide, colpirono d' altissima marariglia e spavento l'Italia, che già vedera non solamente combattere in favore di Bonaparte le invitte sue armi, ma eziandio il favore dei popoli, suscitati dalle idee di libertà, da cui face-vasi precedere. — E più sempre dilatavanai le illusioni e il finaltimo degli Italiani al moltiplicare delle vittorie francesi, e ani resistere nullo argomento valeva.

Intanto Milano stesso, minaccisto da Bonsparte, dava a temere non fosse per allargarai l'invasione anche nelle terre della Repubblica, confinanti colla Lombardia: ed in mezzo a tutto questo spavento, le terre stesse lasciaté fino allora in abbandono, senza presidio ed altri argomenti di difesa, non era speranza, all'avvenienze temuta, salvarke.

Soosi tuttavia i avrii alle notizie degl' imminenti pericoli, nomiuavono in Senato, il 12 maggio, un provvedior generale in Terraferan, affinebé dovesa, fre le altre cose, conservare in tranquillità, secorrere prontamente dovunque il hisogno lo richie-desac, rendere infaces il Senato di cita tuto accedera, prendere, in fine, quelle deliberazioni de fossero trovate opportune. — Il cav. Nicolò Fosserini, eletto a la carico, non era tule da corrispondere all'oppo, quantamene, a dir giusto, le condizioni in eni trovavazi unal forse poterano superarsi con lode da slema altro. — Impercecche alle domande da lui fatta el Senato, o di un generale atto al labisgno, o di armi en munizioni valevoli a porre in istato di difesa le piazze, e mussime qualla di Verona, mulla risposta tottune, tranne le centraloria de settrogiare, e tentar tutte lo vei di condiziono.

Infrattato le armi di Francia avanando più sempre nella Lombardia, entravano in Minno, e le truppe austriache a combatterle continuavano a passare pel territorio reneziano, senza cho la Repubblica potesse loro impedire che occupassero la fortezza di Petchiera; come non pote impedire che Bonaparte cutrasse a Brescio; ai le une tel l'altro one arrandoi delle proteste del Senato e di quelle del provodiore Foscarini; il quale ultimo eziandio lagnavasi delle violenze commesse dai Francesi in Crema ed altrova.

Presa Peschiera poi da Bousparte, e fugata l'oste austriaca fin verso il Tirolo, era suo divisamento sandiaria eziandio da Mantova, la sola pizzza che all'Austriamaneva in Italia. — Pertanto aredette opportuno l'occupare anche Verona, ed egli, abusando della buona fode, con falsi pretesti, con minaccie e violenze, la occupò.

Pervenuta la naova a Venezia, fu grande la confusione recata; per cui, adunatasi una consulta, la notte del 3 giugno, varii erauo i pareri a norma delle passioni ebe agitavano i proponenti, e da ultimo fu deciso di proporro al Senato la elezione di due savii del collegio, i quali dovessero tosto recarsi a Verona per assistere il Foscarini in una conferenza con Bonaparte in Verona stessa. - Scelti Francesco Battagia e Nicolò I Erizzo, partirono; e giunti a Verona, da colà subitamente informavano il Senato, essere indescrivibile la copia dei mali che gravavano sopra i poveri andditi e sonra l'erario; per oui disperavano quasi di preservare la pubblica tranquillità. -Accoppiatisi poi col Foscarini, si recarono a Roverbella, appo Bonaparte, il quale, raggiunto il suo scopo, quello della occupazion di Verona, li accolse con dolcezza : e. continuando nell'abbracciata sua via subdola e falsa, manifestava loro l'amicizia che professava versa la Repubblica, e prometteva contenere rigorosamente i soldati; ritirare le sue truppe allorchè cacciato avesse interamente gli Austriaci, anzi ritirarle subitamente, se la Repubblica s'impegnasse ella stessa d'impedire ogni loro occupazione e passaggio: domandava intanto certo numero di fucili che trovavansi a Verona, dicendo. che per salvar le apparenze, se ne sarebbe da sè medesimo impadronito; infine altre lusinghe dava agli inviati, valevoli ad illuderli; e tanto, che notiziavano il Senato. essere riuscita quella conferenza di grande conforto, dissipato vedendosi l'oscuro orizzonte che parea dovesse minacciare la tranquillità della Repubblica.

Se non che del tutte opposte erano le informazioni che ritravvano gi înquisitori di Stato, intorno » propetti di Rossparte; tri «qualt era quello d'impoliorirai dello fortezza di Legnago. — Ma le comunicazioni date de essi inquisitori a' asvi, sia per imo o per l'altro motivo, non farono lette al Senato. — Questo però, che fino dal primo dispaceis del Foscariai, parentava per la capitale, avea rehiamato, per la sun giatratura, col titolo di Frorvestiore elle lagone, siliatos a Jacopo, Nani; avea spedito, altro della comita dell'istria; ceratosi una paposta magistratura, col titolo di Forvestiore elle lagone, siliatos a Jacopo, Nani; avea spedito, filta agli Austicia per l'occapioni ed Feschiera; in sempre serbata necestifia, lo stato increa, e le videnti repressioni di Rossparte al provveditor Foscarini, la speriare al d'escièreo che il buso secordo fire le dure Republiche non venisse turbato.

Ronaparte intanto seguiva senza riguardo alcuno i suoi divisamenti, ed una moria seritta dal Senato al Querioi, residente a Parigi, in data 14 giugno, da comunicarii al Direttorio, narrava l'occupazione di Verone, e le violenze do gogi maniera commesse delle truppe francesi. — Ne meno lamentariusi il Senato a Vienna per le violenze autriache, e dolorosamente riconosceva, ma troppe tardi, essere gii Stati venti direnuti il teatro di quella guerra, dalli cui terribii effetti avea la Repubblica sempre cercizo di gururentire gli monomenti etranquili suoi udoditi.

Richiamato intanio da Roma Tommaso Conduiner, gia ecompagno dell' Emo, era dato la longistenenci del provvedico generale Jacopo Nazai; a en mentre quest' ultimo occupavasi della parte martitima, attendeva Giuseppe Prisili a hen ordinare le truppe, che arrivavano dalla Terraforma e dalla Dilanzai; rimonava rignosamente il divicio di ligresso nel porto di legni armati sotto qualunque bandiera si presentanero: et di Scanda, prendendi in considerazione l'erario vanuto in basso, e li mopratibili puese a cui facevasi incentro, oltre a quelle già in corso per le sussistenza firanceti, dell'arma, il d'il giogno, una struordinario que corso per le sussistenza firanceti, dell'arma, il d'il giogno, una struordinario per lo proportio del respecta dell'arma dell'arma della proposita della proposita per la consegui il compleratore del martino della della di consegui il compleratore della disconsegui il compleratore della della della della disconsegui il compleratore della della della disconsegui il compleratore della della della della della della della disconsegui il compleratore della consegui il compleratore della di consegui il compleratore della dell

sivo incaso di descrii 48,494. — Tante fa poi l'alectità dimottata di studiti di addifiaria la quido lora assensia, che no solo ia choravoro prominento, ma ezimido più offerte spontane vi aggiunareo, le quati salirono a dustati 1,290,990, oltre a monti doni di oggiuti per suo dell'arsensale e per l'alletimento delle trappe. — E ben n' erano rimeritati dalla elemenza e cerità edi Senato, il quate, non ostante le stretteza dell'eranò, beretava un sustito di trestania, locata giri diagetti di Brestia, sopprimera il dazio della macina, alcuna via non lasciando intentata di alleviare i miseri comuni.

Sembrava adunque che ciò tutto dovesse accennare alla guerra; ma quantunque, il di 11 giugno, Tommaso I Mocenigo-Soranzo, in Senato, occitasse i savii a proporre, con ogni sollecitudine, la elezione di commissarii o provveditori straordinarii nei varii luoghi, e la distribuzione di que' maggiori presidii nella Terraferma, che stimassero necessarii, onde prevenire nuovi mali; pure la consulta, divenuta tempostosa, per le varie e discordenti opinioni de' senatori, finì col cadere a vuoto: tanto era lo agomento degli animi, che si credette ormai instile qualunque sforzo fatto in Terraferma per salvarla. - Conveniva allora abbracciare il partito preso a'tempi della lega di Cambrai, rinunzisudo totalmente alla Terraferma medesima, con che si sarebbero rispormiati molti mali agli abitatori di quella ed all'erario assaj oro, sprecato in inutili spese; e si sarebbe lasciato tempo ad una sagace e avveduta diplomazia, la quale, approfittando degli avvenimenti, avrebbe riuscito forse di salvare, almen per allora, la Repubblica da tanta burrasca. - Ma in quella vece si presero incerte, oscillanti, imperfette deliberazioni, atte a rendere sospetta la Repubblica stessa, tanto alla Francia quanto all' Austria; onde per tale maniera non altro tiravasi addosso che la nimicizia più o meno aperta dell' una e dell' altra.

I Francesi intanto posto l'assedio a Mantova, entravano nei dinesti di Parma e di Modens ; poi invadevano la Romagna, spingendosi fino a Bologna: per ogni dove sorgerano transitorie republicine : affertiavasi il papa, e così pare il re di Napoli, a conchindre trattati con ascrifini gravissimi : alla Toscona era rapito Livorno, sotto preteto che vi assesse ottenuto favore gi Ingica. "Per costal modo il Berrore delle armi francesi toneva in isponento batta Italia, ed era ben da aspettarsi che le sorti non polessore cesser diverse per la Republica voesciami.

I popoli però davano manifesti segni e' dodo verso gli invasori. — I Bergonaschi inviavano al dogo ed al Senatu un indirazo, ofterendo e- istenzi in difesta cella patria; gil strimi e i Dalmatini spontaneamente accorrevano a Venezia per guardarie en unirità do signi inisidia nemica; la più parte dei sudditi montivasi arbeita per salvare l'amata Repubblica; siechè bene può dirai, che non i sudditi maneassero al governo, ma une soto quella maneassero al governo, ma unesto quella.

L'adomanento di molte genti d'armi nella capitale adombré il ministro francesa Lallemonti, il quali presentare, il di Saglio, una mensoni al cellegio, in cui a nome del uno Coverno, matificatava, non poter vedere con indifferenza l'unione di sobdati abtivació di truppo nazionala a Venessia e nelle inole circoravione; impresende cià facca suspieare al generale in capo dell'esercito francese, non fosse ad altro fine pere di disposizioni cuitili, se non se per difficienta significata e contextis agli interesai della Repubblica francese: aver dumque ordine di chiedere spiegazione france LTER REPUTATO 100 (CO. 55) (1926) e leale, e l'oggetto di cotal moto; attendere, Bonaparte, dalla saviezza del Senato, la cessazione immediata di un armamento, la cui continuazione, giustificando i suoi sospetti, lo indurrebbe tosto a rimuovere la buona intelligenza fra i due Governi, e che solo una pronta e soddisfacente risposta potrebbe mantenere.

Rispose il Senato, rinnovando le proteste di anicizia verso la Francia, e il fermo divisamento di mantenere la più imparziale neutralità, dei ui avea date indubble provere ultavia la Repubblica, quantuaque si era astenuta dal provvedere e precauzioneri in conde assicareza i esterna trapullità dei suol Stati, viogendo solo le sure a mantenere lo ordine e la calma nel proprii sudditi, voluva su questa mediciana base continuare; ma protendo pur tropos i caso che fostere a descendere via estimi di guerra in prossimità della stessa capitale, non poleva, aggiungavai, lassiza di prendere la provista discussione per guarestire la tranquillità della capitale medessima di niprovista discusse nell' Eduario, o di numerose popolazioni spaventate, o di baste di e il terrore, questo essere il predipuo motivo dell'admanamento delle truppe in Venezia; questo l'armanento delle lagune; aperare quindi che tata dechiarazione claso per dissipare ogni dabbio, ogni triate ponsiero; sendochi nulla stava tanto a cuore al Senato quanto d'econservare con l'eracia accordo perfetto.

Ma a lante proleste amiche, a tanta condiscendenza, e diremo quasi bonariela della Repubblica, risponderson i Prancesi continuando nelle violenze a celle requisizioni con prepotenza militare, il narrare le quali sarebbe opera lunga e dolorosa, bastando accennare, che tutte quelle ingiustizia e fellonie procurarmo più sempre I odo dei popoli; trà quali i Vernousa prostetarnoo, che as il Governo non vi puora riparo, essi stessi farebhero da sè, versaudo il proprio sangue in difesa della patria e degli averi. — Tali proteste, partecpate dal provendiero Foscarini agli qualistori di Stato, e da questi a'savii, non vennero comunicate al Senato, e quindi rimasero sonza effetto.

Infrastanto essendo bombardata Mantova dai Francesi, era quasi immiente la sua caduta ; e a fansi forti i conquistiori contro dell'Austria pensavano s'intigere colla Repubblica veneziana allemaza; dicendosi che Romparte, in questo caso, sarcibie disposi o cedere alla medisima Mantova stessa, o veramente parte del Milanese. — Ma parcechie considerazioni preoccuparono l'animo del Senato, tre cui quella del prossimo securas, che con o granda forto il Austria preparava, toli il commodo del generale sociativa, col o per non avvolgersi ben presto in tuna guerra, a cui institute emmersano armi e diantor.

Il provveditore Nicoli Foscarini, accagionato di debolezza, veniva, il 48 luglio, surrogato da Francesco Battagia. Il quale per essere stato deputato a Bonaparte, con Nicolò Erizzo a Roverbella: poi perché entrato nella buona grazia di lui, e perché lu prescello in seguito in ogni maneggio col medesimo, vennegli la trista fama ed il nome di traditore della sua patri.

Richiesto quindi da Bonaparte un abboccamento istautaneo con lui, a Verona, il Battagia colà recavasi, incontrandolo, il 23 luglio, a Peschiera. — Lagnavasi in quello auovamente il conquistatore dell'armo straordinario che facevasi a Venezia, il quale,

diceva, non poter avere ad oggetto che la solo Francia; diceva, tutto mostrare, in ogni atto e fotto, essere divenuta la Repubblica a lui avversa. - E tornando quindi sulle antiche querele intorno alla dimora del conto di Lilla a Verona e sulla occupazione di Peschiera per parte degli Anstriaci, conchiudeva col chiedere, entro guarantotto ore, la promessa di ridurre le forze militari in Venezia sul piede ordinario, altrimenti avrebbe dichiarato guerra alla Repubblica, dappoichè quegli struordinarii armamenti erano un' ingiuria che la Francia non potova ne doveva soffrire. Per lo contrario, se il disarmo seguiva, la Repubblica sarebbe risguardata siccome amica, ed avrebbe ricevuti in seguito, a compenso delle spese sostenute per lo mantenimento delle truppe frapcesi, o lo cessione di Mantova o la distruzione di Trieste, porto sì dannoso al commercio veneto; ovveramente la soddisfazione in contanti del fatto esborso: finiva poi dicendo, che l'occupazione fatta di Ancona era conseguenza del concepito sospetto della condotta de' Veneziani, onde avere un mezzo valevole per distruggere il loro commercio al caso che non si combinassero le cose amichevolmente: aver già stabilito di inviare a Venezia un ufficiale perché intimasse il disarmo entro ventiquattro ore, ma che un riguardo verso la Repubblica lo avea determinato piuttosto di parlar col Battagia, onde col suo mezzo ottenere risposta sollecita dal Senato.

Il quale, notiziato tosto dal Battagia medesimo, affine di averne positiva rispostaentro cinque o sei giorni, avendo egli ottenuto da Booaparte questa percentoria dilazione, ingiungeva a lui di veder noramente il generale medesimo, onde rassicurariocirca alle sue intenzioni, notiziandolo eximadio del vigoroso bando ebe stavasi pubblicuado per contenere i sudditi nella dovuta moderazione.

Infrattanto con nuovo forze scendeva in Italia il generale austriaco Wurmser per liberar Mantova vicina a cadere; o in sulle prime vittoriava sopra Massena e Joubert, entrava in Verona, s'impadroniva di Salò, ed obbligava i Francesi a sgomberare da Brescia; per cui Bonsparte l'evava, pel momento, l'assedio di Mantova.

Sennonché, vinto poscis l'Austriaco nello battaglia datasi a Lonato il 31 lugio, ricinavano i Francesi a Bressio, riforavano a Salo e Montechiavo ; vinto un' altra volta, ne' primi giorni d'agosto, a Castiglione, entravano anche in Verona, e Mantra volta, ne' primi giorni d'agosto, a Castiglione, entravano anche in Verona, e Mantora ara di anovo boceata; sicché Wirmser, i concapentas d'eltra volta, rifiravasi ad Ala, pronto a ripararsi nel Tirolo, ove sospingovalo il nemico, che crasi impadronito de lugoli circottanti. — Da tutti questi movimenti d'armate non è a dire quali e quanti fossero i mali che peavano sopra i miseri sudditi della Repubblica: a riparra quali non v'e na caleu modo, statule i deficienza delle forza, la pasperti dell'erario, e, ciò che più vule, stanto il putilbo animo di motif ra i principali senatori, il cui vota, e, ciò che più vule, stanto il putilbo animo di motif ra i principali senatori, il cui vota, e, ciò che più vule, stanto il putilbo animo di motif ra i principali senatori, il cui vota, e, ciò che più vule, stanto il putilbo animo di motif ra i principali senatori, il cui vota, e, ciò che più vule antimo di provine di prodica di principali senatori, il cui vota, e, ciò che più vule, stanto il putilbo animo di motif ra i principali senatori, il cui vota, e, ciò che più vule, stanto il putilbo animo di motif ra i principali senatori, il cui vota, e, ciò che più vule di provine sul controli della respecta di presenta di principali.

Continuava però il Scuato negli armamenti della capitale, ed a ridurre la laguna in buono stato di difesa; e dall' altra parte infuriava più sempre Bonaparte ad agni piecolo fatto che succedeva nelle campagne, diuturnamente infestate e manomesse dalle sue troppe.

Proseguivano intanto lo vittoriose armi francesi il loro corso, e coi nuovi rinforzi ricevuti poterono stringere vieppiù il blocco di Mantova. — Il di 4 settembre acca-(427) deva qualla feroce battagia, conseguenza della quale fi la presa di Trento, per parte di Franceia, coi usasegui l'altra datai ne' dinoria di Espago, ove viuit rimasero ancora gli Austriaci. — Tutti questi fatti d'armi compititis, per la maggior parte, use lettre della frapebblica, navore devatazioni e violonea apportarono que' pacifici popoli. — Connondimeno Bonaparte trouvac di che Inmentarsi col podesia Printi, della cando, essere turbata ia pubblica tarcaquilità in Verono, coduli assassiani varii Franceia, non venirgli comministrato l'occorrente provvedimento al auto esercito; e cento rimento, esta proprie noto di chi disconnoce ginutian. — Le giustificazioni del Printi poco valero n calmare l'irragionevole conquistatore, o a for diminuire la di lai violenze, a le violenze del most.

Në minori enormità commettevano gli Anstriani, entrati in Vicenza: sischè era una gara fra i dua eserciti rivali di chi potesse mettere più al fondo l'innocente Repubblica. — La quale, vedendo ogni di maggiormento minaceista la propria esistenza, victava, con decreto dal 10 settembre, l'ingresso dei forestieri in Venezia, dandone avvico a tutti i raporescentanti e ministri esteri.

Le eccedenti spase richiedevano intanto navvi provvedimenti, giacelhè crano gia consumate le oliferte generose e volonierie de cittadhi, e i nuvi empatici, e le dacime, decretate sino dal 9 giugno; oltre di che crasi valuto della cassa del longettino, vie a dire, del deposito d'un hoapitrino per lire, che gazquavi sugli utili di e pegai dei Monti di Pieta. — Fu usopo adunque procedere ad aleuni aumenti di dazi, a tassare di na dicel per cato le utilità certe di nicerte degli misgesti, le rendite degli avoccati ed inatervanicati in Venoria, gli affitti; furono vendute cariche, data opera ad esigere antichi redditi, in aperto un nauvo prestito al quattro per cento, ed ordinata la vocario di processi de la consoli sopressi. — Ma tutte questa disposizioni carao di gran lunga inferiori al bitogon, n'e corrispore un imprestita paperto can lo guarentigia delle scuole grandi, nà altre tasse imposte, tra le quati una sulla gonde; e

Ginagevano in questo agl'inquisitori, du totte parti, notizie intorno a' disegni e pensamenti dello varie corti d' Europa verso la Repubblica; ma comunicate ai avarii del collegio, esti non na diedero parte al Senato; fermi nel credere; cha si devesse ristringere a pechi individuali e cognizioni essenziali delle coso, code non si d'avigassero, come avevati certa pravox, per cui fa d' uopo si richiamassero in vigore lo leggi contro; i propalatori d'e segret di Statu.

In una conferenza tennta dal Lallement, il 19 settembre, col cav. Pesaro, tornava cgli sulla proposta d'allenza; ma essendo questa nuovamenta negata, attesa la dificile posizione della Repubblica verso l'Austria, pochi di appresso il Lallement stesso presculava al Senato una memoria in proposito, la quale otteneva il medesimo effetto.

Da quell'istante i Prancesi si dicdero sena' alcun riguardo a vivere d'imperiose riererche a carios dei vancili Stali, do cepuare a juscimento i loughi che più lavo attalentavano, a porger mano ai liberali per rivolazionare i popoli, ad imporre infine la legge, come a' violi. Il linguaggio di Bonaparte si fece sempre più aspro ; i suoi generali tettavano con sempre maggiori alterzane compriencio.

Un nuovo esercito infrattanto preparavasi dall' Austria, il quale, composto di ses-(428) satamila nomini, calava dalle Alpi comaedato dal generiea Alvinia. — Il primo secotre coo le trappe di Rosaparia seconde il 6 novembre ne villaggio dello Le Nove, presso Basano, e sulla riva sinistra del Brenta, senza però deciso risultamento. — Ne le battaglia datasi a Caldiero il di 12 decise la sorte delle errai. — Ma ben la sanguinosissima pagna d'Arcele, durata tre giorai di seguito, coronava di splendido allaro Bonaparte, Re quale velava di viltorio in viltorio a Campara, Rivinii, Corona, siechè si videro costretti gli Austriaei a rilirari, cel 2 generale Warmser a cedere Mantova, per celal modo rimanegdo il rilità ribali del Piraccii.

Tutai gloria dovea essere sorgente di pia sunare vicende alla infeitee Repubblica di venezia, maltratada rorendamente da unbedue le belligeratio assoin. — Alle rimontranae, che il provveditore straordinario Battagia fonca a Bonaparte, egli rispodera stramanuele, laslamente, negamo i fatti, o predendo e scherno i dodri ci popoli.

Alla quale risposta il Battagia regilezava, dimontrando la verità delle cose da prina 
regione); la lestila della Repubblica, escoggionata strassona del comircara non il Austria.

calino, exuavazi quasi, promettendo che sarebbe da lui punito ogni eccesso commesso
dat vosi coldati.

Una nuova proposta d'alleanza con Francia veniva ancor rifiutata, come rifintata era quella offerta dalla Prussia col mezzo dell'ambasciatore Querini.

Le nale arti francesi intanto erano più che mai in vivo moto; scritti, enisseri, libri, immagini, tutto mettevasi in opers per persparse gli anini ali a rivolta. — Ne ciò potevasi impedire dagli inquisitori di Stato, specialmente nella elasse media, negli avvocati, negli uomini di lettere, de ciambici in pareccia patriti, fatti estatasti delle glorises vittoris del conquistatore e sognanti una rigenerazione della Repubblica con forme democratiche.

In questo mentre Baragany d'Hilliers, gonerale francese, occupava Bergamo eon militare violenza; e al richiamo eha ne faceva il Senato al Direttorio nulla rispota fruttava, imperocobè ciò era conseguenza del disegno preconectto, si del Direttorio tatesa, come di Bonaparte, quello cio di dare all'Austria, quale compenso del Belgio, le privuicies soggette alla Repubblica.

Nuori avrenimenti però finewano congiar politica alla Francia, vale a dir e l'approsimierai de principe Carle, che, vinicitore in Germanios, veniva a premdere in persona il comando dell'escrello imperiale in Italia. — L'occupazione quindi di Brescia, Berguno, Salò, Pecchiera, Verona e Legango era necessaria all'armi framenci, per la pronta comunicaziona colle erente repubbliche cispodane. — Ad oppagnare il omne preparvasi Bonaparte alla fine del febriosi 1977, ci e compi delle pugne erano le terre della Repubblica, e principalmante il Prinit. — Sal Taglianento accorde la prina surpa battaglia il lo merzo 1973; in cal trisolativos il Prinescia, per cui polerenon stenderai fino ad occupare Palmanova, Gradicea a Trieste. — Le altre viltorie consupera del principe Carlo, e i dolisgerona o ritierari recon Lollattus. — Procis, mos hem practerio non polereno impedire l'unione delle truppe di coloret e de centro dell'estecito, e questo centro confinuando a vittoriare, il principe Carlo dovrette accorrere (429) alla difica di Vienna minacciala. — Già Bonaparte preparavai a tentar l'ultimo colpo, che ediniciare devera l'Austria, ma che poten parimente, in essa avvera, rimaire potentemente disastrono alle armi di Francia; quando, il di 7 aprile, giugnevano al campo di Judenburgo, ore egli trovavani, i plemipotenziari austriaci, conte di Bellegardo, Merfeld ed il marchese del Gallo, ichiedendo una sospensione d'armi per trattare, giunta l'offerta fatta da Bonaparte medesimo, per lettera inviata al principe Carlo il di primo d'aprile.

Ma in questo mezzo accadevano importanisamin avvenimenti nel veneto Stato. —
A Bergumo, cocupato già del generale Baraquey d'illuffiers, venivano disarmati i cittadini, aportate le municioni e duennis futili, sicché un generale scontento manifetatadini, aportate le municioni e duennis futili, sicché un generale scontento manifetatadini, aportate le municioni e duennis futili, sicché un generale scontento manifetatadini, aportate per municipato del sictema dodato da dalla Repubblica. — Coni accadeva a Palma per opera degli Austriaci, occupata da essi con violenza oltre ogni dire
cecasiva, e nunia i tradimento.

Né queste erano le sole cagioni, che portarono al colmo i maii della Republidia, che produr dovernou irreparabiliente la sua caduta, chi vi si aggiunare o le rivolte de proprii sudditi, ci il distacco di alcune provincie dell'antico Coverno: e ciò per la diffinance di que pincipii sorversiti, che primamenta expregiaziono in Regamo ed in Brecaso, provincie limitrofe alla novella repubblica Cispodana, non che per le inique trame francea.

E già per queste, il di 13 marzo, compievasi la rivoluzione di Bergamo, che chianavasi libera, instituendo una municipalità provvisoria. — Seguiva, il 18 del mese stesso, la rivoluzione di Brescia, nella quale mancò poco non perdesse la vita il provveditore cenerale Battacia.

Spedivanii dal Senalo a Bonquerte il exv. Peazro e Giombattina Corner, onde detersi dell'accadoto, sendoché risultava avez presa porte alle rivolte di quelle città giu ufficiali francati: ed in pari tempo servieva il rappresentanti nelle provincie, escitandoli a chianare a sei capi dei diversi corpi delle città e dei territori, e significar loro, che aelle presenti durissime circostanze non dubitava, seo Scato, di rivereve le più chiare e solenni testimoniame dell'attaccamento che li aveva sempre distinti, confortandoli a resistera e aushissi menchianzione e sorrenchianzione correctione.

Si affrettarono quindi le città di Treviso, di Vicenza, di Padova, di Verona, Rovigo, Bassano ed altre a rianovare le loro proteste di fedeltà alla Repubblica, c massime nelle valli hergamasche e bresciane destavasi generale entusiasmo.

Nel Senato ancora proponevansi diversi partiti da prendere nelle gravi circostanze, affine di preservare, in tanto stremo, la esistenza della Repubblica; ma nulla conchiudevasi, mancando di ferma risoluzione i componenti quel corpo, per cui le deliberazioni risservano incerte, contradditorie, e quindi vane, per non dire dannose.

Intanto nelle provincie continuava il movimento in favore del Governo, e massime nelle vallate di Brescia, di Bergamo e di Verona. — Nella quale ultina città davasi opera ad ammassar armi e munizioni, e se ne chiedevano urgentemente da Venezia, del pari che truppe ordinate.

Ma tutte le buone disposizioni dei sudditi, tutti gli ordini del provveditore generale Battagia e di Alvise Contariai, podestà e espitano di Verona, andavano a rompere contro la condizione difficile in cui si trovava il Sensto; il quale, alle ricerebe del Battagia rispondeva, non potere si presto spedire i domandati soccorsi ; e soltanto inviava quattro cannoni, trovati, per soprassello, in pessimo stato,

Ciò non di meno, tanto era l'entusiasmo e l' ira delle popolazioni, che di un subito trovaronsi raccolti, al primo allarme, ben trentamila uomini. - Ma non v'era danaro per soddisfarli, non annoua per mantenerli; sieché il Battagia si vide costretto a licenziarli, ritenendone soltanto tremila di stabili, disponendo però in modo che al bisogno potessero essere di nuovo recati al numero di trentamila. Faceva intento, per quanto era possibile, incetta d'armi, spingendo l'arbitrio fino a comperare duemila cinquecento fucili destinati pel provveditore delle lagune e dei lidi di Venezia, - Raccolte quelle genti alla Croce Bianca, a poca distanza da Verona, il Battagia le passò in rassegna, arringandole, e le sue parole furono accolte con acclamazioni ; ma il partito della inazione era riuscito a far nominare il Battagia avvogador di comune, carica che il richiamava a Venezia, ove per altro non si ridusse che ai primi di aprile.

Intanto non posavano i rivoluzionarii, ma s'insignorivano di Salò e di Crema, aiutati dai Francesi. - I quali, iu mezzo alle protestazioni di amieizia e di buon aecordo, commettevano i più neri atti di violenza e di perfidia : per eui il fermento cresceva e l'armamento diveniva sempre più generale, onde se ne spaventavano, e cercavano per ogni maniera impedirlo. - Anche il Senato non cessava di raccomandar la moderazione e la scrupolosa osservanza della nentralità; ma era impossibile prevenire alcuni fatti parziali, provocati per lo più dalle violenze francesi nelle campagne. - La condizione della Repubblica quindi era la più difficile; tutto la sua tolleranza, le sue spiegazioni, i suoi maneggi diplomatici non riescivano a buono effetto, ma face-

vano anzi augumentare vieppiù l'insolenza francese,

La missione del Pesaro e del Corner a Bonaparte, che raggiunsero finalmente a Gorizia, non fece, in conto alcuno, migliorare le cose. - Imperocchè, quello sleale sovvertitore d'ogni legge e giustizia, con vane parole, con meudicati pretesti, con subdole arti, facendo mostra ignorare i fatti accaduti a Bergamo e a Brescia, e toruando sulle anticho querele, cento volte dimostrate insussistenti, anzi irragionevoli, intravedere faceva lo stabilito suo principio, quello cioè, di riguardare il vencto Stato come da lui occupato, e quindi disporre a sno beneplacito senza alcuno riguardo.

A reprimere però l'alteriore insurrezione delle provincie, ed a far cessare le tolte per approvvigionare l'esercito francese, propones Bonaparte, che la Repubblica restrignesse vieppiù i legami colla Francia; che prendesse pure que provvedimenti che stimasse più opportuni, purchè non venisse ad offendere le truppe francesi, dandone però a lui anticipatamente l'avviso; che pagasse, da ultimo, a lui un milione di franchi al mese pel eorso di sei mesi, e tanto meno quanto più presto avesse terminata la guerra d'Italia; la qual somma, unita al prezzo delle somministrazioni già fatte, sarebbe pagata dalla nazione francesc al momento della pace.

Tornati i messi a Venezia, furono vivamente discusse in Senato le proposte di Bonaparte : e dopo molti pareri, fu preso, col decreto primo aprile, di acconsentire al pagamento del milione di lire al mese per sei mesi, se la guerra d'Italia tanto durasse. e pagarlo o in contenti o in generi da valutare al prezzo da convenirsi, a condizione che col primo contamento cessasse ogni requisizione a carico dei sudditi, e venisse positivamente allontanata qualunque ingerenza dei Francesi da qualsiasi parte benehè rimota, sie nel suscitare le popolazioni, sia in quei provvedimenti che dal Governo si facessero per ricondurre ella subordinazione le ribellate città.

Nella fiducia chunque di essersi in tal modo sasicureta la libertà d'azione, volte il Senato ogni care a dorfinare la difesa della espitale, e aprofitare della bound afisposizione delle vulli bergamasche e del Veronesi, e di o generale di tutti i suddit, per provvedere a l'arcquisto delle perudue città, e allo impedimento di ogni progresso della vivoluzione. — Nominavani quindi provveditori stracedinarii in varie città della Terraferna a questo fine, e per la morte acceduta del era. Jeapon Nani, provveditore atracedinario delle lagune e del lidi, elegegrasi in sao luogo Giovanni Zusto, rimanendo però sempre al Condulare in superatedequeza e la dispusizione delle forte nel les questo.

Gii ordiui dati dal Senato operarono, che i Salodiani, siutati dai popoli della Val Sabbio, caeciassero i rivoltosi. — Anche gli abitanti della Valle Seriana, levatisi in arme, si spiasero fino si borghi di Bergamo, col divisamento di marciare perfino su Berseia; a 'quali poscia si miriono anche coloro di Vel Trompie e di Val Camonica, onde si accianera o porre il blocco e Braccie descare.

Ad onta però che il Senato raccomandasse, anti imponesse s' popoli, che in suo favor combaltereso, di erbare la neutrilità vero le truppa straiere, pure ciù totto non valea a quelare i Francesi, i quali di quel moto gocarsia rimanerano apavantati. Deliberarono quindi, per qualunque modo si fosse, reprimerio, e valeri d'ogni pretasto per impedire ai Veneziani di farsi forti e di condurre a termine la incominicat depressioni dei ribelli. — Quindi gidunul ginerante Landrieva da Brescia, assere stata rotta la mentralità; aversi dato ordine agli abitanti della valli di Bergamo di combattre e occariere l'erancesi da quella città pe, escrizione di rimitti di Battajan, ano più provveditore attraordinario, minacciavalo di attacesere con tutte le sue forze i passa ini arme, ne non il facer ribire ra il momento ju a ni non si consegnaziono i loro capi. — Indirizarazia joi, il generale medestima, o valliginni con una grida, nella quale, chiamnodo traidocci il Battaja, somenteve di far impendere tutti coloro che gli avevano mossi all' armi; ed in cono che persistenere cui nell'impress, d'impenderit essure, e di abbuscatie foro le case, e difindere dovume la desolusione ed il lutto.

Non èn dire la sorpresa che recè al Senala i fogli pubblicati del Landrieux: senonché reputandoli dettati dat solo suo sribitio, mentre avera a sus guarentigia le dichiarazioni del Direttorio esceutivo e quelle di Bonaparte, che nesanan ingerenza sarebbe presa dai Francosi sopra i sudditi veneti, incaricava si appresentanti delle provincie di rainimare lo spirito delle popolazioni, nel di lasciaria rimprire da quei fogli.

Così confertate le popolazioni continanzano nel blocco di Breceio, e alcuni scontri toro risusti Vantaggiosi davano lunto più a pensare si Francei; pode di generale Balland, riliratosi da Verona nel castello a. Pelice, tenera i soldati in continno ellarena. In quall' galzioni edggi enimi, nelli incerteza delle cone del Tirolo, nel biogno di essicurrari le spalto pel caso d'una ritirata, il frenner il moto de sudditi della Repubblica diventira una necesaltà. — Espe radre a sparenza di giustisia quanto divisavali eseguire, fi inventato, colle assueta ardi francesi, un violento manifesto, attrinuita el Battagia, che venner impresso ne pubblic dipi fron devoti. — Il quale manifundo per la forma em ai rea salti. espera della produccio di la quale manifesilo, nonche per la forma em ai rea salti. espera della produccio di la discontrata della contrata di la nella più stretta neutralità, da respinger perfino ogni proposizione d'accordo cogli Austriaci a danno de Prancesi, inviatagli, col dispaceio 10 aprile, da Vienna dall'ambasciatore Gio, Pietro Grimani.

Cionnondimeno, non cessavano i generali francesi e lo stesso Bonaparte di accusera a torto la Repubblica, niente per altro, che per adonestare le violenze perpetue che commettevano ed il tradimento ebe Bonaparte medesimo andara maturando.

E di vero, un corpo francese aves tentato disarmare i popoli della Val Trompia, nei a stateno se non amito del condidereole lor numera. I fatti più aceduti in Riatol; le scorrerie de l'inbelli lienciani, compiate sotto mentite apoglie francesi, fion a Pecchiera; l'Irancesi che si aggirravono per le Vali, code mettere già bilitanti in apprensiono; l'alloggio preso da essi, in numero di trecenta, a Solò, contro le rimostranzo loro fatta, per evitare una collionico colle millite rubno; la fibrata francese giunta nel porte di Salò stesso, onde larre a forza le barche tutte che ivi trovavansi; lo viacure e l'irancheso poscia seguita nel luogo medolino; in cota sifa vigorosa protesta del provvedibre si tracedianto l'iranceso (l'icogas, che aline dovette ritirarii in dro; delle altre, le quali con caperasi aggit di dolore dovettero piegra illa inconsulti perpotente; tutti questi fatti di altri parecehi avelavano chiaramente l'infame disegno degli abortiti l'irancesi.

Tule diegno venia più sempre inceramdosi, allorché Bonaparte, il 5 aprile, sercolva, a Judemburg, ogdi imperiis una tregua di sei giorui, durante i quali svenssi ad incannimare le truttative di pace. — Nel corso di lui giorui, Bonaparte i quali svensi ad inicato illement a Venezia parole d'in contro la Repubblica, trattadoda da traditrice, ed accusandoda di fitti fishi, suni non verosimili; ordinando a lui d'intimare a l'esnato la liberaziono di tutti detenuti prigionieri favorevoii a l'arnacie; fosse ri-dotto il peraldio nelle città tutte di Terraferma al numero di che componenta sei mesi doltro; fosseo ri-dotto il praesido nelle città tutte di Terraferma al numero di che componenta sei mesi doltro; fosseo ri-dotto di arnacia tutti vilidi: pantenuta la tranquilità; pandi coloro che avessero infiltito danni al Pramenti; pagasas, in fine, il valure del conveglio sustriaco, del dicra sere protetto un vascello venziano, contro la fregula firancoca del Brazar, controlla della controlla della controlla della controlla della controlla della controlla contr

rargu in guerra.

Giupneva ai massimo grado lo shigottimento quando, insieme colle lettere acceanate, arrivareno lo nodizie della tregua di Judemburgo, e dell' avviamento di poce odl'imperatore, nullà di bene riprocuttendosene, salla condizione delle cosa, i più asvi..

— La improvvisa venuta di Junot, giudante di campo di Bonaparto, accresceva lo
spavento, imprecche recava no dispescio de concegnari prontamente in pien Collegio, attendendo solo venitiquattro ore la risposta. — Ne valse che nel di seguente, del
printe, ricorresse il ababito assato, gioro tutto dedicato alla religione, che fin forza
accordore al messo l'utileza. — Portava quel dispeccio amaristimi lagni, accusa
inique, informo alla remo de'viliti cella Terraferna; portava misoccio sanguinose,
al caso non si dissolvessero tosto quelle masse armate, e se non si fossero dati in suu
vitra rituratura in cost. 55 (A233)

mano gli autori degli omicidii perpetrati; anzi portava dichiarazione di guerra mancando di soddisfare alle inchieste.

Sorpresa e terrore, misti a qualche impeto generoso, furono i sentimenti di eui restò compreso quel solenne eonsesso ad un linguaggio sì fiero e sì inginsto. - Due vie quindi rimanevano da abbracciare, o gloriosamente perire con solenne protesta in faccia a tutta l' Europa, o scendore nell'avvilimento, concedendo ciò tutto chiedevasi. - Il collegio, composto per la maggior parte d'nomini deboli, o aspiranti a nuovo ordin di cose, preferi l'ultima, e rispase, pel labbro del doge, parole concilianti, e che la bisogna sarebbe portata alla deliberazione del Senato; al quale infatti fu comunicata la stessa sera, ma in tali forme vestita da indurre quel corpo deliberativo, dopo varie e vive disenssioni, a statuire l'invio di due lettere, una al ministro Lallement, l'altra a Bonaparte, nella quali, in termini dimessi, assieuravasi perpetua amicizia, scusando la levata in armi delle popolazioni siccome spontanea, e a solo oggetto di reprimere la rivolta e di respingere la violenza de' sollevati : essere disposta la Repubblica di secondare gli espressi desiderii del generalissimo; usata da lei ogni diligenza per iscoprire i rei degli attentati contro le milizie francesi per debitamente punirli: finalmente annunziava, che, per conciliare ogni vertenza, sarebbero spediti al quartier generale due nuovi deputati.

Furono quindi a cotal carica cletti Francesco Donà e Leonardo Giustiniani, a' quali si diede l'uffizio d'insinuare a voce vieppin i sentimenti espressi nella scritta; offrire ogni sebiarimento; calmare ad ogni modo Bonsparte.

La debolezza dei savii, ciltre che mettere in libertà i prigionieri fatti s'Salo, fe's i che reposero dereto di sospensiona i rec'ultamenti. — Ma per le vigrosse rimostranze di Varcantonio lichiele I olivia opini soni piero quelle generose di Girolamo Giustinai, che offeren si soni medasimi digit a difesa della patria, si antorizzarono, in quella vece, i vari rettori nella Terraferna di restatare unicomente fino all'intero completamento di quel corpi che già caistevo non el roto territori. — Avvisto Romaprte, da Balland, comandunte in Verona, di questa disposizione, dava a lui autoro motivo di idegano, per cui poco bouna escoglicaras properavasi adi invisit vaucziani.

La rete da ogni parte era tesa per fa cadere, per le male arti di Francia, la innocente e troppo de lle Republica. « Cost il anhasciatro Querini, a Parigi, era tratto per esse a credere che con lo esborso di 700,000 lire, dato al capo del direttorio esecutivo, il potesse alture de duna rivoluzione il governo veneziano; per esi egil, autorizzato dal Senato, rilasciava biglietti per quella somma, pagalile da un mese data, con dieci giorni di rispetto. — Se non che, prima della scadenza di quella obbligazione, devea complera il tradimento, a cui diedero mano a Romaparte altri iniquissimi.

Le partiche di pace di questo coll'imperatore a Judemburgo erano atste infrattanto continuato è; nontramosi il generalismo disposto do offrire all'Austria compensi nei veneti territorii, fin promulgata la fregus fin che fossero secordati i preliminari di pace. — A porsi in grabo di dure cotesti meditati compensi non lasciavasi di commettere dalle trappe francesi gli atti più stella di inqui. — Disarmavumo desse gli shiftoni tutti delle vali e dei territorio bresciano o occupavano, ne Friufi, il estato di Ospori il stati delle vali e dei territorio bresciano o occupavano, ne Friufi, il estato di Ospori sero capula da Leginago tutti i Veneti delle capitale, che non formassero parte del 1432).

governo e della truppa venela di quella fortezza; ordine poi che non ebbe effetto, per la fernezza dimoatrata dal provveditore Bertucci Pizzamano: oltre al Mincio poi commettevano i Francesi incaleolabili soprosia a danno dei veneti sudditi.

A Verons preparavasi singuinose tragelia. — La nuova del disarmo operato da Francisia Castelioro, l'avanata che faces un corpo di Giapdani vera Verons usciedima, el Il lisore che enfrassero nella citilà, a cui oppera in necessità i Besupoli, ficiente le finazioni del generale francese Balland, posero in necessità i pravveditori di dar ordine a' capitali Madie e Ministekhi di tancrai ben sulle gardie, e di far marianti del care del proposito del proposito del del del disconsistanti del di disconsistanti del di disconsistanti del disconsistanti di care del proposito del proposito per di care del proposito del proposito per di care del proposito del propo

Ai quali movimenti infuriava il generale Kilmaine da Milano, scrivendo parole terribili ai provveditori ; ed il generale Balland da Veroua minacciava di far fuoco sulla città al minimo attentato contro i Francesi. - In tanto irritamento degli animi era impossibile non sorgesse qualche motivo per romperla. - Difatti, aia per uun o per l'altra cagione, il 17 aprile, in cui cadeva la seconda festa di Pasqua, nacque un tafferuglio tra una pattuglia civica veronese ed alcuni Francesi, varii de' quali rimasero uccisi; sicchè il popolo tutto infinriò. - Quindi sul declinare del giorno stesso scoppiava ad un tratto la terribile sollevazion veronese, in cui, insultate da prima le guardie francesi sparse ne' varii luoghi della città, il comandante Carrère fece sonare a raccolta, ponendosi sulle difesc nella piazza d'armi, ritirandosi poscin nel castel Vecchio. - Crescendo il tumulto, il Balland tirar fece tre cannonate dal castello, per cui infuriata più sempre la popolazione, si volse contro di quello; ed allora le cannonate continuarono. E più cresceva il furore, davasi nelle campane: i Francesi sparsi per la città cereavano ricovero frettolosi al castello, ma spesso cadevano vittime del popolo, che con urla e grida, con armi e sassi li perseguitava; onde seguirono abbominevoli fatti, dappoichè perfino le donne, i vecchi, i fanciulli, i malati, barbaramente si trucidarono. - Invano adopravauo i veneti rappresentanti ogni mezzo per aequetare il popolo, per metter termine alle stragi, chè ascoltati non erano. - Intanto i castelli tuonavano. Al pericolo della sua patria accorse, da Castelnovo, il co. Francesco Emilii, con le suc genti ; presentossi alla porta s. Zeno con due pezzi di connone, seicento Schiavoni e ducmillecinquecento villici, e. respinti i Francesi, entro nella citta. schierandosi in ordine di battaglia sulla piazza Brà. Il Nogarola pure entrò, vinta ogni resistenza, dalla porta s. Giorgio. - Si fece allora la mischia ancor più feroce ; ed il generale Beaupoil, che ricevuti, in un momento di tregua, i parlamentarii mandati dal Giovanelli e dal Contarini, per accertarlo, nou essere derivati gli atti ostili per parte del Governo, scendeva in palazzo per abbocearsi con essi. - E convennero, obbligandosi, il Beaupoil, di far cessare il fuoco dai castelli, sospendere la venuta del corpo francese che avanzavasi da Peschiera; ed il Giovanelli, di far useire dalla città i corpi armati dei villici, rimettere le guardie sul piede primiero, pubblicare un bando per contenere gli abitanti nella moderazione prescritta dalle massime del Governo; riserbaudo la questione del disarmamento dei villici alle pratiche già avviate con Bonaparte. Ma rientrato il Beaupoil nel castello, accadde che il Balland, suo superiore, rifiutandosi di approvare lo slabilito, mandò, in quella vece, al provveditore e al podestà intimazione, che il disarmo fosse assoluto e pronto entro tre ore, tanto dei cittadini eome dei villici; fossero rispecte le comunicazioni; dati a lui sei ostaggi a nua scolte; data pronta e scienne sodifiazione di tatti gi muinicià i commania sopra l'Franceni.—
Invano rappresentavano, Giovaselli e Coularini, la bacona disposizione levo, ma insteme le dificiotich che alle donande si opporavona; e el iurono le offerte levo el risperare al maie una imiglior modo possibile; che il popolo non un volle aspera di ecordi, e succhegiando la notte non solo le proprietà de Francesi, ma quelle crimindi di parecchi cittadini sospetti, e mansime il quartier degli elevei; il di appresso instatto onde si provvolibiri dessero ordine per l'assatto del essello. E cerennolo alto di fosri, mandrara perino al Landou, che alicra secendera del Tirolo, perchè veniuse a soccorrerio.—
Altora il provvolici re el prodetti, non vedenda modo di questro la defervacenza dell' castlata gioventio, nel volendo infrangere gli ordini del Senato, col rospero in perete cutilità contre il Prancesi, deservo partir da Vicci estati, col rospero in perete cutilità contre il Prancesi, deservo partir da Vicci estati, indisportanta, se migiare a positone non frovarono per albare i riguardi politici del Governo, che quello di allontamesti.

Abbandonata a sé stessa la città, trascendeva. - I preti ed i frati rappresentavano la causa dello Stato indivisa da quella della religione ; sicchè il popolo, infiammato dalle loro perorazioni, ripigliava l'asselto dei castelli : grande era da ambedue le parti il furore, immensa la strage ; la città, in varie parti, ardeva. - Giunta la nuova a Venezia, il Senato ordinava a Nicolò Erizzo, provveditore straordinario a Vicenza, di recarsi subitamente a Verona con valide forza per ristabilire l'ordine; e seriveva ai deputati spediti a Bonaparte, informandoli dell'accaduto a loro norma. - Poco stante riceveva il Senato medesimo nuovo avviso, che il Giovanelli a il Contarini, per consiglio dell' Erizzo, e per la speranza di nuove pratiche di accomodamento, introdotte col generale Balland, erano ritornati a Verona, - Ma nulla poteron conchindere ; imperocchè, allora che giunsero, avea ricominciato più furioso che innanzi il fuoco dai castelli, e, rotta ogni trattativa, non rimoneva loro che invocare pronti soccorsi, altrimenti era la ruina della città inevitabile. - L' Erizzo infatti, per nuovo ordine del Senato, recavasi, unitamente al ganerale co. Stratico, coi rinforzi, ma intanto il generale Chabran, sconfitti i veneti alla Croca Bianca e a S. Massimo, impadronitosi di Pescantina, e giunto alle porte di Verona, intimava di lasciarlo entrare colle sue truppe. - Acconsentiva però, dopo la risposta negativa del provveditore, a trattare, guarentendo la sicurezza dei deputati che a lui venissero a parlamentare.

Il popolo non si lasciava esder dell'animo, e furiosamente combatteva amche si giorno 23 sprile, resecuendo oppro più le morti, gli menetti e le ruine. "Ma il Giovanelli, desideraso di tovar via di componimento, recavasi cel ce. Emilii, il ce. Giorgio Giutti e Francesco Merighi di un shabocamento col Charbon Irn le mura cel il campo. — Sennoschè nulla poterno conchindere per le smodate caignnas del generale france, che per fino non volle accordere des giorni di lempo, affinche ne fosse detto partecipazione al Senate. — Il quale, informato di cia, non cessava di reconnucione ra 'a representanti, continuaserse e de dosprari con aggi possibile mezzo alle cocilisatione, per salute de' cittadini; siechà il Giovanelli acrivera, il 23, al generale Belland per rianocher le tratativa. Col vales perché fosse secordato un armitizio di due giorni, durante i quali i provvediori non risparmiarono opera alcuna per cel(486)

mare il popolo, dispesti, quanto a loro, prestarsi ad un secomodamento secondo le circostanze chiedevano. - Con tal fine formulavano un atto, che servir doveva di base alle risolazioni del Senato: ma neppur questo fu accolto dal Balland, sicuro como era del pressimo arrivo delle truppe guidate dal generale Victor, e della pace già conchiusa coll'imperatore. -- In quella vece domandò ai calasse a capitolazione ; e, come preliminare di questa, dettava, a condizioni durissime, gli articoli seguenti: 1. La consegna della porta s. Zeno ad un commissario francese, accompagnato da due corpi di granatieri ; 2.º la consegna di tutti i Francesi detenuti, o dimoranti in Verona : 3.º l' inchiodamento delle artiglierie ; 4.º la consegna di sedici ostaggi, tra' quali i due provveditori, il vescovo, i fratelli Miniscalchi, il eo. Emilii, il Maffei condottiere d'armi, il Filiberi e il dott. Garavetta : 5,º victata l'uscita dalla città ad uomini, vetture e eavaili; 6," la truppa veneta d'ogni genere deponesse le armi nella pianura, lontano cinquecento passi dal gran campo di fronte alla Croce Bianca.

I provveditori, ridotti alle strette, nè vedendo altra via di salvezza, soserissero. a condizione però che avessero ad essere salve le vite e le proprietà dei Veronesi e delle truppe. - Sennonchè, giunto intanto il generale Kilmaine, non ratificando la detta interessantissima clausola, dettà il trattato sulle norme dei preliminari aecennati ; e ritenuti nel castello Rocco Sanfermo, il co. Emilii e il dott. Garavetta, spedi la carta ai provveditori. - I quali, dopo matnro riflesso, eredettero non dover sottoserivere que' patti non solo umilianti, ma neppur valevoli ad assicurar le persone e le proprietà, pensando, in quella vece, sottrarsi eautamente. - E ciò eseguirono, useendo la notte dalla città, con grave pericolo, unitamente al generale Stratico, scortati fino a Vicenza da un corpo di dragoni, comandati dall' ufficial Filiberi.

Allorchè fu nota, nella ventura mattina, la partenza dei provveditori, li cittadini costituivano la Municipalità, nominando quattro fra loro per trattare col Kilmaine.

Furono da molti accagionati i provveditori di viltà, d'inconsideratezza, di crudele paura : addussero eglino in iscusa la impossibilità di ridurre il nemico a condizioni niù miti, l'ira del popolo se le avessero confermate al modo voluto. - La engion vera della loro evasione può quindi attribuirsi tanto a buono e ragionevole sentimento, quanto a debolezza d'animo.

Alla notizia della loro fuga infuriava Kilmaine, ed imponeva alla città una contribuzione di quarantamila ducati, convenendo colla nuova autorità municipale della salvezza delle persone e degli averi ; fossero però disarmati e rinviati i villici ; mandate le truppe venete, con armi e bagaglio, a Vicenza. - Acconsentite queste condizioni, vennero infrante tosto dai Francesi. - Imperocchè le milizie rimaser cattivo, il esppuecino Luigi Colloredo, che perorato aveva il popolo all'armi, i conti Franceseo Emilii, Augusto Verità e il Malenza, furono tratti a morte, espilato il monte di pietà, imposta una taglia di centoventimila zecchini, ed altri cinquantamila di caposoldo pei soldati ; poi tolte forzate d'ogni maniera nella città e nelle eampagne ; poi case spogliate; poi tanti gli arbitrii e le violenze, che lo stesso generale Augereau, venuto al comando della città, seriveva a Bonaparte d'esserne stato inorridito. --La storia quindi di Verona, venuta alla decantata giocondità repubblicana di Francia, starà a perpetuo testimonio di quali frutta produce sempre l'albero amaro della libertà fescennina.

La fellonia commessa dai Francesi a Verona non era che l'esordio di quella più insigne, che dovea finalmente porre in atto Bonaparte per distruggere la Repubblica veneziana. - Ed cgli tosto vi diede opera. - Era legge, promulgata più volte, che vietava l'ingresso nel porto di Venezia ad ogni naviglio armato: legge, che essendo stata allora rinnovata, veniva resa nota al ministro di Francia. - Ad onta di ciò. Bonaparte dava ordine, col mezzo del generale Kilmaine a Giambattista Laugier, comandante del naviglio francese Il liberatore d' Italia, di unirsi ad altri due bastimenti francesi, onde correre il golfo contro la bandiera veneziana. - Laugier infatti partiva dai paraggi di Lagoscuro, ed incontrata nelle acque di Caorle una barca di pescatori, s' impadroni di un cotal Domenico Lombardo di Chioggia, e l' obbligò colla forza a dirigere il naviglio verso il Lido. - Avvicinatosi il Laugier quindi col proprio legno al porto, fece alcuni tiri di saluto. Ma il comandante del castello di S.to Andrea, Domenico Pizzamano, secondo le istruzioni ricevute alla evenienza di simili casi, staccava tosto due lancie, façendo rammentare al capitano, come le leggi della Repubblica victavano per assoluto a qualunque legno armato l'ingresso del porto. - En alteramente respinta l'ammonizione, e mostrando di non voler ritirarsi, furono fatti due tiri di volata dal castello, per avvertire i due altri legni, che susseguitavano in qualche distanza, di non proseguire, i quali obbedirono voltando bordo. - Ma non così il Liberatore, che più sempre avanzava. - Fosse poi per mala direzione o per la violenza delle acque che lo trascinasse, venne a dar dentro nei legni veneziani, e particolarmente nella galeotta del capitano Viscovich. - Allora si accese feroce battaglia, tonando eziandio il Pizzamano dal castello, onde alla fine, entrate le venete ciurme nel legno francese, fecero man bassa su quanti trovarono, rimanendo ucciso lo stesso Laugier. - Accorse il Pizzamano, e riusci a grave stento a metter limite al furore, c salvaro il restante dell'equipaggio.

Ciò accadeva il di 20 aprile; ed iuformato dal Pizzamano il Senato, questo decretato di e ricompense al medessino, per avere eseguito gli ordini ricevuti, e agli ufficiali e soldati per essersi distinti con valor nella pugus.

Non è a dire quali e quandi romori ne facessero i Francesi per questo fatto, da loro in cento modi svisato, e massime dal Lallement, il quale avea animo per fino di alterarlo in faccia al Senato, domandandone soddisfazione piena e solenne, e chiedendo l'arresto del Pizzamano, che accagionava di falso nella relazione che desso avea rassegnato al suo Governo.

Ma quasto era quel pretesto cui occorreva a Bonaparie per aliaccar lile colla Repubblica venda, sifine di sidonalesire il suo tradinanto, le mire sue di respina, dopo che le pratiche di paec coll'imperatore avevano condotto al tratiato di Leoben, sesando il 18 spirie. — Nel qualse ventra statulo, che i compensi all'imperatore, per in cessione del Bedgio ed aliri mutumenti territoriali, aeroberro dati con quella parte della Territerna venziana compresa fri l'Oglio, il Pa, il mar Adriatico e i suoi Stati della Territerna venziana compresa fri l'Oglio, il Pa, il mar Adriatico e i suoi Stati della Territerna venziana compresa fri l'Oglio, il Pa, il mar Adriatico e i suoi Stati della Territerna venziana compresa della della compresa della divo canto in Repubblica colla cessione, she lo dovercia caser faita, delle tre logicatio di Romagus, Perrara e Bologia.

Di queste disposizioni, maneggiate nel più profondo segreto, trapelava pur qualche cosa; ed Alvise Mocenigo luogotenente d'Udine, e Pietro Grimani ambasciatore a (438) Vienna, e il due deputati a Bonaparte, ch' erano tuttavia in visagio, Francesco Diena e Locarado Giuttaliani, ne davano avviso al Senabo. — E il provveditore generale da mare, Angelo Diedo, avvertiva del prossimo arrivo in golfo di due fregate e due brick francesi; sicchè tutte queste cone augmentavano lo agomento, e rendevano necessari immediati provvedimentà. — Impertanto raccomandavasi all'assimiento delle unavi in golfo Locarado Correr, e al provveditora alle lagune e ildi, a più ocustata viglianza; autorizzandoli, and caso, di adoprare la forza per impedire l'ingresso nella forteza, all'a erennele ed al suvi o alla ceritare, al diversari siparitice fato oil Itenapo, in guiss d'assere sempre pronti ad ogni evenienza; sollecitavasi, in fine, l'armamento della nave l'Estoria.

I crescenti bisogni fecero decretare un nuovo prestito di seicentomila ducati, che nella generale diffidenza incontrò molte difficoltà : nè si erano risparmiati gli argenti delle chiese e dei monasteri, ne ommesse le ritenute di soldo sugl'impiegati, appaltatori ed altri. Fu rinnovato il divieto di ammissione di forestieri in Venezia, se non in casi speciali e pei corrieri riconosciuti di appartenenza dei ministri esteri. - Contemporaneamente scrivevasi ai deputati a Bonaparte, perché a lui tostamente si presentassero, affinche nei modi più adattati all'nrgenza, facessero di condurlo a chiaramente spiegare i suoi disegni, autorizzandoli ad entrar seco lui nelle negoziazioni valevoli ad assicurare l'oggetto importantissimo della conservazione dello Stato. --Ma non erano appena date queste istruzioni a' deputati, che giungeva notizia della rivoluzione operata in Vicenza dal generale Lahoz, il quale, col proclama 27 aprile, chiamava il popolo alla libertà, ed a pensare alla propria sicurezza : ed altro consimile. il di appresso dirigeva a Padovani ; sicchè da per tutto scoppiava l'insurrezione, per cui i veneti rampresentanti di Padova, Girolamo Barbaro e Francesco Labia, come il di prima, li provveditori Giovanelli ed Erizzo ed il capitano di Verona, Alvise Contarini, riparavano a Venezia.

Infrattato il 25 sprile i deputati avvenno ottenuto uticnza da Bonaparte a Gratz.

Presentati si ul dia ganerala Berthier, gii accopière in sulle prime cortesemente,
lusciando che esponessero la loro missione; lonode fecero del loro meglio nell'accetardo dei leali sentimenti della Repubblica verno l'Pranceia, nel richiarare gli
espiroci insorti, uel proporre le vie pel basono accordo avvenire, sperando ch'egil
ono fissue per vodere l'oppressione dei popoli interni, ni che i rivolto ai vessero, suc-

cedato il disarmo, gli uni dopo gli altri a sottometterli.

Ma narichè rispondere in relazione al soggetto, Bonaparte usciva improvviuo com undet comande, con maggiori prelese, con cento ingiure è disigi contro il governo veneziano. — Voleva la liberazione di tutti indistintumente i detenuti per opinion bilithe; gridova qui issuassimamenti de suoi, comunessi in Venezia e nella Terraferma; affermava vero il manifesto impresso a nome del Battagia dal Senato, gia provato falo; gideva codine il popolo veneto i Pranessi; perché questi erasono odiati di ainobili; voleva puntili tutti i rei d'offese ai Pranessi; excetato il ministro inglese; distantati i popoli, altrimenti initanas la guerra; finendo col dire: 10 non opolio più inquistizione, non sopilo Senato, saro un Attita pel governo veneto; questo essere già eccicio, doser quindi cessare.

Non per ciò si amarriron d'animo i deputati, pacatamente respingendo le accuse e le iniguirie, dimostrando essere stata sempre amica di Francia Venezia: sicchè il discorso placido, ragionato, insinuante del Giustiniani valse a calmare quel furibondo, il quale assemò loro nel dopo pranzo una conferenza da soli nel suo gabinetto.

Chi per avventura i fose allora insultato profeta di fronte a Bonaparte, e gi avesse predetto de troveneble egli peru un altro Attina a Santa Elema, degli avvenbe fatto scontare questo con attri tradimenti, secotare le parole tiranciche da lui promuniciale, sarche basto risganardas i socieme totlon. — E heo lo trovè egli in Sri Hudeon Love; pi è a nulla valere i lamenti, il gridare alla ingiuntizia, alla barbarte, al vergogonos destino a cui era stato serbata. — Ob quanti rimorai pesi su quell' aimm superha! Yltimo de' quali, erediamo, non fa quello di avere inganazio felionescamente e tradio com milla stu eficadi l'innecente Rerubblica venezione.

La conferenza del dopo pranzo manifestò più ancora di quella della mattina, essere Bonaparte deciso a non accettare trattative, ed a voler imporre egli la legge per la sovversione della Repubblica. — Aggiungera ancora nuove pretensioni, esme di vatide milioni di espitali di accea, e la consegna degli effetti di ragione inglese in Venezia. — Tutti i sisviri e di imponenti sion valvero a persuaderio di mutar consigio.

Sciolta la conferenza, e già puritio Bonaparte alla volta di Breut, giuquera notizia deputati dell'industo avvenimento del Jido, di cui avasno a dargii raggospilo, in suodo da mitigare l'esasperamento che dovra in lui suscitarsi. — Il fecero, na per letre, cocceptia in termini propri ai alla lor digniti, come cell' multisone e di diegni del generale sopremo. — Poco stante giuquera loro l'altra dolorosa notizia delle entra del Francacia in Vicenza dei la Padava, e delle loro atri per far rivoltare lo Stato. — La ducale che ricevarano, e delle loro atri per far rivoltare lo Stato. — La ducale che ricevarano, e menicavati di veder no summente Bonaparte: cel egino risportoro, che ricevarano delle servica delle della completa, electrodoro le Padamento, cue deves gia-cuo delle per la completa della contra della completa della contra della contr

Intanto le truppe francesi avevano occupato tutti i margini delle lagune, e il generale Baraguey d'Hiliera erasi anche recato a Venezia dal ministro Lallement; dai quali portatosi il procurator Pezaro, nulla potè ricavare, tranne che parole fallore.

I deputati, accondo l'ordine del Senato, chiesero nuova métenza a Bonaparte, e dopo molte difficoltà si presentarono a lui a Palmanora; ma non ritrasero de limproperii ed insulti, e la formad dichiarazione di guerra, nel caso che il Senato non soddini-cesse a tutte le sue pretese. — Essi quindi, per giusto riguardo alla dignità delle loro persone, si licenziarono.

Nel tempo che la procella romoregigiava ogni di più vicina, il Senole emanava nuovi decreti, affin di provvedere, colla massima urgenza, alla tranquililiti della espitale con opportune pattuglie, e alla vigilanza e difesa dell'estuario, ordinando agdi inquisitori di tauer d'occhio tulte le persone sospetto; ordinava che la città fosse provvedua di acqua, di annona, d'opsi genere di sussistanza, pel esso verstuale di hicco.

Furono questi gli ultimi atti del Senato: imperocche, giunto il dispaccio dei deputati, nel quale facevasi cenno, per la prima volta, delle intenzioni di Bonaparte di alterare la forma del governo veneto, i savii credettero opportuno di non più convocare (444) il Senato, parendo loro più acconcio maneggiare le trattative sullo argomento in conferenze atraordinarie nelle stanze del doge; conferenze illegali, dalla costituzione concesse soltanto in casi urgenti, nel tempo dalle ferie, e le cui deliberazioni dovevano però esser sempre sottoposte di poi al Senato, e da esso approvate.

Tali conferenze componevansi dal doga, dalli sei auoi consiglieri, dalli tre capi del quarantie ; a cui si aggiunsero li sei savii grandi, i cinque savii di Terraferma, li cinque agli ordiui, quelli del collegio usetti, ch'eran dieci, li tre capi del Consiglio

de' Dieci, li tre avvogadori. - In tutti quarantadue.

La sera del 30 aprilo 1797 raccoglievasi essa Conferenza, per la prima volta, e ciò per trovare il modo più acconeio di comunicare al Maggior Consiglio la trista condizione in cui si trovava la Repubblica, a motivo del sempre più approssimarsi delle armi francesi alle lagune; comunicare l'espresso volere di Bonaparte di mutar forma alla veneta costituzione. - Parlò primo il doge, dopo di lui il provveditore Dolfin, quindi altri ancora, e massime il procurator Pesaro : il quale dichiarava la inutilità di qualunque progetto, da quello in fnori della difesa e della tranquillità che mantener dovevasi nella capitale, insistendo sulla necessità di rinvenire i mezzi più proprii ad allontanare le ostili armi francesi. — Erano tuttavia în discussione i progetti proposti, quando giungeva alla consulta una seritta di Tommoso Condulmer, comandante la flottiglia, con la quale avvertiva che i Francesi avesno dato principio a' lavori nelle paludi per avanzarsi sempre più verso Venezia ; assicurando però d'impegnarsi di struggere col cannone tutte quelle opere loro. - Intanto udivasi lontan lontano tuonare le artiglierie, e la costernazione e l'avvilimento s'impossessarono di quegli animi imbelli ; e più il doge mostrossi inquieto per guisa che lasciava intendere le parole: sta notte no semo sicuri ne anche nel nostro letto. - Alcuni perfino, in tanta agitazione, proponevano la resa; ma Giuseppe Priuli, Nicolò Erizzo III e gli altri savii di Terraferma sostennero doversi difendere; e quindi fu deliberato di seriver tosto al Condulmer, si difandesse, impedendo qualunque ulteriore avanzamento delle opere ostili, o coll'uso della forza, o coll'introdurre trattative d'armistizio col generale francese, fintantoché abbia luogo la conchiusione del maneggio già incamminato con Bonaparte.

Ricompostasi la Consulta, si stabili finalmente il modo secondo il quale il doge dovce presentare al Minggior Consiglio, da convocarsi il domani, il tenore delle presenti coudizioni, e la Parte che autorizzava i deputati ad entrare in trattative intorno alla forma

di governo da adottarsi.

Era il primo di maggio, e già raccoglievasi il Maggior Consiglio, a sieurezza del qui imprudentemente si avea fatto circondare il palazzo con armati e cannoni appuntati e miccia accesa ; onde tutto quell' apparato guerresco apargava il terrore nei cittadini, non ben conoscendo la causa.

Entrava il dope nel Maggior Consigito, pullido in volto o lagrimoso, e dopo alcuparole, nelle quali conpundi i mali i cui trovavasi avvolta la Repubblica, propose la Parte, formulata la sera inassazi dalla Consalta, la quale conteneva esimado in Senolti ai deputati di promettere la liberazione delle carecti i dutti il detenti per opinioni politiche dal tempo dell'ingresso degli eserciti francesi in Italia, secondo la nota di Bonaparia.

Era grave deliberazione da prendersi, ma a tutti argomenti prevalse la considevite e ritratti de'dogi. 56 (441) vazione di inlurar la città, che la Repubblica vreuse a continuarse sotto forme democriatiche per oni partifo la vinto con cinquecentoronatto voti affernativi, controsette negativi e quattordici non sinceri. — Partiva la sciagurata deliberazione, e one sua une lettera ai deputati Doni o dissintiunia, cui si aggiunas per terro. Alvies Idoccasigo, longicamente di Udine. — La quade deliberazione, confermando le prime concessioni, raccomandora o deputati di usare i più custi modi, e tutta la deterità per ottenere che gli effetti riuscissero di minor danno e meno funesti che fosse possibile alla patria.

Ma nello stesso giorno invece, partiti i deputati dalla conferenza di Palmanova, Bonaparte pubblicava, in data primo maggio, un manifesto di guerra, nel quale, ripetendo le antiche accuse, provate false ed inique, contro la Repubblica, intendeva per cotal modo adonestare l'inquisto atto e malvagio.

Il 2 maggio giungeva Bonaparte stesso a Treviso, ove venia visitato da quel provveditore straordiuario Angelo Jacopo Giustiniani. - Alle proteste di questo, dell'amicizia della Repubblica verso la Francia, orgogliosamente rispondeva, essere anzi nemiche, per le ostilità da quella a questa praticate, e che quanto a lui che veniva messo di pace, ei dovesse entro dieci ore partire, o sarebbe fucilato. - Ma il Giustiniani, uno di que' pochi in cui scorreva ancora nelle vene magnanimo sangue, imperterrito rispose, affermando nuovamente la lealtà del suo Governo; ed in quanto a lui, protestava, che essendo stato destinato dalla patria a quella carica, non gli era lecito. come buon cittadino, se non dipendere dagli ordini di quella. - Tornava Bonaparte alle solite escandescenze ed alle solite accuse, ed il Giustiniani, quantunque dignitosamente le dimostrasse, con evidenti ragioni, ingiuste e infondate, non pertanto riusciva il suo dire di nullo effetto; che Bonaparte protestava voler distruggere la Repubblica. ed altro mezzo non esservi a salvarla se non quello che il Giustiniani stesso si producesse al Maggior Cousiglio, onde fargli tenere le teste di dieci ! inquisitori di Stato. --Inorridito alla proposta, risposo l'invitto, non sarebbesi reso giammai a uffizio si vile: che se pretendeva a forza risarcimenti, altri ve ne potrebbero essere di natura diversa. - Finalmente, vedendo che a nulla riuscivano le sue parole, spinto da patrio zelo, scintasi la spada, gliela depose ai picdi, dichiarandosi prigioniero ed ostaggio per la sua Repubblica, finche patentemente constasse la irreprensibile lealtà di essa, o, se ciò non bastasse, ed esigesso assolutamente sangue, offrivagli di buon grado il proprio ad espiare le colpe supposte del suo Governo, fino all'ultima stilla, purche rimanesse salva ed incolume la cara sua patria.

Alla insoltia ferezza e cottanza d'animo rinannea attonito Bosaparta, e lodato i Giustinais cuen boson cittafioni, goi promettea, a persino della san lealità, che avrebbe salvati i sonò beni nella distruziono generale, che pensava di fare di quelli degli altri nobli. — A cui, il Giustinaini, desponamente i rispodeva: non casere si vile da pensare alla propria salvezza in mezzo al sagrifizio della sua patria. — Atto e para lare generoso in seguento di anglo Giustinaini, e degno che trapasa il alla posteriis, per dimostrare, contro la malvagità di tanti serittori, esservi siato, anche in quel tempo, moniti illutari nella Repubblica, para gia stichi cero;

Bonaparte intento facca serivere ai deputati scelti per trattare con lui, che altrimenti non gli avrebbe ascoltati, se prima il Maggior Consiglio non faccase arrestore e punire i tre inquisitori di Stato o il grande ammiraglio, quelli per aver perseguitato i Veneziani che averano accolto i Francesi, e questo per aver ordinato l'assalimento e la distruzione del legno francese, comandato dal Laugier.

La debletza di alcuni e la fellonia di altri, che facevano parte della Conferenza, fe il che la propotto e si fo premet a Parte dal Maggio Consiglio, il a maggio, di arrestare i trei inquisitori di Sato, non che il comandante del essetlo del Lido, — Conquesto dato preprenati la macchia adi traditori, a quall mon paterono fer fronte i magnanimi Giuseppo Priuli e Nicolò Guido III Erizzo, per far sadere alla fine la partin nelle lastre mani del conquistore. — Lungo e delorono sarribbi in interare le arti adoperate da costore, che unevasuno eteras infamia, che che ne dica per insunari uno storior recenta. — Basteri riferire solutante, che seminato per ogni di redicinita lo spaventa, o fatto credere essere sistemata in Venezia una conquira di redicinita porsono, dispotte a sostenere l'invessione misucciata delli militie framese; i, fatte allontanza dalla città fe foddi truppe schiavone, e quindi distranta le laguare di life, a reso inutile l'armo, il di 23 maggio 1970 corcoverno o l'Maccio Considio.

Era legge fondamentale della Repubblica, che ogni volta trattavasi di prosumazira dellemazione di massima, dovessi il Maggio Consiglio tocaco il numero di selenzio nobili ji neaso diverso la deliberazione era illegittima e nalla. – Epparre si passi sono pra questa invisibalia cottituzione, e l'assemblace composta di cinquerento/terala-sette soli individui, deliberò il granda atto. — Il doga, somo pinisimo, ma debola, escana coneggio, e pari in tutto allo Softmanto Luigi XVI, non die peso questa circostama; o pellido, tremante, trangosciato, epilogò il contennto delle insidione di chianzioni del traditori; parò sui devideri di Bousparte, sulla insidiità della resistenza, sulla promessa che ai facevano in contraccumbio della voluta riforma; propose in fine un correro rappressolativo.

Nel mentra partava o leggeranai gli atti relativi, tatto ad un tratto si odono aleune sceriche di Seile, onel quali gli Schiwovi, nell'il tod i imborcavi, salutavano nel ottoposto canale i lero patriotti. Un sublio sparendo invase gli animi dei radunati, percioche di credeva che Sassera li conpiratori contro il doge e la soddili, segnati dal veri congiurati che avevano cospirato al totale rovesciamento della Repubblica. — In quella condissione adanque, si rgido disperatamento calla Parte, dalla parte dell'arte per la presenta della presenta, el presenta callo baliotatoines. È la Parte gli preparata, e force aegue telta all'assenables, societa. Parte adeltava il sistema proposolo del coverno nevisioni prisuspensali.

Albaneciato questo vergiognoso partito, gii sfessi sobili, ehe nel gran Conagilio nevvano sancianota, ne rimassera avvilli e confiai. Ma i fustori della norbite seul-tanti per la felico riuscita delle loro trame, diedero il convenuto segnade da nu verno del polazzo, sentiais toto girdare: Fine la filera? Il popolo, incerto da prima sull'esito della discussione, nel mai sospettando si professia sabirezione nell'asino del apatritii, venuto in chiare del fatto, sessenoso fisroico en inercedibit venenza contro chi emettera quelle veci di libertà, o posesi a gridare: Fine ann fiarca. — Nel tempo medesimo fu pratata, come in riendo, per la piazza l'immagina di san flarco, ca fornoni malternite le landere vulle fur grandi matene, che sitamo di fronte alla fassione. Mi si unuallo creacera più 1432 a. Il pubblica aberraza era minecialis.

palesemente, perciocchè il popolo furibondo scagliato si era sopra le case di coloro che avea conosciuti nemici e traditori della patria.

Scuonchè il furor popolare essendo un mare in hurrasca senza freno, tale tumulto era per minacciore la intera città, a involgar nella ruina e nel lutto cittadini innocenti. - La patria era caduta, nò rimaneva altro che salvarla dagli orrori di una plebe irata e senza legge. — A ciò accorse la carità di un suo cittadino, il pobile Bernardino Renier, il quale, investito subitamente del potere di domare il tamulto, con alto coraggio e acutezza di mente, raunati quanti più potè ufficiali e soldati, acorse le vie della Merceria, ed avviatosi al ponte di Rialto, pensò d'impedire il transito per quello a' tumultuanti, e colà far loro testa e disperderli. Fece quindi barricare le vie laterali di esso ponte, e per poco non perdeva la vita per mano di un di coloro, il quale forsennatamente correndo sopra di lui colla spada in pugno, cra li per ucciderlo, se due colni di fueile uon lo avessero ferito. - Poscia fece recare un cannone, e il fe' piantare sul dorso del ponte atesso, appuntandolo verso il campo di s. Bartolomineo. -- In quel frattempo ingrossavansi i rivoltosi, e già una mano di loro cra presso a superare ogni resistenza e rendersi nadroni del posto, se l'ufficiale ehe lo comandava non avesse ordinato lo scarico della moschetteria, e poscia, veduto inutile quel mezzo, anche quello del cannone a mitraglia, col quale colpo alcuni di coloro rimasero estinti, e più altri feriti. - La notte seguente fe' collocara il Renier un altro cannone sul ponte; per cui gli riusciva di salvare da maggiori mali la derelitta sua patria.

Per tal modo spegnevosi, dopo quattordici secoli, la Repubblica veneziana, vittima sfortunata e innocente della sna lealtà, della generosa ospitalità sua, e di quella impuntabile ed imparziale amicizia, con cui riguardò ed accolse nal auo seno ospiti sconoscenti ed ingrati, amici sleali, scellerati e perversi, come diceva il Tentori. --Cadde ella, diciam noi, per mano di pochi e possenti traditori, i quali abbindolarono i saggi auadendoli per una o per altra maniera, ovveramente sforzandoli con male arti, ad abbracciaro il dannato partito di una neutralità disarmata : mentre poteva, ed era in grado di farlo, sostenere una neutralità armata, per la quale salvata sarchhesi, almeno allora, dal naufragio, non ostante la scadenza politica e moralo in cui era discesa. E ben diceva uno scrittore della Civiltà cattolica (Vol. VII, pag. 67; Vol. VIII, pag. 206, 2 da serie), che la caduta di essa Repubblica fu un'opera di tenebre, un mistero d'iniquità e di perfidia la più esecranda, mentre aveva ancora, la Repubblica stessa, in sè tanto di sano, e si gagliardi e invitti elementi di vita, che allorouando Bonaparte dicera aperto: che quel earcame di vecchia era omai sanz' anima e senza fiato, ingamavasi a partito. - Quel che ci duole, e ei duole nell'animo altamente, è che alla tristizia aggiuusero i traditori le calunnie più nere, seminate da loro in cento modi e in mille carte. - Ma è venuta l'ora anche per queste, chè vennero smascherate vittoriosamente da molti degni figli di questa patria lacrimata, la quale vivrà sempre uella memoria de posteri, giusti e gentili, cara e laudata : dappoiché

oe poster, gusta e gentia, eara e inuaus; a La vittoria de rei triste è siccome Una notte di colpa; e quella fronda Che la incorona, al Sol del vero cade Inaridita, e maledetta giace Sul terren calpestata. (445) Mutato il governo, il doge Manin, con assai più pudore ed amor patrio del doge di Cenova, Jasopa Brigado, fidita la prasidenza della instituita Musicialpià provvisoria, e ritiravasi nel palsazo di sua moglie giù defunta, Eliasbetta Grimani, a' Servi, esando il uno a. Salvatore nel Canal grande, altore in ridibelre, vivendo vita ritiratiasima e tutta volta allo opere di jetta. — Acenduta la usa morte il 33 atolore 1802, il il governo austriore, allora dominante in venezia, accessaci che si ponnesse la sua immagine, in seguito a quelle degli altri dogi, nella sala dello Serutinio, opera di Girohmo Prepiani, acto la quale fia estri bi il semulice son nome, così :

#### LYDOVICUS MINIX.

(1) Dals grete Mulls remann, a Manilla, vagines perceda sextiture, in vigual il Torvelli, sobio montantela dia Sacrica di Lercasa Lenga, ja, ja frence picho Cress, and Harris de Trence e l'accessivatione de la Sacrica de Lenga Lenga, ja frence picho Cress, and Harris de Trence e l'accessivatione de la Cressivatione de Lenga Leng

Nneque Lodovico Manin Il 23 luglio 1726, do Lodovico detto Alvise e da Maria Bosodonno. -Educato nel collegio de cherlei regolari di s. Paolo iu Bologna, s'ineaumino poseja nella carriera civila e politica presso Giovanni Da Lezac, e fu con esso a Roma nilorche questi sostenne la carien di ambascintore a quello corte. - Ripatriato Lodovico, impalmossi con Elisabetta Grimani; ed entrato nelle mogistrotore, per le favorevoli disposizioni naturali, sendo macstoso e gentile nei modi, accorto, pronto e nobile paristore, prudante ne' consigli ed necostumatissimo, venivo monadato capitano a Vicenza, donde, non ancora tocco il termine prefisso di sodici mesi, ottenne di ritornare alla patria, ed ivi coprire sicune magistraturn che aprivano in vis n cariche maggiori. - Nel 4757, venne nominato capitano di Verona, ove si distinse per la sua solerte carità nella grande inondazione seguita dell'Adige, che recò lutto a naione n quello città e provincia. - Ripatriato, ara eletto senstore, e quindi podestà di Brescio. - Le selanti opere escreliate do lui anche nel governo di questo ultimo città gli meritarono, si suo ritorno, la dignità di procurator di s. Marco chalpra, il che accadde il di 25 novembre 1763. - Sostenne in seguito molte magistrature, e cooperò nila riduzione delle valli veranesi, alle opere per rad-drizzore le svolte dell'Adige, e nd nitre aneora, godendo esso bel nome (ra i migliori economisti dei tempi snot. — Nel 1782, se destinato ad accompagnare il pontefice Pio VI nel suo passaggio per le pro-vincio venete, nliorebè recossi a Vienna; e tale su l'accoglienza, tale l'inggradimento dinostratogli dal Santo Padre, che volla decorare il nostro Mania col titolo di envallere, ponendogli al collo, egli stesso, in solenne udienza, data în Udine, uno collano d'oro con medaglia di aquisito invero, e concedendogli parecchi aprituali benekcii per se a per lo son famiglia. Janta fa la gloria che perciò consegni, tanta lo fede che pose in nia la Repubblica, che morte il dege Paole Render, lo volle insignita della soprema dignità della patrio, come superiormente dicemmo. - Ne' primi anni del suo ducato, ne' quali durava anta della pierto, come haperamente della come della co e delle lettere, volle che nel detto palazzo si disponessero due mnguifiche sale, una per custodirel una preziosa raccolta di libri e patril monumenti da esso lui acquistati, l'altro all'uspo di collocarvi le statuc ed i moruni raccolti dalla famiglia Paractti, che a que giorni correnno pericolo di casere traspor-tati finor di Veneala, studioso con ciò di conservore alla patria tanta preziosità. Divisamento, che allora, per le agitazioni e la scompiglio delle pubbliche sorti, non ebbe effetto.

Codes le Republico, Ledreiro Menin, rifesti di accutare la pratidenza città cittar, instituto di materialità pratidenza città cittare, instituto di applica elizioni del prinza fiftiranti del planta fiftiranti di applica elizioni di considerati di considerati a considerati a successi di considerati del considerati a considerati di cons

TIVE DELLE VITE DEI DOG! E DI TETTA L'OPERA

# INDICE DELLE MATERIE

#### CONTENUTE

# IN QUESTO QUARTO ED ULTIMO VOLUME

| introdusione pag-                       | 181  | atter pag                              |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|
| Fondazione di Vecezia, e reggimento del |      | XXX. Domeoico Contarini 4043 74        |
| Tribuni                                 | 4    | XXXL Domenico Selvo 1074 24            |
| ****                                    | 106- | XXXII. Vitale Faliero 4085 78          |
| L Paoluccio Anafesto 697                | 5    | XXXIII. Vitale 1 Michiel 4096 81       |
| II. Marcello Tegeillano 717             | Z    | XXXIV. Ordelafo Fallero 1402 85        |
| 111. Orse Ipate 726                     | 8    | XXXV. Domenico Michiel 4118 88         |
| IV. Teodato Ipato 742                   | 10   | XXXVI. Pietro Poiani                   |
| V. Galla Gaulo 755                      | 12   | XXXVII. Domenico Morosini 1148 24      |
| VI. Domenico Mooegario 756              | ivi  | XXXVIII. Vitale II Michiel 4436 18     |
| VII. Maurizio Galbajo 764               | 43   | XXXIX. Sebastiono Ziani 4472 403       |
| VIII. Giovanni Galbajo 787              | 45   | XL. Orio Mastropiero 4478 109          |
| IX. Obelerio Antenoreo 804              | 47   | XLI. Enrico Dandolo 1493 412           |
| X. Agnello Partecipasio 810             | 22   | XL1I. Pietro Ziani 1205 119            |
| XI. Giustiniano Partecipaalo 827        | 26   | XLIII. Jacopo Tiepolo 1229 123         |
| XII. Giovanni I Partecipazio 829        | 28   | XLIV. Marine Moresini 4249 429         |
| XIII. Pietro Tradonico 837              | 80   | XLV. Riniero Zeno 4253 431             |
| XIV. Orso I Partecipazio 864            | 24   | XLVL Lorenzo Tiepolo 1268 134          |
| XV. Giovaoni II Partecipazio 881        | 37   | XLVII. Jacopo Contarini 1975 138       |
| XVI. Pietro I Candiano 887              | 38   | XLVIII. Glovanni Daedolo 1980 149      |
| XVII. Pietro Tribuno 888                | 40   | XLIX. Pietro Gradenigo 4289 143        |
| XVIII. Orso II Partecipazio 912         | 42   | L. Marino Giorgio, o Zorzi . 4314 459  |
| XIX. Pietro II Candison 939             | 44   | LI. Giovanni Soranao 4312 152          |
| XX. Pietro Partecipacio 939             | 40   | LII. Francesco Dandolo 1329 155        |
| XXI. Pietro III Candiano 942            | 47   | LIII. Bartolammeo Gradenigo . 4339 160 |
| XXII. Pietro IV Candiano 959            | 46   | LIV. Andrea Dandolo 1343 161           |
| XXIII. Pietro I Orseolo 976             | 54   | LV. Marino Faliero 1351 165            |
| XXIV. Vitale Candiano 978               | 87   | LVI. Giovanni Gradenico 1355 168       |
| XXV Tribuno Mensono 979                 | ini  | LXII Glovanni Delfino 4286 469         |
| XXVI. Pietro II Orseolo 991             | 60   | LATIL Lorenzo Celsi 1361 172           |
| XXVII. Ottone Oracolo 1008              | 65   | LIX. Marco Cornaro 1365 175            |
| XXVIII. Pietro Centranico 4026          | 67   | LX. Andrea Contarini 1368 178          |
| XXIX. Domenico Flabenico 1932           | 69   | LAI Michiel Morosioi 4382 187          |
|                                         |      |                                        |

|                               | atter pog- | YOU ALL THE PARTY                 | seso pag |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| LXII. Antonio Veniero         | 1382 159   |                                   | 1645 228 |
| LXIII. Micheie Steno          | 1400 493   | XCIII, Nicolò Donato              |          |
| LXIV. Tommasu Mocenigo        | 1111 498   | XCIV. Antonio Priuli              |          |
| LAV. Francesco Poscari        | 4423 205   | XCV, Francesco Contarini          |          |
| LXVI Pasquala Malipiero       | 1457 220   | XCVI. Giovanni Cornaro            |          |
| LXVII. Cristoforo Moro        | 1162 222   | XCVII. Nicolò Contarini           | 4630 314 |
| LXVIII. Nicolò Trono          | 1471 225   | XCVIII. Francesco Erizzo          | 1631 318 |
| LXIX, Nicolò Marcelio         | 1473 227   | XCIX. Prancesco Molino            | 4646 325 |
| LXX. Pietro Mocenigo          | 4474 230   | C. Carlo Contarini                | 4655 334 |
| LXXI. Andrea Vendramino       | 1176 222   | Cl. Francesco Cornaru             | 4656 333 |
| LXXII. Giovanni Mocenigo      | 4478 234   | CIL Bertuecio Valiero             | 4656 234 |
| LXXIII. Marco Barbarigo       | 4685 237   | CIII, Giovanni Pesaro             | 4658 338 |
| LXXIV. Agostino Barbarigo     | 1186 238   | CIV. Domenico II Contarini        | 1659 341 |
| LXXV. Leonardo Loredano       | 1501 241   | CV. Nicolò Sagredo                | 4675 350 |
| LXXVI. Antonio Grimani        | 4521 249   | CVL Aivise Contarini              | 1676 352 |
| LXXVII. Andrea Gritti         | 4523 251   | CVIL Marco Antonio Giustiniani .  | 1684 351 |
| LXXVIII. Pietro Lando         | 4539 937   | CVIII. Francesco Murosini         | 4688 300 |
| LXXIX. Francesco Donato       | 1545 259   | CIX. Silvestro Valiero            | 1691 361 |
| LXXX. Marco Antonio Trevisano | 1553 262   | CX. Alvise II Mocenigo            | 4700 369 |
| LAXXI. Francesco Veniero      | 4554 263   | CXI. Giovanni Cornero             | 1709 371 |
| LXXXII. Lorenzo Prinli        | 4556 265   | CXII. Aivise III d. Scb. Mocenigo | 1722 380 |
| LXXXIII. Girolamo Prioli.     | 4559 267   | CXIII. Carlo Ruszini              | 4732 282 |
| LXXXIV. Pietro Loredano       | 1567 259   | CXIV. Alvise Pisani               | 4735 384 |
| LXXXV. Alvise   Mucmigo       | 4570 270   | CXV. Pietro Grimoni               | 1741 386 |
| LXXXVI. Sebastiano Vegiero.   | 4577 227   | CXVI. Francesco Loredano          | 4759 390 |
| LXXXVII. Nicolò da Ponte.     |            | CXVII. Marco Fostarial            | 4769 395 |
| LXXXVIII Pasquaic Cleogna     |            | CXVIII. Airlise IV Morenigo       |          |
| I-XXXIX. Marino Grimani.      | 4595 236   | CXIX. Paolo Benier                | 1779 408 |
| XC. Leonardo Dunatu           |            | CXX Lodovico Manin                |          |
| ACI, Marco Antonio Memeno     | 1612 225   | Citic Bostino initiali            |          |
|                               |            |                                   |          |

## GIUNTE FINALI

Nel lungo corso di tempo da noi impirgato nel dettare quest' opera, l'imperiale Governo, sempre sollectio alla conservazione de'monumenti d'arte e massine del Palazzo dacche dei llustramou, continolo più che mai a spendere intorino ad esso cure infinite e molto oro, affine di riparare i guasti che gli avevano infilito i secoli, gl'incende le la barbarie degli uomini di questi ultimi anzi. — E inanzi tratto, al provvisorio Conservatore, ch' era il Bibliotecario della Marciana, ne destinava uno di stabile, il cai minico ufficio si è quello di vegliare al suo perpetuo decoro; voleva adesso che una Commissione d'uomini d'arte sopraintendesse ad ogni lavoro di riparazione, affinche seguito fosse con tutta diligenza e aspienza, giacchè pur troppo, sia per amor di novità o per ispirito di male inteas economis, giacchè pur troppo, sia per amor di novità o per ispirito di male inteas economis, efforto manomessi in passato alcune parti, supponendo ch' convenire, quando se chi intese a quelle opere avesse avuto cognitione della Storia della fabbrica, come degli usi a cui erano destinati i vari loughi al tempo della Repubblica, molti di essi non si sarebbero vergognoamente alterati; di che già ci lamentamuno alcuna volta in queste beagine.

Di tuti quindi i lavori compiuti dopo la pubblicazione, massime del primo volume di questa Opera, e non pure di quegli altri che sono ordinati, e che andranno fra poco ad effettuarsi, è debito nostro far qui onorats memoria, onde completare pienamente a tutto oggi (aprile 1863) le notizie riferibili al monnento che illustrammo, e in pari tempo dimostrare la gratitudien nostra all'imperiale Governo, che con magnanimità piuttosto unica che rara, peusò e pensa alacremente alla conservazione gelosa di un monumento, il primo che vanti l'Europa universa nel genere suo.

Avremmo voluto eziandio porgere, a chiusa del nostro lungo l'avoro, una serie copiosa di documenti inediti, relativi alla fabbrica, alle pitture ed ornamenti diversi, all'uso dei locali ed alla conformazione che questi presero in vari tempi, a norma dei casi e dei bisogni: dalla quale moltitudine di documenti ne sarebbe APPENDIGE.

risultato di llustrazione maggiore allo esposto da noi, o conferma di quanto agonentammo colla sorta della circite, a retificazione di qualche inesattezza incorsa allora per difetto di documenti; ma il nostro desiderio non potemno incorarara, perstich chi intese ed intende con grande amore a diseppellir quelle memorie avrà cura di pobblicarle a suo tempo, e quando avrà compiuto il lungo e fatiscoo lavoro.

Molti, a dir vero, occuparonsi in questi ultimi tempi a rovigliare ne' pubblici archivi onde trar fnori docomenti, qoando spettaoti ad uno, quando ad altro argomento: ma nessono si applicò a rintracciarne con perseveranza, con filo critico. con iscopo unico e otilissimo, più di quanto fece e va facendo il nostro amico Giovanni Batt, Lorenzi, Coadintore dell' I. R. Biblioteca Marciana. - Non andò egli saltando di palo in frasca, come fecero taluni, beati allorquando davan per caso la mano sopra talon documento che porgesse una qualche puova notizia. gridando poscia la croce addosso a chi prima di essi, ed ignorando, come tutti, quella carta, affermarono o sulla fede di antichi scrittori, o sulla tradizione, essere stata eretta una fabbrica in on tempo più che in un altro, o murata da quello piuttosto che da questo architetto. - Noi ci asterremo però dal nominare coloro che menarono vanto di avere scoperto una sola di cosiffatte scrittore, tenendosi da poco meno del grande Colombo scopritore del noovo mondo; miserabile gente, a cui non luce lume alcuno di lettere. - Basta leggere i loro scritti, basta ndirli a magnificar la lor merce per iscorgerli tosto ciurmatori ridicoli. -- Chi ha veduto e vede ora pubblicarsi certe opere storpie, abborracciate, e per fin rubacchiate da altre, sa a cui accenniamo.

Non coà fecero e fanno gli uomini intenti al vero progresso degli studit, generalimete parl'ando. — Il Lorenti è uo ndi questi. — Egli si pose a ristracciare memorie valeroli a tessere la Storia ragionata della Tipografia veneziana, di cui è tuttora diffetti; e per quello amore che pose alle arti nostre e al questo Palazzo dacale, alla cui illustrazione più volte ci fa largo di ainto, nel corso delle sue ricerche no podi resistere al vive occitamento che in lai destavasi agiv volta che si abbattera in uno od in altro documento riguardante il Palazzo medesimo, di raccolegriti tutti, scorgando als questi quanta luce ovcella sarabbati parasa salla Storia e le vicende di esso. — Laonde, sobbarcandosi a doppio lavora, potè di quest ora admare da store 600 documenti e menorie incellie, la maggior parte preziose. Imperocche di quei documenti e da quelle memorie risultano epoche certe di molti lavori, gli artefici che vi posero mano, le soume spese, il tempo impiggato, e, cò che assai importa, socierno a loce nomi d'artefici fin qui ignorati. — Avvi quindi notizia di un mastro Antonio Piccolo, proto, che tanto vale architetto, sonori politage originali p reventivi di spesa di Antonio De Ponte architetto, polizze c. carte spettanti a Giorgione, a Tuisno, si Bassani, al Palma, a' Bonifacio e ad sitri pituri, tra'qualia savi a honta del pagamento fato a Jacopo Tintoretto, in data 40 novembre 1578, de' quattro dipinit, allor collocati nel salotto sopra la Scala d'oro, poscia trasportati nella sala dell'Anticollegio, da noi illustrati alle Tavole LXXI, LXXIV, LXXIV e LXXVI, inpali contarono complessi sumente ducati decessoto, più ducati diciassette, lire una soldi sedici per ispese di doratura delle cornici et dicollocamento. — Auchte talum disegon rimenne il Lorenti, e progetti d'opere diverse, ed iaventarii, e consegne a'custodi degli oggetti di addobbo di al-una sala; in somma ha egil adonato un vero tesoro. — Il quale a suo tempo, come dicemmo, pubblicherà in guisa che serva a corredo di questa Opera nostra, e valga a porte in luev viepoli la storia per noi discoria.

Abbiam voluto readere a lui questo nuovo tributo di stima, di amicinia e di gratitudine, per dimostrargli che non siam da annoverar fra la turba di coloro a quali egli giorò grandemente co suoi lumi, seoza poi ricever da essi pubblica te stimonianza di ooore; parendo loro che ne fosse per ricever detrimento il qualsiasi loro nome, tenendosi reglino per uomini cui altri uno posson venire a paraggio. Ma a costoro si potrebbe ripetere il detto d'Ausonio:

Utilius dormire fuit, quam perdere somnum Atque oleum.

Ma venendo al soggetto di questa Giunta finale, a far meglio spiccare le opere di ristauro e di abbellimento compiutesi, e che si stanno compiendo, verremo qui descrivendole secondo l'ordinata disposizione de luoghi data in quest'opera,

L

# PIANTE ED ESTERNO.

STORIA DELLA FABBRICA DEL PALAZZO DUCALE

Capo XX (pag. 172 e seg.).

Interno alla sala de' Banchetti dicemmo, che poco appresso alla metà del secolo scoror inmovava il sua decorazione, forte perchè si carao, guastate dalle pieggie, tutte o parte delle piture. — In quella vece fu creduto conveniente al lora di dare alla sala nuovo e più aplendido addobbo; giacchè la più parte quelle vecchie piture le abbiano trovate esistere tuttavia abbandonate ne depositi del Palazzo ducale, allorchè fommo chianti, nel 1861, a fra parte della Commissione Accademica incaricata di Imperiale Governo di esaminar quei dipinti.

di descriverli e di proporre il loro collocamento o futuro destino. — Quindi rinvenuto abbiamo le opere seguenti, accennate nelle pagine superiormente citate.

1. Allegoria dipinta da Giuseppe Alabardi. - 2. Il doge Giovanni Cornaro che recasi, sopra li peatoni dorati, a visitare il tempio di S. Giorgio Maggiore in isola il di del Protomartire, di Filippo Zanimberti. - 3. La Vergine con S. Marco, che porge il corno ducale al doge Antonio Priuli, e dalla opposta parte l'Angelo Custode che dà un altro corno ducale al principe Francesco Contarini, di Jacopo Palma Juniore. - 4. Due putti a chiaro-scuro, tenenti in mano un cartello con la iscrizione accennata alla pagina 173, con gli scudi, no per lato, dei principi anzidetti, del Palma stesso. - 5. Allegoria, in cui sono figurate la Sapienza, l' Abbondanza ed altre virtù, di Girolamo Pilotti. - 6. Allegoria esprimente la Terra fatta persona, seduta in trono cinta da varie Virtù, del suddetto. - 7, 8, 9. Cariatidi e figure simboliche a chiaro-scuro, del medesimo. - 10. Il Trionfo di Bacco, di Antonio Molinari. - Gli altri dipioti mancanti, confusi con la massa di tutti que' demaniati dalle chiese e da' cenobii soppressì, veonero alienati, tra' quali due scuoprimmo ora, passati in proprietà uno di Francesco Calzavara, l'altro di Giovanni Persico, negozianti di vecchi quadri. - Il primo è quello figurante il calare del doge processionalmente nella Basilica il di del Santo Patrono, opera di Santo Peranda: il secondo mostra il doge che, salito il bucintoro, si reca, il di dell'Ascensione, a compiere la cerimonia dello sposalizio del mare, lavoro di Gio. Pilotti.

## Capo XXI (pag. 178).

L'abbellimento che otteme l'atrio della porta del Palazzo detta del Framero, che riesce au Molos, consistera, oltre che di quadri ricordati, anche in alcuni dipinti della vòlta. E quantunque neutono scrittore li abbia mai ricordati, nondimeno di questi giornia (paprile 1865), che si rimise parte elli intonaco, si scoperso, però in gran parte ruinati. Figuravano i dodici Apostoli, Cristo insorto e la Vergine assunta. — Parve a taluno tale scoperta preziosa, e chi a questo od a quello artefice attribui quelle pitture, nessuon però cogliendo nel segon; mentre, a dir vero, lo stato in cui sono ridotte, non lascia modo a distingoerlo. — Senonché saminandole noi da vicino, setta estituata, le giodichiamo esguite da Baldassare D'Anna, quello stesso che lavorò la immagine di Maria collocata nel faltarino, da questo atrio trasportato nella stama vicina, e il grande dipinto che fo fiancheggiava, esprineate li santi Marca, Docco, Schastiano e Teodoro, ora perito. — E di vero, chi si facria a confrontare queste figure colla grande tela la sciata dal D'Anna melesimo nella chiesa di satul Anaria Formosa, esprimente pa-

pa Innocenzo III, che approva l'ordine de Trinitari per la liberazione degli schiavi, vede tosto non poter essere queste figure che della stessa mano, sia nel disegno, come nel colorito e nelle altre parti della pittura. - Quindi la scoperta ora fattane non è di nessuna importanza; imperocchè poco o nulla importanti sono le opere di quell'artefice, scuolare di Leonardo Corona, e vissnto fino al 1639, poco curato dagli scrittori contemporanei, poco dai posteri, se i varii dipinti da lui operati per le chiese delle Convertite alla Giudecca, di santa Sofia, de Servi, dell'Umiltà, di san Paterniano e di santa Giustina, nella soppressione accaduta di esse chiese, furono tutti trascurati, e quindi periti od alienati a meschinissimo prezzo. - E di poco merito eziandio furono valutati i dipinti ora scoperti, allorquando, nel 1763, come dice l'inscrizione tracciata sulla fascia dell'arco, si ristaurò l'atrio in parola, se allora, pei gravi danni sofferti da' medesimi, si pensò dargli sopra una o più mani di calce. - Non per questo biasimeremo il divisamento ora preso di conservare quattro degli Apostoli che risultarono men danneggiati degli altri, e sono quelli dipinti ne' fornici mediani, cioè li santi Pietro, Paolo, Andrea e Simeone, chè ad ogni modo serviranno a memoria dell'antico ornamento.

#### ESTERNO DELLA FABBRICA

### (pagina 355).

Nella descrizione de Capitelli delle due loggie estrera abbiamo più volte deplorato il grave danno che solferero dall'incendio accaduto nel 4577. Le cinte di ferro, di cui vennero allora muniti, nel corso degli anni ossidaronsi, e quindi laterate non ai prestano più al loro uffizio, ma anni van del continuo recando danno maggiore, sicché tratto tratto si distaccano e cadono alcune parti de capitelli stessi, per cui alcuni degli archi che sopra s'involtano, minac-rian ruina.

Rappresentata la cosa alla Superiorità, ed insulato l'argente progetto, fu sutuito che si dovessero riparare doi scioplire di soupro sulle forme do plasmarsi sugli amichi, e la spesa preavverita ammona alla ingente somma di fiorini ceru tovatimila, ciò ad italiane lite irecentomila; e glà si di dopera a rimettere il capitello N. XX della loggia superiore prospettante la Piazzetta, descritto alla pagina 344.

Facciano però un volo, ed è, che il lavoro venga affidato a' migliori, scarpelini ornatisti, de' quali non è ora difetto; tra' quali nominiamo Jacopo Spiera, Bartolommeo Piccoli, Martino Trevisan, Angelo Segoso, Pietro Lorandini, il quale ultimo diede già splendido saggio nel ristuaro che' foce del grande capitello sull'angolo, colle misqui de L'egislatori; mentre se fosse per avventura deliberata

l'opera ad un qualsiasi imprenditore, non sapremmo se riuscirebbe secondo domanda la suprema importanza della fabbrica, avendo sott'occhi pur troppo molti lacrimeroli esempi.

## PIANTE GENERALI DELLA FABBRICA

# PIANTA TERRENA

(al N. 20, pagina 12).

Il Magistrato della Milizia da mar, qui ricordato, ornavasi al tempo della Repubblica, secondo structoro il Boschini e lo Zanetti (†), di un dipinito di Benedetto Diana, figurante S. Marco in trono, cona i alta la Giustizia, l'Arenagelo S. Michele, eli Santi Francesco e Domenico, opera dall'ultimo, principalmente, assai oddata. Tale dipinto trovammo utatvia esistere nel deposito superiromente accennato, come trovammo eziandio l'altra tela che stava nel Magistrato stesso, cital da Boschini, como opera di Cesare Vecil, esprimente la Seara Famiglia e asna Caterina. — Siccome poi non mai esistette alcun pittore di cotal nome, nè potendosi attribuire a Cesare Vecello, perche di stile più antico, la Commissione lo reputò di qualche merito, e forse di uno scoulare de Bellini.

#### PIANTA GENERALE AL PIANO DELLE LOGGIE

(pagina 32).

Il dipinto qui citato come perduto, opera, ricordata dal Boschini, di mano di Angelo Mancini, lo trovammo tuttavia esistente nel deposito.

(pagina 33).

In questa pagina e nella Nota 13 relativa parlammo del sofituto che decorsava il Magistrato de' Revisori e Regoltatori alla scrittura, e lo reputammo allora opera di Francesco Beccarucci da Conegliano. — Allorquando poi con tutta accuratezza lo prendemmo in esame, uniti alla Commissione Accademica, apertamente ci si palesbo per opera di Camillo Ballini, sicche la sigla &, interpretare si deve per Camillo Ballini (rec. — Oltre a questo soffitto trovammo esistere el deposito i seguenti dipinti, che decoravano i luoghi del Magistrato suddetto. — 4. La Vergine c'ol Putto e Santa Caterina, d'i mano di un Veneto del secolo XVII. — 2. Dieci figure allegoriche, operate nel secolo anzidetto, c'itate dal Boschni come havori di un Andionio Benedelti fibritore ignoto.

Trovammo adesso eziandio, nel deposito stesso, dne putti fiancheggianti un arco architettonico, e tenenti in mano uno scudo; bella opera, forse di *Lazzaro* (6) Sebastiani, che vedevasi nel Magistrato dei Cattareri, reputata dal Boschini, a torto, di mano d'uno de' Vivarini.

### (pagina 42).

Il Leone alato, opera di Jacopello Dal Fiore, qui ricordato, stante una volta sul tribunale del Magistrato della Bestemmia, lo abbiamo nivaento nel depositie: e rappresenta il detto Leone, con alla sinistra l'imagine della Giustinia, ed a' piedi lo scudo del doge Cristoforo Moro. — Una inscrinione segna il tempo del ristatoro dell'opera così. Restauratum ana. della die 30 april.

# PIANTA GENERALE DEL SECONDO PIANO NOBILE

#### (pagina 92).

Il coperto di tutta la parte orientale della fabbrica, che guarda da un lato il canale del Palazzo, dall'altro il grande Cortile, fu progettato di rinnovar to-talmente. — Fu approvata anzi per ciò l'ingente somma di fiorini ottantamila; e già fu incominciato il lavoro.

# II. CORTILE

PROSPETTO DELLE SALE DEL CONSIGLIO MAGGIORE E DELLO SCRUTINIO 
(paqina 17).

Anche li due prospetti interni delle Sale del Consigiio Maggiore e dello Scrutinio furnon recentemente ristaurati. — In questa occasione si scoperac che gl' interstizi degli archi della loggio superiore dovane ossere intersità di mami variati a disegno. — Imperocchè uscirono, dalla nebbia sparsavi dagli anni, une di quegli interstizi, e sono i centrati nel lato del Maggior Consiglio, rivestiti di marmo broccatello veronese, sul quale s'intarisarono agli angoli grandi gigli di marmo greco. — Il motivo che non venne poi completato il lavoro ci è ignoto. — Sarebbe stata, in vero, cotesta una bella e nobile decorazione.

#### HI.

#### LOGGIA SUPERIORE, INTERNA ED ESTERNA

#### (pagina 18).

Altri busti d'uomini illustri si collocarono dopo il 1860 a tutto oggi (aprile 1863) nella loggia interna.

Prima di accennarli, colle loro inscrizioni, diremo, che il busto di Marco Polo, che erasi progentato di erigere fino dal 1847 dai dotti convenni allano Venetia, non obbe effetto; nè eziandio obbe effetto il divisamento stesso che proponevasi la Società dei veneti commercianti. — Soltanto adesso, a merito dell'onocevolo signore Pietro Bigaglia, veniva fatta scolpire e porre a luogo la imagine di quel sommo.

In conseguenza la inscrizione allora dettata dal nostro amico di lacrimata memoria, Luigi Carrer, si mutò nella seguente semplicissima:

A MARCO POLO
VENEZIANO
N. 4259 M. 4324
PIETRO BIGAGLIA DI LORENZO

A. MDCCCLXIII.

Questo busto è lavoro di Augusto Gamba, romano. Anche il busto di Aldo Manuzio collocavasi adesso a luogo, moderata la nostra inscrizione di questo modo:

ALDO MANUELO
PRINCIPE DES TIPOGRAPI ITALIANI
FORMATO IN NANELA
FORMATO IN NANELA
FORMATO PRINCIPE DE CASAGO
MOLTE OPERE DEI CLASSICI GIPCI E LATINI
LE VISSTI DI PRINCIPE GANCIA
TARIANI MANUELO ALANIMI
ALBORITATIONO PARIE E PIGLIO ANTONELLI
TIPOGRAFI VENEZIANI
ANDECELINII

Le altre immagini fin qui disposte nella loggia sono queste:

ANDREA GAITTI
PROVEDTORE POI DOGE
SCIOLAS I.E. SPIRA DELLA LEGA MACCHINATA IN CAMBRAI
MASSIMILLATO I. REMPINSE
E DA VA DESCANDENTE
DELLO OFFIGGALO DOMINGO
MASSIMILATO I. DANIAGINE
AL TERRO VI OJORE PI PIRANCINE
AL ARCIDICA FERDINADO MASSIMILANO PA VASTRIA
MARCHA PRODUNCA DOMINGON MASSIMILANO PA VASTRIA

Lavoro di Luigi Borro, consigliere accademico.

IACOPO ROBUSTI
SOPRANNOMINATO IL TINTORETTO
ENALO AI MAGGIORI ARTISTI
DI TYATTI IL. PIV ABDITO IL. PIV DIVERSO
FV COSI RAPIDO D'INCEGNO E DI MANO
CHE SI DISSE IL FYLMINE DELLA PITTURA
N, 1612
M, 1620

DALL: ARCIDICA FERDINANDO MASSIMILIANO D'ANSTRIA Fu lavorato da Antonio Bianchi.

#### ANGELO PARTECIPAZIO

DOGE
WIETATA LA PACE CON PIPINO RE
SALVO LA REPVEBLICA
ME FISSO IL GOVERNO IN RIVOLITO
E LE CHROSTANTI SOLUETTE
CON PONTI CONGINASE
COSI ALLA REGALE VENEZA
STABIL SEDE E FORMA VVICA
PIERPARANDO

IL COMVNE DI VENEZIA POSE MDCCCLAI.

Questo lavoro è di Pietro Lorandini Veneziano,

IL COMVNE DI VENEZIA POSE 4861. Scolpito da Giuscope Bernardo.

> ANDREA DANDOLO DOGE INSIGNE PER PRADENZA CIVILE E PER SAPIENTI STVDJ IN GRAVI CALANITA IN GVERRE FORTYNOSE RESSE LA REPVBBLICA CON INVITTA FERMEZZA APRI AL COMMERCIO INTENTATE VIE IN EGITTO FV AMICO DEL PETRARCA E PRIMO DEL VENETI FATTI DETTO LODATISSINA CRONICA M. 1354 IL COMUNE DI VENEZIA POSE 4861.

Opera di Lorenzo Moretti Larese.

DOMENICO MICHIEL DOGE NELLO ASSEDIO DI TIRO COL GITTARE NEL CANPO ALLEATO GLI ATTREZZI DELLE PROPRIE GALEE DELLA VASETA COSTANZA E FEDE I CROCESIGNATI ASSECVRIVA

N.... M. 4429 HL COMVNE DI VENEZIA POSE 4861.

Fattura di Bartolommeo Piccoli.
PEETRO ORSEOLO II

DOGE

LA ISTRIA E LA DAL'NAZIA
ACQUISTO PER DEDIZIONE
LESINA CYRZOLA E LE ROCCIE NARENTINE
COLLE ARM
AL VENETO COMMERCIO
IN ORIENTE E IN OCCUBENTE
OTTENNE PRINLEGI E IMMNITA
GONI TRIBUTO ALLO IMPREO ABOLI

ONDE CREBBE
LA POTENZA E LA INDIPENDENZA
DELLA REPVBBLICA
N. 960 M. 1008

IL COMVNE DI VENEZIA POSE 1861 Bearzi. LEONARDO LOREDANO DOGE

Eseguito da Pietro Bearzi.

NEL SYPREMO PERICOLO
DELLA PATRIA
PER LE PREPOTENTI ARME STRAMERE
ANCHE I PROPRII FIGLIVOLI
A DIFESA DI QUELLA

OFFERIVA
N. 1438
N. 1521
IL COMVNE DI VENEZIA POSE 1862.

Scultura del prefato Luigi Borro.

VGO FOSCOLO
GRECO PER NASCITA
VENEZIANO PER AFFETTO E PER SEDECENNE SOGGIORNO
ROBVSTO INTELLETTO ANIMO LIBERO INDOCLIE. TEMPERA
FANTASIA TETRAMENTE FECONDA.

DAL TEMPIO DEL VENETO SENNO ALLE VENE DI SANTA CROCE GVARDA ORA CONTENTO

1 MPOTI EREDI DI SPIRIDIONE PAPADOPOLI QVESTA EFFIGIE PONEVANO 1861. Lavoro di Marco Pasato di Cavassagra nel Trevigiano.

(10)

GIAMBATISTA SPOLVERINI
PATRIZIO VERONESE
CANTO CON ELETTISSIMI VERSI
LA COLITAZIONE DEL RISO
E IN O GNI PA RTE DEL PO EMA
CON VIRGILIANO NAGISTERO
POSE VITA LICE ARMONIA
N. 1697
IL PROVIPOTE CIAMBATISTA BVBI P. 1861

Fattura del Veronese Poli

MICOLO ZENO

FIRMANDO MAIGATORE

APPERA VANA VIA

MOTO CIRICA MAI

L'ORINNE DEI VENETI COMURENCIANTI F. 1862.

Oursto medezione è scoligio da Autonio Bianchi.

Stannosi ora scolpendosi altri busti, tra' quali quelli di Paolo Erizzo e di Giovanni Brandolino, ordinati dal Nob. Barziza all' artista Antonio Passerin di Bassano, quello di Lazzaro Mocenigo, commesso dalla famiglia al suddetto Luigi Borro, ed un altro dal cav. P. Zandomeneghi.

É poichè non vedemuno peranco eretta qui l'effigie di quell'Antonio Da Ponte, che restituì, dopo l'incordio accaduto nel 4577, questo Palazzo ducale alla primiera forma e hellezza, secche, per lo ingegno solo di lia, è dato ancora anumirare questa superha mole, abbiamo voluto riparare al difetto, ordinando noi il busto di si grande architetto allo scultore Martino Trevisan veneziano, sotto il quale apportemo la inscripcione seguente.

ANTONIO DA PONTE

ANTONIO DA PONTE

REGILIETTO VENETO
OVESTO DICLE PALAGO
OLIO SIXXVIII DEL BILEN NOS PIERI
E LE PRIGIONI E LA CORRENTA DELL'ARRENALE
E MORT PONTE DE LA CORRENTA DELL'ARRENALE
LA SCLUNDO DIRBOS SE IN LAI PIEN
OLIO DICREMO DE LA VIRTI.

AR RIPARATORE PELLO STYPENDO EDIFIZIO
LA SOLLANDRATORE P. ANOTTO

(11)

N. 1509

## IV.

#### AVVOGABIA

Taxola XXXVII.

Nella illustrazione di questa Tavola, recante Cristo morto nel monumento, sostenuto dalla Vergine Madre e S. Giovanni, e dai lati li Santi Marco Evangelista e Magno Vescovo, di Giovanni Bellini, dicemmo che tale dipinto, atteso il ristauro che ottenne nel 1574, come sta ivi notato, noo notè conservare della sua originalità che la composizione ed alcune parti. - Ma quantunque allora lo avessimo esaminato con cura, pure, per la scarsissima luce che riceveva, non ci fn dato, al paro degli altri scrittori che ne precedettero, di ben rilevare il suo stato. - Adesso che, uniti alla Commissione Accademica, lo abbiamo fatto levare dal luogo, potemmo osservare le particolarità seguenti. - Non essere altrimenti vero che per il largo ristauro che ebbe venisse alterato, mentre non fu ampiamente ritoccato nel 1574, come dicono gli scrittori tutti, ma rinnovato, come dice la inscrizione, vale a dire, ridotto in forma diversa dall'antica, e quindi ingrandito da tutti i lati, sicchè risulta il paese, ed oltre la metà inferiore del monumento su cui posa la salma dell'estinto Gesù, aggiunto, come aggiunte sono, appiedi del monumento stesso, le tre armi de' nobili Gio. Antonio Bono, Francesco Pisani e Ottaviano Valiero; e quindi soco del tutto conservate le tre principali figure, e sì che spicca con tutta evidenza l'originalità del pennello. - Il quale, se la genuina inscrizione non avvertisse essere quello di Giovanni Bellini, suspicar si potrebbe fosse piuttosto quel del Mantegna, al cui stile avvicinasi.

Preziosissimo è pertanto questo dipinto, anche perchè offre uno stile che non avrebbesi mai sospettato nel Bellini, non essendovi, almeoo qui in Venezia, opere sue che la nostra pareggi da questo lato.

Tale dipinto colorira Giovaoni intorno al 1472, siccone accenna il Ridolfi, e die epotivismente lo Zanetti; e lo colorira per la rhiesetta di S. Nicolò di Palazo, allorquando stra vicina al magistrato dell' Avrogaria; e precisamente lo conduceva per ornare la mezaluoa sopra l'altare. Difatti è patente ancora l'antica sua forma, che mutò poi per lo rionovamento accaduto, come accennammo, elorquando fu trasportata la chiesetta di S. Nicolò nel lato aderente alla Basilica, siche l'antica cappella che qui stava venne atterrati, no cocssione che erigerasi, da Antonio Scarpagnino, la parte di fabbrica comprendente eziandio l'infinio dell'Avogaria. « Rimasto quiodi di lipitato sema destinazione, si penso, nel 1374, ridurlo a forma più regolare e più ampia; e ciò fatto, collocavasi sopra il tribunale dell' Avogaria.

#### VIII.

#### STANZE NELL'ABITAZIONE DEL DOGE

(pagina 6).

Il timore da noi concetto, che le tele e le tavole che giacevano abbandonate da parecchi anni nella sala de Filosofi, andassero a male, fo rimnaso da quando unito colla Commissione accademica, superiorimente accennata, le abbiamo esaminate e descritte, e fatte collocare convenientemente in deposito, nelle stanze dell' antico nifizio de Cattaveri e loughi amensi, in attesa di essere disposte, o nello istesso Palazzo ducale od altrore. — E già sei di esse furono concedute dall'I. R. Luogotemura alla Catterdale di Adria; e duto ritratti vennero ristaurati e posti nel salotto sopra la Scala d'oro, intorno a'quali vegesaji più innanzi.

Le due stanze poi, dal lato del rio di Palazzo, che servivano alla Biblioteca marciana, furono adesso concedute al conservatore del Palazzo stesso, prof. Paolo Fabris, che vi collocò il proprio studio; ed in questa occasione si ristaurarono largamente, rimettendosi il empalcature già guaste, e rifacendosi il pavimento al modo veocciano, ciche terazzandole, senta guardare a spesa per ridurie in ottimo stato. — I ritratti quindi, che erano in esse stanze schierati, provvisoriamente, furono posti nell'accemato deposito, per essere, quando che sia, ristaurati e disposti neltre stanze.

#### IX.

### SALOTTO SOPRA LA SCALA D'ORO

(pagina 3 e seguenti).

Le pareti di questo salotto, un tempo ornate di pitture, poscia altrove recate, vennero adesso fornite con otto ritratti, provenienti dalle antiche Procuratie, ristaurati, e cinti di nuove cornici. Essi ritratti figurano

Parete a sinistra entrando dalla Scala d'oro.

1.º Ritratto del procuratore Alessandro Bono distinto dall'arma e dalle sigle A. B. (2), opera di Jacopo Robusti, soprannominato il Tintoretto.

2. Ritratto del procuratore Tommaso Contarini, segnato coll'arma e colla
(13)

inscrizione THOMAS CONT. 1557 (3).— Il Boschini (4) lo dice dipinto dal Tintoretto; ma in quella veze lo giudichiamo opera di Parasio Michele, il quale. tuella stama della Procoratia de supra, avea colorito il Figliudo prodigo.— Risulta infatti lavoro di un seguace di Paolo; ed il Michele si dirde ad imitarlo, ed anzi, fattosi soo amico, ne traeva continuamente disegni, de'quali valevasi nelle operer sue, come testimonia il Ridolf (3).

- Ritratto del procuratore Stefano Tiepolo, distinto collo scudo e le sigle
   T. (6), di Domenico Tintoretto, accennato dal Boschini (7).
- Ritratto del procuratore Vincenzo Morosini, segnato coll'arma e colla inscrizione VINC.\* MAVROC. EQVI (8), eseguito da Jacopo Tintoretto, e anche questo citato dal Boschini (9).

Parete a destra, incominciando dal lato delle finestre.

- Ritratto del procuratore Lorenzo Da Mula, coll'arma e l'inscrizione LAVR. AMVLIVS (10), opera di Jacopo Tintoretto, ricordata anche questa dal Boschini (11).
- Ritratto del procuratore Nicolò Priuli, coll' arma fiancheggiata dalle sigle N. P. (12), operato da Jacopo Tintoretto.
- Ritratto del procuratore Alvise Renier, distinto dal solo suo scudo (13), dipinto pur questo del prefato Jacopo Tintoretto, ed accennato dal Boschini (14).
- Ritratto del procuratore Paolo Paruto, recante il suo scudo e le sigle
   P. P. (15), eseguito da Domenico Tintoretto.

### X.

## SALA DELLE QUATTRO PORTE

#### SOFFITTO

Tarola LXI, pagina 7.

Il sofitto, che rimarcammo avere in generale assai sofierto, sia nei dipinit seguiti ad alfreso da Jacopo Tintoretto, e poscia ritoccati sconsigliatamente ad olio, sia negli stucchi in parte caduti, adesso che si pone mano al rimovamento del coperto, sarà ristaurato, giusta le disposizioni del Governo munifico, che vuole conservato in tutta la sua integrità questo singolar monomento.

#### XIII.

### SALA ANTICA DE' PREGADI

#### PROSPETTIVA DELLA MEDESIMA

Tavola XCI.

Alcune tra le pitture che decorano questa Sala, siccome notammo, sofferaro assai dalle ingiurie del tempo, e domandano sollecito riparo. — Anch' esse, nella occasione superiormente accennata, verramo ridonate allo splendore primiero, giacchè stassi maturando il progetto, che sottoposto alla Superiorità, otterrà certament l'apprevazione.

### XIV.

# ANTICAPPELLA, CAPPELLA DUCALE E LUOGHI ANNESSI

(pagina 7.)

La tavola del Catena, esprimente la Vergine, il Battista, S. Marco, ed un doge pregante, che dicemmo spedito a Milano ad arricchire la pinacoteca particolare di Eugenio, altora vicerè d'Italia, si trovò in quello vece ne' depositi del Denanio, non avendo avuto effetto quella dispositione. Passata alla fi. Accademia di Belle Arti, veniva adesso conceduta alla pinacoteca comunale di Padora, in cambio di un altro dipinto della scuola dello Squarcione, figurante la Vergine, quatto Santi e parecchi angeli. — Rilevammo orace he la tavola accennata del Catena, molto guasta dal tempo e più da un cattivo ristauro, reca il nome del suo autore, e che il doce in muella ristatto à Acostito Barbarine.

## XV.

### SALA DEL CONSIGLIO DEI DIECI

SOFFITTO

Tavola 'CVII.

Questo soffitto minacciava ruina, staccati com' erano qui e qua gl' intagli ornamentali. — A riparare il guasto accorse provvidissimo l'imperiale Governo, (15) ordinando che fosse convenientemente riparato, e in pari tempo ristaurate le insigui pitture che lo decorano. — Nell' occasione che si levarono queste dal luogo, potermmo esaminarle dappresso, deterse dalla caligine del tempo. Dal quale esame ne risultò shagliata del tutto la interpretazione offerta delle quattro figure allegoriche, che riempiono i vani contornanti l'ovato rentrale. — Quindi ne diamo adesso la loro vera significazione.

La prima, descritta alla pagina 4, non figura altrimenti la Navigazione, ma si la Morra fatta persona, imperocchè per tale si mostra dalla corona turrita che reca in capo, dalla prospettira Iontana Iontana, che vedesi di quell'isola, e da simboli della nave e della tartarega che stanno a' suoi fianchi, indice I' uno della matigazione. I altro, tino peculiare delle sue antiche moutei.

La seconda, non pure descritta alla pagina stessa, non è la Vigilanza, ma Venezia, a cui distinguerla valgono palesemente la corona di cui ha cinta la testa, il leone che le monta sul femore destro, il Genio della vittoria che le offre una palma, e la veduta Jontana del Molo di S. Marco.

La terra, acemanta nel luego medesimo, non esprime la Tutela delle leggi, na sibbene l'isolà di Gipro, che per tale distinguesi dalla figure matronale, coronata il capo, recante in mano il serto reale, allusivo alla cessione che di quel regno fece alla Repubblica la regina Caterina Cornaro. A distingueria meglio, sono nell'angolo destro dipinte due colombe, attributo di Venere, neutre, secondo i Misi, chbe colà la dez i natali, e fa conseguentemente quell'isola perpetuamente a lei sarra. Anche in lontano si sorgrono le torri della principale città di Cipro, ch' è Nicosia, e più da lunge il monte Mintha o Santa Croce, l'Olimpo derli antichi.

La quarta ed nltima, di cui è paratao alla pagima 5, non è Gibele, o l'Indujugena pubblica, ma Condida, distinta dall' aquila che abbraccia, dalla corona di torri che le adorna il capo, e dalla veduta di quella isola. Simbolo infatti di Condia, l'antia Certa, è l'a quila di Giora, I quale, giusta i gresi Mitti colà nacque ed ebbe dominio. — Per tal modo qui si vollero rappresentare li tre regni di Cipro, Candia e Morea posseduti dalla Repubblica, e ron essi la potenza e l'imperio della Repubblica stessa.

La speranza poi da noi preconcetta, che lo amore posto a questo Palazuo durale da Cazera, farà che endinate saranno le copi delle due tele di Paolo, che qui mancavano ancera, da quando vennero rapite dal Gallo compuistatore, fia adempinta: imperocchè furono mandati, per disposizione imperiale, gli artisti Giulio Carlini e Jacopo D'Andrea, funo a Drusselles, l'altro a Parigi, affine appunto di trarre dagl' insigni originali di Paolo le copie, il primo della Venetia fatta persona, che rieve dalle mani di Giunone il torron duncale e ricchezara infiniti di

gemme e di reali corone; ed il secondo, del Giove, in atto di fulminare la Ribellione, il Falsario, la Sodomia e il Tradimento; le quali copie furono già poste a luogo.

#### XVI.

### SALA DELLA BUSSOLA

#### PROSPETTIVA

Tavola CXII, pag. 5.

Il pezzo centrale, già descritto, del soffitto di questa Sala, opera egregia di Paolo, che fi rapito da' Francesi nel 1797, veniva pur esso fatto copiare, per ordine imperiale, dall'accennato Jacopo D'Andrea, spedito appositamente, come dicemmo a Parigi, e la copia fia adesso posta a riempiere il luogo lasciato vuoto dall' originale.

### XX.

## SALA DELLA OUARANTIA CIVIL VECCHIA

### PROSPETTIVA

Tarola CXIX.

Nella occasione che si ristaurò, non ha guari, il finestrone, si è ristaurai ciandio questa Sala, riducendola all' antica sua forma, col demolire l'arco che involtavasi sopra il finestrone medesimo, arco rostrutto di semplici correntini on-de occultare la scala che semdera dalle antiche superiori sale delle armi alla nova, morata nel 1609, e che colla sala stessa fi distratta nel 1816, per ridurre più ampia e decorosa la nnova sala ad uso del bibliotecario, come diciamo nella Parte XXI. — Quindi il loogo in parola, acquisió maggior luce e proprietà, e serve a comodo migliore di chi si reca per istudio alla Biblioteca marciana.

### XXIV.

### SALA DELLO SCRUTINIO

Al ristauro, già eseguito, dei dipinti tutti del soppalco e del fregio, si sta aggiugnendo ora quello degli ornamenti dorati che li cingono, e dei dipinti eziandio che decorano le ampie pareti di questa Sala.

APPENDICE

(17)

#### CONCLUSIONE

Tanti risturi radicali che si fecero, e che si stanno compiendo, e tanti ornamenti che si aggiussero a conservazione e a decoro maggiore del Palazzo ducale, che abbiamo con ogni studio illustrato, varranno a testimoniare quanto sitia a coore dell'imperiale Governo, mantenere nel lustro avito questo insigne momento dell'arte e della veneta giorai; sirche, mossi da gratitudia vivissima, non possismo astenerei dal chiadere, sema porgere grazie sincere per tante cure spese e d'oro propioso, esclamando cal poeta:

Vedi quanta virtù l' ha fatto degno Di riverenza e amor, che a dir non basta Le lodi sue il nostro tardo ingegno.

#### ANNOTAZIONI

- Boschini, Le Hiniere della Pittura, ec. pag. 70. Zanetti, Della Pittura Veneziana, ec., pag. 94.
- (2) Alexandro Boso, nacque da Alvise, e sel 1535 fio sibilo sopraccomio di gisto, per sopulo del Turchi. Asi 1555 en capitano di au grandaismo glacone (galone de robesi dipinio tella bottana vedata che fa fonda si firitalto superiormente accentato); e sel 1370, ia occasione dila parera di Gruy, ceme mandato proveditore alla guardi di Choggia; apele quelo eccasione a vendo contribulto grossa somma di dazaro a soccaro della patria, fa il di 4 febbraio 1571, decoro della fabria, fa il di 4 febbraio 1571, decoro della fabria, fa il di 4 febbraio 1571, decoro della fabria.
- (3) Di Tommaso Contarini figlio di Alvise e di Polissean Malipiero, uno de'più ebiari uomini del tempo suo, parlato abbiamo nella Nota 8 della illustrazione alla Tavola LXVII.
  - (4) Boschini, Le Miniere della Pittura, ec. Venezia 1664, pag. 93.
  - (5) Ridolfi, Le Maraviglie dell' arte, ec. Padova 1837, vol. II, pag. 332.
- (6) Stehno Tiepolo, Iglio di Paolo, Itoviamo che nel 1537 fu nandalo bailo e ceptina, a corfi, done nel 3537 fu nandalo bailo e ceptina, a corfi, done nel 3537 dide prore di illustre coreggio, ripinationo i Turchi, chi un travas averano quell' isolo. Fu poesia, nel 1542, delio generale di 60 pales, diestile per soposto del Turchi stensi, il vano dopo però, pepto to dei croin, be spedio admissionico e coltaminopoli, poi nel 1538 mandato, inspisatore generale di marcia posi na di 1534, esendo conjunto di Padron, il edito socionamente coltaminopoli, calla qual exciso fe intelsto 7 anno dopo. Finalmente il 6 piopo 1535 fix cruto procurrietor di S. Moro de difficie i di Padroni. Periodino cinstato di la disco. L'imano tesso concerne al principalo, conce pare si concorse negli anni 1534 e 1336. Mori nel 1337, e fe popito a' SS. Apossido, conce pare si concorse negli anni 1534 e 1336. Mori nel 14377, e fin sepolto a' SS. Apossido.
  - (7) Boschini, opera citata, pag. 93.

(8) Vicessou Morroini, giño di Barbone q Giustinian, secque il 6 aprile 1511. Nº 1525 che perfettura di Bergama. Era savio di Terrafena ad 1556, quando in spellio a parsure in rasse-gas la cavalleria. Tra naci dopo, avendo Carlo Ix ed i Francis richiento alla Repubblica centonaria doctații, Haroini, celatici il Novoini, cene savio di Cansiglio, co ilo Batliale Foccarila, savio di Terraferras, a tradure unità domenda, cal che quot rei centoniul deceti, non secra però mode decensioni letteria del Sento. Nº 1517, penetrata nel colo Terraferras, a tradure unità domenda, cel che quot rei centoniul deceti, non secra però mode decensioni letteria del Sento. Nº 1517, penetrata nel colo Terrafera in Novoli par Porta, Padol Terrafera del del Partico del Carlo Reconsidera del Carlo Reconsidera del Partico Padol Padol

ampie notizie intorno al Morosini l'opera dell'illustre Cieugua, Le Inscrizioni Veneziane, vol. 1V, pag. 457 a seg.

(9) Boschini, opera citata, pag. 93.

(10) Lorsuso De Mult, figlio di Agostino, essendo nel 1517 provveditore generale dell'armista control cortari, prese e fene morie Sche Bini, famono copo di quilet guiti, il privede beligatationi Solimano, imprentore del Turchi, obbligò la Repubblica di priverla delle series. Giò prevedendo, imprentore del Turchi, obbligò la Repubblica di priverla delle series. Giò prevedendo assonto, a ripatrich, Quindi esoteme le cartiche di capitano di Tedora, di provveditore ganesta en reguo di Costile, e de ultimo di 14 supplica (350 federocti odella solo provenzioni e e crisco di Costile, e de ultimo di 14 supplica (350 federocti odella solo provenzioni e e crisco in longo del definito Girolamo Grimani. Convorne ancora al deseto, dopo la morte di Alvise Ma-regio, morreduo del gennolo 1581.

(11) Boschini, opera citata, pag. 93.

(12) Informo a Nicolo Prinis, cost servir al Cappellari. — Nicolo chio a padre Jacopa, e apresu al 14.13, for qui ensolure di losse operienza, na el 4.54, nessedo gorrenaro ed cassilio di Roveredo, coragionamente per eleus tempo a difese delle armi imperiali, me instancete apprenditad chi maggiori musero chi encisi. Si preso e condetto cettivo in Geromani, di deve possis liberato, o el 1496, il eticio provvedilore dell'armato navate contro il Tarco, al quale prese una poli togottemente in Cipro, a el 1511 podestà a Padova, dove gi mori Lucrenia sona horar na poli togottemente in Cipro, a el 1511 podestà a Padova, dove gi mori Lucrenia sona horar di 251 de presenta della controla controla della controla della controla della contr

(13) Luigh Reader figlio di Federico, secondo servir l'illustre Crospa nedia sue harmizione Vereziane VIO. Il pee, 226, § (a sound oi stato d'a prinia, secutiore coglicori, imprerecche trattenion in Senato, est 1338, su si dovensa eccegifer la pace offiret de Solimano, o negarta, estriamenti, in guede tece, in lega come par Peodo til a l'impersione Carlo V contro it Turco, di questo utilizo partitio mostrousi il Rusiler con altri utomi a charistami per att e per esperienza, il parche in statutulo di continuene la guera contro Solimano. Il miratio il Printi est 1350 a. Contestino-pol, seppe comporre con Solimano molecimo le differenza insorte intorno d'ecodia, per cui incorrectitutui sin Propublica querantismos velleggi del lerricorio il Zera, overqui di Garrach. — Veniro apositi del superio del superio del solico di dese; tornado, sel 1554, amminista la morta contenti di quiet proficier. — Vennado, qui 152 dellega in contro della stola procursatoria de critra, in luogo del defando Bernardo Veniero, nella qual carica visse solo mesticane sicuria evitare.

(14) Boschini, opera sitata, pag. 92.

(13) Paolo Parsita, figlio di Giovanni, necepo and 1340, atolista nell'auteratità di Padoro. Fari crossicini, i priuripressane a le lossologi, riloranto che fin patria, citonere l'imiestia del più inigio hitterati del tempo sono, e questi raccelos eni suo palazzo, a giusa di accadenia, e sono ence de la Massatto di se crea si o statio della pubbliche forcessa, sende risuet charistatione tempo son intraliazio i a cera si o statio della pubbliche forcessa, sende risuet charistatione reversa composto i guaritare primi labri e libino, quando, nel 1800, veiera cello, Opoli Il Benko, visico-giugo pubblico et emmeso in Scanto. Da questo anno fino al 1306, fu savi odi Terreferena toto vota, membro del Gossiglio, irrisito al arreduce di Austria, opperimiente della d'intigliaria. podestà di Bressia, mabassione a Roma appo Clemente VIII, de cui in into cavaliere da assistaca i coscioli di Tracto. Tradi metri i gli appatiarento la isoli porceroritoria de Artic, di cui fa insignilo i 27 dicembre 1996, surregatori al defunto Giovanni Michel. Mori il 6 dicembre 1996. — Dul matrimonio contratto con una figlia di Francesco Norosini che qualtri e signi, Giovanni, che pubblicò in storia scritta dal padre; Francesco, Lorenzo marto a Pragi amboscatore, a Marco che viagiò molio mossio, che de cressa alta memorio di padre, delsi rui, e di si cospenso monumento espolerie nella chiasa della Spirita Sunta. — Come cuono di stato basta a ma internota, he della, la verda delle contrito, il force a gerrati che nite di consistenta, fonditi delle riflassioni gli meritano tutteria, cone gli hanno sempre meritalo, l'approvazione e ci desci dei della ri

Oltre la Storia scriuso: Della perfezione della vita politica; i Discorsi politici; il Solitoquio; nel quale discorre di sè stesso; e una bella Orazione funeère in lode dei morti alla battagtia presso le Curzolari.

> IL GIOBNO NAVAPRILE MDCCCENTU SAURO AL GLORIOSO S, MARCO PATRONO DI VENEZIA SI PINI D'IMPRIMERE QVESTA OPERA NELLO STABILIMENTO NAZIONALE DI G. ANTOVELLI



